

XX/11/ Ex & 15 Bibliotheca Capituli Ritus graeco-catholici Premisliensis. ۺۣ۫؈ٛ؈ٛ؈؈؈ڰ؞ڰ؞ڰ؞ڰ؞ڰ Ex fibris Timonis alvini Primit, Cammic Metropol & copol Prepuiti Correg despois Oretur poro es 18/0





## IMPRESE, STRATAGEMI, ET

ERRORI MILITARI

DI M. BERNARDIN ROCCA PIACENTINO, DETTO IL GAMBERELLO,

#### DIVISE IN TRE LIBRI:

NE QVALI DISCORRENDOSI CON ESSEMPI, TRATTI dall'historie de' Greci, & de' Rom ini, s'ha piena cognition de' termini, che si possono usar nelle guerre, così di terra, come di mare. Con due Tauole: l'una de' Capitoli, & l'altra delle cose più notabili.

E' QVESTA, SECONDO L'ORDINE DA NOI POSTO, LA Quarta GIOIA, congiunta all' Anella della nostra Collana Historica.



CON PRIVILEGIO.



IN VINEGIA APPRESSO GABRIEL GIOLITO DE FERRARI M D L X VI.

CYLST A SPECIAL DECEMBER DA NOI POSTO, LA P. XVI. 618



## ALL'ILLVSTRISSIMO

# S I G N O R E IL SIGNORE SFOR ZA PALLA VICINO

MARCHESE DEL BORGO SAN DONNINO ET DI CORTEMAGGIORE,

GOVERNATOR GENERALE DEL SERENISSIMO DOMINIO VINITIANO



BERN'ARDINO ROCCA PIACENTINO.



VTTELECOSE, ILLVstrisimo Signor mio, che sono honeste et laudabili, et da chi è generata la uirtù; o uero dalla uirtù pigliano i loro principi, o che almeno sono
Indicio d'essa uirtù: tanto piu sono
da esser prese et osservate quanto piu

uiene osseruata dall'huomo giusto, la uirtu dal uitio, et) special mente quando uengono concesse a noi per constitutioni et) ordina tioni d'Iddio. Fu dato a noi Signor mio l'essercitio dell'armi

dal grande Iddio, quando commesse la guerra a l'Arcangelo Michele contro Lucifero nel paradiso; & quando dimandato Dio delli esferciti, diede al popolo eletto l'armi contra gli occupatori di Terra di promissione, et) a Sansone et) altri Giudei contro i Filistei, et) che diede l'armi in mano al Re Dauid contra Golia, et) che per suo commandamento su fatta la guerra de i Machabei et) altre; come nelle sacre lettere in piu luoghi si legge. Non gia le diede Iddio perche all'huomo fossero scudo o mezzane a molte sceleratezze, c'hoggidi da molti si fanno; ma perche con l'arme si gouernassero le Republiche; si raffrenassero i Tiranni; si mantenessero le leggi, le signorie, et) si scacciassero le uiolenze in fauore delli oppresi. Furono ancho date le ar. mi per guardare et) conseruare la patria, i parenti, le religioni, la pudicitia, et) simili, et) finalmente per asicurar ciascuno dalle ingiurie de maluagi. Non è però merauiglia che il desiderio che sempre hauete dimostrato nel seguir il mestiero dell'armi (come essercitio, da chi quasi tutte le uirtù hanno i lo ro principij) sia stato con tanto studio da uoi abracciato et) osseruato, acquistandosi da questa nobil'arte la fortezza et) la Magnanimità; et) si mantiene et) difende la Giustitia, per la cui conservatione ogni virtù viene dall'armi difesa. Per l'armi Signor mio si riportano i gloriosi Trophei; si acquistano le ricchezze et) i Regni; si ottengono i maggiori gradi e gli honori, et) per l'armi si danno le uittorie, fama immortale, e glorie eterne. L'armi Signor mio sono le forze de l'animo, et) del corpo che tanto sono nella Militia necessarij, et) cio conoscendo li Spagnoli Celtiberi quando si uidero disarmati da Marco Portio Catone, tenendosi priuati della militia et) dello studio dell'armi hebbero

hebbero tanto a noia questo fatto, che molti di loro si amazzaro no da se medesimi facendo giudicio, che senza l'armi la uirtu loro era di poco ualore: imperò lo studio de l'armi è quello in tutto che induce il capitano ardito, benigno, industrioso, et) egregio ne i pareri della guerra. L'armi per cagione del uero, et) dello ho nesto inducono i generosi, et) forti, pronti a mettersi ad ogni pericolo di morte; et) di piu egli è maggior ta nobiltà che con l'armi s'acquista (essendo che da quella tanti beni ne risultano) che niu na altra cosa che si possi acquistar l'huomo:percio, uoi che in que sta florida età, hauete preso l'assunto sotto lo stendardo di quello tanto saggio, Catholico, et benigno Principe, il Serenissimo Ferdinando Re de Romani eletto in Imperadore, di combattere con tra Turchi per conseruatione di quei regni alla fede di Christo; darete per l'opere memorabil gia fatte, certezza et) manifesto giudicio che debbiate a i tempi nostri esser per l'armi uno de i pri mi Caualieri d'Italia, essendo uoi sempre stato ubediente et sidele a uostri Principi, patiente nelle fatiche, pronto a i pericoli, forte et ualoroso nelle fattioni, benigno et discreto con i soldati, saggio, solecito, et esperto nelle espeditioni, liberale et clemente co i popoli, et in cio non hauete degenerato punto dalla nobiltà della Illustriß. Casa Pallauicina, dalla qual sete disceso; et che essendo uenuta da quelle Regioni di Germania in Italia, s'acquistò con l'armi solamente il gran nome che tiene in questi contorm, insieme col nobile stato che hor si possede, da questa nobil famiglia in questo bello e fruttuoso paese di Lombardia; et come la Istoria non solo a uoi, ma a tutti conosciuta lo manifesta, et ancora che per il longo tempo che solamente è quello che ogni cosa minuisce, et dal qual tutte le cose hanno il loro fine, pare ad

alcuno cosa noua il sapere in che maniera questa Illustris. Casa si sia cosi per ualore di quei Signori antichi annidata in queste prouintie, nientedimeno la uerità che sola è quella, che triompha del tempo, registro parte delle cose antiche, ha dato a noi la luce de i passati fatti, et) ne dimostra Signor mio come hauendo Otho Primo Imperadore Germano doppo la uittoria ottenu ta contro, Ebrardo Pallatino, et Gisleberto Lottaringio, i quali soura l'Imperio contendeuano con esso lui, uinto anchora Henrico suo fratello, che per la medesima caggion si sforsò di prinarlo della Corona; et similmente hauendo conquistato Ludolfo suo figliuolo, che per la conspiratione in Ratisbona l'assedio, et debellato i Boemi, i Francesi, et li Onghari che scacciò di Germania, doue poi non hebbero ardire di ritornarui piu, et hauendo ancho restituito nella Regia sede di Francia occupata da Huga Prencipe nella Gallia, Lodouico marito di Gerbergha sua sorella essere ricercato da i Principi d'Italia per susidio contra Berengario Fororiuliano che li tiranneggiaua grauemente, et che arrogandosi il titolo delli Imperatori usaua assai crudeltà; uenne in Italia con grande essercito, et hauendo conosciuto in quelle guerre la uirtu, et ualore di Adalberto Pallauicino il qual fu il primo che in queste campagne di Lombardia illustrò questa Excelsa casa, lo condusse condottiero genera le delle genti d'arme con lui de l'anno. 960. doue fatte molte espeditioni et prodezze d'arme Otho Imperadore debello Berengario et ottenne da Papa Giouanni duodecimo la sorona dello Imperio, et cio ispedito ritornando in Germania constitui Adal berto suo generale capitano in Lombardia con amplissima facultà. Morto poi Otho primo et creatone l'anno 974. Otho Secondo

condo Imperadore il qual essendo uenuto in Italia ottenne doppo la morte di Bonifaccio settimo la Corona da Benedetto settimo, fu Adalberto nell'officio suo confirmato in Lombardia; doue molti Castelli et Ville gli donò con ampliationi per i loghi gia acquistati, de privilegi grandi, et perseuerando in questa servitu esendo successivamente stato creato Imperadore Otho Terzo; continuo nel seruitio de l'Imperio sin che uisse, et gionta l'ultima hora sua nell'anno . 1007. lasso suo successore fra li altri Vber tino suo fighuolo, il qual con l'armi tenendo la protettione del no me Imperiale nelle parti di Lombardia, fu insieme con i fratelli grauemente oppresso: ma uenendo Corrado secondo Imperadore, gli liberò dalle mani de nemici suoi, et uiuendo poi sotto la protettione d'esso Corrado al fine morse de l'anno 10 s 1. succedendogli Oberto suo figliuolo, il qual imitando i uestigii delli aui et del padre non mancò darsi a conoscere à ciascuno, da che tronco era riuscito, et con l'arme dando manifesto segno di se seruendo l'Imperio sotto Henrico Terzo fini sua uita de l'anno 1138. Non ceso per questa morte il nobile seme Pallauicino produrre ualorosi Signori:perche crescendo nelli anni suoi Giouanni figliuolo de Oberto non solo resto contento esser chiamato per proprio nome, ma per rimembranza di sua antica famiglia uolse anchora essere dimandato Pallauicino, desiando con li egregij fatti siorir nel prato di questa Illustrißima Casa, come poi fece militando sotto li Henrichi quarto et) quinto, ma doppo la morte di Henrico quinto essendo nate molte discordie nelle creationi de l'Imperadore fra Lottario Saxonio et Corrado Ter zo et alri Principi di Germania, scorse molto tempo doue Giouanni Pallauicino impedito dalle discordie de' suoi superiori,

non puote come era suo desiderio dimostrarsi in Italia. Pur mor to Lottario et poi Corrado, et eletto Imperadore Federigo primo detto Barbarossa del'anno 1152, merito di esser dotato d'ample confirmationi et privilegij, ma essendosi dato alla religione sin che uisse doppo l'anno 119 8. parti di questa uita, et Guglielmo suo figliuolo raccordeuole de l'antica seruitu, non si ritirò punto, con somma lode godendo i beni paterni, seruire nell'occor rentie allo Imperadore Henrico Sexto figliuolo di Federico Bar barossa, che de l'anno 1100. incomincio regnare: et poi a Filippo Barbarossa fratello del detto Henrico, et successiuamente a Federico secondo Imperadore sin che uenne al fine de' giorni suoi, che fu circa l'anno. 1217. Ma Ubertino suo figliuolo per l'eccellenza che dimostro nell'armi doppo la expeditione di Hierusalem; dalla qual il souradetto Federico Imperadore secon do il suo desiderio su Coronato, et ottenuta anche l'assolutione da Gregorio nono dalla escomunicatione gia contra di lui publita, ritornato in Germania doue espedi quella guerra in suo sauore contra li Onghari, et doppo anche il nouo ritorno in Italia del. 1238. merito dal detto Federico secondo, esser creato suo capitano nelle guerre che si fecero contra Milanesi et in tutta Lom bardia, et poi in Toscana contra Innocentio quarto, et conosciu to per l'opre preclare ualoroso capitano, Federico Imperadore l'adorno d'amplissimi privilegy et lo constitui suo Vicario Imperiale in tutta Lombardia, doue et in Tosana gli dono molti Castelli, et tal su l'ardire suo et generosità d'animo, che residen do in Cremona, alla quale molti tuoghi con l'arme acquisto, fu per Melanesi dimandato Signore dello stato di Melano, il qual doppo la uittoria conseguita contra Ezelino de Romano, ottenne.

ottenne con questo anche Brescia, et tanto crebbe il ualor suo, che si troud in un medesimo tempo Vicario Imperiale di tutta Lombardia, et Toscana, et Signor di Melano, Brescia, Cr e mona, Piacenza, Tertona et) Alessandria, hauendo anchora in protettione, Parma, Pergamo, Reggio, Modena, Lodi, Na uara, et Como, et) se la Morte non se gli interponea era per farsi Re di Lombardia con l'aiuto &) consenso di (orrado quarto, che dell'anno 1250. fu eletto allo Imperio, et) dalqual snnumerabili doni consegui: ma morendo de l'anno 1268. tutto quanto puote, collocò in Manfredino unico figliuolo suo, ilqual cresciuto nelli anni, et) godendo con ottima religione il bello stato paterno fra il Tarro, et) la Chiauenna, il Pò, et) la Strada Claudia, oltra li amenisimi colli et) forti (astelli che dalla detta strada sino in l'Appenino possedea che con l'arme et) doni dell'Imperadore il padre si hauea fatto acquisto, molto servitore del Sacro Imperio si dimostrò. Et non pensate Signo re mio, che questo stato fosse cosi poco fermo, et instabile che la possessione di quello continuasse solamente insino alla terza generatione, come fece quello di Attalo Re nell'Asia, amico de' Romani: Il cui stato anchor ch'egli fosse d'animo giusto, et regesse i suoi popoli con somma giustitia, et) mantenesse la fede singolarmente, fosse anchor piaceuole et) munifico uerso li amici, non passo però oltra la terza generatione: ma passo questo stato nei Signori descendenti sino al tempo nostro, per il buono, piaceuole, giusto, et) munifico gouerno di quei Signori, et) dopò la morte di Gulielmo d'Holandia, Rudulfo Aspurgense, Adolfo di Nasaro, Alberto primo d'Austria, & Henrico Lucelburgense tutti gradualmente Imperadori eletti dopo Corrado

quarto, (t) che tutti furno al tempo fuo, non ceso farsi conoscere a Lodouico Bauaro eletto dell'anno 1314 Imperadore dalquale ottenne le concessioni antiche esser a lui confirmate et) non doppò molto finì sua uita dell'anno 1328. ma fra gli altri succedendogli Vberto suo figliuolo che da Ubertino suo auolo il nome prese, si sforzò anch'egli seguire le pedate de suoi predecessori, et) non mancando di ottima seruitu con Carlo quarto Imperadore che dell'anno 13 47. fu allo Imperio eletto, ample confirmationi et privilegij consegui, et mentre che Bernabo Vesconte trattaua d'ottenere per privilegij in feudo il ducato di Melano da Carlo Imperadore sudetto, elesse per mezano Uberto Pallauicino che mando in Germania; nel cui ritorno. fu per la uia della morte dell'anno 1328. estinto. Il cui stato Nicolò suo Unigenito prese: la uirtu delqual lo fece degno appresso Vincislao creato Imperadore dell'anno 1379. che con ample confirmationi de' suoi privilegij sosse gratificato, et inquel tempo non si sdegno Gio: Galeazzo Vesconte Duca di Melano, con capitoli contrahere amicitia con lui, et per la uirtu et nobiltà sua farselo compagno et consigliero, et continuando in questa amicitia dell'anno 1402 se ne morì, hauendo lasciato Orlando Pallauicino suo unigenito doppo lui. Questo è quello Orlando che uolgarmente si dimanda hora, il Maonifico Orlando, à differenza del nipote che qui a basso haura anche egli il luogo suo. Da questo Orlando nacquero de maschi sette figliuoli che tutti surono huomini di singolar uirtu et fama, dal cui seme riuscirono quei si ualorosi soldati Galeazzo et Antonio Maria Pallauscini Signori di Busseto, le reliquie de quali sono ridotte nel degnamente ualoroso Caualiero, il Signore

signore Hieronimo da Busseto, et Signore Hermes suo fratello spirito raro, ma per le infirmità infelice; et tanti altri generosi capitani che ben tutta Italia ne dà uero testimonio, et da quelli anchora sono usciti quelli Illustrissimi Signori Pallaucini del nostro tempo, non intendendogli però quelli di Scipione, da Rauarrano, da Pellegrino, et) da Sterponisio, perche da altri pure di questo legnaggio che dal Magnifico Orlando sono discesi. Hora al proposito il Magnifico Orlando su di tanta prudenza, et) di tanto ualore, che Giouanni Vesconte et) Philippo Maria Duchi di Melano hebbero grata l'amicitia sua, et) con questo il Serenissimo Dominio Veneto facendo lega fu da lui contra il Duca Philippo preso in protettione, donde che Sigismondo Imperadore eletto del 1411. gli rinouò tutti i privilegij gia a questa Illustrisima casa dalli precessori Imperadori concessi in persona di Orlando Magnifico, ma infirmato alla morte l'anno 1453. fini sua uita, et) doppo lui lasciò con li altri suoi figliuoli, Gian Lodouico primo, ilqual essendo Capitano di genti d'arme del Duca di Melano, uisse su l'arme generosamente, et) morendo anch'egli dell'anno 1482, successe a lui Orlando suo figliuolo, che si dimandò il Signor Orlando, a distintione dell'Auo che si dimandaua, come ho detto disopra, il Magnifico Orlando: et) quanto fosse questo Signor Orlando saggio, esperto, dotto, et) pieno di carità et) di religione, lo dimostrano le attioni sue, et) il gouerno che a suoi posteri diffusamente lasciò. Et doppò sua morte che su l'anno 1509. successe quello tanto honorato soldato, il Signor Marco Antonio Pallauicino; dalqual nacque il benigno et) ualoroso Signore et) Capitano il Signor Cesare Pallauicino, et) ne uenne anche il Signor Gio. Lodouico secondo (apitano et) molto temuto a quei tempi, et) anchora il Signor Gaspare tanto singolare Signore, dalqual nacque il Signor Hieronimo Pallauicino da Cortemaggior anchor uiuente uostro consobrino; ilquat auenga che da uarie insirmità, et) fortune sia stato oppresso dalla giouentu sin alla matura sua età, nientedimeno ha dato tale indicio di se à tutto il mondo, che ha meritato per le sue universali uirtu et) cortesie essere da ciascuno lodato. Nacque anchor da questo Signor Orlando, il Signor Manfredo uostro padre, il qual con sue prodezze et) essercitio de l'arme s'acquisto grandemente l'amore di Massimiliano Sforza Duca di Melano il qual se bene hauesse osseruato le provisioni, et) le prudenti ammonitioni che il Signor Manfredo gli diede, non saria forsi cosi tosto stato prino dello stato come su, et) se in la giouentu la maluagità de tempi non hauesse dato il Signor Manfredo di chi raggiono l'anno 1521. in preda della morte, per fermo si tiene a quello che sua prima età dimostraua, niuno suo precessore essersigli possuto aguagliare. Se dunq; per questi Signori tanto è fiorita per il passato questa Illustrissima casa, si dubit a forsi che V.S. discesa da cosi nobil radice doue li Adalberti, li Uberti , Ubertini, Manfredini , Orlandi et) altri souradetti che cosi chiara fama hanno dato di loro, habbiate a degenerare da quelli, o forse non debbiate come uero tronco di questo felice arbore Pallauicino dare tal segno di uoi in questa arte militare, che'l nome uostro uadi, non solo conosciuto da tutti in questi hemisperi; ma anche ascenda insino al cielo? non gia certo, perche come per prouerbio si dice, i Cetranzoli non nascono ne t sambuchi, et) tale è il principio uostro che se ben altro non seguisse

seguisse di piu, è gia satto tanto in questa sua età di anni 33. che molto apieno è ciascuno chiaro che gia siate gionto a quei termini di gloria che merita uno tanto escellente Signore: come non è manifesto a tutti, che uoi di età di sedeci anni, essendo eletto capitano di Caualleria da Carlo Quinto Imperadore nelle guerre del Piemonte dell'anno 1536. facesti degne imprese, et) uittorioso mostrasti tanto ualore di persona uostra che fosti giudicato non nouo ma uecchio et) consumatissimo capitano? et) doppo questo chi non sa che seguita la tregua fra il medemo Imperadore & il Re di Francia in quei contorni, per laqual si deposero l'armi, eletto che fosti dal Serenissimo Ferdinando Re d'Vngaria Capitano generale della Caualleria Italiana, dellaqual cinquecento d'Italia ne conducesti in quei paesi canto bene armati, che mai fu ueduta la piu fiorita gente, facesti con essa de l'anno 1542. sotto Pesto città della medema prouincia contra Turchi tanto honorate imprese, che ben si disse Sforza Pallauicino essere con le sue genti il neruo del campo? perche essendo uoi pronto a tutti i pericoli, erano questi soldati in ogni occasione il soccorso di tutto quello essercito. Finita poi questa guerra, chi è colui che non tenga à memoria che di nouo essendo uoi fatto Capitano di Caualleria & fanteria di Carlo Quinto Imperadore, uenendo dell'anno 1544. Tietro Strozzi conduttiero dell'essercito Francese di Lombardia per andarsi nel Piemonte, che nel piano di Sarraualli, passato'l fiume della Scrivia voi con quelle genti che havevati, doppo che Francesi haueuano gia gridato alla uittoria et) tolte non so quante insegne di alcune compagnie dell'Imperadore, non solo contra la speranza di tutti recuperasti le perdute insegne, ma

per opra uostra si ruppe et) sualigiò tutto l'essercito nemico. Perilche ne segui quel gran danno al Re, et utile all'Imperadore che le loro Maestà conobbero essere uero: oltra questo si può forsi negare che Pietro Strozzi campato da questa prima rotta, hauendo pur dell'anno 1545. fatto nouo essercito di gente Italiane, et hauendosi eletto l'andare nel Piemonte per la Romea con quelle, essendo gionto poi a Parma, che uoi et il Signor Conte Santafiore uostro cognato non lo facesti solo con ducento caual li mutare proposito et prender la uia dell'Appenino? laqual essendo asprisima a quei soldatigli leuasti la maggior parte di quelle genti senza ferro: et che facesti poi quando il Duca Ottauio Farnese Confaloniero della Santa Chiesa, ando dell'anno 1546. per soccorso dell'Imperadore alla guerra contro la congiura di Germania? perche con tanti saggi diporti ui dimostrasti a quei Signori cosi della generosità della persona uostra, come dello intiero giudicio suo, che in quei suoi parlamenti et discorsi ciascuno restaua pien di marauiglia. Non si può gia tacere quella altra memorabile impresa, nellaqual uoi con le genti a piede d'Italia, che ultimamente conducesti in Vngaria, andasti di compagnia del Taisel Capitano della Caualleria Ungara, quando dell'anno 1551. doppò quella sua honorata fattione di Lippa a tutti notoria, partendosi dalli alloggiamenti per andare al soccorso d'alcune città di Transiluania, anchora che uoi hauesti proposto fare altra piu sicura uia, di quella che si fece, di parer dell'Ungaro, ne facesti un'altra; donde nacque fra uoi Signori quasi simil discordia a quella di Quinto Titurio Sabino, et Lucio Cotta, Capitani di Cesare; quando persuasi alla suga da Ambiorige suo nemico, negando

negando Lucio Cotta il partirsi da i ripari, et Titurio affermando il contrario, al fine il partito di Titurio fu ottenuto, d'onde che poi per la uia, conobbe Titurio hauere fallito, uoi con esso lui fosti soprazionti da trentamille soldati Turchi, t quali di prima gionta presero il Taisel, et hauendoui abbandonato li Vngari che fuggirono, dimostrasti tal prodezza, ualorosità et fortezza contra Turchi nella battaglia, che auenga per forza gli restasti conquistato, ferito, et prigione, nondimeno quasi tutto uno intiero giorno con quatromille soldati con tanto numero combattesti: et prima che Turchi ui conquistassero, assai piu numero di loro gli restorno morti, che non furno i prigioni et morti christiani: la onde il Taifel che malamente si gouerno lasciandogli la uita, resto con i Turchi, et uoi che per forza et non per altro inconueniente fosii uinto, restando glorioso fosii con l'aiuto del Serenissimo Re uostro dalle mani de' Turchi con grossa taglia riscattato. Ma piu oltra seguendo, chi fu quello che mostro il uiso all'istessi Turchi, quando deliberarono li anni passati uenire a i danni di quella parte d'Ungaria, che per lo Re Ferdinando si gouerna fra la Tissa et Danubio, et che ui su gia in protettione data col Titolo del Mariscial, saluo che uoi? che con quei soldati che potesti hauere con si continuo pericolo, gli facesti a mal grado loro stare ritenuti ne i suoi confini, doue per questo sosti reputato di grandissima esperienza per lo effetto seguito : oltra che l'ufficio del Capitano de confini non si suol fidare a persona che non sia esperta nelli esserciij della guerra. Non lasciarò gia di raccontare ancho questa ultima proua che fecero di uoi quei Principi d'Austria dell'anno 1556, quando hauendo accostato tutto il loro

effercito, nelqual erauate Maestro di Campo generale, a Corosen Castello d'Ungaria occupato da Turchi, ui elessero generale dell'impresa et) datoui minore numero di cinquemille soldati per questa espeditione, con tanta prestezza ui cacciasti nell'impresa che lo accamparsi, et battere il (astello, dare l'assatto, et) prenderlo, col tagliare a pezzi cinquecento Turchi che lo guardauano fu tutto uno, di modo che non si tosto fu data la noua della gionta al Basa di quella provincia, che hebbe la noua anchora del resto, et) su giudicata questa impresa santo rara, che ciascuno restò pieno di stupore. Il che diede cagion che i Turchi spauentati da questo fatto, suggendo lasciarono in potere del Re molti altri Castelli. Fu detto che uoi togliesti questo modo della prestezza da Cesare, quando usando tutto lo ingegno, et l'arte, sotto Larissa terra di Thesalia, quello medesimo giorno che egli arriuo alla terra, dubitando della uenuta de' Pompeiani, et) cominciando doppo nona a dare l'assalto, tanto arditamente si mostrarono i suoi soldati che la prese auanti che sosse coricato il Sole. A chi Signore dico io queste cose? non le sapete uoi meglio di me, che in tutte ui trouasti in fatto? ci sono molte altre imprese piene di lodi, lequali per non tediarla et) per non mostrarmi in raccontare il uero, adulatore (contra mio costume) lascio da parte, et) in uero chi uolesse raccontare tutti i uostri fatti degni di memoria, con tutte l'astutie, modi et) stratagemi usati in trattargli et) essequirgli, credo non fosse possibile fargli capire in grosso uolume, ma tirandogli alla breuità come di sopra, concludo; che l'arme che sono nate non solo con uoi, ma dalla istessa radice da chi uoi sete nato, sempre saranno con eso

esso uoi et con suoi posteri, perche quando altro non ci sosse che uostri egreoij fatti, saria tutta questa Illustrissima casa glorificata, perche si suole dire che la uita splendente del sigliuolo uiuo, fa gloriosa la fama del padre morto: ma perche molte fallacie in questo mestiero dell'arme si possono usare, come ogni giorno fra li esperti Capitani si uede, n'ho raccolto una buona parte sotto breui ragionamenti et) imprese in questo uolume ridotte, lequali a uoi mando, non perche solamente possa essere auertito a usarle et) prohibirne l'uso alli auersarij quando gli ne sarà data l'occasione; perche come intenderete le possete hauere lette & uedutone li essempij come io, & come Maestro le può insegnare altrui, et) al suo tempo oprarle, ma accio che leggendole come da me raccolte, raccordandosi di quelle, tenghi quella memoria di me, che gli parrà potere con uoi meritare la mia antica seruitu. Però ui piaccia accettarle benignamente, et) non guardare alla bassezza delle forze mie, ma a quelle che l'opra in se contiene, perche oltra le astutie, et) stratagemi militari gli uedra anche molte sententie morali, belli esempi, et) modi di guerreggiare, trattati et) errori di guerra, con molte altre cose che non ui saranno punto spiaceuoli, et) hauendomi dato uoi, mio Signore, l'inclinatione d'imitare la uostra professione, et) essendo quello gran professore di guerra che seti. bisogna che habbi anchor io inclinatione al mestiero dell'arme. Perche se'l Principe è inclinato alla caccia, tutti i sudditi uogliono essere cacciatori, se al gioco, tutti giocano, se ad arme ciascun uol esser soldato, et) cosi nell'altre attioni. Imperoche doue si compiace il Principe, tutti i suoi

si compiacciono, et per questo compiacimento mio conforme al uostro, ho desiderato fargli conoscere che quando mi sarà co. mandato il seruitio in questa professione, saro pronto non solo con quanto io scriuo, ma con quanto posso per lei affaticarmi alle uittorie, et) se forse questi miei raggionamenti non sono scritti con quella eleganza di parole che a tal opra si conuerreb. be, faccia conto che cosi gli ho scritti, come io tutta uia famigliarmente parlo, perche di raggion douemo sempre usar quel parlar che piu a noi è famigliare. Ne mi restando adunque dire altro sopra cio, pregarò il Signor Iddio che conserui la Illustrissima persona nostra, et à me dia gratia di potergli una uolta fare conoscere, con gloria et grandezza sua, che si come col core gli desidero ogni bene, cosi son prontissimo con li effetti ad ogni suo seruitio, essendo che io sia anchora tanto ben gagliar do delle sorze del corpo, che possi non tanto osseruare che prometteruiil ualor mio, seruirui in ogni pericolo, cosi di mare come di terra, in tanto le bacio le mani. Di Piacenza al pri. mo di Aprile. M D LXV 1.

the non ut for some punte sputered . Of have done data

leggers the habor anchor is inclinations at welliers dell'a



# PROEMIO.





INFINITA SAPIENZA DELL'Eterno Dio ch'in se stesso conobbe tutte le cose à uenire prouidde da principio in tante belle uarietà & ornamenti delle cose del mondo, sabricate tutte di sua mano, tanto copiosamente & in tant'ordine, alla conseruatione dell'esser loro, che non tralasciò cosa alcuna che ui sosse necessaria, ne che l'huomo in ciò si potesse imaginare & talmente su l'or-

dine osseruato in questa gran machina del mondo, che chi lo uolesse uariare, tutto rouinarebbe. Prouidde per tanto alli animali irrationali perche mancauano del giuditio, col quale tutt'il mondo si gouerna, dell'instinto naturale, in uirtù del quale cercassero quel tanto che gli sosse utile & lasciassero il contrario; donde ch'à quelli à i quali Iddio non diede l'agilità del corso, & del uolare per suggir i pericoli gli armò chi di denti, chi d'ongie, chi di corni, chi di becco & chi del dorso spinoso, & chi altrimenti, à fin che per bisogno loro & se sorza gli uenisse fatta si potessero disendere da ciascun'altro. Ma à l'huomo creato à imagine & similitudine sua col desiderio naturale di sapere, il grand'Iddio prouidde fra l'altre dell'intelletto non solo perche potesse disendersi con la ragione da tutti gli altri animali & dominarli tutti: ma anchora perche potesse esser atto à resistere, à uenti, al'aere, alle pioggie, à i mari, al suoco, & a tutti i pericoli del

mondo, all'influssi de i cieli, & de i pianeti, & finalmente anchora. acciò placar potesse l'ira dell'istesso Iddio col pentimento dell'offesa, co i prieghi, & l'opre buone, offeruanza de i precetti, & simili. Imperò per la uarietà delle nature de gli animali l'huomo s'imaginò di poi con l'esperienza delle cose passate uarij & diuersi modi d'usar l'intelletto suo, acciò che potesse à suo piacere & con giuditio domarli & crescendo la malignità delle genti uenne in cognitione di molti che se maniere d'offender le fiere & difendersi da loro, poteuano fare il medesimo effetto ne gli huomini come nelle fiere & animali, usando l'arte & l'ingegno secondo i casi, onde per gareggiar tra huomo & huomo, non solamente cercarono gli huomini l'un contra l'altro l'inuentioni d'offendersi & difendersi, ma ancho i prouedimenti di tutte quelle sorti d'arme con le quali si potessero l'inuentioni esseguire: & di tempo in tempo, si è l'huomo poi di modo fatto ingegnoso nelle prouisioni dell'arme sin'à nostri tempi, ch'essendo inclinato piu tosto all'offender ch'all'esser offeso, è uenuto dalle pugna alli stromenti dell'arme & cosi à bastoni, à l'haste, alle spade, a' dardi, alle frombole & poi alli archi, dalli archi alle baliste, all'arch ibusi & à tant'altri diuersi instromenti cosi da battaglia di terra, & di mare offensiue, & defensiue, come all'espugnationi delle città che chi le uolesse raccontare, essendo quasi infinite sarebbe piu il numero delle sorte dell'arme, che de gli huomini. Et non è ueramente merauiglia del numero dell'arme, che hoggidì s'usano, perche trouata una qualità d'arme, facilmente si può conuertire in altre diuerse & uarie forme d'arme, quando che piu facilmente si può aggiunger alcuna cosa alle uecchie inuentioni, che trouarle di nouo. Doppò le inuentioni con le uarietà dell'arme non mancarono la sottigliezza, & sagacità dell'huomo appresso l'arme, d'inuestigar l'uso, & la maniera, come, quando & in che termine adoprar si potessero, & secondo la diuersità de gli huomini & gli esperimenti seguiti, furono l'arme diuersamente adoprate, donde alcuni con crudeltà, alcuni con clemenza, alcuni con fortezza, alcuni con ingegno, alcuni con astutie, simulationi, & fallacie, & alcuni altri in altro modo, usarono l'arme in sua difesa & offesa contra il nimico suo. Da qui cominciarono gli huomini à tener conto delle cole, che si fanno, & quanto di buono, & di male, nel tempo di pace, ò di tregua, d'età in età fosse seguito, à fin che tutto ciò à nostra disciplina & auertimento si trouasse nell'historia scritto, perche conosciuto il male guardar ci potessimo da quello, & al bene aderirsi

aderirsi, a fin che da questi satti de gli antichi si pigliasse essempio & coniettura di quelle cose che s'hanno à fare per noi moderni, perche riferendo le cose gia seguite à quelle che hora si fanno, non è molta fatica indouinare, massimamente sacendo coniettura delle passate à quelle c'hanno à uenire, ò almeno aggiunger col discorso à un certo segno che così interuenir possa in tal impresa come interuenne ad alcuni. Perche chi ben considera i maneggi del mondo, trouarà che da i fatti de gli antichi, si danno i diuisamenti de i gouerni del tempo nostro. Et perche non è cosa tanto necessaria ne tanto da esser cercata quanto il conoscer le ragioni di tutte le cose ch'accadono, trouo che se à quello ch'auenne alli antichi imitaremo il progresso de l'imprese nostre, di poco potremo fallire; perche poco piu diuersi seguono i casi à i tempi nostri ch'à somiglianza gia seguiti non siano, perche per essempio diremo che s'una Republica s'è conseruata con la fortezza de gli huomini ouero con la concordia; le quali in effetto fogliono esfer la conseruation delle Republiche, ciascuno che si trouerà in simil conserua de Republica, potrà pigliar la fortezza & concordia de gli huomini per mezzo & instromento d'essa conservatione. Per tanto io che ho conosciuto che nell'arte militare à i tempi nostri niun'altra piu serma ragione (posta da parte la fortuna) trouar si può ne i progressi della guerra, che al ricorrer agli essempi de gli antichi fatti, mi son ingegnato raccorre parte di quell'imprese, stratagemi, & errori ch'io mi sono potuto imaginare esser utile in quest'arte, col prouedimento d'alcuni altri sotto breui & essemplari imprese, & auertimenti, & ciò per due cagioni specialmente: L'una perche non hauendo l'orecchie de miei Signori d'ogni tempo, eglino possino trouare scritto la regola del gouerno loro in quest'essercitio, conforme à quanto disse Demetrio Falereo à Tolomeo quando creato Règli propose, che si douesse prouedere de libri che trattassero negocio militare à fin che non hauendo per conseruatione dell'imperio suo amici che hauessero ardire d'auisarlo di quello che sosse bisogno, lo trouasse leggendo scritto, essendo la guerra arte propria de Principi, perche sola è quella à cui s'aspetta il comandare, & l'altra piu presto per mostrar in prattica, come si possa usar un'astutia, fuggir un'errore & per conoscerne un'altro, che per raccontar l'altrui fatica: perche poco piu frutto si prenderia da questi mies scritti che da quanto scrisse Plutarcho, Liuio, Polibio, Apiano, Cesare, & altri che l'historie di tanti generosi satti de Capitani antichi hanno registrati. Quest'imprese, stratagemi, & errori, non saranno

cose che di gia com'io scriuo, siano auenute, ma saranno tutte mie inuentioni, per il cui mezzo, intendo mostrar il modo che s'ha da tenere nel proceder sulle guerre, & a questo fine propongo un Caualiero in questi miei ragionamenti. Nelle cui imprese, mi sforzarò far uedere sotto il suo nome, la prudenza, la prestezza, i prouedimenti, l'animo, l'argutia, & stratagemi che debba hauer un Capitano, & Binauertenza, dapoccaggine, negligenza & minor uirtu d'alcuni altri, le quali tutte per maggior honestà le ho nominate errori, come parola piu generale & usata che comprende ciascuna di loro. Saranno ben però gli essempij ueri, & tratti da l'historie, à dimostratione della uerità delle cose scritte. Et se ben forsi si uedranno i Papi, gl'Imperadori, i Re, i Duchi, Marchesi, & altri Signori tolti per cagion di raccontar quanto si scriue nomati in quest'Imprese, non è perciò questo stato detto, ne meno è stata mia mente per parole ò cose ch'in questo uolume si scriua no ò dicano in particolare ne in generale, grauar persona, ne natione alcuna sia di che qualità si uoglia; perche tutti tengo per miei maggiori & Signori, & a tutti (salua la fedeltà del mio Prencipe) desidero teruire. Et se bene una natione fosse piu inclinata alle leggerezze, a'spassi, à i tradimenti, all'ambitioni, & altri uitij dell'altre, non s'intende mai ragionare di quelli, che sono sauij, solleciti, fedeli, & benigni, & alieni dalle cose mal fatte, come in gran copia ce ne sono nell'istesse nationi. Ma folo di quelli che di se danno cagione di ragionare & non à mal fine saranno dette ma ad essempio nostro. Donde supplico à ciascun Prencipe, Signore, & à tutti universalmente che si degnino doue pollono dal mio scriuer esser tocchi in alcuna cosa, che si come non sù mia uoluntà di nocergli ne miei ragionamenti, altrotanto col tacer suo fingano, ò m'iscusino che di loro non ragionai ne scrissi. I miei ragionamenti adunque à tutta mia possa & secondo mi sarà presentata l'occasione, saranno fondati sulla ragione del luoco, del tempo, delle cause, & delle occasioni; le quali se ciascuno soldato nelle sue imprese ferà curioso osseruare, come io con singolar amor l'eshorto (auenga, che sempre mai molto sia stata aspra & diserta la uia della uirtu) non potrà mai esser imputato che non sia uirtuoso & ualente soldato. Et auenga che questo picciol uolume da molti possa esser apprezzato, non mi sarà men caro s'ancho da quelli che intendono il mestier dell'arme & da cui saranno i miei soggetti intesi, in quelle parti nelle qua li io haurò forsi fatto errore, sarò emendato. Et piu mi sarà cara la censura d'un'huomo intendente, che le lodi di cento che non intendino l'arte della guerra. Per tanto inuito & supplico ciascuno che dica il parer suo all'aperta, però senz'odio & malignità; perche quanto piu il uero sarà detto contra di me, tanto piu per mezzo mio sarà chiarito il mondo dellà norma che seguir si deue ne i negotij di quest'arte, alla qual pensai dar un principio di lume per l'imprese, che sorsi un giorno si faransio contra gl'insedeli, perche con licenza dirò che appresso molti mi pare smarrita la strada. Et se in questi miei scritti non sarà così à pieno di questa prosessione sodissatto alle menti di tutti, mi ssorzarò con tutt'il cuore sodissarà questo mancamento, nelle dichiarationi de miei documenti militari. Et anche in un'altro uolume intitulato il Gouerno della guerra sotto l'indice come qui a basso. Iquali tutti se l'occupationi non mi tardano, saranno presto in luce. Starò dunque aspettando d'intender in qual parte sarò consforme al parere de i saggi del mondo per confermarmi & emendarmi se sarà come qui di sotto. L'indice adunque del gouerno della guerra sarà come qui di sotto.

Del apparecchiarsi alla guerra & di fuggirla

Del fare & ridurre, marciar, & condur l'esercito doue si disegna con

gl'impedimenti che ui si ponno fare per l'auersario:

D'alloggiare, situare, disloggiare, & gouernare con le condecenti guardie l'esercito in campagna, con alcuni accidenti che occorrono mentre si sa la guerra:

Di combatter & far la giornata in campagna con molti prouedimenti

di non poca utilità:

Dell'assedio, combattimento, & assalto con l'esercito & altrimenti con tra una città guardata, & della disesa sua

Della uittoria, & del gouerno doppò la uittoria cosi in campagna come nella città:

Si fenopre; quilla guerra a porre m

SDER KARDEN KOOCE in quelto fibro to



#### SONETTO DI MESSER ORATIO TOSCANELLA

IN LODE DI M. BERNARDINO
ROCCA PIACENTINO
DETTOIL GAMBERELLO.





VANTO D'HONORE IN QVE.

fta e quella parte

Puote recare a la militia, giace

Scritto da penna industre, e man uerace
In queste terse et honorate carte.

Quì sono l'accortezze; quì di Marte

L'eccelse imprese ; qui l'ardir sagace Si scuopre ; qui la guerra à porre in pace Insegna i regni con mirabil'arte :

BERNARDIN ROCCA in questo libro pose Quanto si può imparar di guerra in scritto, Per lasciar poi qua giù sempre memoria. Chi dunque brama far uiuendo cose, Onde non sia da termine prescritto Suo nome; legga questa degna historia.



# AL MOLTO ILLVSTRE

ET VALOROSISSIMO S I G N O R E

IL SIGNOR MARIO CARDOINI



### THOMASO PORCACCHI.



ON POTRA' a V. S. molto Ill. recar marauiglia alcuna il uedersi da me riuerire, & osseruare con tutti i debiti mezi di riuerentia & d'osseruantia; quando haurà inteso, che'l uirtuossisimo & amabilissimo Signor PIETRO
BIZARRI mi sia tanto congiun

in esfetto: si perche ella sa da niuno per uentura esser piu amata, ne piu hauuta in pregio, che da lui; come perche egli non cessa mai di predicare il ualore, la ma-

gnanimită, & la splendidezza di lei. Il qual testimonio, sicome vien fatto da animo grato & amorevole; cosi deriuando da persona giudiciosa & litterata, non pure è riputato uero, ma come tale è creduto, & hauuto per certissimo. Ma quando alla uerità delle predicationi date a V. S. molto Illustre per la bocca & per la penna di lui, in tutte l'occasioni, luoghi, tempi, nella lingua Latina, & nella nostra; nelle quali dice elegantemente; s'aggiungono appresso altre giustificationi, se non piu uere, almeno quanto all'auttorità di color che le danno, piu graui, & di piu dignità; all'hora V.S. non solamente non dourà, ne potrà marauigliarsene; ma da stupirsene sarebbe, quando ella da me, che son folito d'honorar tutti i Cauallieri ualorosi, & di grido, non fosse & honorata, & registrata nel numero de' miei piu riueriti Signori. Ha aggiunto molta fede & possan za alla uerità, & alle parole del S. BIZARRO il testimonio dell'Illustre mio Signor Priore, il Signor R 1-CARDO SCELLEY; del qual Caualliero, si come io posso dir fino ad hora non hauer conosciuto un piu perfetto, ne di piu uirtu, ne di maggior cognition di lingue, o di cose; cosi affermo non potersi trouar chi l'auanzi in bella creanza, in candidezza di giudicio, in prudentia, e in tutte le morali discipline. Con questo Signore essendo alcuna uolta il S. BIZARRO e io, che per cagion d'honore erauamo andati a uisitarlo, auanti ch'ei di qua partisse per trouarsi alla difesa della sua Relligione a Malta, entrati, come si fa, in uirtuosi discorsi:

discorsi; ragionammo in ultimo delle qualità che si ricercano in un perfetto Caualliero; & c'ingegnammo trouarne uno, che fosse simile e in ogni parte conforme a quel, che noi haueuamo circoscritto. Quiui apparecchiandomi io di procurar ch'egli sapesse per giudicio mio hauer trouato in casa sua quello, che fuora s'andaua cercando; dalla sua cortese bontà fui preuenuto incontinente; onde fu forza attender cio che s'era da concluder per fine di questo discorso. All'hora il Signor Priore, dicendo, che per quanto haueua offeruato in tutte le principali Corti de' supremi potentati di Christianità, doue haueua lungamente conuersato; niu no piu da ogni parte assoluto Caualliero haueua ritrouato del Signor MARIO CARDOINI, intal guisa ci fece quietare & acconsentire al parer suo, che lo commendammo per uero, & con honorato plauso ne facemmo testimonio. Se io (diss'egli) con l'occhio del giuditio miro alle qualità intrinsiche & dell'animo del S. MARIO, sicome confesso non esser possibile in alcuno sforzo superarle; cosi giudico non potersi in gran copia d'eloquentia pienamente commendarle. Percioche, se della magnanimità sua entro a parlare, come di quella, ch'è propriissima di lui, dirò ch'ella sia l'ornamento & lo splendor di tutte le uirtu sue; & che potendo a pena trouarsi in un'altro cosi uera grandezza d'animo, ella è congiunta in lui con certa eccellentissima & singolar bontà. Se della prudentia, risponderò, ch'essendo honorata dote il sentirsi riputar chiaro e illustre per alcuna operation di uirtù; è di gran lunga piu honorata nel Signor MARIO, ilquale abbraccia tutte quelle uirtà, che spingono l'huomo prudente all'acquisto della gloria. Se delle uere scientie; niuno ue ne ha, che in lui non ammiri certa universal cognition, di tutte le cose, in modo ch'ageuolmente si puo dare in questo Caualliero quell'orbiculare scientia de gli antichi. Se della uiuacità & prontezza dell'intelletto suo; certo chi lo sente, ne prende marauiglia; & chi lo prattica, ne resta stupido: & questa uirtù non meno è arguta in lui ne' ragionamenti famigliari, di quel ch'ella sia ne' componimenti & ne gli scritti. Di che ottimi testimoni in Vinetia n'hauete hauuto di fresco, quando uoi, confidati nella cortesia di lui, hauete dato in luce alcuni frut. ti del suo singolare ingegno. Io non parlo poi dell'animo ualoroso, & di quell'ardimento, ch'a tutte l'imprese lo fa riuscir con honore; percioche assai grand'argomento se n'ha, quando s'intende egli hauer gradi di militia honorati presso la Maestà del potentissimo & Catholico Re FILIPPO; il cui giudicio, si come è in ogni parte assolutamente pieno di perfettione, & simile a cosi gran Maestà; cosi in sapere eleggere per li gradi militari, che sogliono distribuirsi, Principi, Baroni, & Cauallieri conuenienti; auanza di gran lunga se stefso. Mase io poi con l'occhio del corpo & estrinseco m'induco a contemplar nel S. MARIO tutte le circostantie apparenti, che lo fanno degno d'amore & di ueneratione; elle sono tante, & cosi ben l'una all'altra corrispondenti,

rispondenti, che oltra il dubbio che mi recano di poterle spiegare a bastanza, m'inducono ancho a confessare hiperbolicamente la Natura in lui hauer uinto ogni suo sforzo, contribuendogli tutte quelle doti, che separatamente in pochi son uedute, & unitamente in niun'altro, o in rarissimi. Et è per certo stata in cio singolare la prouidenza della Natura ; laquale ad animo cosi saggio, e illustre per ogni qualità di uirtù, non ha uoluto accompagnar corpo, che del tutto non gli sia conforme, & proportionato. Ma formandolo di quell'habitudine, & di quell'aspetto, ch'in Priamo era riconosciuto per degno d'imperio, l'ha in tal sorte composto, che la grauità militare si uede condita con molta urbanità & piaceuolezza domestica; & la giocondità delle maniere & delle creanze s'allegra dell'union della seuerità censoria. I beni della fortuna sono in lui tanti, quan ti a punto bastano alla splendidezza di magnanimo Caualliero: e in somma ui concludo, ch'egli è tale appunto, quale con parole hoggi siamo risoluti a creder, che dourebbe essere, per acquistar nome di Cauallier perfetto, & quale noi andauamo cercando. Non è facil cosa à esprimere, molto Illustre & generosissimo mio Signore, di quanto giubilo fossimo ripieni il S. BI-ZARRO, e io, non tanto perche da quel ualorosisimo Signore haueuamo sentito far gran testimonio della uerità; quanto perche ci pareua in certo modo d'esser fatti partecipi di tanta gloria. AlS. PIETRO pareua questo per rispetto della lunga & continuata amicitia,

c'ha hauuto gia molti anni sono, & ha con V. S. : & a me, percioche io per gran tempo adietro hauendole dedicato l'animo & la seruitu mia, come indotto a cio da gl'infi niti meriti suoi, mi reputo esser tutto suo & mi glorio d'hauere occasion da poterla seruire & honorare. A questo mi spigne oltra di cio un'altro rispetto particolare, che è il non uoler mostrar di cedere in simil cagione, ne all'Ill. S. PRIORE, neal S. BIZARRO, se bene in tutte l'altre qualità io cedo loro, & gli ho in grande stima. Et però hauendo il Signore SCELLEY tanto honoratamente di V. S. parlato, e il S. PIETRO parlato e scritto in amendue le lingue; non doueua io similmente alcuna cosa scriuer di lei, per mostrarle egua le amore, & per concorrer con essi in questa emulation d'honorarla? Ma come poi mi risolsi di sodisfar, per quel ch'a me s'aspetta, a questo debito, all'hora con mio graue dolor m'auidi dell'imprudentia & dell'ignorantia mia. Imprudentia, percioche per soggetto così nobil di sangue & di uirtu, per lungo tempo a dietro conueniua hauer trouato alcuna opera dotta & honora. ta: e ignorantia, percioche io non ho tanta dottrina & sufficientia, che da me stesso possa, o sappia componer opera, che sia degna del suo purgatissimo giudicio'. Perche ricorrendo all'aiuto altrui, & uenendomi fra le mani quest'opera d'Imprese, di Stratagemi, & d'Errori militari di M. BERNARDIN ROCCA Piacentino, & essendo conueneuole ad ogni personaggio; poiche necessariamente cade sotto l'ordine di quelle Gioie, che uanno

uanno unite con l'Anella della mia COLLANA HI-STORICA; ho uoluto di questa Gioia a V. S. molto Illustre fare honorato presente. Conuerrebbe in questa parte, che io mi distendessi assai in descriuerle qual sia l'ordine di queste GIOIE, & che cosa uogliano inferire: ma hauendone io gia assaissime uolte in molti altri libri trattato a pieno, & persuadendomi, ch'ella n'habbia hauuto alcuna cognitione; resto di piu lungamente fastidirla. Conuiene a V.S. molto Illustre quest'opera, in quanto, c'hauendo questo eccellente, ualoroso & molto giudicioso Auttore, formato a suo modo un Capitan di guerra, par c'habbia in moltissime parti uoluto rappresentar lei, per insegnare i documenti della militia: & le conuiene in quanto ch'essendo Gioia, & V. S. molto Illustre di quella perfettion ch'è l'oro, deue meritamente a lei essere unita, accioche tanto piu risplenda, & habbia honore, quanto è legata in metallo finifsimo, & di maggior pregio & ualor de gli altri. Bacio a V. S. molto Illustre la ualorosa mano, & la prego ad accettarla uolentieri, & hauermi in alcuna parte della gratia sua, della quale oltra modo mi conosco ambitioso. Il di di San Marco a x x v. d'Aprile. M DL X V I. Di Vinetia.

lutire fare homor spating, . Comercible in queun Cordine & mothe Garous . Welle cold no diane intert



# TAVOLA DE LVOGHI COMMVNI, SOTTOIQVALISON COMPRESI I DISCORSI DELLA PRESENTE OPERA.



| TO                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| II                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 15                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 21                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 28                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |  |
| 34                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| CLA                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 39                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 45                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| SI                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| Che la forza & industria dell'huomo, uince ogni dissicultà.  Come si deue portar il Capitano uerso i soldati così circa l'ordinanza, come nel marciare, e che sopra tutto gli saccia timorosi d'Iddio. |  |  |
| 58                                                                                                                                                                                                     |  |  |
| 66                                                                                                                                                                                                     |  |  |
|                                                                                                                                                                                                        |  |  |

### TAVOLA

| Che le grandezze sondate solamente nel fauor de Principi son                                             | 10.00 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| deboli.                                                                                                  | 74    |
| Che la fortuna da un sauio Capitano non si deue tentare, se non nel                                      |       |
| la necessità.                                                                                            | 79    |
| Come si possa impedir i passi ad uno esercito.                                                           | 84    |
| Che il primo intento d'un Capitano nel assediar una città debbe es-                                      |       |
| fer il torle il modo d'hauer uettouaglie.                                                                | 89    |
| Che le spie son molto necessarie ne tempi di guerra così in campa-                                       |       |
| gna come ne gli assedij.                                                                                 | 98    |
| Che il uulgo è sempre amator di cose nuoue.                                                              | 104   |
| Che il fingere una cola per un'altra è molto gioueuole ne casi di guerra.                                | 113   |
| Che lo star neutrale tra due nemici non è sempre bene, e spesso il neutrale diuenta nimico di tutti due. | 118   |
| Che doue bisogna prestezza nel esequir una cosa, è molto nociuo il                                       |       |
| diferirla.                                                                                               | 126   |
| Che le uittorie, non si posson ueramente chiamar uittorie, se non                                        |       |
| uincon tutta la guerra.                                                                                  | 132   |
| Che la crudeltà in un Capitano è grandemente odiata.                                                     | 137   |
| Come si possa combattere un'esercito ne suoi propri alloggiamenti.                                       |       |
| Che il ritirarsi quando si uede non poter hauer uantaggio, ò non                                         |       |
| gli riuscire i suoi disegni, non è uergognoso a un Capitano.                                             | 151   |
| Che da un Capitano sauio, si deue dar poca sede alla lettera d'ur                                        |       |
| nimico.                                                                                                  | 166   |
| Che cosa deue far un General d'eserciti nel paese altrui.                                                | 173   |
| Che chi desidera di regnare non perdona a crudeltà alcuna.                                               | 179   |
| Vno esercito disordinato, è in gran pericolo, & si puo chiama                                            | r     |
| piu tosto turba, che esercito.                                                                           | 184   |
| Che il nimico, ancor che debolissimo, in casa, d suori di casa,                                          | 1     |
| deue stimare.                                                                                            | 193   |
| Che la paura suol sar parer maggiori le cose ch'elle non sono.                                           | 202   |
| Che le commissioni de superiori si debbono esseguir anchor ch                                            | e     |
| pericolose, e non le lassar per uiltà.                                                                   | 207   |
| Che la ragione della guerra concede la crudeltà, & le rouine, ar                                         |       |
| chor che la benignità sia migliore.                                                                      | 311   |
| Che le condotte de soldati si debbon dar piu tosto per ualore, ch                                        | 10    |
| per fauore.                                                                                              | 218   |
| Il Capitano che crede che il suo nimico habbia poca cognitione                                           |       |
| guerra                                                                                                   | ,     |

#### TAVOLA.

| guerra, ha poco giudino.                                            | 222     |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| Che il Capitano che ua a far guerra ne' paesi altrui, deue esser il | n- (    |
| strutto del modo di combattere di quel paese.                       | 229     |
| La conformità de gli animi de foldati; con la uolontà de i Capitan  |         |
| è cagione di grandi imprese.                                        | 236     |
| La uigilanza in uno esercito quanto sia gioueuole.                  | 246     |
| Che si deue hauer gran consideratione nel combattere.               | 256     |
| Il credito & la riputatione d'un Capitano, ò d'un esercito metto    | n i     |
| gran terrore a nimici.                                              | 262     |
| Che il uoler rispondere à ogni parola non è cosa da sauio.          | 269     |
| Il souerchio disso di gloria in un Capitano, gliè spesso dannoso.   | . 275   |
| Che il desiderio di regnare, incrudelisce l'animo humano, contr     | a       |
| il proprio sangue.                                                  | 281     |
| Che il Capitano che non osserua la fede, perde tutto quello, ch     | c       |
| puo esser di buono nella militia.                                   | 287     |
| Che un Capitano non deue fidar un esercito importante ad alcu       | -       |
| no, ben che gli sia molto intrinseco, & famigliare.                 | 294     |
| Che il uolgo desidera sempre il suo peggio, e s'appiglia à consigli | i       |
| peggion.                                                            | 20T     |
| Che un Capitano, ben che sia in qualche parte uitioso, pur ch       | e       |
| na ndele, il deue comportare.                                       | 200     |
| che a uno che uuole una cosa, nessuna difficultà lo perturba no     | e       |
| gri pare impossibile.                                               | 217     |
| Colui che si parte dalla battaglia diminuisce la speranza a suoi, & | 2       |
| creice l'ardire a nimici.                                           | 325     |
| Che il danaro è cagione che l'huomo s'affatica in tutte le cose     | 335     |
| alluedere le cole allenire, arquice gran prudenza                   | 247     |
| Stutta callia del difenderli ha maggior forza che la cunidir        | à       |
| Menders                                                             |         |
| Che i tradimenti sogliono dispiacere, doppo che si è cauato l'uti   | _       |
| aci tradimento                                                      | 262     |
| che la grandezza dell'animo, si deue anchor mostrar con la car      | ,       |
| - ulid .                                                            | 368     |
| Che la gloria è il fine, & il premio della uirtù.                   | 276     |
| Tamba Importanza. & autorità fia la prefenza del Principe ne        | 2       |
| 0                                                                   | a (3. a |
| che quando li puo accusar solamente la fortuna e non l'imperi       | -       |
| denza propria, il male è piu sopportabile.                          | 388     |
| :                                                                   |         |

| T    | AV | 0 | L  | A . |  |
|------|----|---|----|-----|--|
| 1 .1 | -  |   | 10 |     |  |

| Che ne pericoli de soldati la presenza del Capitano è di grand'im-   |     |
|----------------------------------------------------------------------|-----|
| portanza, & giouamento.                                              | 5   |
| Che i Principi ordinariamente cercano di mandar ad effetto i loro    |     |
| desiderij.                                                           | 0   |
| Che gli è quasi impossibile, che gli inganni stiano segreti. 40      | 9   |
| Che malamente si puo guardar un huomo da gli animi deliberati.41     | 5   |
| Che le uittorie acquistate con la uirtù, son piu illustri, che quel  | 1   |
| le che s'acquistano con la sorte.                                    | 2   |
| Che il conoscer la natura e costumi de nimici, è di gran gioua-      |     |
| mento.                                                               | 8   |
| Che chi è sauio per altri, & non per se stesso, merita d'esser bia-  |     |
| fimato.                                                              | 5   |
| Che l'huomo non puo mai esser tanto sauio, che possa per se stes-    |     |
| fo fuggir le suenture.                                               | 2   |
| Come possa un Principe hauer danari da suoi popoli senza anga-       |     |
| riargli.                                                             | 10  |
| Che la miseria sola è senza inuidia, e la felicità è accompagnata    |     |
| da molti incommodi.                                                  | 55  |
| Che i Principi che son senza grauità, hanno i sudditi mal creati. 40 | 63  |
| Che chi incorre per malitia propria nelle male uenture, merita       | 113 |
| gran biasimo.                                                        | 71  |

#### IL FINE DELLA TAVOLA DE' CAPITOLI.





## TAVOLA DELLE COSE NOTABILI CONTENVTE NELLA PRESENTE OPERA DI M. BERNARDIN ROCCA.





BSALON per configlio altrui si ribella dal Re Da uid suo padre.car.180

| Achei e                          | Ma-    |
|----------------------------------|--------|
| ri come dimostrassero l'am       | icitia |
| o is no ano infleme              | 112    |
| or ull out tot lentar la fortion | 7      |
| aeua vattaglia si liberò di      | 1      |
| Komani.                          | 0.5    |
| or acroale Carthaginele comba    | +      |
| tenao per forza uinse            | 726    |
| carthaginele rombo               | i      |
| Circuit                          |        |
| Adulatione è molto nociua        | 1      |
| Principi motto nociua            | a      |
| Agesilao e suo detto circa l'ac  | 248    |
| sie dello circa l'ai             | -      |

| quistar gloria Alcibiade come ingannò i Bi-   |
|-----------------------------------------------|
| Alcibiade come inganno i Bi-                  |
| zantini 370                                   |
| Zantini 370.<br>Alcibiade con che astutia pi- |
| gliasse Siracusa 30                           |
| Algieri in allegrezza per la rot-             |
| ta dell'armata dell'Imperadore' 5             |
| Amico uero è un Tesoro inesti-                |
| mabile 53                                     |
| Amico copre il difetto dell'altro             |
| amico 100                                     |
| Amilcare Carthaginese come                    |
| saluasse la patria che era in                 |
| pericolo 48                                   |
| Amicitia uera in che consiste 107             |
| Amici finti sempre infideli 4                 |
| Amilcare Carthaginese come                    |
| s'imaginasse d'arriuar in Si-                 |
| cilia contra l'aspettatione de                |

| suoi 289                          | Antonio minacciando i soldati                              |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Annale Pretore tradito dal fi-    | d'Ottauiano gli fece diuentar                              |
| gliuolo per danari 337            | piu feroci 186                                             |
| Annibale, come andasse armato     | Appio Claudio come punisse gli                             |
| per sospetto 467                  | ammotinamenti 426                                          |
| Annibale al Trasimeno, non a-     | Archibugi piccioli fatti far da                            |
| bandonò la vittoria 476           | Pandolfo Delfino 283                                       |
| Annibale come uolea far sospet    | Archelao Capitano di Mitrida-                              |
| to Fabio a Romani 53              | te, per la sua brauura su in                               |
| Annibale Rodiano entra con        | gran pericolo 259                                          |
| una sola naue nel Lilibeo 7       | Ariouisto Francese per saluar                              |
|                                   | la preda, perde la uittoria 238                            |
| Annibale come s'assicurasse il    | Arionisto Re de Francesi nitto                             |
| passo del Rhodano contra i        | rioso de Romani, come perdes                               |
| Galli 135                         |                                                            |
| Annibale prima che uenisse in     | Se la uittoria 239<br>Ariouisto sotto nome di pace-        |
| Italia s'informò della natura     |                                                            |
| del paese 230                     | uolle ingannar Cefare 282<br>Armate di mare quanto utili e |
| Annibale dormina sopra la nu-     |                                                            |
| da terra 407                      | disutili alle città assediate 90                           |
| Annibale diede il passo a nimici  | Armi deuono esser familiari al-                            |
| per fuggire 303                   | Thuomo 406                                                 |
| Annibale come cercaua far so-     | Arte non si troua ne gli anima-                            |
| spetto Fabio a Romani 139         | li bruti                                                   |
| Annibale che cosa facesse quan-   | Artiglierie di piu sorti da quan                           |
| do uolse romper la guerra à       | ti caualli possono esser tira-                             |
| Romani 43 I                       | te 129                                                     |
| Annone Carthaginese per che       | Asdrubale Giscone Carthagine-                              |
| fusse rotto da alcuni rubel-      | se come trattenne Scipione;                                |
| li. 452.                          | perche il uerno lo sopragiu-                               |
| Antigono Macedone e suo det-      | gnesse 304                                                 |
| to 98.                            | Asdrubale per sua crudeltà odia                            |
| Antioco come facesse il suo eser- | to da suoi medesimi 139                                    |
| cito effeminato 69:               | Assedio della città di Samaria                             |
| Antioco Rc in ogni suo negotio    | assediata da Benadab Re di                                 |
| pigliaua configlio 279            | Soria 199                                                  |
| Antioco essendo fanciullo, fu     | Astutia di Pandolfo nel libe-                              |
| messo in pericolo dal suo pe-     | rarsi d'essere schiauo 8                                   |
| dante 456                         | Astutia per dar animo a paurosi                            |
|                                   | con                                                        |

| DELL'IMPRESE                                                       |                                                                |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                    | Bruto fece tener nascosto il cor-                              |
| Astutia per metter un Castella-<br>no in disfidenza de suos solda- | po morto di Cassio 285                                         |
| ti                                                                 | to dance to Sternolle for                                      |
| Astutia che cosa sia 231                                           | vices del comalore de com                                      |
| Astutia de nimici per leuar Pan                                    | A P. P. V. Cabitan Greca                                       |
| dolfo dalla principiata for-                                       | C ABRIA Capitan Greco e suo detto 104                          |
|                                                                    | Carillia Carilland de 14 mg (m.                                |
|                                                                    | Canidio Capitano di Marc'An-                                   |
| Astutia per ritener li animi de                                    | tonio in che pericolo si troud                                 |
| soldati nel bisogno del soc-                                       | per uoler seruirsi di tutto                                    |
|                                                                    | l'esercito a un tratto 244                                     |
| Atheniesi nelle feste di Minerua                                   | Capitano che conditioni doueria                                |
| si solleuaron contra i Lacede-                                     | hauere 2I                                                      |
| moni 417                                                           | Carella presa da Pandolfo Del-                                 |
| Attilio cosolo minacciando mor                                     | fino 280                                                       |
| te a suoi che fugginano gli se                                     | Caria Capitano Atheniese come                                  |
| ce tornare  Auarico città, assediata da Ce-                        | si gouernaua nel bisogno del                                   |
| ruarico citta, affediata da Ce-                                    | soccorso 199                                                   |
| Sare                                                               | Cartalone Carthaginese per osti<br>natione perde una segnalata |
| Crimeo Lemento co & civile file a se                               | uittoria 398                                                   |
| die un prefitto at etani-                                          | Cartalone Carthaginese rompe                                   |
| RENIGNITA' di Cesare                                               | de improuiso i Romani 71                                       |
| D e di Scipione 140                                                | Catone in V tica che soldati fa-                               |
| Benignità gioua piu al capitano                                    | cesse per andar contra Cesa-                                   |
| della crudeltà 49                                                  | re 439                                                         |
| Borbone con che astutia passasse                                   | Catilina scoprendo la congiura                                 |
| in Borgogna 467                                                    | a Fuluia si rouina 182                                         |
| Bruto, & Cassio cercauano di                                       | Catone continente dall'altrui 284                              |
| uincer Ottauiano senza com-                                        | Cecilio Metello come fece un pon                               |
| oattere 196                                                        | m -: 1 ·                                                       |
| Bruto come prendesse la città de                                   | Cesare uinse Pompeo giouane in                                 |
| 116                                                                | Spagna 297                                                     |
| Bruto per lasciarsi uincer dalle                                   | Cesare si serviua molto delle                                  |
| parole de nimici su uinto da                                       |                                                                |
|                                                                    | C.C I smalans Custibana                                        |
| Bruto quanto Copporta Te la 10                                     | i sold and di gran pericola 206                                |
| role ingiuriose de nimici 391                                      | Cesare combatteua uolentiers in                                |
| 391                                                                | ecjare comounced notembers in                                  |

| TAV                               | OLA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| campagna contra i soldati.        | Cicerone per beneficio delle spie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| nuoni 370                         | campò la uita 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cesare prima che uenisse al fat-  | campò la uita<br>Ciro con pochi soldati superò                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| to d'arme co' Belgi uolse far     | molti Persi 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| proua del lor ualore 367          | Clemente settimo Pontefice per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cesare con prestezza uinse A-     | credere alle parole de' nimici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| riouisto 303                      | fu in pericolo di esser fatto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cesare, in che modo ritenesse al- | prigione 436                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| cune città in fede 306            | Consiglio in tutte le cose quanto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cesare come si difendesse da A-   | sia buono 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| franio in Spagna 224              | Continenza di Scipione e d'A-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cesare fece uendetta di Cassio Lu | lessandro Magno 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| cio contra gli Suizzeri 42 I      | Corui macchine da guerra na-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cesare & Pompeo discordando       | uale de Romani 223                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| aspirauano alla tirannide 356     | Crasso per troppo creder fumor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cesare come si difendesse da'Bel- | to da Parts 2.48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| gli essendo in pericolo 378       | Credulità souerchia quanto sta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cesare sotto Gergouia combatte    | dannosa ne casi di guerra 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| con disauantaggio 116             | Creso per passar un fiume che sa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cesare, perche schifasse il far   | cesse 42.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| giornata in Inghilterra 24        | Cuneo Romano come uolesse tra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cesare che sece per non esser pri | dire un presidio ad Anni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| uo di uettouaglie per la nia      | bale 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| d'Alessandria 438                 | Curione in che disordine si tro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cesare con inganni ruppe i Te-    | uasse in Barbaria. 427                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| deschi tenendo prigioni i Ca-     | DE STATE OF |
| pitani 412                        | arbone one che Ancia pellufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cesare che crudeltà usasse con-   | 1.6年 11.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| tra certi ribelli 414             | AVID fece morir due                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cesare e sua celerità contra i    | D traditori 364                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Carnuti. 194                      | Decimo Bruto come difendesse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cesare contra Pompeo non si la-   | Modena 339                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| sciaua nimico alcuno dietro       | Demetrio Re di Schiauonia te-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| le spalle 81                      | merario 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cefare contra gli Inglesi come    | Detto di Theofrasto Erefio 5 I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| saluasse l'armata 82              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cesare che opinione hauesse in-   | ne ne 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| torno al uincer i nimici 189      | Detto di Solone 44 I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                   | Detto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

DELL'IMPRESE MILITARI.

| Detto di Antistene Athenie-   |                                           | Detto di Lanio Beccaio a un tra- | Deta             |
|-------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------|
|                               |                                           | ditore                           | 308              |
| Se<br>Detto di Demosthene     | 477                                       | Detto d'Androclida Lacedemo-     |                  |
| Detto di Filippo Re di Macedo | 15                                        |                                  | 317              |
|                               | W. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. | ne<br>Detto di Platone           | 324              |
| Detto di Metello              | 286                                       | Detto di Plutarco                | Carlotte Control |
| Detto d'Eudamide              | 29                                        |                                  | 324              |
|                               | 394                                       | Detto di Aristotele Stagirite    | 331              |
| Detto d'un Capitano Athenie   | -                                         | Detto di Scipione                | 343              |
|                               | 228                                       | Detto d'Onosandro                | 206              |
| Detto di Giulio Cesare.       | 454                                       | Detto d'Emilio Romano            |                  |
| Detto di Bion Boristenide     |                                           | Detto di Cesare contra Pom-      |                  |
| Detto di Agesilao Lacedem     |                                           | peo                              | 428              |
|                               | 409                                       | Detto di Pompeo Magno            | 368              |
| Detto di Scipione             | 73                                        | Detto di Bion Boristenide        | 384              |
| Detto di Diogene              | 118                                       | Detto di un sauto                | 415              |
| Detto di Talete Milesio       | 388                                       | Detto di Paolo Emilio            | 423              |
| Detto di Themistocle.         | 363                                       | Detto di Thalete Milesio         | II               |
| Detto di Demosthene.          | 21                                        | Detto di Timone Atheniese        | 434              |
| Detto di Teodosio Iuniore     | 217                                       | Detto di Silone a Mida           | 137              |
| Detto di Annibale             | 65                                        | Detto d' un Legista              | 126              |
| Detto di Marco Bruto          | 33                                        | Detto di Barca Carthaginese      | id               |
| Detto di Salamone             | 89                                        | Annibale                         | 201              |
| Detto di Annibale Carthagia   | ne-                                       | Detto di Anthistene Atheni       | e-               |
| ofe . miligation of the       | 268                                       | sem organo sempre men            | 210              |
| Detto di Salamone             | 45                                        | Detto di Cabria Antico           | 236              |
| Detto di Demosthene           | 150                                       | Detto di Cesare                  | 263              |
| Detto di un sauio             | 131                                       | Detto di Alessandro Laceden      | 20-              |
| Detto di Cicerone             | 3.00                                      |                                  | 245              |
| Detto di Euripide circa il co | nsi-                                      | Detto di Annibale Carthagin      |                  |
| glio                          | 234                                       |                                  | 255              |
| Detto di Focione              | 227                                       |                                  | 179              |
| Detto di Ottaniano a un solo  | lato                                      | Detto di Socrate intorno ai      |                  |
| Buntatore                     | A70                                       | 1                                | 169              |
| Detto d'Annibale contra M     | ar-                                       | Detto di Them stocle             | 172              |
| ccuo                          | 350                                       | - 11011 -1100                    | 184              |
| Detto di Valerio Massimo      | 16                                        |                                  | 79               |
| Dello al L'aolo Fimilio a Cri | pin-                                      | Detto di Senocrate Calcedon      | e 274            |
| ne Nassica                    |                                           |                                  |                  |
| pids *                        | 29                                        | , Detto at Danison               | 15               |

153

Domitio Corbulo & Suo spauen teuole stratagema Domitio a che foggia rompesse

Antioco

F

F M B I O perche fusse domandato Massimo 40

| DELL'IMPRES                      | E MILITARI.                        |
|----------------------------------|------------------------------------|
| Fabio Massimo trattenne l'im-    | to sia grande 52                   |
| peto e l'insolenza di Anniba     | Francesi serrano il passo agl'Im   |
| lesions de mais mais 174         | periali 277                        |
| Fabro Massimo, come uinse i      | Fraude è gioueuole a uincer il ni  |
| Campani 337                      | mico 3                             |
| Fabio e Spendio andauano per le  | Fraude in guerra, è cosa lauda-    |
| montagne contra i nimici 360     | bile services to the service s     |
| Fabio Massimo teneua i soldati   | Fuga si puo far senza biasimo      |
| all'ordinanza 326                | del capitano 163                   |
| Patiano Capitan di Fraarte mor   | Fulida Lacedemonio come fece       |
| o to 47                          | coraggiosi i suoi 379              |
| Fede in un Capitano è commen-    | Fuluio Nobilione 9                 |
| 3 dabile 44                      | Fuluio Nobiliore col divider       |
| Fede in un Capitano quanto sia   | l'esercito uinse i nimici 176      |
| necessaria a un Principe 309     | and countilly spends of the        |
| Fede si deue seruar anche al ni- | DIE G                              |
| mico 46                          | displaying the state of the morte. |
| Filippo Macedone quando uolse    | A 1 0 Graccho, perchefu            |
| far guerra a gli€toli gli messe  | U ammazzato 9                      |
| in disgratia de suoi amici 147   | Gaio Cornelio come perdesse l'ar   |
| Filippo Macedone in che modo     | mata a Lipari 102                  |
| espugnasse Tebe 97               | Gaio Volusieno quel che facesse    |
| Filippo Re di Macedonia come     | quando passò in Inghilterra 381    |
| costringesse i suoi soldati a    | General assediato in una terra     |
| combatter contra gli Scithi      | che diligentia deue haue-          |
| per forza 40                     | re 198                             |
| Pilippo Macedone per che non     | Germani cercan di leuar l'arti-    |
| uolse affrotarsi con le nimiche  | glieria a nimici                   |
| Schiere 258                      | Germani hanno usanza di leuar      |
| mippo Macedone per ueder         | l'artiglieria al nimico            |
| croppo tuoge i Romani 223        | Giorgio Alemano in Italia 12       |
| ia Romano                        |                                    |
| in the Itato Is trought          | tù 13                              |
| Juli Oldati contra Cilla Ana     | Gloria è il fine delle fatiche 377 |
| Fintioni in guerra son molto uti | Gneo Fabio perche fusse uinto da   |
|                                  | Vercingetorige 18                  |
| Fortuna aiuta i coraggiosi 28    | 3 Guerra fatta in casa propria     |
| Forza dell'animo bumano quan-    | quanto sia dannosa                 |
|                                  | 74                                 |

| co-diagrande                              | confusione ogni qualità di per                                 |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| French framoHong on grin                  | Sone 419                                                       |
| rrs Exemple                               | La prudentia in un Capitano de-                                |
| T JABIRO città d'Ara-                     | ue esser congiunta co'l ualo-                                  |
| H bia come susse presa da                 | re 258                                                         |
| Antioco 475                               | Lasciuie sono di grand'impedi-                                 |
| Honore di chi propriamente                |                                                                |
| Honore di chi propriamente                | Lega con uicini è di molto utile                               |
| Historate ammazzò una senti-              | à una città trauagliata 352                                    |
| nella che dormina 94                      | Leontio Capitano di Filippo Ma-                                |
| ment the tormina                          | cedone, infidele 460                                           |
| 1 Manual Colonia                          | Libero ueramente che si possa di                               |
| Edition of Milatorials                    | re 68                                                          |
| LLIRICI come furono                       | Licinio Crasso che cosa facesse;                               |
| I uinti da Alessandro Epi-                | contra Spartaco 386                                            |
|                                           | Licinio Crasso contra i France-                                |
|                                           | si 259                                                         |
| Impio fugge senza esser perse-            |                                                                |
| guitato 349 Impression buone e cattiue di | L'inganno di raro si puo tener se creto                        |
| quanta efficacia sieno 138                | Lotte da far bastioni come deuo-                               |
| Inducionaro con la sua morte se           | no essere                                                      |
| ce ruinare il suo essercito 411           | no effere                                                      |
|                                           | Lucio Luttacio Confolo contra i<br>Siciliani                   |
| Inganno da saluar l'artiglieria 13        |                                                                |
| Ingratitudine quanto dannosa a            | Lucio Giunio come saluasse lo es                               |
| Principi 70                               | Sercito Romano da nimici 80                                    |
| Insubri nella uenuta d'Anniba-            | Lucio Silla come si liberasse di                               |
| le che cosa facessero 431                 | un luogo stretto 124                                           |
| Insubri che modo di combatter             | Lucio Scipione come pigliasse u-                               |
| haueuano 230                              | na città in Sardigna 83                                        |
| Ioah Capitano di Dauid che con            | Lucio Luttatio perche cagio uin                                |
| uention facesse col fratel-               | se Annone Carthaginese 403                                     |
| lo. 250                                   | Lucio Luttatio Confolo come si<br>gouernasse in una fortuna di |
| Cloned with A Contents                    | mare. 369                                                      |
| Chest bager, spare duty                   | fine the green's formationes                                   |
| T ABIENO soldato di Ce                    | M                                                              |
| L sare astutamente uince i                | der Beign ein en eine Beign                                    |

Belgi
La morte d'un Principe mette in 57 M ANL 10 Capitolino
gettò il pane dalle mura del

| DELL'IMPRESE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MILITARI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ra del Campidoglio alle poste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | la rocca di Nasse. 214                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| de nimici 454                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Metello in Spagnauso piu l'astu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| sansuetudine onde uenga 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | tia che la forza. 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Marauiglia onde nasca 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Metello, come uincesse gli Ele-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marc' Antonio uinse i Parti per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | fanti de Carthaginesi. 296                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| la lor superbia 260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Metello con arte corrompe gli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Marcello che astutia tenesse con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ambasciatori di Iugurta. 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Braceo Nolano 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Milone tradi Tarento a Romani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Marco Antonio come armasse i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | per danari. 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| suoi soldati nel partir di Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mitridate perde uno presidio,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| cedonia 168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | per esser troppo crudele. 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Marco Attilio, uinto da Xan-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Mitridate, come scampo da Ro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| tipo. 461                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | mani, de' quali era prigione. 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Mario offeriua grā premy a Cit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mitridate fu crudel contra Ro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| tadini Romani , contra Sylla. 146                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mani. 183                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Marco Emilio, per disprezzar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Modi da trauagliare un'eserci-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| un buon consiglio, sece gran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | to quando camina. 185                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| perdita. 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Modo da passar un fiume impedi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Marco Attilio per la sua asprez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | to da nimici. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| za perde la uittoria de Car-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Motto di un giouane a una don-<br>na. 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| thaginesi. 205                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | na. 270                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Marco Attilio, perche non se-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | And the plant of the party of t |
| guisse la uittoria contra i ni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mici. 311                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Marco Ottauio, perche fusse pri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | NIATVRA è principio di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| uo del tribunato. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | moto e quiete in ciascu-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Marco Curio, come liberò il pae                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | na cosa. 464                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Se di Roma dalla correria de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Naue di sette remi per banco di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Sabini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pirro Epirota . 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Massinissa, come ingannasse chi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nebbia e specie di Nunole steri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| uoleua ingannar lui. 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | le. 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Matone, e Spendio, perche si le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Nimico deue lodar con parole                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| uassero dall'assedio d'Ippo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | l'altro nimico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| na.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Norbani come fossero crudel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Meglio è far guerra per altri,<br>che per se. 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | mente uccisi da Silla . 387                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| wieruo spagnuolo premiato da                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ना कि वर्ष मान्यु किया हो हो ती है।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Romani per hauer dato toro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | HOLE MADE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Carlo de Car | The state of the s |

| TAV                                             | 0 L M.                                                      |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| are The County of the Land of the               | Pausimaco preso con inganni da                              |
| Control of Quencia de Marche                    | Policenide. 27                                              |
|                                                 | Policenide. 27<br>Pelopida Tebano ferrò il passo à          |
| BLIVIONE piu util che                           | nimici. 27                                                  |
| OBLIVIONE piu util che<br>la reminiscentia. 269 | Piaceri amorosi di quanto dano                              |
| Ocio quanto sia danoso al huomo. 37             | siano a chi ha carico di guer-                              |
| Offeso rare uolte si scorda l'offesa 25         | ra. 18                                                      |
| Opportunità di tempo aspettata                  | Pirro Epirota spaueta i Romani                              |
| quanto gioui. 69                                | congli Elefanti . 23                                        |
| Oratione di Pandolfo esortando                  | Pò fiume maggiore d'Italia.                                 |
| i suoi soldati a combattere. 224                | Poluere di artiglierie come si                              |
| Oro, et argento quanta forza hab                |                                                             |
| bino ne gli animi humani. 336                   | faccia.  Pompeo come gastigò alcuni de-                     |
| Ottauiano perche fuggisse di com                |                                                             |
| batter contra Sertorio. 86                      | linquenti. 24                                               |
|                                                 | Popeo creato Consule senza Col-                             |
| Ottauiano come ritenesse Venti-                 | lega.                                                       |
| dio & Asinio. 300                               | Pompeo e Cesare si lodauano in-                             |
| The state and an adjud of another               | Sieme benche fussero nimici. 12                             |
| A la        | Pompeo ingannato dalla prestez                              |
| - 4-120 1 20 D-16 - 1                           | za di Cesare. 20                                            |
| PANDOLFO Delfino al-<br>l'impresa d'Algieri con | Pompeo per non saper usar la uit                            |
| l'impresa d'Algieri con                         | toria in che pericoli incorres-                             |
| Carlo Quinto.                                   | se. 42                                                      |
| Panuoijo joccorrett cajtello. 17                | Pompeo rompe Afranio in Ispa-                               |
| Paolo Emilio che opinione ha-                   | gna.                                                        |
| uesse intorno al soldato. 237                   | Popeo come prese la città de Ca-                            |
| Paolo Emilio a Cane uolle piu to                | tinensi.                                                    |
| sto perder la uita che fuggire. 178             | Pompeo fece errore non uolendo                              |
| Paolo Emilio corrotto da Cesare                 | adoperar l'armata contra Ce-                                |
| con danari. 337                                 | Sare.                                                       |
| Parlar dell'huomo dimostra qual                 | Pouertà che cosasia. 24                                     |
| sia la sua natura. 43                           | Principe nuouo come si deue go-                             |
| Parole dishoneste molestano l'huo               | uernare in una città. 4                                     |
| mo d'honore. 72                                 | uernare in una città . 4<br>Principe humano è la confolatio |
| Parole inguriose si castigano col               | del popolo.                                                 |
| tacere. 271                                     | Principi s'ammettessero le ripré                            |
| Paura fa le cose magiori ch'elle                | sioni s'emenderiano de gli er-                              |
| non sono. 203                                   | rori. 40                                                    |
| , , ,                                           |                                                             |

Prouerbio 402

| DELL'IMPRESI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MITT ADT                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Prouerbio uolgare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | mandato a chi egli uoleuala-            |
| Prouerbio per gli ostinati. 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | sciar il regno.                         |
| Publio Decio Tribuno come sal-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Risposta di un Lacedemonio à Fi         |
| uasse lo esercito Romano con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lippo. 385                              |
| tra i Sanniti . 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Risposta di una dama al motto           |
| Publio Valerio Epidauro co che                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | di un giouane. 270                      |
| stratagema pigliasse una cit-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Risposta di Torquato a certi bra        |
| 24.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ui. 130                                 |
| Publio Crasso costretto a far gior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Romani tagliarono il ponte à ni-        |
| ratification vocontu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | mici perche non gli seguisse-           |
| and Confidio mette Celare in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                         |
| confusione e disturbo. 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Romani che facessero per haue-          |
| 00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | re i soldati domestici & non            |
| 21 Allen of Queen bounds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | forestieri. 403                         |
| THE COURT OF BUILDING CHEFTER TO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Romani per mandar contra Ce-            |
| Q <sup>V</sup> INTO Cicerone Capitano di Cesare, 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | sare che danari adoperasse-             |
| tano di Cesare. 62                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ro. 453                                 |
| Quinto Metello, come gouernas-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Rotta de i Romani a Canne onde          |
| se i suoi soldati discostumati.390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | hebbe cagione: 13                       |
| Quinto Metello cacciò i nimici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sumorey Somercina e moits no cen        |
| dello alloggiamento con l'ac-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 |
| qua. 78                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lever a particular and an experience    |
| Luinto Sertorio disciplinava i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CEVA capo di squadra di                 |
| Numidi di Siface. 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cesare che cosa fece per                |
| the state of the s | non morir senza uendetta. 157           |
| R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Scipione in Spagna in che modo          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | facesse un alloggiaméto all'im          |
| R Asco e Rascopoli fratel<br>li sono in diuersi eserciti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | proniso. 124                            |
| li sono in diuersi eserciti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Scipione pagato di ingratitudine        |
| nimici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | dal popolo Romano. 74                   |
| Ricchezze come debbono ester                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Scipione in che modo togliesse le       |
| "Glaerate. 72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | uettouaglie a Carthaginesi. 448         |
| "Lipojo lungo è nutrimento del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Scipione Africano conseruator           |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dell'ordinanze. 59                      |
| CII Su de Scipione a chi la ri-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Scipione acquistò piu uittorie co       |
| Preje che non hauea combat-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | la benignità che con la cru-            |
| into con la propria persona. Qa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | deltà. 216                              |
| Risposta de Pirro quando fudo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Scipione combatte in giorno re-         |

nell'alloggiare. 28 Sito de' luoghi è cagione spesso di Stratagema di pigliar una città. 28 uittoria. Stratagema per gabbare il ni-397 mico .

Sito buono quanto sia necessario

#### DELL'IMPRESE MILITARI.

| mico.                                  | assedio.                                                  |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Stratagema per pigliar una Roc         | Stratagema di romper la perti-                            |
| ca fingendo d'esser infermo. 121       | nacia de i soldati.                                       |
| Stratagema per pigliar una por-        | Stratagema di leuar, l'arme a i                           |
| ta d'una terra.                        | popoli. 66                                                |
| Stratagema di Filippo a Satri-         |                                                           |
| co.                                    | Stratagema di essequire l'intento                         |
| Stratagema di far un'impresa           |                                                           |
| moltrando di non la Como               | Stratagema di prender una Roc-                            |
| mostrando di non la fare. 108          | ca. 66                                                    |
| Stratagema' per liberarsi da un        | Stratagema di spauentar i popoli.66                       |
| pericolo de suoi proprii solda-<br>ti. | Stratagema per facilitar una cit-                         |
| 459                                    | tà assediata.                                             |
| Stratagema di coprir i soldati         | Stratagema di uincer una guerra.74                        |
| che escono dalla città contra          | Stratagema di ridur, l'esercito a                         |
| nimici. 34                             | rendersi. 74                                              |
| Stratagema di incitar i soldati. 39    | Stratagema di tirarsi à dietro                            |
| Stratagema per fuggir i tradime        | fuggendo gli inimici. 79                                  |
| ti de soldati nella città. 39          | Stratagema di tirarsi il nimico                           |
| Stratagema di leuarsi dalle mani       | adietro fuggendo. 79                                      |
| de nimici incognito. 39                | Stratagema di arrischiar una par                          |
| stratagema ai rileuar un oppres        | te dell'esercito. 84                                      |
| Jo aa un piu potente di lui.           | Stratagema di passar un fiume                             |
| Stratagema per ingannar il ni-         | guardato da nimici. 85                                    |
| mico.                                  | Stratagema di saluar una galera                           |
| stratagema at tener i nimici a         | colta in mezo dalle nimiche . 89                          |
| bada in luoco sicuro.                  | Stratagema perche non possino i                           |
| Stratagema di far sospetto un Ca       | foldati fermarst su i piedi a                             |
| pitano al suo signore.                 | combatter sulle galere . 89                               |
| Stratagema di aprirsi la uittoria      | Stratagema di dar l'ardir & la                            |
| manti.                                 | 0 1011 .                                                  |
| Stratagema di assaltar i nimici        | forza a Joldati . 89<br>Stratagema di dar l'assalto uario |
| Touriso long calamitals                | 110 1 1 .                                                 |
| soma di quelli che si viti             | Stratagema di pigliar i spioni                            |
| per ulita.                             | montavii                                                  |
| or the di prender handets              | auersary. 98                                              |
| committee with impeta de nimici        | Stratagema nel prepararsi alla                            |
| Stratagema di pigliar un castello. 59  | presa d'una città. 98                                     |
| Stratagema di liberarsi da uno         | Stratagema di uscir d'una cit-                            |
| a uno                                  | tà. 104                                                   |

| TAV                               | 0 L A.                                        |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Stratagema del gouernarsi con i   | dalle offese del paese altrui . 15            |
| popoli sollenati.                 | Stratagema di prender il nimi-                |
| Situagema at Jar una imprela. 104 | 1 60 .                                        |
| Stratagemadi scalar una città     | Stratagema di prender una por-                |
| da una parte per entrarui poi     | ta d'una città con un carro ca                |
| dall'altra                        | rico di pietre.                               |
| Stratagema d'impaurire il nimi-   | Stratagema di combatter d'im                  |
| 21 Itageina di premier ena Rocos  | proviso.                                      |
| Stratagema di coglier il nimico   | Stratagema di far animosi i sol-              |
| in mezzo che non se ne aueg-      | Stratagema di far animofi i fol-<br>dati. 160 |
| ga. 113                           | Stratagema di ualersi delle sati-             |
| Stratagema di giunger un nimico   | che de' nimici 166                            |
| Segreto con la fraude. 118        | Stratagema di assaltar uno eser-              |
| Stratagema d'introdur & rite-     | cito d'improviso.                             |
| ner soldati in una Rocca . 118    | Stratagema di affaltar il nimi-               |
| Stratagema di riparar le genti à  | co. 173                                       |
| piedi in campagna dalla ca-       | Stratagema di far cader un Prin               |
| ualleria. 119                     | cipe dedito alli amori nella re-              |
| Stratagema di pigliar un luoco    | te. walled land the may 179                   |
| col batterne un altro. 127        | Stratagema di uincer il nimico                |
| Stratagema d'inanimare i solda-   | Senza combattere . 184                        |
| tia l'assalto.                    | Stratagema di mutar gli allog-                |
| Stratagema di prender una città   | giamenti che'l nimico non se                  |
| maritima. 132                     | ne auegga. 185                                |
| Stratagema di prender una città   | Stratagema ai partirsi per proue              |
| co i proprij legni gia presi. 132 | dimento d'imprese senza aue-                  |
| Stratagema di farsi amico il ni-  | duta de nimici.                               |
| mico con humane parole. 137       | Stratagema di confirmar gli ani-              |
| Stratagema di combatter ualo-     | mi de gli inutili. 193                        |
| rosamente con pochi solda-        | Stratagema per mostrar à solda-               |
| ti. 138                           | ti che si deue combattere. 193                |
| Stratagema di mettere un popo-    | Stratagema di sar ridur i suoi sol            |
| lo in contesa. 144                | dati non molto fermi in una                   |
| Stratagema di ruinar un eserci-   | città alla sfilata.                           |
| to otiofo.                        | Stratagema di conseruar l'animo               |
| Stratagema di leuar un passo oc-  | de i soldati.                                 |
| cupato dalli nimici paesani. 151  | Stratagema di uscire dalla città              |
| Ctuataroma di lauran il nimera    | allediata che i nimici no le ne               |

aueggano,

|  | D | EL | L | I | M | P | R | E | S | E | MILITAR. | 7. |  |
|--|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----|--|
|--|---|----|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----|--|

| aueggano.                                                                                                                      | seditione incominciata fra i      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Stratagema di sopragiugne-                                                                                                     | Soldati. 237                      |
| re il nimico inaspettatamen-                                                                                                   | Stratagema di saper a pieno qua   |
| te.                                                                                                                            | li siano i uili che fuggono il    |
| Stratagema di fuggire, con l'ar-                                                                                               | combattere. 237                   |
| mata in mare, & con le gen                                                                                                     | Stratagema di far comparere i     |
| ti in terra. 202                                                                                                               | delinquenti in termini che        |
| Stratagema di fuggir con l'ar-                                                                                                 | possino esser castigati. 237      |
| mata i nimici essendo ridotto                                                                                                  | Stratagema di soccorrer una cit   |
| a mal partito. 202                                                                                                             | tà assediata doue un fiume        |
| Stratagema di assaltar un'ar-                                                                                                  | corre per quella. 237             |
| mata con fuochi artificiati. 202                                                                                               | Stratagema di ridurre i nimici    |
| Stratagema d'ottener un passag-                                                                                                | in termine che non soccorra-      |
| gio con la dimostration gran-                                                                                                  | no un castello assaltato. 237     |
| de in un picciolo essercito. 207                                                                                               | Stratagema di rompere & di-       |
| Stratagema di assaltar i nimi-                                                                                                 | sordinare un'essercito senza      |
| Ci. 207                                                                                                                        | arme. 237                         |
| Stratagema di leuar una guar-                                                                                                  | Stratagema d'ingannare il ni-     |
| ara da un ponte del frume. 207                                                                                                 | mico col mezo d'un suo poue-      |
| Stratagema d'ingannar il nimi-                                                                                                 | ro cortigiano. 246                |
| co con le parole.                                                                                                              | Stratagema di spogliar una cit-   |
| stratagema di leuar i soldati al-                                                                                              | tà di gente. 246                  |
| co auuerjario.                                                                                                                 | Stratagema di scoprir un trat-    |
| stratagema d'ingannare il nimi-                                                                                                | tato fatto in una città. 246      |
| co nel poco numero de Capi-                                                                                                    | Stratagema di prender un luo-     |
| tani & delle compagnie. 218                                                                                                    | go forte con metergli paura       |
| stratagema di poter mancar del                                                                                                 | da canto. 246                     |
| ta parola.                                                                                                                     | Stratagema di prender un luo-     |
| stratagema di perseuerar l'in-                                                                                                 | go forte confarli condur pri-     |
| lanteria in larga campagna, 222                                                                                                | gioni dentro che prendano         |
| sema di marrire con una                                                                                                        | l'arme. 246                       |
| Juina d'archibugiaria il ni-                                                                                                   | Stratagema che i riserrati in     |
| nuo contano.                                                                                                                   | un castello ò città non possino   |
| Scitta al tar ritenuto il ni                                                                                                   | molestar i soldati di fuori . 256 |
| CITE LEGILE L'Altra                                                                                                            | Stratagema di nasconder i solda   |
| Some at far mutili i ca-                                                                                                       | ti prima che si attacchi la       |
| Tartions in the start to and in the start to and in the start to an and in the start to an | battaglia. 256                    |
| Stratagema di acquetar una                                                                                                     | Stratagema di serrar fuori &      |
| and the second                                                                                                                 | g ÿ                               |
|                                                                                                                                | 9 4                               |

| T A | V | 0 | Z | A. | DE |
|-----|---|---|---|----|----|

| di non lasciar ritornare in un    | riserrata con numero de sol-                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------|
| castello i nimici gia usciti. 256 | dati.                                             |
| Stratagema di uincer il nimico    | Stratagema di uincer i suoi sol-                  |
| con poco numero. 256              | dati con conforti. 294                            |
| Stratagema sopra il prouedi-      | Stratagema d'oprare che una                       |
| mento di non temer i stridi       | terra senza combattere si                         |
| & gli strepiti de nimici. 262     | arrenda. 294                                      |
| Stratagema di impedir un soc-     | Stratagema di leuar l'assedio da                  |
| corso d'improviso. 262            | una città.                                        |
| Stratagema di scalar & pren-      | una città . 294<br>Stratagema di uincer una guer- |
| der una Rocca forte con po-       | ra                                                |
| chi soldati. 263                  | ra. 301<br>Stratagema di affermar uno che         |
| Stratagema di cercar di uscir     | lo segua nel camino.                              |
| stratagema di cercai di affal-    | Stratagema di castigar i fasti-                   |
| tar d'inprouiso il uincitore. 263 |                                                   |
|                                   | diosi cittadini.                                  |
| Stratagema di leuar un prigio-    | Stratagema di castigar un tra-                    |
| ne dalle prigioni. 269            | ditore che non se ne auegga. 301                  |
| Stratagema di fuggir il biasi-    | Stratagema di fuggire una con-                    |
| mo. 269                           | stratagema di disunire due na-                    |
| Stratagema di usar l'habito de    | Stratagema at aljunire que na-                    |
| nimici per smontar in terra. 275  | tioni che hauessero fatto le-                     |
| Stratagema di porre in terra      | ga insieme.                                       |
| quantità de soldati. 275          | Stratagema di far uscir i citta-                  |
| Stratagema che i nimici non pos-  | dini dalla città.                                 |
| Sano seguir colui che sugge. 275  | Stratagema di uincer il nimico                    |
| Stratagema di condurre il ni-     | assediato.                                        |
| mico ad esser il primo a rom      | Stratagema di far in picciol si-                  |
| per la tregua. 275                | to l'effetto suo come in un                       |
| Stratagema di dar l'assalto d     | grande. 318                                       |
| una terra mentre che si par-      | Stratagema di pigliar una ter-                    |
| la d'accordo dalle mura. 275      | ra col prender una porta. 318                     |
| Stratagema d'ingannar uno che     | Stratagema di coprire la fuga                     |
| uoglia ingannare un'altro. 281    | de suoi soldati.                                  |
| Stratagema di far prender una     | Stratagema di leuarsi gl'inimi-                   |
| città con artifici. 287           | ci d'intorno · 329                                |
| Stratagema di far deporre l'ar-   | Stratagema di pigliar una città                   |
| me à soldati. 287                 | col leuargli il raccolto. 339                     |
| Stratagema d'uscir d'una città    | Stratagema di prender una cit-                    |
|                                   | th.                                               |

| DELLIMPRES                         | E MILITARI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| tà col mezzo di uno deside-        | Stratagema di prender una for-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| rojo di guadagnar dinari. 335      | tez a mentre si parla d'ac-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| stratagema di entrar in una cit    | cordo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| tà con le hoglie e uestimenti      | Stratagema d'ingannar l'auuer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| de nimici.                         | fario uscendo dal castello con                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Stratagema di leuar un popolo      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| d'una città prima che se ne        | promißioni . 351<br>Stratagema d'ingannar i nimici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| auegoa.                            | col mostrar un per un'altro. 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stratagema contra quelli che       | Stratagema di giugnere il nimi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| tengono poca cura della guar       | co in mezo alle battaglie. 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| dia.                               | Stratagema di pigliar una città                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stratagema di consernarsi i sud    | Sotto pretesto di mandar gli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| diti amoreuoli & adheren-          | infermi à curar dentro di essa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ti.                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stratagema di far che i compa-     | città. 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| triota per timor di perder il      | Stratagema di rouinar il nimi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| suo riuoltano l'arme contra i      | co. 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| compatriota congiurati. 343        | Stratagema che i pichieri solda-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Stratagema di leuarsi un inimi-    | ti restano inutili contra i suoi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| so da prosse some strania          | nimici. 363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| stratarema d'empalia l'initia. 344 | Stratagema di far che il traua-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Stratagema d'impedir l'inimico     | glio della guerra sia commu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| sulle armate a non potersi ò       | ne con l'inimico. 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Strates and discourse 344          | Stratagema di dar col fuggir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stratagema di sualigiar una        | adito à inimici di darsi alle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| città maritima con il suo por      | presaglie, e però restar uitto-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| to.                                | r10fo. 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stratagema d'impedir con fossi     | Stratagema di acquetar un'eser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| il camino à nimici. 351            | cito non pagato & amotina-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Stratagema di leuar un bosco di    | 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mano alli nimici.                  | Stratagema col fingersi timoro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| stratagema di arrestar gli nimi    | so co con il ritirarsi inganna-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 241                                | re il nimico. 368                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stratagema di ricuperar una        | re il nimico. 368<br>Stratagema di spauentare il ni-<br>mico. 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| enta perduta. 251                  | mico. 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| stratagema d indurre con la ne-    | Stratagema ai aijunire un ejer-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| cessita d'una cosa i soldati a     | cito nimico. 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| jar jorza per ottener quello       | cito nimico.<br>Stratagema di leuar i foldati                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| che gli porta utile. 351           | nimici da i passi presi nelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 3)*                                | The second secon |

| Stratagema di finger di far amu tinar le fue genti per dar crederza à nimici.  Stratagema di uincere uno esercito col lasciargli passarin parte un sume.  Stratagema di acquetar quelli che disegnano alli ammotinamenti.  Stratagema di partirse dalli alloggiamenti.  Stratagema di prender una città non gene aueggano della morte de compagni.  Stratagema di far conoscer un error al Principe con la esperienza.  Stratagema di uincer i nimici con l'assalto.  Stratagema di leuar il soccorso dun luogo che si uoglia prendere.  Stratagema di susceri i nuna città al seriagema di susceri unua città al seriagema di susceri unua città al stratagema di susceri unua città al stratagema di entrar in una città.  Stratagema di entrar in una città di con se si debole di acqua.  Stratagema di infordinino.  Stratagema di trattener con le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | montagne. 377                       | i nimici. 429                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| fercito al nimico fotto prete- denza à nimici.  Stratagema di vincere uno efer- cito col lafciargli passar in parte un fiume.  389  Stratagema di acquetar quelli che disegnano alli ammotina- menti.  389  Stratagema di partirse dalli al- loggiamenti.  Stratagema di partirse dalli al- loggiamenti.  Stratagema per usar maniera che soldati non se ne auegga- no della morte de compagni.  Stratagema di far conoscer un error al Principe con la espe rienza.  Stratagema di uincer i nimici con l'assalto.  Stratagema di leuar il soccorso à un luogo che si uoglia pren- dere.  Stratagema di susceria nuna cit- tà.  Stratagema di fuscitar cause con gnito in habito vile.  Stratagema di crescer un siume che sia debole di acresi i foldati che non si disordinino.  Stratagema di ritener i lossati che non si difordinino.  Stratagema di trattener con le  Stratagema per ingamar i ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                 |
| denza à nimici.  Stratagema di uincere uno esercito col lasciargli passar in parte un sume.  Stratagema di acquetar quelli che disegnano alli ammotinamenti.  Stratagema di partirse dalli alloggiamenti.  Stratagema per usar maniera che soldati non se ne aueggano della morte de compagni.  Stratagema di far conoscer un error al Principe con la esse rienza.  Stratagema di uincer i nimici con l'assalto.  Stratagema di suncer i nimici con l'assalto.  Stratagema di suscer i nimici con l'assalto della morta su leuar il soccorso di un luogo che si uoglia prendere.  Stratagema di scondur la presaglia fatta in campagna appresso di canalleria.  Stratagema di soccorrere una città assalta sema di susceri colo di canalleria.  Stratagema di suscer i nimici col di canalleria.  Stratagema di susceri i numico servita sema di susceri i numici.  Stratagema di leuar in passa di leuar i soldati di numici.  Stratagema di leuar i foldati della città.  Stratagema di passar quelli che habbis subiettioni de mon che habbis subiettioni de mon che habbis subiettioni de mon della tori a mici.  435  Stratagema di spauentare gli ni mici.  5tratagema di spauentare gli n | tinar le sue genti per dar cre-     | fercito al nimico sotto prete-  |
| Stratagema di uincere uno esercito col lasciargli passar in parte un siume.  Stratagema di acquetar quelli che disegnano alli ammotinamenti.  Stratagema di partirse dalli alloggiamenti.  Stratagema per usar maniera che soldati non se ne aueggano della morte de compagni.  Stratagema di sincer i nimici con l'assagema di leuar il soccorso di un luogo che si uoglia prendere.  Stratagema di suncer i nimici con in habito uile.  Stratagema di crescer un siume che sia debole di acqua.  Stratagema di ritener i soldati che non si disordinino.  Stratagema di trattener con le  Stratagema di ritattener con le  Stratagema di ritattener con le  Stratagema di leuar le difese dentro le mura d'una terra che habbi subicitioni de mon ti disortini de mon dentro le mura d'una terra che habbi subicitioni de mon ti disortinia mici.  Stratagema di spauentare gli ni mici.  Stratagema di passama ci prender una città non guardata.  Stratagema di condur la presaglia fatta in campagna appressolo di canalleria.  Stratagema di condur la presaglia fatta in campagna appressolo di canalleria.  Stratagema di soccorro di canalleria.  Stratagema di soccorrere una città di condur la presaglia fatta in campagna appressolo di canalleria.  Stratagema di soccorrere una città asserba di condur la presaglia fatta in campagna appressolo di canalleria.  Stratagema di soccorrere una città asserba di condur la presaglia fatta in campagna appressolo di canalleria.  Stratagema di soccorrere una città asserba di condur un'esercito do con di canalleria.  Stratagema di leuar in passo di condur un'esercito do con di canalleria.  Stratagema di leuar un passo stratagema di leuar un passo stratagema di leuar i soldati do nonte de condur un'esercito do con di canalleria.  Stratagema di leuar in soldati do prender una città di condur la presagna di condu |                                     |                                 |
| cito col lasciargli passar in parte un siume.  389  Stratagema di acquetar quelli che disegnano alli ammotinamenti.  389  Stratagema di partirse dalli alloggiamenti.  Stratagema per usar maniera che soldati non se ne aueggano della morte de compagni.  Stratagema di sar conoscer un error al Principe con la esperienza.  Stratagema di uincer i nimici con l'assal di leuar il soccorso à un luogo che si uoglia prendere.  Stratagema di suscitar cause con tra superiori.  Stratagema di suscitar cause con tra superiori.  Stratagema di condur un'esperiori.  Stratagema di condur un'esperiori.  Stratagema di suscitar cause con stratagema di condur un'esperiori.  Stratagema di condur un'esperiori.  Stratagema di assal di leuar un passo stratagema di condur un passo stratagema di crescer un siume.  Stratagema di crescer un siume che sia debole di acqua.  423  Stratagema di passar consiste mono suardeta.  450  Stratagema di suscitar cause con si disordinino.  423  Stratagema di crescer un siume che sia debole di acqua.  423  Stratagema di spassar un siume con l'esperio doue si apponegono i nimici.  5tratagema di ritener i soldati che non si disordinino.  423  Stratagema di pauentare gli ni mici.  443  Stratagema di pauentare gli ni mici.  443  Stratagema di prender una cit-si non guardata.  5tratagema di condur la pressa glia fatta in campagna appresso di condur un'espercito colo di caualleria.  450  Stratagema di soccorrere una città affediata doue sia peri-colo di caualleria.  450  Stratagema di eleuar in onte colo di caualleria.  450  Stratagema di eleuar un passo stratagema di leuar un passo stratagema di leuar i soldati à numici.  5tratagema di prender una cit-si à non guardata.  442  Stratagema di condur la pressa glia fatta in campagna appressi glia fatta in campagna appressi glia fatta in campagna di colo di caualleria.  450  Stratagema di foccorrere una città affediata doue sia peri-colo di caualleria.  450  Stratagema di leuar i soldati à numici.  5tratagema di prender una cit-si à non guardata.  450  Stratagema di p |                                     | Stratagema di leuar le difese   |
| che habbi subiettioni de mon ti de financia de la caquetar quelli che disegnano alli ammotinamenti.  Stratagema di partirse dalli alloggiamenti.  Stratagema per usar maniera che soldati non se ne aueggano della morte de compagni. 395  Stratagema di far conoscer un error al Principe con la esperienza.  Stratagema di uincer i nimici con l'assalia di leuar il soccorso à un luogo che si uoglia prendere.  Stratagema di suscer in inici con della morte de compagni aprendere a sun sul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |                                 |
| stratagema di acquetar quelli che difegnano alli ammotina- menti.  389  Stratagema di partirfe dalli al- loggiamenti.  395  Stratagema per usar maniera che soldati non se ne auegga- no della morte de compagni. 395  Stratagema di far conoscer un error al Principe con la espe rienza.  Stratagema di uincer i nimici con l'assalto.  Stratagema di uincer i nimici con l'assalto.  Stratagema di leuar il soccorso à un luogo che si uoglia pren- dere.  Stratagema di suscitar cause con tra superiori.  Stratagema di suscitar cause con stratagema di entrar in una cit- tà.  Stratagema di suscitar cause con stratagema di suscitar cause con stratagema di entrar in una cit- tà.  Stratagema di condur la presa- glia fatta in campagna ap- presso la città assalta doue sia peri- colo di caualleria.  Stratagema di condur un'eserci- to per diuer se uie che uadano senza saper doue, Stratagema di leuar un passo stratagema di leuar un passo stratagema di leuar un passo stratagema di leuar i soldati d numici.  Stratagema di pauentare gli ni mici.  442  Stratagema di prender una cit- stratagema di condur la presa- glia fatta in campagna ap- presso la città assalta doue sia peri- colo di caualleria.  450  Stratagema di condur un'eserci- to per diuer se uie che uadano senza saper doue, stratagema di eluar un passo stratagema di leuar un passo stratagema di leuar i soldati d numici.  471  Stratagema di prender una cit- stratagema di condur la presa- glia fatta in campagna ap- presso la città a stratagema di condur la presa- glia fatta in campagna d- presso di città a stratagema di condur la presa- glia fatta in campagna d- presso di città a stratagema di condur un'eserci- to per diuer se ui città di notte uno esercito.  450  Stratagema di euar i soldati d numici.  Stratagema di condur la presa- glia fatta in campagna ap- presso di città a stratagema di condur un'eserci- to per diuer se ui città di notte stratagema di prender una cit- stratagema di condur la presa- glia fatta in campagna d' stratagema di condur un'eserci- to per diuer se ui dua |                                     |                                 |
| che difegnano alli ammotinamenti.  menti.  389  Stratagema di partirse dalli alloggiamenti.  Stratagema per usar maniera che soldati non se ne aueggano della morte de compagni. 395  Stratagema di sar conoscer un error al Principe con la esperienza.  Stratagema di uincer i nimici con l'assalto.  Stratagema di susceri i soccorso à un luogo che si uoglia prendere.  Stratagema di susceri al soccorso tra superiori.  Stratagema di susceria cause con tra superiori.  Stratagema di crescer un sume che sia debole di acqua. 416  Stratagema di ritener i soldati che non si disordinino.  Stratagema di vincer il numico con beuande contaminate. 428  Stratagema di spauentare gli ni mici. 435  Stratagema di prender una città non guardata.  442  Stratagema di condur la presaglia fatta in campagna appresso presso la città.  450  Stratagema di soccorrere una città assema di soccorrere una città assema di condur un essema di condur un essema di condur un essema di susceria di motte uno essema di assaltar di notte uno essema di euar un passo forte à nimici.  Stratagema di vincer il numico con beuande contaminate. 428  Stratagema di prender una cit- id non guardata.  442  Stratagema di condur la presaglia fatta in campagna appresso di condur la presaglia fatta in campagna appresso di canalleria.  450  Stratagema di soccorrere una città assema di condur un essema di soccorrere una città assema di condur un essema di soccorrere una città assema di condur un essema di soccorrere una città assema di soccorrere una città assema di condur un essema di soccorrere una città assema di condur un'essema di soccorrere un |                                     | ti. 43.5                        |
| Stratagema per usar maniera che soldati non se ne aueggano della morte de compagni. 395  Stratagema di far conoscer un error al Principe con la espe rienza.  Stratagema di uincer i nimici con l'assalatio.  Stratagema di leuar il soccorso di un luogo che si uoglia prendere.  Stratagema di suscer ausse con stratagema di suscer suscepti dere.  Stratagema di suscer suscepti dere in suscepti dere in babito uile.  Stratagema di crescer un fiume che sia debole di acqua.  Stratagema di vincer i soldati che non si disordinino.  Stratagema di trattener i soldati che non si disordinino.  Stratagema di trattener con le  Stratagema per non impaurire i fuoi soldati doppo le fattionu.  442  Stratagema di condur la presagema di condur la presagema di soccorrere una città assema di soccorrere una città assema di soccorrere una città assema di condur un'esfercito colo di caualleria.  450  Stratagema di soccorrere una città assema di soccorrere una città assema di condur un'esfercito olo di caualleria.  450  Stratagema di soccorrere una città assema di soccorrere una città assema di condur un'esfercito olo di caualleria.  450  Stratagema di soccorrere una città assema di soccorrere una città assema di soccorrere una città assema di condur un'esfercito olo di caualleria.  450  Stratagema di soccorrere una città assema di condur un'esfercito olo di caualleria.  450  Stratagema di soccorrere una città assema di soccorrere |                                     | Stratagema di spauentare gli ni |
| Stratagema per usar maniera che soldati non se ne aueggano della morte de compagni. 395  Stratagema di far conoscer un error al Principe con la espe rienza.  Stratagema di uincer i nimici con l'assalatio.  Stratagema di leuar il soccorso di un luogo che si uoglia prendere.  Stratagema di suscer ausse con stratagema di suscer suscepti dere.  Stratagema di suscer suscepti dere in suscepti dere in babito uile.  Stratagema di crescer un fiume che sia debole di acqua.  Stratagema di vincer i soldati che non si disordinino.  Stratagema di trattener i soldati che non si disordinino.  Stratagema di trattener con le  Stratagema per non impaurire i fuoi soldati doppo le fattionu.  442  Stratagema di condur la presagema di condur la presagema di soccorrere una città assema di soccorrere una città assema di soccorrere una città assema di condur un'esfercito colo di caualleria.  450  Stratagema di soccorrere una città assema di soccorrere una città assema di condur un'esfercito olo di caualleria.  450  Stratagema di soccorrere una città assema di soccorrere una città assema di condur un'esfercito olo di caualleria.  450  Stratagema di soccorrere una città assema di soccorrere una città assema di soccorrere una città assema di condur un'esfercito olo di caualleria.  450  Stratagema di soccorrere una città assema di condur un'esfercito olo di caualleria.  450  Stratagema di soccorrere una città assema di soccorrere | menti.                              | mici. 435                       |
| Stratagema per usar maniera che soldati non se ne aueggano della morte de compagni. 395  Stratagema di far conoscer un error al Principe con la espe rienza.  Stratagema di uincer i nimici con l'assalatio.  Stratagema di leuar il soccorso di un luogo che si uoglia prendere.  Stratagema di suscer ausse con stratagema di suscer suscepti dere.  Stratagema di suscer suscepti dere in suscepti dere in babito uile.  Stratagema di crescer un fiume che sia debole di acqua.  Stratagema di vincer i soldati che non si disordinino.  Stratagema di trattener i soldati che non si disordinino.  Stratagema di trattener con le  Stratagema per non impaurire i fuoi soldati doppo le fattionu.  442  Stratagema di condur la presagema di condur la presagema di soccorrere una città assema di soccorrere una città assema di soccorrere una città assema di condur un'esfercito colo di caualleria.  450  Stratagema di soccorrere una città assema di soccorrere una città assema di condur un'esfercito olo di caualleria.  450  Stratagema di soccorrere una città assema di soccorrere una città assema di condur un'esfercito olo di caualleria.  450  Stratagema di soccorrere una città assema di soccorrere una città assema di soccorrere una città assema di condur un'esfercito olo di caualleria.  450  Stratagema di soccorrere una città assema di condur un'esfercito olo di caualleria.  450  Stratagema di soccorrere una città assema di soccorrere | Stratagema di partirse dalli al-    | Stratagema di prender una cit-  |
| Stratagema per usar maniera che soldati non se ne aueggano della morte de compagni. 395  Stratagema di far conoscer un error al Principe con la espe rienza.  Stratagema di uincer i nimici con l'assalata leuar il soccorso à un luogo che si uoglia prendere.  Stratagema di suscitar cause con tra superiori.  Stratagema di suscitar cause con tra superiori.  Stratagema di fuggirsene incognito in habito uile.  Stratagema di crescer un sume che sia debole di acqua.  Stratagema di ritener i soldati che non si disordinino.  Stratagema di trattener con le  Stratagema per non impaurire i suo soldati doppo le fattion.  442  Stratagema di condur la presaglia fatta in campagna appresso presso al si fatta in campagna appresso presso al si fatta in campagna appresso presso al si fatta in campagna appresso al si fatta in campagna appresso stratagema di condur la presagna appresso stratagema di condur la presagna appresso appr | loggiamenti. 395                    | tà non guardata. 443            |
| stratagema di far conoscer un error al Principe con la espe rienza.  Stratagema di uincer i nimici con l'assagema di leuar il soccorso di un luogo che si uoglia prendere.  Stratagema di suscer i nua cita stratagema di crescer un fiume che sia debole di acqua.  Stratagema di crescer un fiume con seriale di nimici.  Stratagema di rittener i soldati con beuande contaminate.  Stratagema di trattener con le  Stratagema di condur la presa ni.  Stratagema di soccorrere una cità assema di soccorrere una cità assema di condur un'esercito doue, stratagema di assagema di leuar un passo forte à nimici.  Stratagema di leuar i soldati animici.  Stratagema di passar un fiume con l'esercito doue si appongono i nimici.  Stratagema per leuar i cittadini dalla difesa della città. 146  Stratagema di trattener con le  Stratagema per ingannar i ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stratagema per usar maniera         |                                 |
| stratagema di far conoscer un error al Principe con la espe rienza.  Stratagema di uincer i nimici gilia fatta in campagna appresso la città.  Stratagema di uincer i nimici gilia fatta in campagna appresso la città.  Stratagema di soccorrere una città assema di soccorrere una città assema di leuar il soccorso di un luogo che si uoglia prendere.  Stratagema di suscitar cause con tra superiori.  Stratagema di fuggirsene uncognito in habito uile.  Stratagema di entrar in una città.  Stratagema di entrar in una città.  Stratagema di crescer un fiume che sia debole di acqua.  416  Stratagema di ritener i soldati che non si disordinino.  Stratagema di uincer il numico con beuande contaminate.  Stratagema di trattener con le  Stratagema di condur la presa-glia fatta in campagna appresso appresso al città.  Stratagema di soccorrere una città assema di condur un'esercito colo di canalleria.  Stratagema di condur un'esercito doue si apperi-soccito doue si appon-gono i nimici.  Stratagema di leuar i stratadini ni dalla difesa della città.  Stratagema per leuar i cittadini ni dalla difesa della città.  Stratagema per ingannar i ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                 |
| Stratagema di far conoscer un error al Principe con la espe rienza.  Stratagema di uincer i nimici stratagema di uincer i nimici con l'assalata di leuar il soccorso à un luogo che si uoglia prendere.  Stratagema di suscitar cause con tra superiori.  Stratagema di suscitar cause con gnito in habito uile.  Stratagema di crescer un sume che sia debole di acqua.  Stratagema di ritener i soldati che non si disordinino.  Stratagema di trattener con le  Stratagema di condur un'esercito colo di caualleria.  450  Stratagema di condur un'esercito doue, stratagema di leuar un passo stratagema di leuar un passo stratagema di leuar i soldati di numici.  471  Stratagema di ritener i soldati  che non si disordinino.  423  Stratagema di vincer il numico  con beuande contaminate.  423  Stratagema di condur un'esercito colo di caualleria.  450  Stratagema di condur un'esercito doue, stratagema di leuar un passo stratagema di leuar un passo stratagema di leuar i soldati di numici.  471  Stratagema di passo di peri-  colo di caualleria.  450  Stratagema di condur un'esercito doue, stratagema di leuar un passo stratagema di leuar un passo stratagema di leuar i soldati di numici.  471  Stratagema di passo di peri-  colo di caualleria.  450  Stratagema di condur un'esercito doue, stratagema di leuar un passo stratagema di leuar in soldati di numici.  471  Stratagema di passo di peri-  colo di caualleria.  450  Stratagema di associtatio due su un passo di numici.  471  Stratagema di passo di peri-  colo di caualle |                                     |                                 |
| error al Principe con la espe rienza.  400  Stratagema di uincer i nimici con l'assalto.  Stratagema di leuar il soccorso à un luogo che si uoglia prendere.  410  Stratagema di suscitar cause con tra superiori.  Stratagema di fuggirsene incognito in habito uile. 416  Stratagema di crescer un siume che sia debole di acqua.  Stratagema di vitener i soldati che non si disordinino.  423  Stratagema di trattener con le  glia fatta in campagna appressi (12 tà .  450  Stratagema di soccorrere una città assenda di soccorrere una città assenda di condur un'eserci- to per diuerse uie che uadano senza saper doue, 455  Stratagema di assenda di soccorrere una città assenda di condur un'eserci- to per diuerse uie che uadano senza saper doue, 455  Stratagema di assenda di leuar un passo forte à nimici. 471  Stratagema di passar un siume con l'esercito doue si appon- gono i nimici. 471  Stratagema di vitener i soldati con beuande contaminate. 428  Stratagema per leuar i cittadi- ni dalla difesa della città i 146  Stratagema per ingannar i ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                 |
| rienza. 400 presso la città. 450  Stratagema di uincer i nimici stratagema di soccorrere una città assema di condur un'esercito dere. 410 Stratagema di suscitar cause con senza saper doue, 455 stratagema di suscitar cause con senza saper doue, 455 stratagema di suscitar cause con senza saper doue, 455 stratagema di suscitar cause con senza saper doue, 455 stratagema di suscitari una citara sema di entrar in una citara di notte stratagema di entrar in una citara di norte animici. 471 stratagema di crescer un fiume che sia debole di acqua. 423 stratagema di vitener i soldati che non si disordinino. 423 stratagema di uincer il numico con beuande contaminate. 428 stratagema di trattener con le stratagema per ingannar i ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                 |
| con l'assalta.  Stratagema di leuar il soccorso  à un luogo che si uoglia pren- dere.  Stratagema di suscitar cause con tra superiori.  Stratagema di fuggirsene inco- gnito in habito uile.  Stratagema di crescer un sume che sia debole di acqua.  Stratagema di vitener i soldati che non si disordinino.  Stratagema di irattener con le  colo di canalleria.  450  Stratagema di condur un'eserci- to per diuerse uie che uadano senza saper doue, 455  Stratagema di assaltar di notte uno esercito. 463  Stratagema di leuar un passo forte à nimici. 471  Stratagema di leuar i foldati animici. 471  Stratagema di passar un siume con l'esercito doue si appon- gono i nimici. 471  Stratagema di uincer il numico stratagema per leuar i cittadi- ni dalla difesa della città.  Stratagema per ingannar i ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | rienza.                             |                                 |
| con l'assalta.  Stratagema di leuar il soccorso  à un luogo che si uoglia pren- dere.  Stratagema di suscitar cause con tra superiori.  Stratagema di fuggirsene inco- gnito in habito uile.  Stratagema di crescer un sume che sia debole di acqua.  Stratagema di vitener i soldati che non si disordinino.  Stratagema di irattener con le  colo di canalleria.  450  Stratagema di condur un'eserci- to per diuerse uie che uadano senza saper doue, 455  Stratagema di assaltar di notte uno esercito. 463  Stratagema di leuar un passo forte à nimici. 471  Stratagema di leuar i foldati animici. 471  Stratagema di passar un siume con l'esercito doue si appon- gono i nimici. 471  Stratagema di uincer il numico stratagema per leuar i cittadi- ni dalla difesa della città.  Stratagema per ingannar i ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Stratagema di uincer i nimici       |                                 |
| Stratagema di leuar il soccorfo à un luogo che si uoglia pren- dere . 410  Stratagema di suscitar cause con tra superiori . 415  Stratagema di suggirsene unco- gnito in habito uile . 416  Stratagema di entrar in una cit- tà . 416  Stratagema di crescer un sume che sia debole di acqua . 423  Stratagema di vitener i soldati che non si disordinino . 423  Stratagema di uincer il numico con beuande contaminate . 428  Stratagema di canalleria . 450  stratagema di condur un'eserci- to per diuerse uie che uadano senza saper doue , 455  stratagema di assistar di notte uno esercito . 463  Stratagema di leuar un passo forte à nimici . 471  Stratagema di leuar i foldati à nımıci . 471  Stratagema di passar un siume con l'esercito doue si appon- gono i nimici . 471  Stratagema per leuar i cittadi- ni dalla difesa della città . 146  Stratagema per ingannar i ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | con l'assalto.                      |                                 |
| dere . 410  Stratagema di fuscitar cause con fenza saper doue , 455  tra superiori . 415  Stratagema di fuggirsene inco- gnito in habito uile . 416  Stratagema di entrar in una cit- tà . 416  Stratagema di crescer un sume che sia debole di acqua . 423  Stratagema di vitener i soldati che non si disordinino . 423  Stratagema di uincer il numico con beuande contaminate . 428  Stratagema di condur un'esercito to per diuerse un diuer se nondur un'esercito . 455  Stratagema di asserba saper doue , 455  Stratagema di asserba saper doue , 455  Stratagema di asserba di notte uno esercito . 463  Stratagema di leuar un passo forte à nimici . 471  Stratagema di leuar i foldati animici . 471  Stratagema di passar un sume con l'esercito doue si appongono i nimici . 471  Stratagema di uincer il numico stratagema per leuar i cittadini dalla difesa della città . 146  Stratagema di trattener con le Stratagema per ingannar i ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                 |
| dere . 410 to per diverse vie che vadano Stratagema di suscitar cause con senza saper dove , 455  tra superiori . 415 Stratagema di assaltar di notte Stratagema di fuggirsene vico- gnito in habito vile . 416 Stratagema di levar un passo Stratagema di entrar in una cit- tà . 416 Stratagema di levar un passo stratagema di crescer un siume che sia debole di acqua . 423 Stratagema di passar un siume che non si disordinino . 423 Stratagema di vitener i soldati che non si disordinino . 423 Stratagema di vincer il nunico con bevande contaminate . 428 Stratagema di trattener con le Stratagema di trattener con le  to per diverse vie che vadano senza saper dove , 455  uno esercito . 463  Stratagema di levar un passo forte à nimici . 471  Stratagema di passar un siume con l'esercito dove si appon- gono i nimici . 471  Stratagema di vitenar i cittadi- ni dalla difesa della città . 146 Stratagema di trattener con le Stratagema per ingannar i ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                 |
| Stratagema di suscitar cause con tra superiori.  Stratagema di suggirsene inco- gnito in habito uile.  Stratagema di entrar in una cit- tà.  Stratagema di crescer un siume che sia debole di acqua. 423  Stratagema di vitener i soldati che non si disordinino.  Stratagema di uincer il numico con beuande contaminate. 428  Stratagema di suscer un siume con beuande contaminate. 428  Stratagema di istattener con le  Stratagema di assata di notte uno esercito. 463  Stratagema di leuar un passo forte à nimici. 471  Stratagema di leuar i foldati à numici. 471  Stratagema di passar un siume con l'esercito doue si appon- gono i nimici. 471  Stratagema di uincer il numico stratagema per leuar i cittadi- ni dalla difesa della città.  Stratagema per ingannar i ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                 |
| tra superiori.  Stratagema di suggirsene inco- gnito in habito uile.  416  Stratagema di entrar in una cit- tà.  Stratagema di entrar in una cit- tà.  Stratagema di crescer un sume che sia debole di acqua.  423  Stratagema di passar un siume che non si disordinino.  423  Stratagema di vitener i soldati che non si disordinino.  423  Stratagema di uincer il nimico con beuande contaminate.  428  Stratagema di assar di notte uno esercito.  463  Stratagema di leuar un passo forte à nimici.  471  Stratagema di passar un siume con l'esercito doue si appon- gono i nimici.  471  Stratagema di vitener i cittadi- ni dalla difesa della città.  146  Stratagema di trattener con le  Stratagema per ingannar i ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Stratagema di suscitar cause con    |                                 |
| Stratagema di fuggirsene incognito in habito uile.  Stratagema di entrar in una città.  Stratagema di entrar in una città forte à nimici.  Stratagema di leuar i foldati a nimici.  Stratagema di rescer un fiume nimici.  che sia debole di acqua.  Stratagema di vitener i foldati che non si disordinino.  Stratagema di uincer il nimico stratagema di uincer il nimico con beuande contaminate.  Stratagema di leuar un passo forte à nimici.  Stratagema di leuar i foldati nimici.  Stratagema di passar un fiume con l'esercito doue si appongono i nimici.  Stratagema di leuar un passo forte à nimici.  Stratagema di leuar i foldati nimici.  Stratagema di passar un fiume con l'esercito doue si appongono i nimici.  Stratagema di passar un fiume con l'esercito doue si appongono i nimici.  Stratagema di leuar un passo forte à nimici.  471  Stratagema di leuar i soldati nimici.  471  Stratagema di passar i nimici.  471  Stratagema di returnici.  471  Stratagema di leuar i soldati nimici.  471  Stratagema di returnici.  471  Stratagema di leuar i soldati nimici.  471  Stratagema di returnici.  471  Stratagema di leuar i soldati nimici.  471  Stratagema di returnici.                                                         |                                     |                                 |
| gnito in habito uile. 416  Stratagema di leuar un passo forte à nimici. 471  Stratagema di crescer un siume che sia debole di acqua. 423  Stratagema di vitener i soldati che non si disordinino. 423  Stratagema di uincer il numico con beuande contaminate. 428  Stratagema di trattener con le  Stratagema di leuar un passo forte à nimici. 471  Stratagema di leuar i soldati animici. 471  Stratagema di passar un siume con l'esercito doue si appon- gono i nimici. 471  Stratagema di uincer il numico stratagema di uincer il numico Stratagema per leuar i cittadi- ni dalla difesa della città il 146  Stratagema di trattener con le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                     |                                 |
| Stratagema di entrar in una cit- tà.  416  Stratagema di crescer un siume che sia debole di acqua. 423  Stratagema di ritener i soldati che non si disordinino. 423  Stratagema di uincer il numico con beuande contaminate. 428  Stratagema di entrar in una cit- numici. 471  Stratagema di leuar i soldati con l'esercito doue si appon- gono i numici. 471  Stratagema di passar un siume con l'esercito doue si appon- gono i numici. 471  Stratagema di passar un siume con l'esercito doue si appon- gono i numici. 471  Stratagema di leuar i soldati à numici. 471  Stratagema di passar un siume con l'esercito doue si appon- gono i numici. 471  Stratagema di passar un siume con l'esercito doue si appon- gono i numici. 471  Stratagema di passar un siume con l'esercito doue si appon- gono i numici. 471  Stratagema di rutener i soldati à numici. 471  Stratagema di passar un siume con l'esercito doue si appon- gono i numici. 471  Stratagema di rutener i soldati à stratagema per leuar i cuttadi- ni dalla difesa della città .' 146  Stratagema per ingannar i ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                     |                                 |
| tà. 416 Stratagema di crescer un siume che sia debole di acqua. 423 Stratagema di ritener i soldati che non si disordinino. 423 Stratagema di uincer il numico con beuande contaminate. 428 Stratagema di trattener con le  Stratagema di leuar i soldati anumici. 471 Stratagema di numico Stratagema per leuar i cittadini dalla difesa della città. 146 Stratagema di trattener con le  Stratagema per ingannar i ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     | forte à nimici.                 |
| Stratagema di crescer un siume che sia debole di acqua 423 Stratagema di passar un siume Stratagema di ritener i soldati che non si disordinino 423 Stratagema di uincer il nimico con beuande contaminate 428 Stratagema di trattener con le  nimici 471  con l'esercito doue si appon- gono i nimici 471  Stratagema di uincer il nimico Stratagema per leuar i cittadi ni dalla difesa della città 146  Stratagema di trattener con le Stratagema per ingannar i ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | Stratagema di leuar i soldati à |
| che sia debole di acqua . 423 Stratagema di passarun siume Stratagema di ritener i soldati con l'esercito doue si appon- gono i nimici . 471 Stratagema di uincer il nimico Stratagema per leuar i cittadi- con beuande contaminate . 428 ni dalla difesa della città . 146 Stratagema di trattener con le Stratagema per ingannar i ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Stratagema di crescer un fiume      | nimici.                         |
| Stratagema di ritener i foldati con l'esercito doue si appon- gono i nimici.  Stratagema di uincer il nimico Stratagema per leuar i cittadi- con beuande contaminate. 428 ni dalla disesa della città. 146 Stratagema di trattener con le Stratagema per ingannar i ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     | Stratagema di passar un fiume   |
| che non si disordinino. 423 gono i nimici. 471 Stratagema di uincer il nimico Stratagema per leuar i cittadi- con beuande contaminate. 428 ni dalla disesa della città. 146 Stratagema di trattener con le Stratagema per ingannar i ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                 |
| Stratagema di uincer il nunico Stratagema per leuar i cittadi-<br>con beuande contaminate : 428 ni dalla difesa della città : 146<br>Stratagema di trattener con le Stratagema per ingannar i ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                     |                                 |
| con beuande contaminate. 428 ni dalla difesa della città. 146 Stratagema di trattener con le Stratagema per ingannar i ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                     |                                 |
| Stratagema di trattener con le Stratagema per ingannar i ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                 |
| buone amicitie che i rubelli mici in mare. 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                                   | mici in mare. 204               |
| non si diano in protettione de Stratagema per uia di donne per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                 |
| day                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | and to a mino in for or er trone at | dar                             |

| DELL'IMPRESE                           | MILITARI.                                               |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| dar ad intender al nemico              | amici. 339                                              |
| d'esser in carestia.                   | Stratagema per ma ucu arme                              |
| Stratagema per uia di huomini          | del Principe à scoprir un                               |
| morti.                                 | trattato. 467                                           |
| stratagema da far diloggiar il         | Stratagema per pigliar un ca- stello.  61               |
| nimico per uia di fuoco. 355           | Stello.                                                 |
| Stratagema de' Parthi per ti-          | Stratagemant Interone Sylucus                           |
| rarsi dietro i Romani . 433            | Sano nel esporre al nemico la                           |
| Stratagema per far parer una           | parte del suo esercito piu de-                          |
| armata grande esser piccola. 92        | bole per uincerlo con l'altra                           |
| Stratagema', per cauar i nemici        | piu gagliarda. 87                                       |
| fuor di una città.                     | Stratagema per pigliar un ca-                           |
| Stratagema per ma di suon di           | stello.                                                 |
| tamburo.                               | Stratagema per mostrar di ha-                           |
| Stratagema per conoscer gli ani        | uer molti caualli. 209                                  |
| mi uili de i soldati. 240              | Stratagema per ingannar i ni-                           |
| Stratagema di Labieno fingendo         | mici col mutar habiti. 359                              |
| di temere il nimico. 379               | Stratagema per ritener i nimici                         |
| Stratagema per ingannar il ni-         | quando disegnano d'assaltar: 16                         |
| mico per uia di prigioni. 374          | Stratagema da trattener il ni-                          |
| Stratagema per spauentar caual li. 221 | mico col fuoco. 235                                     |
|                                        | Stratagema per impedir gli ni-                          |
| Soldati del Duca Iocondo deli-         | Stratagema per impedir gli ni-<br>mici dal rubare . 23. |
| berano di ritirarsi. 32                | Stratagema di Cesare perche i                           |
| Stratagema per far paura a ni-         | suoi soldati hauessero a com-                           |
| mici. 228                              | battere contra gli Suzzeri. 196                         |
| Stratagema per tirar i nimici          | Stratagema per parer molti es-                          |
| fuor della città e dalla guar-         | sendo pochi. 430                                        |
| aia d'un passo forte.                  | Stratagema d'un Capitano fin-                           |
| stratagema di Cesare contra i          | gendo d'esser partito di cam-                           |
| ranceji.                               | po. 475                                                 |
| Stratagema per leuar l'occasio-        | Stratagema di soccorer una cit-                         |
| ne at far tradimento a solda-          | tà per uia d'un fiume. 243                              |
| ti che guardano una terra. 42          | Stratagema di Dario per uia di                          |
| Stratagema per far creder d'ef-        | fuochi.                                                 |
| ser tontano il nimico. 446             | fuochi .<br>Stratagema per fuggir di com-               |
| Stratagema per entrar in una           | batter con l'esercito stanco. 35                        |
| città con al: 1 1                      |                                                         |

città con gli habiti de gli

187

| T was stated at the state of th | Valentino sospettoso e credulo: 29                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| T and address to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vbidienza ne sudditi onde na-                        |
| and the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sca. 344                                             |
| TAMAR uiolata da Am-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Vercingetorige Francese come                         |
| mone suo fratello non su                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | facesse proua del ualor de'                          |
| Total men enjou .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Suoi soldati. 209                                    |
| Tedosio Capitan d'Antioco pi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Vergogna quanto possa ne gli                         |
| glia una città d'Arabia per                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | animi generosi. 404<br>Vertisco Capitano de' Remi in |
| la sete. 234                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |
| Teuca Regina come prese Du-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | soccorso di Cesare contra i                          |
| razzo. 358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Bellouaci.  Vinitiani per ingegno e uirtu            |
| Tiberio uinse i nimici col dar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vimitiani per ingegno e uirtu                        |
| loro in preda i suos alloggia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | maggiori del Turco. 278                              |
| menti. 320                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Viriato Celtibero condusse i Ro-                     |
| Tito Didio nel sepellir i morti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mani in pericolo perche non                          |
| dimostra di hauer hauuto po-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sapeuano la natura de luo-                           |
| co danno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ghi.                                                 |
| Tituri Sabino, per creder al ni-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Vittorie non son poste nel sa-                       |
| mico fu morto.  Tolomeo Re ingrato uerfo An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | per humano. 91                                       |
| Tolomeo Re ingrato uerlo An-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vittorie uere quali sieno. 132                       |
| tioco che gli hauea saluato la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Virtu & animosità di Pandol-                         |
| nita.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | to.                                                  |
| Tradimenti non si posson tener                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vna città assediata si deue libe-                    |
| lungamente celati. 468                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | rar in tutti que' modi che si                        |
| Trebatio Sannite perche perde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | puo.<br>Vnione di animi quanto sia gran              |
| il fatto d'arme con Romani. 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                      |
| Trifone Re d'Asia ammazza i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | de. 7                                                |
| prigioni riceuuta la lor ta-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Volgo di che natura sia. 301                         |
| glia. 142                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Volusenio fa ammazzar Comio                          |

ALENTINO disegna di soccorrer Mettellica. e car. 29 Volgo è desideroso di nouità. 105 X ENETIA Acheo per cre der troppo a se stesso è uinto da Molone. 190

Atrebate nimico di Cesare.

183

IL FINE DELLA TAVOLA DELLE IMPRESE MILITARI.

#### ERRORI DA CORREGERSI.

A carte 6. lin. 15. doue si legge diedegli, leggi diede. 10. lin. 20. non gli resta, leg. non gli osta. 17. lin. 15. riteneuano i nemici, aggiugni con diverse correrie, 21. lin. 28. essendo, leg. essendosi. 26. lin. 21. che senza, leg. c'hauea, & nella seguente lin. per le quali come surono, leg. per le quali cominciarono. 27. lin. ult. da un fauio non si fa in un tratto cosa noua, leg. Il sauio non è mai colto d'improuiso. 29. lin. 11. affine, leg. al fine 3 1 lin. 6. Il qual luoco, leg. Il qual saluo che. 33. lin. 2. costo cre de, leg. tosto crede. 34. lin. pen. ne poteua per maggior, ne potria, e cio per maggior . 38. lin. 8. col gloriarsi di quelle, leg. col gloriarsi di quelle cose. 39. lin. pen. piu possete leg. piu possente. 46. lin. ult. ne suoi magi-Strati, leg. ne suoi magisteri. 52. lin. 4. loro Fabio, leg. contra Fabio, 53. lin. 33. & gli giudicana, leg. & egli giudicana. 55. lin. 6. per il passato haueano, aggiugni patito, 68 lin. 3 1. gradezzza leg. grandezza. 73 lin. 9. quelli sono leg. quelli che sono 75. lin. 18. mandorono leg. mandarono, Alla med. lin. 24. disensioni leg. desensioni. 76. lin. 36.corrompe, leg: corrompere . 83. lin. 7. guardare con conseglio leg. guardare con prudenza 92 lin. 6. mancano leg. mancanano . 93 lin. 15. gagliardißima uoglia, leg. gagliardißima uoga 94. lin. 22. mandati i soldati leg. mandare i soldati, 99. lin. 23. Però solo, leg. dirò solo. 100. lin. 4 & se Pandolfo, leg.et se,a Pandolfo, Alla med. lin. 5. esse gli pareue, leg. si gli pareua. 103 lm·18.in cosa, leg. in casa al.med.lin.23. lasciato in tutto, leg. lasciato intat to 113. lin. 29.egli mancar douea, leg. marciare douea. 114. lin. 7. Il qual seperato, leg. Il qual superato. 115. lin. 26 che s'indi leg. & che d'Indi. 117. lin. 24. che i deputati, leg. che a' deputati 122. lin. 2. Tiberio, leg. Valerio. 133. lin. 12. gli portana leg. gli portanano lin. 28. le feste leg.le fuste. 136. lin. 8. best:ale & crudeltà, leg. bestiale crudele . 139. lin. 11. d'animo liberato leg. d'animo deliberato. 141. lin. 18. uinti, leg. uniti. 147. lin. 9. seguirle, leg. seguirli, lin. 36. tentare la sete, leg. tentarla sorte. 148 lin. 13. con il solito, leg. contra 11 solito. 149 lin. 18. marco, a, marco lin. 28. molte bastante, leg. molto distante. 150. lin. 12. & rouinata leg. & rinouata, & poi segue & fetti leg. & fatti. 153. lin. 10. lasciarne del pelo leg. lasciarui del pelo . 154. lin. 5. & 6. In minente leg. eminente, lin. 27. al fine leg il fine. 155. lin. 8. che uicini leg. che i uicini. 156. lin. 9. presero, leg. preso lin. 35. sugendo, leg. singendo. 158. lin. 21. disensione, leg. desensione. 163. lin. 1. proponga, leg. pro-

uega. 164. lin. 11. quasi deli perdenti, leg. quasi perdenti lin. 14.0, la bellezza, leg. o con la bellezza. 172. lin. 10. primo frutto, leg. poco frutto . lin. 15. non douria leg. non si douria . 173. lin. 23. grati beni, leg. gran beni. 175. linea 5. piu, leg. poi. 176. lin. 7. Incitato leg. Inviato, & nella postilla Pompeo, leg. Cesare. Et alla lin. 11. In questo suo leg. di questo suo: Et alla lin. 21. all'essercito, leg. dal exercito. 178. lin. 6. alla noua, leg. della noua, & seguendo la parola creduta ui manca questa parola uittoria . 181. lin. 18. da quella , leg. con quella , Et nella lin. 26. oh bea to s'hauesse leg. ob beato lui s'hauesse, Et nella lin. 3 I. nedoe nel borgo, leg. uedoe che fosse nel borgho. 182. lin. 27. con larmata leg. con l'amata, e nella lin. 36. de prinata, leg. de pronata. 185. lin. 26. disordinatamente leg. disordinamenti. 186 lin. 1. & 2. che uno giorno Pandolfo, leg. che un giorno con Pandolfo. 187. lin. 29. affettioni leg. afflittioni. 188. lin. 5. colse de nimici leg. colse i nemici. 189. lin. 34. rimissa, leg. comissa. 190 xeneta, leg. xenceta, Et nella lm. 27. esfalendo, leg. asfaltando, Et nella lin. 34. piacere le moglie leg. piacere con le moglie. 191. lin. 11. Re de Messagli, leg. Re de Masuli, Et nella lin. 26. In qual minore leg. qual minore. 196. lin. 2. porta de la città, lez. porta de la uita. 193. lin. 3. Suol sapere, leg. uol sapere. 202. lin. 2. d. Pandolfo leg. a Pandolfo. 103.lin. 12. ben ricetò leg. buon ricetto, & nella lin. 28. propria città leg. propria uita. 206. in fine, Romano Imperadore, Imperador na tolto nia. 214. lin. 37. & 28. merito leg. merico . 216. lin. 2. procurassero leg. & procurassero. 218. lin. antepenult. farsi piu leg. forsi piu. 219. lin. 36 paconigiare leg. pauonigiare .224. lin. 27. nel'animo leg. de l'animo . 225 lin. 22. puole, leg. potea. 226. lin. 30. affai grande leg. affai più grande. 327. lin. 34. ne contutti, leg contutti . 328. lin. penult. questo modo, le. questo fatto. 23 1. lin. 6. di Imbasciatore leg. l'imbasciatore. 23 2. lin. 29. fra l'Anterica, fra l'Armenia. 234. lin. 1. Inuitarono, imitarono. 237. lin. 20. Peluino, leg. Deluino. 240. lin. 8. servire, scrivere, & nel la linea. 35. Parte Pandolfo, leg. parte doue Pandolfo. 241. lin. 1. genti bene, leg. genti buone, & nella lin.9. moßi, leg. meßi. 242. lin. 37. & cifcuno leg. & uscirono. 246. lin. 6. piu noce apresso, leg. piu noce l'adulatione apresso lin. 9. segnare nel tradimento, lez. del traditore lin. 14. quando s'è de la città con prouedimento leg. quanto riesce nella città con un prouedimento. 25 1. lin. 1. a seruirli, leg. a sentirli, & nella lin. 16. facessero, leg. facesse. 252. lin. 2. si leno leg. gli leno. 253. In dinerse lin. montagna ri & montagnaro, leg. montanari, & montanaro. 259. lin. 2. & conoscendo, leg. & non conoscendo, & nella lin. 23. mostraria leg. mostraua. 261. lin.

261. lin. 11. de li armenti leg. de gli armati . 277. lin. 26. boschiere leg. boschine. 280. lin. 5. consolarsi leg. consolargli; & nella lin. 20. occuparono leg. & occuporono. 288. lin. 3. l'usaua leg. s'usaua, & nella lin. 6. fermarono, leg. fermauano, et nella lin. 37. polue leg. police. 289. lin. 16. s'haucuano leg. s'usauano, et nella lin. 21. su la sumità leg. et su la sumità, et nel la lin. 36. si poteua come leg. si poteua far Come. 294. lin. 3. che sia leg. che gli sia. 305. lin. 1. percusori leg. precessori. 310. lin. 26. tronato Pandolfo leg. trouato per Pandolfo. 313. lin. 10. diporti leg. riporti. 318.lin. 35. de soi canoni, leg. doi canoni. 328. lin. 14. Sumantria, leg. Samnitica. 337. lin. 15. retenersi leg. retenergli. 348. lin. 1. di andare leg. di non andare: & lin. 27. suplicano leg. supplicauano, lin. 30. comesso leg. concesso. 349. lin. 6. egli, leg. eglino. lin. 18. che apena, leg. a pena. 257. lin. 15. dimano, leg. dimando. 370 lin. 24. per sua, leg. pur sua. 374. lin. 4. uolendosi, leg. uolendogli. 375. lin. 5. lasciò, leg. ui l'asciò. 378. lin. 13. ninto, leg. unito. et lin. 30. usauano, leg. usariano. 379. lin. 23. eulida, leg. Eutida. 382. lin. 9. bene tanto, leg. tanto bene. 383. lin. 29. & tanto fu ualore, leg. & tantofu il valore. 390. lin. 20. del vincere, leg. del vinere. 432. lin. 36. & prese leg. & la prese. 433. lin. 9. non attendeua leg. non Intendeua lin 28. coperfe, le: Jeoperfe. 440. lin. 1. uno modo, leg. un mullo. 450 lin. 5. & de affai, leg. & affai. 469 lin. 32. combatesse, leg. combateua. 477. nel fine de l'errore mala didiscere, leg, mala discere cioè Imparare il male: & s'altri ue ne son di minore importantia, saranno corretti da' discrè tilettori: i quali siano anertiti intutti i luoghi; done si legge Il canagliero, di leggere Pandolfo. said forgot of not lie are have

the state of the same is the same of the

the formes questa parce, to so qui ce

T nate a ret dire to militie, grane

O who conterems also infinite tomanion of the prominenters of the

Ter queste aine in una 38 um aina danne.



#### SONETTO DI BONAVENTVRA GONZAGHI DA REGGIO

MIN. CON.





ENTRE Signor scolpite in uiue carte, Che dureranno più de' bronzi, ò marmi, Come saggio guerrier le IMPRESE d'armi,

Con gloria adempie illustre in ogni parte.

V iua scorger di uoi la miglior parte Senza conoscer uoi, posso uantarmi; Et di uederui alcuna uolta parmi "Per queste uiue IMPRESE un uiuo Marte.

T anto à uoi deue la militia, quanto Che senza questa parte, ch' io qui eterno Non potrà farsi mai chiara, ò immortale;

O nde chi brama alter uestirsi il manto
Di uiua sama, e sar suo nome eterno
Pr.nda essempio di qui non basso, ò frale.



## DELLIMPRESE

DIBERNARDINO ROCCA PIACENTINO. LIBRO PRIMO.

CHE L'HVOMO E PIV INCLINATO AL MALE & all'inganno, che al bene & alla realità.



#### SOMMARIO.



N QVESTA PRIMA IMPRESA, L'AVT ORE ci insegna fra l'altre, come l'huomo è piu inclinato al male, & alli Fraude in inganni, che al bene e alla realità, & che l'usar la fraude nella guerra è cosa laudabile. Et che per la curiosità de i giouani, s'incorre il. piu delle wolte in gran pericolo, & che un ualoroso soldato non si muone mai al ben operar per speran Za de premy, & che al tempo del bisogno gli amici & parenti sono poco fedeli, ci insegna anchora che'l troppo desiderio congiunto col fauore della fortuna, leua l'intelletto all'huomo; con la maniera del giouamento che prende l'eser-

cito per il fortificarsi in campagna sotto le Città assediate, con l'essempio de Romani, & che auchora maggior gloria al mondo non s'acquista che liberar la patria da i pericoli, & souenirla a i bisogni , comi essempio de i medesimi Romani . Apresso di questo c'insegna la provisione che si dene fare da un Prencipe, quando teme della guerra nel suo stato. Et che mai il padrone non si dene sidar del servo, ne d'importi cosa di rilievo in mano, perche il suo intento non è ad. altro, che di procurar la libertà. Et anchor ci mostra come essendo le selve prossime alla Città pericolose nel tempo della guerra , si debbono leuare , & come la fortuna sempre suole essere prospera alli ardita son. Peffempio d'Amibale Rodiano, & di Asdrubale Cartaginese, sacendo anchor conoscere

Dell'Imprese Militari.

come ne i trauagli & pericoli, i compagni animosi si confortano l'uno con l'altro, & l'intelligen-Ze loro, sono una ferma Città contra i nemici. Et quanto gran pazzia sia tener in una Città gente di gran numero & for Za, che possa a i tempi piu che i Cittadini in essa Città, & ci mostra quanto sia bene ad uno Capitano, o altri seruirsi de l'opportunità del tempo, & che'l beneficie suiene al benefattore rimunerato da chi l'ha riceuuto, con l'essempio dell'affettione de i soldati coman dati da Agrippa, & col modo d'impatronirsi d'una Città & ritenere un popolo in timore al tempo di romore. S'intende anchora come le Città non si ponno tenere contra i nemici, hauendo il soccorso lontano & hauendo poca provisione. Si uede anchora il modo che si deue tenere per non far confusione nel partirsi da un luogo per andar sicuro, con un Stratagema del modo di passar un siume quardato da nemici & con un'altro stratagema d'inanimare i soldati col proporli che i nemici col ritirarsi si ribellino ai suoi per il premio delle paghe, con l'essempio di Fuluio Nobiliore, & come sia duro il calcitrare con i padroni, con l'essempio di Caio Gracco, & al fine che'l servo è natural nemico del padrone, & che quando uno è sottomesso con la for Za, se gli deue sempre hauer l'occhio apresso, perche con la for La non si liberi dalla subiettione, con un stratagema di dimandare a nemici tempo, sotto colore di sepelir morti con l'essempio di Filippo co i Romani Et con un detto di Thalete Milesio soura il configliar altri Et con molte altre cose curiose & morali & con sentenZe & altre cose militari degne d'esser uedute.

Arte non fi troua ne gli animali bruti.



'H v o m o c o n o s c e n d o s t potere con le forze del corpo meno assai de gli altri animali, sempre spinto dal desiderio del superar gli altri, ricorre a l'arte, della quale essendo privi gli animali irrationali, restano inferiori a l'huo mo, & auenga che molti delli istessi animali di sua natura siano assai maligni & pericolosi al mondo, nuno animale ui e però c'habbi l'instinto di malignare ne

d'opprimerne un'altro della medesima specie, ne che s'accesti alla natura dell'huomo. Essendo che gli animali irrationali d'una medesima specie usano di raro alcuna maniera d'offendersi l'un con l'altro, saluo che per un certo instinto che con la conversatione si lieua. E pur l'huomo animal rationale, sempre nelle sue attioni con l'altro huomo ui pone qualche insidia, & non per altro lo sa; che per suo utile, & per esser lodato, con desiderio di far stupire di lui ciascuno di maraviglia. Non è adunque gran cosa se gli inganni & le fraudi, per cagion dell'arte, cosi prontamente si veggono ne gli huomini, iquali con l'arte, & conte inventioni, si fanno conoscere piu tosto astuti, & industriosi, che forti. Essendo che l'industria venga per cognitione delle cose che ponno accadere, & che s'appresentano alla mente dell'huomo in un fatto che si disena da un certo lume di ragione conosciuta, o per natura, o per esserienza,

rienza, laqual subito conosciuta l'induce a pensar modo di schifare un pericolo, & d'ottener una cosa, secondo il suo disegno, & questo lume a gli huomini solamente è dato, però uero è che se l'huomo si conoscesse gagliardo & forte per natura, non curarebbe con l'arte superare il Leone, l'Orso, il Tigre, & ogni altro seroce & indomito animale, ma alla libera s'affrontarebbe con essi loro, per sarsigli a sorza inseriori. Ma perche pare che l'huomo sia nato con l'arte, & con quella sia nodrito, pare anchora che con quella gli conuenghi uiuere, & che non solo sia lecito contra le siere, ma contra gli huomini adoprare non solamente l'artificio simplicemente, ma le fraudi & l'inganni ancora, con altri dependenti dalli abusi di quest'arte, non gia perche sia natural a l'huomo l'esser cattino, conciosia ch'all'hora è cattino, quando dalla sensualità, l'intelletto uiene superato, laqual cosa auiene oltra la natura dell'huomo, a cui propriamente è concesso il signoreggiare l'universo con ragione. Ma perche egli si deuia dal uero corso della ragione, & si da in preda del mal oprare, non sa giudicare per qual strada piu lodeuolmente si possi condur al suo fine, che per quella delle fraude, & de gli ingan-Fraude è ni . Egliè ben uero, che per uincere il nemico conuiene affai la fraude, gioueuole con altre inuentioni dell'humano ingegno, alle quali è aperta la uia per mezzo de l'astutia, argutia, prontezza, & s'agacità, dependenti dal consiglio & dalla prudenza dell'huomo, & auenga che la fraude & l'inganno siano contra la giustitia, & l'humanità Christiana, nondimeno usarle contra i nemici non è cosa da renderne conto al tribunale della giustitia del mondo, ne al foro dell'honore. Et si come la giustitia non prohibisce molte guerre ch'ingiustamente, & contra i santi decreti se sanno, cosi l'uso della guerra non uieta la fraude & gli inganni nel combatter contra nemici, per la qual cosa, hoggi di doue si può uincer con po che fatiche, per riportarne degna uittoria, si lasciano le forze, et s'atten de a superar con fraude per suggire i uirtuosi pericoli. Io adunque per mostrarmi come gli altri huomo, & come huomo non esser piu prino dell'inganni, & fraude de gli altri, & per mostrare come dice quel Sauio, che piu presto si deue morir dotto fra sauj, che uiner come ignorante fra gli huomini, de miei inganni o fraude di guerra, (poscia, che l'inganni, & fraude si tengono nel maneggio della guerra laudabili, & Pandolfo gloriosi) ho proposto sotto il nome di Pandolso Delsino a ciascuno ra- Delsino al-

DICO per tanto, che nel tempo che Carlo Quinto Imperador de d'Algieri Christiani, condosse l'armata a i danni della Città d'Algieri in Barberia, Quinto.

l'impresa

ueder piu tosto quelleprouincie, & di prouarsi contra Barbari che di

guadagnar denari o premij, perche gli huomini ualorofi, & sauij non si mouono mai al ben oprare per la speranza de premy, andò anch'egli a quella guerra, ma non fu cosi presto smontato con tutto l'essercito in terra, che uolontaroso di prouar quello ch'egli non intendeua, uenutogli sotto Algieri a sorte la piu proßima guardia che far si douea, essendo da una grossa banda di Barbariassalito, non siritirò come molti hauriano fatto, ma insieme con suoi compagni fece gran difesa, poi essendo ferito (forse per suoi demeriti) & abbandonato da suoi amici, su fatto prigio+ Amicifin- ne, per ilche, egli conobbe allhora quanto infedeli siano gli amici finti a tempi, & quanto inconstanti siano, & di poca sede ne i pericoli, i parenti di poco amore. Il che non hauria egli cre duto, auenga che leggendo hauesse ciò ueduto esser la uerità, pur tanto l'accompagnò la buo na sorte, che non gli fu come a gli altri la uita tolta, & fu uolontà d'Iddio nel cui timore chiunque spera è beato, o pur perche l'occasione d'una grossa tempesta di mare sopraggiunse a l'armata dell'Imperadore, perche il campo Christiano dubitando esser da i nauili abandonato per lo tempestoso mare, tutto per salirui sopra si riuoltò, & tutto ciò fece con ordine dell'Imperadore, che uide dinanzi gli occhi suoi perir le naui della provisione, a tal che esso Imperadore, parimente, se solo non voleva restar in terra, su sforzato anchor che contra l'animo suo ciò facesse, insieme con gli altri salirui, per il che fu detto da i pru saggi soldati del campo, che se l'Imperador per il gran desiderio c'haueua dell'impresa, & per il fauor della fortuna che sin a quel tempo sempre l'hebbe prospe. ra, hauesse possuto sbarcar tutte le pronisioni doppò c'hebbe poste le genti in terra, & allargar le naui, & diligentemente fortificarsi in campagna di bastioni, & fosi per ogni auerso accidente, non hauria patito tanto danno, com hebbe in quell'impresa, hauendo desiderio d'immitare i Romani quando la prima uolta assaltarono l'Africa, & smontarono non lungi a Clypea, doue hauendo posto le genti in terra, ritiror-

no le naui con studio grande, fortificandosi di bastioni, & fosi, per porre l'assedio alla Città, & se con questo modo sua Maestà hauesse possuto ordinar l'effercito col resto delle cose, si saria difesa da la subita fortuna. & da l'impeto de i Mori. I nemici adunque curiosi di maggior impresa, pigliando occasione da un tal disordine, lasciarono Pandolfo qual in Algieri insieme con gli altri fu menato prigione, & diedero alla coda di quelli che su i legni saliuano. Giunto Pandolfo in Algieri vidde, che

si faceuano

ti sempre infideli.

si faceuano gran trionsi della liberatione della Città, che Christiani ha- Algieri in ueano creduto espugnare, & della conseguita uittoria, dicendo non ha- allegrezza uersi possuto acquistar maggior gloria, che liberar la patria da i peri- dell'armata coli, & d'ampliar la grandezza dell'Imperio loro, per la quale tutti dell'Impegli huomini della Città non sparmiando cosa alcuna secondo le facultà radore. loro, di gia haueano esposti gli ori, & argenti, per provisione delle cose necessarie, & s'erano apparecchiati alla guerra, ricordeuoli che in simil caso cosi secero i Romani, quando per rinouar la guerra di mare in sua difesa, trouando l'erario noto, prinatameate secondo le facultà di ciascuno contribuirono per edificar galere assai, per le quali del priuato ministrarono le spese necessarie, & con questo, hauendo unita grossa armata, fecero espeditione contra Carthaginesi per la guerra di Sicilia, done Lucio Luttatio su creato Capitano, pur Pandolfo capitò in sorte Lucio Lut alle mani d'un de i maggiori della Città, molto amato dal Rè che hauea tacio Con la lingua Italiana, il quale anchor che fosse di natione Barbara, lo troud solo cottai tanto humano che non come seruo, ma come figliuolo sempre lo tenne. Stando adunque Pandolfo in questa uita seruile, uenne auiso al Re che l'Imperador rimettea l'essercito per ritornare all'impresa, per il che si dispose alla dissesa, e perciò bauendosi il Rè proposto di poter durare nel la guerra per tre anni, fece munitione di giumenti, cascio, bestie grosse, grano, & altre biade, che nel paese suo e ne i confini si coglieuano, e con i micini di cui dubitana, non solo sece tregua e suspensione d'arme, ma anchor si conuenne con loro di non si abbandonare l'un l'altro, anze di fauorirsi, & aiutarsi contra la forza dell'Imperadore, poi fece tutto il regno suo da quelle parti marittime uisitare, & fornir di gente, & uittoaglie doue era il bisogno, & perche su dato il carico al padrone di Pandolfo di uisitar una parte, uolse che Pandolfo andasse con esso lui ad una Città marittima del Regno, & in tal uiaggio passorono per certi boschi che quasi s'estendeuano sino sulle porte d'essa città, & giunti alla Città, la ritronarono di buon sito, & di buone muraglie cinta, & ben fiancata, con larga fossa, ch'era in piano appresso il mare, & molto ben fornita di grano, uttoaglie, & munitioni, eccetto che di foldati, la onde uedendo il padrone poterne far al suo Rè, buone relationi, pensò partirsi per Algieri. Ma Pandolfo presa occasione allo scampo suo: dalla selua gia detta, propose al credulo, & inselice suo padrone che piu oltra non considerò, & infelice ben dir si puo quel padrone che sol per hauer seruitio tiene il seruo con lui, che quella Città sempre saria stata soggeta all'insidie de' Christiani, caso che l'armata loro sotto Algieri di Dell'Imprese Militari.

nouo si fermasse, & che per mare, & per terra si poteano ogni giorno all'improuiso far danni assai, se quella selua in buona parte non si leuasse, aggiungendoui che facilmente si sarebbe leuata quando di commissione sua, come mandato dal Re, si pigliassero tutti i miglior servi della Città che gran copia n'haueua a farla tagliare, & che al Re suo, sarebbe stata quest'impresa grata per utile dello stato, & a lui di gran lode, & di memoria eterna, offerendosi Pandolfo in brieue farli ueder tal proua, che poi la Città per terra sarebbe stata sicura d'ogni improviso assalto. Piacque molto al padrone il ricordo di Pandolfo, non gustando la medolla del negocio come poco accorto contra il costume de gli Africani, essendo che tal auuertimento non gli su principalmente satto per dirli la uerità in questo caso, ma si ben lo propose Pandolfo per suo disegno, perche contra il suo padrone essendo egli schiauo, di ragione douea esser piu inclina to come sono tutti gli huomini alla bugia che alla uerità, & maßimamen te i serui, per farsi liberi. Diedeli adunque a lui la cura di quest'impre sa, & egli fece raccolta de i migliori serui della Città, iquali passarono il numero di mille, & per la piu parte erano Spagnuoli, & Portughesi, & condottili molte uolte al luoco doue era il bosco, con piu destro modo ch'egli puote, mostrandosi di loro compassioneuole, & che come loro parimente era seruo, fece far una buona tagliata nel bosco, & quando poi conobbe hauerseli alquanto affettionati, un giorno approsimand si la sera, parlò con grand'amor a tutti, proponendogli che non gli essendo altro che un solo Iddio, si douerrebbe porre tutta la speranza in sua Maiestà, & che principalmente doueano sperare esser piu tosto liberati dalle forze delli infedeli per sua mano, che per altro mezzo, dichiarandogli anchora con uiue ragioni, quanto dura fosse la seruitu & quanto dolce, & diletteuole fosse la libertà, col ritorno alla patria sua: al che non gli su bisogno sar molti argomenti, perche gia prouato haueano l'una, & l'altra, & maltro non studianano che nella libertà, laqual per cosa molto pretiosa osseruauano, & attendeano. Et promettendoli di fermo la libertà, se su la sua fede, & loro parimente gli prometteua no far quanto da lui gli fosse imposto, d'onde che ciascuno di loro a chi piu graue parue sentire ragionare della sua miseria, che di sofferirla, hauendosi pietà l'uno dell'altro, come suol auenire a i mal condotti, & miseri, essendo che l'huomo quanto piu è pouero, & sgratiato, tanto piu è misericordioso dell'altrui pouertà, alzando la mano, con questo segno gli diedero la sua fede, & gridarono libertà, onde gli persuase che tutti licentiati entrassero nella Città, & che la seguente notte, auanti il leuar del Sole

del Sole, con miglior modo che per loro si potesse ammazzassero i lor padrons, & prendendo poi l'arme uenissero al palazzo doue il suo padrone con esso lui alloggiauano, perche di poi gli hauria divisato il modo al scampo loro, eshortandoli a non dubitare, perche alli arditi sempre esser suole prospera la fortuna, come si uidde in Annibale Rodiano quando Annibale da mezzo giorno con una sola naue uolendo i nemici con ogni ssorzo impe. Rodiano dire che non andasse a Lilibeo assediato da Romani, come ardito, & una sola animoso Capitano passata l'armata entrò in porto di Lilibeo, & poi nel-naue nel l'hora del mezzo giorno per mezzo delle naui d'essi Romani, audacemen Lilibeo. te passando con prospera sortuna, a i suoi ritornò saluo, poi gli aggionse anchora l'essempio d'Aderbale Carthaginese, quando tolto d'improusso Aderbale nel porto di Trapani doue hauca la sua armata, uosse per non patir Cartaginel'assedio, con noue naui solamente combattere contra Romani, che n'ha- se, rompe ueano piu di cento cinquanta, & arditamente combattendo, aiutato dalla buona fortuna uinfe quella battaglia , & però anchora loro armati con tali animi, & con l'aita del grand'Iddio, poteano arditamente entrar in tal impresa, & in questo modo tutti gli licentiò, commettendoli che di ciò non parlassero ad alcuno, concio sia che chi riuela i suoi segre ti, da origine de i segni della morte . inanimati adunque alla proposta im presa, & incitati dalla speranza di guadagnare la libertà, anchora che timidi ch'il trattato non si scoprisse, perche in uero la conscienza è cagione di coloro i quali hanno peccato, o sono per peccare, temino di continuo, & sempre gli pare d'hauer inanzi a gli occhi la pena del peccato, fu la mattina seguente per la maggior parte di loro essequito quanto su promesso a Pandolso, & molti che per diuersi rispetti a i lor padroni non poteron dar la morte, presero l'arme, & si trouarono al palazzo designato, il che seguito l'uno con l'altro s'inanimaua, & escitaua ad esser constante nel suo proponimento & disegno, dicendo fra loro che quando un fratello aiuta l'altro, & che fra loro hanno intelligenza, fermamente si puo dire che siano a punto tutti a guisa d'una Città serma. La onde nacque tanto tumulto, & tremore fra i cittadini, che di sicuro ognuno si tenne per morto. Quindi si può giudicare quanto gran to sia granpazzia sia tener in una città tanto numero d'huomini, & specialmente de. de Barbari, il qual possi piu, & di forza, & di moltitudine che i cittadini , come poteano questi uniti , & armati come ho detto . Imperò seruendost Pandolfo dell'opportunità del tempo, finse col suo padrone esser nouo del tumulto, & gli persuase che per saluezza di sua persona, si fortisicasse in certe stanze del palazzo con la sua famiglia, perche fra tanto

Pandolfo nel liberar si d'esser schiauo.

haurebbe intesa la cagione del novo tumulto, & così prendendo anch'egli l'arme, ricordandosi de i beneficij riceuuti dal padrone, non hebbe forza il desiderio di racquistar la libertà di mouerli punto l'animo a seguire il principiato proposito contra di lui anzi prouidde che non gli fosse fatta noia alcuna, & lascio buona guardia al palazzo, perche uolse che l'af-Astutia di fettione, & confidenza, che teneua il padrone in lui, gli portasse alcuno utile in questo bisogno, come anche portò l'affettione de i soldati a Marco Antonio in quel tempo, che comandati da Agrippa Capitano d'Ottaviano, che lo seguissero per andar in soccorso delli Ausony, essendo. a loro fatto intendere che quella guerra contra gli Ausonij, era mossa per ordine di M. Antonio, del quale erano molto affettionati, tutti nascosamente alla sfilata ritornarono indietro alle sue habitationi , recusan do andar alla rouina di lui, & di subito Pandolfo col resto de i serui, fece prendere tutte le porte della Città, o alcuni nauili, o fuste ch'alla ripa del mare si trouauano, furono i nauily due galeotte, tre fuse due naui della grandezza delle biscagline, con alcune altre nau , che s'usano in quel mare, tutti bastanti a leuar quelle genti, & diuenne in un momento padrone della città, & del mare, & col miglior modo ch'egli puote placando il popolo in parte, & il resto che hauena preso l'arme contra de i serui, ritenne con forzane i loro alloggiamenti, & perche comprese ch'al lungo, egli non hauria possuto resistere ne ritener la città da ogni soccorso lontana, elesse secondo il suo primo proponimento partirsi su i nauili, con quelli che nell'impresa furono la notte seguente, considerando ch'egliè sempre buono conservarsi il tempo venuto, & demarfi da i pericoli, percio hauendo lasciato le guardie alle porte, & in molti luoghi della città, sin tanto che i nauilii fossero assettati, co che ciascuno fosse all'ordine, per non far confusione nel partire se imbarcorono con piu silentio che si puote, si partirono nella mezza not. te, quando alcun strepito più non si sentina nella città. Manon si tosto furono sulle naui che la città si messe a romore, & auedutosi della partenza di Pandolfo, & de li schiaui, corsero al mare, ma essendo allargatitutti passorono unitamente con buon uento il golfo, & gionsero nel lito di Spagna, & non si tosto furono smontati, che ciascuno lassando i legni, alla sua patria drizzò il camino. Pandolfo hauendo uendute le galeotte, le fuste, & i nauily a Portughesi, & altri paesani assais meno del suo uero prezzo, come si fa in simil caso, ritornò reco, & in libertà in Italia, doue non passarono poi cinque o sei anni, ch'alcune uallate suddite di Santa Chiesa, si deliberorno non uoler contribuir a

certe grauezze imposteli con ragione, & di qui natoli gran sdegno st ribellarono, onde fu dal Papa unito un grosso essercito ne i luochi uicini alle ualli, doue nolendo andare era bisogno passar un siume assar prosondo, sul quale s'opposero quei popole a l'altra ripa, & uolendo gli eccle, siastici passar per forza oltra il siume, furono con gran perdita sua piu uolte ributtati. Pandolfo, che si trouò Capitano di certi pochi soldati della Chiesa, uedendo tutto l'essercito impedito, considerando che gla auersarij erano di manco numero che i soldati della Chiesa, ma che però ristretti in un sol luogo uantaggioso, assai ualeuano a questa disesa del passar del fiume, egli prese assunto con autorità de i superiori far passare tutto l'effercito senza danno, & gli mandò per un trombetta a dire che si leuassero dal passo, & non impedissero il camino a loro padroni sperche s'altrimenti piu si sossero opposti si sariano fatti pentire, & si dichiarauano indegni dalcuna remissione, & che ben ricordar si doueano che chiunque la piglia co i padroni auanza poco, & che a Gaio Gaio Grac Gracco insieme con i Cauaglieri Principi di giudici, togliendola contra il cho, perche Senato doue indussero tante corruttele, & discordie in Roma, gli inter fu ammazuenne al fine ch'egli incolpato, & forse a torto della morte d'Attilio buomo populare, fuggendo fu uccifo. Ma quelle genti gagliarde di ccruello risposero ch'esti soleano pigliar i passi d'altri, & non darli ne lasciarli a nemici, & che mai non si sariano pentiti di ciò perche mai si de Modo da ue pentir l'huomo d'hauer ualorosamente operato. Il che inteso da Pan passar un dolfo, ordinò tutta la canalleria migliore al passo, all'incontro de ne- pedito da mici con alcuni archibusieri, & secestresto de caualli, & fanteria piu nimici. alto caminare lungo la ripa del siume, accioche anch'egli singessero di passare, o uer trouato comodo luogo passassero, er cosi o l'una ò l'altra parte passata, potesse dar il·luogo di passar all'altra. I paesani temendo d'alcun sinistro caso, diussero i loro soldati, & una parte ritenendo al passo, l'altra fecero lungo la ripa del fiume anch'egli caminare dall'altra parte, uguale a quelle di Pandolfo, & sempre a questo modo accompagnati, si dilungarono un pezzo, cioè i foldati di Pandolfo del resto dell'esfercito, & quelli de nemici dal loro. Vedendo adunque Pandolfo li nemici in manco numero affai ridotti, & disziunti esfer tanto indeboliti che piu non hauriano possuto resistere al passo, & singendo anchora per inanimar maggiormente i soldati come fece Fuluio Nobiliore i Ro- Puluio No mani contra i Sanniti, che quella parte de i nemici che oltra il fiume biliore. s'era dallı altri slontanata, era per ribellarsi, & far trattato a sauor suo col premio di due paghe, incitò di maniera i suoi soldati ch'anchora

restarono in numero grande con assai piu accomodate parole, che gli souennero che fecero al primo segno delle trombe, & tamburi grand impeto contra i nemici, i quali non mancando però di combattere ne di far quanto poteuano, non potendo però resistere contra i soldati di Pandolfo gli diedero libero il passo, & nolendo la parte gia slontanata, & che quelli di Pandolfo accompagnaua lungo il fiume ritornare per soccorso de i suoi, e quelli di Pandolfo seguendo l'ordine contra diloro, ch'essi prima seguito haueano contra di loro, ritornarono adietro, ma non cost tosto che gli ecclesiastici non fossero passati, & ritrouato il passo gia liberato dal resto de i soldati di Pandolfo passarono anch'elli, & di questo modo ambi gli esserciti s'unirono con i suoi, a un medesimo tempo. Tutti adunque passati, & i rebelli paesani temendo di peggio, & che nel ritirarsi non gli fosse data la Stretta, mandorono Ambasciadori a dimandar tregua per duoi gioni, sotto pretesto di poter seppelir i morti, perche in quel tempo credeuano poter partirsi senza sospet to, come fece Filippo co i Romani nell'Egitto con quella astutia, ma Pandolfo che se n'auuide, non gli uosse ascoltare, perciò eglino d'improuiso si ritirarono a certi suoi uicini castelli, ma non cosi alla sicura che presto non fossero assaltati da i soldati di Pandolfo alla coda,

e presto non fossero assaltati da i soldati di Pandosso alla coda, come ben sapeano guerreggiare, & la notte seguente entra-rono in una sua città assaltati forte, per il che restò la cam pagna sempre libera all'essercito della Chiesa, qual poi su della città unttorioso, perche alla Santa Chiesa col resto sece ritorno, & per l'auuenire non

fu cosi indomita ne tanto superba, che con grossi

dy di grauezza che gli furono mefsi, non diuentasse humile, & ubidientissima a i suoi signori.

#### ERRORE



'ERROR di questo fu, ch'il Barbaro troppo presto diede fede alle parole del feruo, natural nemico del padrone, in cui confidare per ragion natural non poteasi, sapendo che il seruo in alcro non Serui, nistudia che di far riscatto della perduta libertà, essendo ella piu del l'oro, & d'ogn'altra cosa pretiosa da esser tenuta cara, come sece rali de' Paanche in dar materia d'unirsi mille huomini della Città, & di lui droni. nemici, collocandoli poi in ubidienza del nemico suo, conciosia

mici natu-

cosa che quando uno è sottomesso per sorza, si deue stimare anchora non solo hauerli fempre gli occhi appresso, perche con la forza non si liberi dalla ubidienza ouer subiettione, ma che gli sia ancho guardia adietro, per lo cui timore si trattenghi nella sua subiettione, & non darli l'arme da se stesso in mano, come sece costui. Error fu ancho de paesam ribellati, perche con l'essercito dipartito, uolendo prohibire a i nemici il passo, più libero gli lo concessero, maggior error facendo, perche hauendo prima l'essercito della Chiesa diuiso il suo, non solo doueano pensare d'impedir il passo ne seguir l'orme de i soldati della Chiesa ch'oltra il fiume caminauano, ma di passar essi medemi contra di loro, & farli quello ch'ad essi su fatto poi, il che saria stato possibile riuscirli essendo una parte del nemico esercito dall'altra dilongata, & faria stata molto gloriosa quella uittoria, come guadagnata col mezzo della prudenza sua, & col ribatter l'inganno contra di chi l'hauea procurato, & cosi sarli tornar in disfauore quello che speraua esserli sauore. Però si suol dire che doppo il satto ciascuno sa dare conseglio: & in questo Thalete Milesio pregato qual cosa fosse piu facile a l'huo mo, disse, Alterum admonere, & omnes recta consilia agrotis damus. cioè configliar Detto di altri, e quando siamo sani diamo buoni consigli a gli ammalati.

Thalete Milefio.

IL FINE DELLA PRIMA IMPRESA.

# IMPRESA SECONDA.

CHEIGERMANI CERCAN SEMPRE DI LEVAR l'artigliaria al nimico in Campagna.



#### M R



N Q VESTA SECONDA Impresa fra l'altre ci insegna l'Authore, che il costume de i Germani e sempre nella guerra di leuar l'artigliaria al nemico in cam Germani pagna, & che perfetta uirtu, o non timore deue effer in un Capitano, et che gran d'utile e ad un Capitano hauer auiso del stato dell'essercito nemico, con l'essempio

di Cefare, & con un Stratagema di leuar la facultà a Thedeschi d'andare a l'artigliaria in campagna fruede anchora che si dene hauer anervenza nel porre l'effercito per la battag sa al Sole, & alla poluere, con l'essempio de Romani con i Carthaginesi, & d'Annibale con i Romani, & come non si deue con opinione, & bestialmente procedere nelle guerre, con l'essempio di Demetrio. Es

cercan di leuar l'arti gliaria a ni

che il costume di guerra fu sempre dar alla coda de i fuggitiui, & come la ragion della guerra unole, che nelle imprese difficili lo arrischiarsi suor di tempo, & nel pericolo manifesto, sia argomen to di temerità, se ben per fortuna ui uenisse prospero successo, col detto d'Antigono secondo, per conto della fuga che si fa nelle guerre con molt'altre cose curiose & morali, & con sentenze, & altre cose militari, degne d'esser uedute.

Giorgio Alemanno in Italia.



IORGIO ALEMANNO, VENNE IN Italia con la piu fiorità gente, che di Germania uenisse gia mai. Pandolfo Delfino di commissione del suo Signore, con grand'effercito se gli oppose, perche egli di Germania si parti con animo di passare i termini ch'a ueri soldati si conueniua. Pandolfo per impedirlo, che non molto auanti en-

Germani

trasse, condusse con lui da circa uenti pezzi d'artigliaria minuta. Gior gio che intese il progresso del nemico, con gran desiderio si pose appresso hano usan- l'esercito di Pandolfo con le sue genti, con disegno se potea con Pandolza di leuar fo uenire alle mani leuarli subito l'artigliaria, essendo antico costume al nimico. come si dice delli Alemanni nel combattere, che ciascuna uolta che col nemico si affrontano far il primo corso a l'artigliaria, e non cessano però per gran fracasso che con essa si faccia nelle lor schiere, di seguire il suo camino s'altro non gli resta. Pandolfo ch'altrimenti intendeua disegnare contra di loro, finse di ciò hauer timore, anchor che timore in buon Capitano albergar non posi, perche timore esser non può doue è Spie negli perfetta uirtù, pur non si mouendo dalli alloggiamenti gli aspettò uolentieri. Tuttauia hebbe persona nell'essercito auersario, che di quanto si trattana fra loro gli dana aniso, il che gli su di grand'utile, come gli auisi a Cesare doppò che i Belgi congiurorno contra Romani, perche essendo dalli uicini auisato con diligenza di tutto quello che trattauano i Belgi, tronò gli anisi utili molto alla uittoria sua, però secondo il solito delli Alemanni, Pandolfo trouò esser disegnata l'impresa al corso de l'artigliaria, fra tanto gli esferciti s'approsimarono in un giorno a hore uintidue l'un all'altro per spatio di tre miglia, & secondo l'ordine di guerra tutti doi con caualli, & con pedoni si riconobbero, & per quanto durò il giorno i foldati di Pandolfo ufi al combattere secondo l'usanza d'Italia gli fecero star ristretti , soprauenuta la notte si fecero da un canto, & dall'altro le guardie con diligenza, & mentre gli Alemanni Stauano sul suo disegno, sapendo Pandolfo ch'il ladrone uiene alcuna uolta dal uiandante ucciso, pensò anch'egli sul caso suo, & con quella pre Stezza che richiedeua il caso, pose quindici pezzi d'artigliaria all'in-

eferciti molto uti contro dell'essercito loro, & da quella parte doue piu gli parue poter esser assalito, poi sece sar lontano un tiro d'arco un largo, & alto fosso, il qual però da alcun lato non hauea esito, & così in tutta quella notte su ispedito, & con tal ordine che la terra che da quel si caud tutta saina l'ari ne i campi contigui fu dispensata, & poi in quanto era la lunghezza glieria. sua, la qual fu di circa un mezo miglio d'Italia, lo fece coprire di deboli legm, & frasobe, & ricoprir di terra sottilmente, perche facilmente li nemici accorger non si potessero dell'inganno a loro tessuto. Fu suo disegno anchora di farlo impire d'acqua, ma il tempo che su breue l'impedi a noltarli dentro un rio ch'a tal effetto gli potea servire, fece doppo questo ancho far molti fossatelli fra l'altigliaria, & il fosso grande, però tutti contigui di lunghezza del primo, quali tutti fece fornire d'archibusieri, & il resto de l'artigliaria ritenne per usarla secondo il bisogno. Tutta la notte si stette in arme, ma però dal canto di Pandolfo conscambiati riposi, & egli sperando acquistare nel fatto d'arme gloria Gloria è il immortale, perche fra tutti i premy delle urtu non ue n'è alcuno mag- uero pregiore della gloria, stette di continuo con gli occhi aperti, consideran- mio della do da tutti i canti doue potesse esser offeso, & facendosi il giorno, i nemici si posero in punto nell'alba per far fatto d'arme, & posero tuttala fanteria in uno battaglione a man sinistra, & la caualleria in un'altro a man destra, lontana però dall'infanteria per un tiro d'archibuso, ma tutti quasi uguali contra il nemico essercito ueniuano. Pandolfo che pensò uincere con poca mortalità de suoi soldati, essendo che lui di morte non dubitaua, perche la morte a i ualorosi non è pena, ma è fine della natura, divise in due parti il campo suo, & togliendo la sudetta artigliaria, & la guardia sua in mezzo, cioè la caualleria a man sinistra, & la fanteria a man destra, ma tutti cost uicini che pareano un fol battaglione , hauendo sempre auertenza nell'or dinar queste battaglie alla poluere, della quale hebbe Pandolso timor grande, perche se gli era mosso in faccia il uento, temendo non gli auenisse quello che si scriue de Romani quando appresso Canne Annibale Rotta de i che conobbe la natura del siume Volturno nel qual la mattina soffiauano. Romani 2 per ordinario, i uenti che commouano la terra, & la poluere, d'hebbeca condusse le sue genti di maniera che'l uento restaua doppò le spalle a gione. isuoi, & in saccia a i Romani, & appiccata con quest'astutia la bat- Sole, esuo taglia, i Romani impediti nella uista, furono rotti. Hebbe anchora lume,quarisguardo al Sole come fecero gia i Romani, & Carthaginesi nell'appa- da ne' fatti recchio del fatto d'arme, quando ciascuna parte per non andar al pericolo d'arme.

della luce del Sole, ordinarono i suoi esserciti di modo che'l Sole non gli

offendeua. Gli Alemanni cominciarono approssimarsi, ma Pandolfo che desideraua col star lontano, offendere il nimico, & fuggire le sue Strane maniere, uolse per non s'affaticar con gente bestiale, precipitosa, & di ceruello gagliarda, prouedersi, onde per darli fermezza doue fosse l'artigliaria, & farli curiosi a correre a quella, ne fece sparar duoi pezzi. & tutt'a un tratto finse la canalleria fua, che dalla sinistra tenea quasi sino a i fossi sudetti. Gli altri cinque pezzi riseruati diede in consegna alla fanteria, acciò se ne ualesse al suo tempo, e un poco piu fuori del pri mo ordine gli spinse piu auanti. Gli Alemanni secondo il suo ordine uen nero in fretta in battaglia alla uolta del campo di Pandolfo,& doue l'ar tigliaria era piantata, & subito giunti appresso il fosso un tiro di mano, furono salutati con l'artigliaria malamente. Hora credendosi gli Alemanni tra tanto che l'artigliaria si ritornaua a caricare hauer libero il campo all'impresa sua, quanti con impeto arrivando al fosso si sforzavano andar auanti, tanti ue ne cadeuano dentro, & contra il resto che si calaua inanzi, gli archibugieri quali in quei fossi piccioli che gia dissi, se ritrouauano da l'altro canto, gli faceuano il medemo, & fra tanto l'artigliaria che gia s'era rimessa faceua come prima gran strage, & doppo lei l'archibugiaria s'aggiungeua, di modo che cost continuandosi, gli Alemanni pur indurati nella sua opinione, mostrarono esser simili alla natura di Demetrio Rè de gli Schiauoni, il quale anchora che fosse ar-Re di Schia dito, & ualoroso, nondimeno perche in tutti i negoty suoi con poca consideratione si portò, perse il regno, & al fine mandato da Filippo Macedone sotto la città de Messeny, tratto dal troppo, & baldanzoso ardire uergognosamente su amazzato da nemici, & cosi loro parimente ostinati uolendo, & non potendo passar auanti, alla fine a mal suo grado pentiti della sua temerità, si risolsero tornar adietro. Et su gran cosa da raccontare ch'i Capitani loro, almeno non s'auedessero che quanto piu i suoi soldati erano solleciti, & ostinati nella incominciata impresa, tanto piu danno riportauano, dal quale gli doueano ritirare, ma credo che di ciò ne fosse la cagione, perche i soldati teneano della natura sua, & si suol dire che qual'è il Signore tal'è il popolo, & percio si ritirorno, & con tal disordine che uedendo Pandolfo nata tal occasione, gettati i ponti al fosso gia preparati, gli diede alla coda co una gran parte della fanteria et caualleria, onde la maggior parte d'essi furono presi, et morti et parimen te la lor caualleria non mancando punto del debito suo, stette a gran peri colo, perche quelli d'Italia che sulla uittoria piu animosi si ritrouarono,

Demetrio uonia temerario.

gli diedero da far affai , pur talmente si portarono che se'l soccorso toste da altri Italiani non gli sopraggiungena, si poteano dire esser mal uenuti.

#### ERRORE.

ERROR di questi fu, che i Thedeschi, & senza ordine di guerra, combattendo, uolfero piu tosto con l'ostinato suo proponimento di prender l'artigliaria da quella esser morti, che saluarsi con miglior proposito. Essendo che la ragione della guerra uuole che nell'imprese difficili l'arrischiarsi fuor di tempo, & nel manifesto pericolo, sa argomento di temerità, & di poco discorso, & piu presto merita biasimo che laude, anchora che per fortuna gli

auenisse prospero successo. Ma maggior su l'error suo che uedendo l'insidie gia scoperte de nimici, uolsero morendo affaticarsi di ottener quello, che furono a suo mal grado di lasciar astretti, & così molte uolte interuiene che per acquistarsi parte, si perde il tutto, perciò fi fariano potuto escusare, se non fossero stati tanto curiosi della glotia, per la quale non doueano pensar esser estimati piu dell'altri, perche ella regna nelli animi di tutti, e se piu prudentemente ritirandosi si sossero leuati al principio dell'im-Presa, perche diffe a questo proposto Antigono secondo, quando daua luogo all'im- Antigono. Peto de nemici. Non sugio sed utilitatem a tergo sitam prosequor. Quasi uolesse inserire Detto di che non è uergogna la fuga quando mette conto a colui che fugge, & disse parimen- Demostete Demosthene . Vir qui fugit, rursum integrabit prelium. Cioè l'huomo che sugge, com- ne . batterà un'altra uolta.

IL FINE DELLA SECONDA IMPRESA.

# IMPRESA TERZA.

CHEIDISEGNINE CASIDIGVERRA, NON riescon sempre secondo che son disegnati.



#### SOMMARIO.



N QTESTA TER ZA Impresa c'insegna fra l'altre l'autore, che le consi- Disegni derationi necessarie sono imnumerabili ne progressi della guerra, & che il piu del no riescon le wolte i disegni satti anchor che siano con ragione, nella guerra riescono miserabil sempre ne mente, aus andoci che la fama depende da l'altrui lingua, & ci amaestra della scusa casi di

she far deue il Castellano, quando non può piu tenersi contra i nemici, uerso il suo padrone, & guerra. cida un stratagema, & il modo di far lenar un esfercito da un suo presupposto, & disegno a fin che uadi piu oltra, & c. n il modo che si tiene nel fare un bastione di lotte, & simili, & in luogo paludoso, er oltra di ciò che il Capitano che teme il nemico, si deue consigliare della speranza del ume ere con tutti quelli che intendono, & che quando si teme il resistere con pochi a nemici,

fia bene accettare quelle miglior conditioni che si può col contrario essempio di Fabio, 😁 di piu che non mette conto nella guerra che si fa , lasciar perder un luogo fortificato per fortificarne un'altro. Ci auertisce anchora che quelle cose che non si puonno uincere in un subito, si uincono a poco a poco, con un stratagema del leuar il soccorso all'assediato col dar ad intender a quelli che uengono in soccorso, che l'assediato è preso, con l'essempio di Publio Crasso. Et che sempre si deue dar la battaglia al nemico prima che si facci piu forte ; con l'essempio del detto Publio Crasso. Ci mostra anchora il giouamento ch'importa il non lasciar entrar auiso nel luego assediato, con un stratagema di fare ch'un Castellano assediato si renda senza piu oltra combatter la rocca. Et che il desiderio de i soldati è piu tosto intento al guadagno che di far suo debito, imperò che non si deue man car d'animo in ognicaso, & accidente anchor che strano, con l'essempio de Carthaginesi, danma, per ri- doci un stratagema per ritener l'inimici che uengono per assaltar d'improuiso, & che il soperchio tener i ni- desio d'honore si deue suggire come il ueleno, & che quando il soldato è stanco, non si deue manmici quan dar alla battaglia, con l'essempio di Marco Popilio Legato contra i Galli, & che manco si deus suor di tempo affrettarsi alle imprese di guerra, perche il tempo glie molto nemico in quel caso, esgnano d'al sendo il tempo piu che altra cosa caro a chi unol sar gran satti & che non porta riputatione il laltate. mettersi in un'impresa che possi esser interrotta nel colmo d'essa, per non hauer prima satto quella pronissone che gli era necessaria, & ci ammonisce che l'occasione quanto è piu brene che ogn'altra cosa, tanto piu deue essere appresa quando si appresenta. Con un detto di Demosthene in proposio con molt altre cofe, curiose, & morali, & con senten e, & altre cose militari degne d'effer uedute.

Stratage-



On o di numero incredibile, le considerationi, che necessariamente si conuerriano hauere ne i pro gressi della guerra, & tante sono, che chi haueste la memoria di Cyro, a fatica ne potria delle mille parti una ritenere in mente, d'onde che al piu delle uolte il Capitano disegna con ragione far una cosa ad un buono, & considerato effetto, che gli riesce

poi in miserabil fine, dal che nasce, che'l Capitano è tenuto inesperto, Honore di anchora che piu honorato sia colui che merita l'honore, & non l'ha, chi propria che colui che l'ha, & non lo merita, nientedimeno a chi è attribuito mente sia. l'honore, a quello s'attende, a i tempi nostri, essendo la fama quella sola che depende da l'altrui lingua. Et chi hauria creduto che Pandolfo Delfino, hauendo nelle forze de nemici un grande, & forte castello, con la rocca mespugnabile, ben formto di soldati, & monitionato di tutte le cose necessarie alla difesa, & uiuer delle genti, che dentro ui erano, gli fosse stato per forza preso? niuno certo, pur su espugnato, & preso, per non hauer considerato a pieno tutto quello che faceua bisogno di considerare in tal caso. Et perche uengono alcuna uolta certi influssi de tempi mandati dal Cielo, ne i quali auenga che si sia antiueduto tanto che possi bastare, nientedimeno ogni cosa par che uadi in sinistro, & se bene non s'estimano però estimare si douriano, perche muna cosa si deue piu estimare ne hauer tanto ferma, quanto quella che dal Cielo nien mandata.

mandata. Il Castello di chi ui ragiono, non potendosi tener piu per necessità di ninere, perche assediato si tronana, prefisse a Pandolfo un termine brene a darli soccorso di uittouaglia, & di gente, perche altrimenti era sforzato arrendersi, d'onde che ciò diuulgato, da ogni canto uentuano persone a consigliarlo di quanto douca fare, & tale gli proponeua un configlio per buono, che non l'hauria accettato per se stesso col guadagnare uno stato, di modo che da i parlamenti di molti era trauagliato, & come si sa quelle cose che sono da noi lontane, arrecano maggior trauagli, a gli animi nostri che ogn'altre, massimamente quando si sentono doppo le spalle perche un'huomo da bene uoria pure quando si possa sodisfar a tutti, & non potendo si consuma per un tal desiderio, & anchora che difficil fosse l'andar al detto Castello contutto cio Pandolfo gli andò, & come si conueniua per suo debito lo soccorse in tempo di quanto era conveniente per sei mest, poi si messe a fortisicar un'altro luogo, ilquale molto ristretto riteneano i nemici, il che conosciuto fecero ogni sforzo per deuiar Pandolfo da questo proposito, le cose della fortificatione andauano molto strette, & si faceuano l'opre co i buon termini difortezza in terra. I bastioni erano fabricati con lotte ber- Lotte da bose tolte nel terreno pratiuo, & satti con misura cioè di lunghezza un sar bastioi, piede e mezzo, es larga mezzo piede, es di grossezza di quattro dita, po nendole in opera, herba con herba, et terreno con terreno bene incatenate, con frasche minute, et manipoli di stoppia o fieno, et con fasci de scope, & simili, & se gli cacciaua la terra nel mezzo ben pesta, con zapponi larghi, & pestoni di legno, & per farla piu durabile la faceuano di suori, & di dentro seminar di sopra il trifoglio, & altre herbe da radice, facendoli piantar gramigna, & altre herbe radicabili, ascio che la terra stesse piu insieme unita. Egliè uero che doue si trouaua ne i fondamenti alcuna parte di terreno paludoso, si faceuano i fondamenti di pietra mescolata con terra, con alcuni ordini de pali di rouere ben piantati, iquali confrontauano il primo colterzo, & il secondo col quarto, con alcune catene di legnami di rouere, & lontani l'uno dall'altro, col debito spatio, & al fine essendo uenuti circa quindici milia fanti in aiuto de i nemici di Pandolfo, andorono all'espugnatione di quel primo castello che gia con tanta difficultà hauea soccorso, credendosi che subito dolso dalla cio fosse stato sentito da Pandolfo, douesse leuarsi dalla principiata for- principia tificatione, per soccorrerlo, ma egli ragguagliato di quanto si poteua messe in camino settecento fanti quali con astutia, & gran scorta d'improuiso n'entrarono dentro per diffesa del luogo. Indi certificato dal

Pandolfo foccore il Caftello.

Astutia de nimici per leuar Panta fortezza

getorige .

St sin 10

Alab Alab

che erano per disendersi da tutt'il mondo, non cessò Pandolfo dall'espeditione della fortezza sotto speranza che piu douesse pesare la fedeltà d'uno amico, che ogni gran peso d'oro, & stando in questa credenza doppo che gli nemici gli hebbero fatto una batteria grossa, & raddoppiatogli l'assalto, il Gouernatore che mal impiegata hauea la giouenti sua, perche gli auanzarono le forze del corpo, & gli mancorono le uir tu dell'animo, non uolse condur i soldati a publica battaglia, se prima non conobbe la buona uolontà loro, & che speranza haueano della uittoria nel difendersi per forza, & tenendo ciascuno il fatto disperato & imposibile a poter ressistere, ritrouandosi pochi a numero in largo sito Gneo Fa- si resero a i nemici, pigliando l'essempio di Gneo Fabio quando lasciato bio, pche da Cesare ne i ripari sotto Gergouia a pie della quale, Vercingetorige era fusse uinto accampato, essendo assalito da un grandissimo numero de nemici, hebbe Fabio con i suoi soldati una acerbissima stretta, perche essendo il campo auersario grande, & esi di poco numero, gli conueniua stare continuamente con quei medemi sopra bastioni, & combattere & riceuer le ferite, d'onde che quei soldati del Caualiero per non cadere in pericolo con Fabio, Stabilirono co'nemici alcuni patti, & gli diedero il luoco in mano, & cosi per fortificare un luoco Pandolfo ne perde un zià fortificato, & di sito assai miglior di questo, alla qual cosa hauria potuto prouedere, quando di piu monitione, & di maggior numero de soldati si fosse soccorso, come far si potena con poco pericolo, ma egli ingannato dal poco considerare di coloro che lo guardauano, che si dierono uanto difenderlo per doi mesi, la cosa successe come si scriue. Hora uinto il castello parue a' nemici piu facile la presa della Rocca, perche molte cose non si puonno uincere a un tratto, che si uincono a poco, a poco, pur Pandolfo sperando in essa, ch'anchora in suo nome si teneua, pose in punto tutto l'essercito per andar a recuperar il castello, er lo inuio con piu lungo passo ch'egli puote, il che presentito da inemici, conoscendo esser pazia grande l'aspettare ch'i nemici se gli augumentassero contra, presero questo espediente di mandar un fuggitivo nel campo di Pandolfo a publicare, che la Rocca era presa, col castellano, cio fu fatto a questo fine, perche il soccorso non andasse ouero tardasse col spauento di se medesimo, protesto che sosse di gia perduto ogni cosa, credendosi li aucrfary che gli potesse auenir quelle comodità ch'hebbe Mago ne Carthaginese quando hauendo uinto Gneo Pisone il quale s'era ritirato in una torre, & temendo di soccorso mentre lo teneua assediato mandò alcuni

alcuni come fuggitiui a persuadere a quelli ch'andauano per soccorrerlo, che Pisone era pregione, per il che spauentati lasciorono il sine della uttoria a Mago. Et oltra ciò si sforzarono anchora con maggior fretta, dar l'aßalto alla Rocca predetta, non perdendo alcun tempo ne giorno ne notte ch'i soldati della Rocca o con tiri d'artigliaria ò con scale non foße ro con continua battaglia molestati, seguendo l'essempio di Publio Crasso Publio Capitano di Cesare quando nell'Aquitania contra Voconti hauendo con-fretto a dotto il suo esercito doppo la uittoria de Sontiati, uedendo i nemici di far giorna giorno in giorno ingroßarsi, & gia di gran numero impedir le uittoaglie ta con Voa Romani, giudico non douersi traporre piu tempo a far la giornata, contij. & così deliberata l'impresa per la sequente mattina, pose all'ordine le genti & fece la battaglia nella qual restò uittorioso, parimente considerando i nemici che se fosse gionto Pandolfo col suo essercito auanti che la Rocca foße presa, potea grandisimo disordine riuscirne, & piu modi, tentorno perche la Rocca s'arrendeße a loro, tenendola tuttauia ben circondata che gli auisi del soccorso mandato, non potessero entrare: Pandolfo anchora lui, non cessaua u'ar ogn'arte per certificare, gli aßediati del proßimo soccorso, ma non pote mai, & al fine conoscen, do i nemici ch'il soccorso s'approsimana, & dicendo ch'ad ogni modo si deue uietare dilaßar souenir uno che si possi far maggior del suo auer-Sario, fece il general publicar il bando sotto la detta Rocca, che chi li daua il castellano ò morto ò uiuo nelle mani, guadagnaua oltra la gratia sua due millia scudi , il che sentito dal Castellano & da suoi soldati nacque gran bisbiglio , & Sospetto fra di loro , perche il desiderio ch'haueano i soldati quasi come perduti, tenendosi d'uscire, & piu presto al Suadagno intenti ch'altrimenti, impose tal trauaglio nella mente del Asturia per castellano, che non sapeua deliberare qual meglio sosse per lui ò il tener- metter un si, o l'arrendersi perche a l'uno lo spingea l'honore, a l'altro il timore in diffiden della morte, non sapendo il soccorso che se gli accostana, pur rissoluto za de suoi al fine, temendo di morire per mano de suoi, s'arrese a nemici saluo la soldati. uita sua , Pandolfo che giorno , & notte caminaua con l'eßercito , eßen do appresso il castello diece miglia, fu della perdità della Rocca ragguagliato da uno de i soldati che u'erano usciti, & uedendosi quest'altra bastonata aggiuntagli alle spalle, fu alla prima quasi per disperarsi, ma cosi come affinato si tiene il ferro che sta saldo al fuoco, parimente essen do il cuor dell'huomo tenuto generoso, stà saldo alla gagliardezza della fortuna, e gli rinforza l'animo suo, & non essendoli mai uscito di mente che non mai d'animo mancar si deue in ogni strano accidente, & che ERSORE

contra Romani in Sicilia, & che il simile fecero i Romani tante uolte, & quando nella guerra di Sicilia sotto Lucio Giunio Consolo Romano fu fracaßata l'armata, sua nella fortuna, & a Trappani, hebbero großarotta, & che Carthaginesi liberi, & supperiori erano senza con trasto anchora che di ciò fossero afflitti, non uolsero però mancare di continuar animosamente l'assedio a Lilibeo gia incominciato, anchor egli si riffermò nell'animo a proueder al resto, ma fra tanto che con li consiglieri & Capitani del campo si consigliana, quanto far si douese, ecco che approsimandosi la notte come la fortuna l'hauese tolto à scherzo, gli uenne portato nuova che li nemici gli erano gionti appreso, & che sapendo i suoi soldati eser afflitti dal longo camino ueniuano corraggiosi per assaltarlo d'improviso, anchora che di minore numero foßero che i suoi, sperando col repentino asalto darli großo schacco matto, egli subito temendo che prima che fossero in ordine le schiere, er armato il campo non giongescro i nemici con impeto, fece per dar tempo a ciascuno delle sue genti accender i fuochi, & dar all'arme con tamburi, & trombe da ogni parte del campo, & essendo a ciascuno molto meglio saper nasconder le sue pazie, che saper nasconder le sue sapienze, mando alcuni a riconofcer i nemici, per darli segno, se bennon era uero ch'egli aspettaua di prender quella battaglia, ch'eßi uoleano( come si suol dire ) che le foglie uerde mostrano di fuori non eßer secco l'arbore di den tro. La onde uedendo i nemiciscoperto & rottto il lor disegno, sapendo ch'il souerchio desiderio di honore si deue suggire come il ueleno, non bebbero ardire uenire piu auanti, & auedutosi che s'erano raffredati, gli mandò Pandolfo a far una grossa brauaria con gente armata. Ma piacque a Dio ch'i soldati erano stanchi, & non freschi come le genti auersarie, ch'ad ogni modo egli hauria noluto nedere una nolta quanto poteano i progressi della fortuna. Ma egli amonito dall'essempio di Mar di Marco co Popilio Lenate che doppò la uittoria, & rotta de Galli nel contado Latino, fuggendo i Gali non uolse sottomettere a nuoua fatica l'essercito Stancho per il combatter passato, essendo i monti gia occupati da nemici, anzi sapendo ch'il tempo e nemicissimo de quelli che fuor di tempo si uo-Pliono affrettare non paßò piu auanti, & effendo i nemici ridotti al luoco suo, Pandolfo prese per ispediente anch'egli tornarsene con quelle gente a pensare di miglior impresa, & aspettar il tempo opportuno, perche il tempo è piu ch'altra cosa caro a chi unol far gran fatti.

Effempio Popilio .

#### ERRORE.



ERROR di questi fu, che fatto il sudetto primo errore di non monitionare & ben presidiar il castello come si douea, si cadde in un'altro maggior errore mette ndosi in un'impresa che gli potesse esser interrotta, per tanto il non hauer fatto quella provisione che mancandogli poi nel colmo dell'impresa resti uano il disegno non porta riputatione, anzi biasmo. Ma molto maggior su ancho del primo errore, a non auisare il castellano ò per segno, spia,

ò per altro modo del futuro soccorso, dal che nacque ch'esso non sapendo pigliar partito in questa necessità, la qual induce trepidezza ne gli huomini, non sape ndo piu oltra, & quasi disperato, timido della uita sua si rese alli nemici, & non attese a far quello che si suol dire, cioè che chi ha tempo ha usta, ma essendo che sempre di quello che si spera d'ottenere, è minor la speranza che il timore d'ottenere, però il buon' huomo si lasciò ridurre a dare la Rocca in mano delli auersarij. Ma maggior ancho su l'errore dell'altra parte, che uedendosi sulla uittoria & giunta con freschi soldati, & gran desiderio di facende a piè del nemico assistito, & stancho, su cosi da uiltà preso perche non gli riuscì il dissegno, che non hebbe ardire pur di lasciarsi uedere non che di romper una lancia, & così restorono prini di una bella occasione, la quale quanto è piu subita a l'apparire e presta al fuggirsene d'ogni altra cosa, tanto piu deue esser presa quando s'appresenta, & perciò si potea dire di questi come disse Demosthene a quel uecchio ma robusto Romano, il quale essendo essercitato armato alla quintana & domandato a Demosthene che giuditio faceua di sua prodezza, gli rispose. Ni mirum si aduersus hominem ligneum. Volendo inferire che sorsi con i nemici non hauria satto altrimenti che come fecero costoro.

Demosthe

IL FINE DELLA TERZA IMPRESA.

# IMPRESA QVARTA.

DELLE CONDITIONICHE DEVE HAVER VN

CAPITANO.



#### SOMMARIO.



N QYESTA QYARTA Impresa, ci insegna l'Autor fra l'altre, quante Capitano douriano esser le conditioni d'un Capitano, & che quando uno presersse a sua che condi sicureZza maggior uenture ch'egli si deue stimar esser desideroso di sar guerra, tioni docon un stratagema di prouar quanto uagliano i nemici, & di farli uscre a ueriano ha disordine, & che al tempo di combattere non conuiene attendere alle rapme, con uere. essempio de i soldati di Lucullo. Et ci propone un Stratagema, con l'essempio di Beuadad Re

Dell'Imprese Militari.

della Syria per conto di non sidarsi della partenZa d'un suo nemico per far uscir la guardia della città, ci da anchora un documento che'l benefattore, è quasi sempre dal beneficiato insidiato con l'essempio di Seleuco, & che la discordia in uno essercito può cagionar assai male, & massimamente ne i paesi nemici, con un stratagema per impedire li amottinamenti de soldati col far dar all'arme, con l'essempio di Sylla co' soldati Romani, & che eglie cosa da prudente Capitano suggire la dissauantaggiosa battaglia, & ci raccorda ch'il Capitano non deue mai uenir alla giornata con ra nemici di gran numero con poche genti nel paese nemico, con l'essempio di Cesare & c on un stratagema d'affermare il nemico, accio che non segua un'essercito men potente di lui. Et che non si debba credere a parole ma abbracciar la prospera fortuna m ogni occasione, con un stratagema quando il nemico cerca d'ingannare l'altro d'ingannar lui. Ci adduce a memoria ch'eglie cosa da honesto Capitano piu presto uincer con honesta, che con dishonesta cercar salute, con un'ordine & preparamento di gionger il nemico sulla guerra alla trappola, & ch'eglie necessario guardarsi nelle guerre piu tosto doppo le spalle che d'auanti, & ci amonisce ch'eglie conueniente suppe rar la fraude con la fraude con l'essempso di MaßinisJa Dicendone che non si può a tempi nostri cre dere a cusa che sacci l'auersario, & che il principio non il fine deue effer quello che mouere ci deue alla consideration delle nostre operationi, con un detto d'Antisthene in proposio, & con molt'altre cose curiose & morali & con sentenze & altre cose militari degne d'esser uedute.



ARIA BISOGNO ad ogni Capitano saper molto, essere gran pratico, & hauer ueduto cose assai, perche nascono d'improuiso alcune cose di bene & di male, le quali molte uolte non si sà se siano bu ne per accettarle, ne se siano male per sug girle, anzi le bone per lemale, & per contrario le triste per buone, il piu delle uolte si pigliano.

Però colui che con perfetta uirtù negocia, ogni cofa in buona & reafortuna antiuede, perche la semplice uir u firmata per ragione, mai per fortuna si può transmuttar nel contrario, però cosi interuenne un giorno a i nemici di Pandolfo Delfino contra i quali hauendo una notte posto sotto una delle lor città l'essercito suo, pose due compagnie de soldati a i paßi temendo che le uittoaglie glifossero impedite, & tuttauia altre due compagnie teneua appresso la città per metter terrore a inemici, & del resto parte ne pose alla fortification de gl'alloggiamenti del campo, & par te fece star in punto per combatter in ogn'occorrenza, & hauendo Pan dolfo gia fatto piantare i padiglioni, mai bebbero ardire i nemici uscir della città, conciosiacosa che colui che antepone a sua sicurezza maggior uentura, si deue Stimare esfer desideroso di far guerra, il che non era ne i cittadini Pandolfo per incitarli a uscire & per prouarli quanto potessero, & sapere qual fosse il ualor loro nell'armi, finse bauere noui auisi, e subito fece una buona imboscata non molto lontana dalla città segretamente, & poi leuando l'essercito si parti per un'altra via, ritornando

nando per altre strade appresso la fatta imboscata, & tanta fu la fretta che mestrò nel partirsi, che molti padiglioni & bagaglie che cosi presto seguir non poterono gli altri, uscendo quelli della città a bottinare, restorono in suo potere. Ciascuno adunque per desio di guadagno uolea uscire, & molti surono ritenuti nella città da superiori, & il resto che sparso s'era nelli alloggiamenti di Pandolfo per rubbarli, uscen Stratagedo egli dell'.mb scata gli tagliò la strada del ritorno alla città, & me- ma per im ritamente perche in effetto chi cerca d'arricchire solamente, non ha pedir gh L'occhio a cosa che si faccia, ò sia di bene, ò sia di male, & perciò ne rubare. Patiscono le pene, & non essendo Pandolfo solito a tener soldati intenti alle rapine, ma si al combattere & impedir le rapine a i nemici, gli diede una stretta grande non gia come fecero i soldati di Lucullo Consolo Romano quando fuggendo Mithridate lo seguirono, & douendo esser intenti alla uittoria, uedendo i uasi d'oro, & d'argento, & le ueste di gran prezzo lasciate nelle strade, su tanto la cupidità loro, ch'bauendo preso Mithridate & menandolo prigione con un mulo carico d'oro, B noltorono a saccheggiarlo, il che nedendo Mithridate se ne fuggi, & Mithridascampo sano & saluo dalle sue mani. Però Pandolfo obedito da suoi te come soldati che lasciorono il rubbar da canto, sece che irremissibilmente tutti scampò da gli usciti della città furono presi & tagliati a pezzi, il che non gli saria de' quali auenuto s'hauessero osseruato il precetto del Re di Sammaria, quando era prigio assediato da Benadad Re della Syria dal quale su malamente astretto ne. dalla fame, essendog li una mattina annuntiato che li Syry se n'eran sug giti & lasciati i padiglioni co i canalli nelli alloggiamenti, non si sidò di quella partenza anzi suspicando che cio non sosse stratagema loro, perche astretti dalla fame uscissero della città per depredare, & cadessero nell'inimiche mani, non uolse uscire se prima non intese le cose. Tra tanto uno creato di Pandolfo sotto pretesto ch'egli hauesse lasciato una Parte de i Capitani, che gia gli fece dar dal Signore per aggrandirlo,nel l'imboscate per farlo amazzur da i nemici, ingiustamente prese partito d'ammottmarsi & partirssi da lui. Per il che Pandolso usando l'arte ch'usò Silla contra i soldati Romani fatti seditiosi, sece sonar all'arme, co i gridi ch'erano usciti i nemici, & cio sece perche col timore delli auer sary s'astenessero dalli ammotinamenti, ma non gli ualse questa astutia, perche costui senza licenza si parti conmolti soldati, & lasciò con pochi Pandolfo suo superiore. Et pare, che quasi sempre così interuenghi ad uno benefattore, che sia con ingrattitudine insidiato da colui, a chi fece il beneficio, come di ciò se ne m stra l'essempio di Tolomeo Cerano,

nimici dal

Tolomeo Re ingrato uerso Antioco, uea falua to la uita.

ilquale partito dal regno d'Egitto per paura del padre, che gia hauca deliberato lasciare il regno al figliuolo minore, fu riceuuto in quella calamità da Seleuco Rè, & nodrito come figliuolo. Ma hauendo poi Scleuco rinuntiata la moglie, & il regno ad Antioco suo figliuolo, & superato Lisimacho appresso la Frigia ch'è sopra l'Elesponto, passando una uolta per quei paesi Seleuco per andar a Lisimachia, il detto Tolomeo gli pose l'insidie & l'amazzò alla Strada, rendendoli questo merito in cambio del seruitio che gli sece nella calamità sua , Pandolso che uidche gliha de la discordia poter causar mali assaine i paesi nemici, non sece altro sal uo che di subito n'auisò il signore con piu prestezza che potette, & allon tanati tutti gli amottinati, quelli della città uennero alla uolta sua, & egli tuttauia ritirandosi fece uista di caminar piu auanti, & per un'altra strada la notte riuoltandosi segui il uiaggio delli amottinati, ilche inteso da nemici lo seguirono, & perche fuggir non potesse sollicitauano uenir a battaglia con esso lui. Ma egli che uedeua al uolto, alle parole, all'andare & al motto de i Capitani quello che sentiuano della futura giornata, & tutti paurosi & timidi, priui d'ogni grdire & baldanza, non gli uolse mai assentire, anzi quanto piu uedea la rouina uenir adosso al suo stanco & debole campo, tanto piuli dilungana, perche non deue mai il Capitano uenire con poche genti a giornata, potendola schiffare nell'altrui paesi, come fece Cesare quando in Inghilterra essendo parte dell'essercito assaltato doppò la fede che gli diedero gli Inglesi soppraggiunto, Cesare gli sece ritirare, giudicando non sosse alhora tempo di cercar d'offender il nemico ne di fare giornata con est, & si ritenne a i luochi suoi, ne per altra cagione si restò saluo perche si trouò con pochinel paese d'altri. Ma per tornar al proposito non potendo Pan dolfo per la debolezza de i soldati caminare piu auanti, entrò in un uillaggio, & subito mandò un suo segretario da tamburri accompagnato a inemici, a tentarli di pace con offerte grandi, la onde quando essi cominciorono a trattar di questa cosa, non passorono piu auanti, ma doue il suo messo gli tronò si sermorono & ritornato il messo con i capitoli, finse non si contentare in alcune poche cose, onde hauendolo informato dell'animo suo, lo rimandò di nuouo con comissione che la seguen te mattina a lui ritornasse con buona ò cattiua espeditione. Fatto que-Ho sulla mezza notte senza strepito si pose in camino, con i gia raffrescati soldati, & caualli & con lungo passo si di lungò tanto che prima che la nuoua del suo partire a nemici giongesse si troud in luoco sicuro. La mattina seguente il nuntio suo che l'accordo buttò sottosopra, stando

inemics

Cefare, per che schifa se il far giornata in Inghilrerra.

i nemici sù l'auantaggio si destramente si seppe da essi leuare lasciandoli anchora in qualche speranza d'accordo, ch'anch'egli prima che della Stratagepartita di Pandolfo fosse loro dato auiso, s'allontano piu di diece miglia da nemici, & cosi tutti saluati essendo uenuto la risposta del Signore & dato i debiti castighi a chi lo meritò delli amotinati, rifece l'esfercito con l'eser-& a i nemici che non seppero abbraciare la prospera sortuna contra Pan citostanco dolfo che fuggiua, fece anchora buona guerra. Hora essendo Fuluio constituito luogotenente del castellano, nel castello della città de Tharsi, lontana uinti miglia dalla città de Tabbi luoco di Pandolfo & distante Solo tre miglia da una sua uilla dimandata Cuni principio della ualle de Maytij, nacque grand'odio fra Antonino, ch'il contado di Niceto uicino a Tabbi cinquanta miglia tenea, & il detto Pandolfo, onde Antonino gli mosse un grand'essercito contra , & a Tabhi s'accampò . Ma poi che fu in fatto, parendogli l'Impresa dissicile, cadde in quel error commune a tutti, il qual è che sempre hauendo assai siducia nelle cose non pronate, come picciole & di poco momento, ci nasce poi doppia paura & danno, quando ci si appresentano grandi & importanti oltra ogni nostro ordine, & percio Antonino uolentieri se con honor suo hauesse potuto, si saria a Niceto ritirato, però incominciò a mutar proposto essendo che niuna cosa è così molle ne così facilmente si rompe o piega,come la uoluntà dell'huomo, pur perche pace ò tregua dubitaua non poter ottennere con Pandolfo, uolfe tentare perseuerando nell'impresa sua il beneficio della fortuna, & temendo non potersi saluare seco, cominciò col mezo de tradimenti aspirar alla uttoria & cercar di fugire il pericolo. Tentò adunque Fuluio che gia fu uassallo, & hora come fuor uscito soldato di Pandolfo con larga promessa che uolesse darli in mano il castello de Tharsi, del che subito certificato Pandolso da Fuluio, gli impose che abbracciasse la pratica & promettesse quello che da Antonino gli era ricercato, sapendo di certo, ch'egliè cosi disficile ad uno offeso spogliarsi di negligenza, come dell'affettionato ingannare il suo Signore, ma che tutto cio facesse perche mandasse gente armate habili re uolte fi all'impresa, & a far l'effetto, & cosi sece, & di piu Fuluio per mag-scorda l'of gior credenza mostrò a quelli ch'il negocio maneggiauano le chiaue del feta. soccorso del castello, per le quali intendeua che quelli d'Antonino entraßero eßer in sua mano, & cosi per diece giorni durando la pratica, fudato la posta per un terminato giorno, Pandolfo adunque ragguagliato del tutto, sapendo ch'egliè cosa da buon Capitano, piu presto umcer con honestà, che con dishonore cercar salute, & che Antonino

perche sattiasse il suo appetitto ciò non curaua, ordinò che nel giorno prefisso, s'unissero secretamente intorno alla uilla di Cuni, distante tremilia passi da Tharsi, tutte le guarnigioni della ualle de Mayty. Et ancho la caualleria in uarij luochi del suo stato sparsa, & poi fece marciare tutt'il fiore de suoi soldati ch'in Thabbi hauea, i quali parte a piede & parte a cauallo ascesero al numero uncino a mille ottocento, tutte persone capace & ben armate, & cosi tutti questi a due hore di notte furono in Cuni, senza che alcuno de nemici se n'accorgesse. Fra tanto Fuluio acconcio il castello di dentro come gli fu da Pandolfo ordinato che senz'alcun suo pericolo potea una parte de i soldati d'Antonino riceuere, con disegno poi di tagliarli a pezzi. Antonino rissoluto fare quest'impresa, non gli considerò molto per acquistarsi honore & utile in questa fattione, & non conobbe che la sapienza e piu preciosa assai d'ogni ricchezza, perche in uero nuna cosa desiderata, agguagliar si può, alla sapienza de l'huomo, & cosi mandò un suo nepote con tremillia fanti, & cinque compagnie di caualli, i quali tutti fatti animosi dalla cupidità del rubbare nella futura impresa, senz'altra consideratione & risguardo come a cosa franca, s'appresentorono nell'hora auanti il giorno del di determinato, al castello de Tharfi, & accost tosi il nepote d'Antonino, mandò dentro il castello un buon numero di soldati, iquali furono ridotti in un luoco grande che senza diuersi archieri, & porte, per le quali come furono con cinquecento archibufieri ch'alle poste Stauano malamente con archibusate & tiri d'artigliaria leggiera. bersagliarli, dimodo che ciascuno d'esi procacciando di saluarsi, parte furono morti, & parte si gettorono giu da i b. Stioni . Vedendosi il nepote d'Antonino che stana di fuori per entrare, esser stato condotto alla trappola, piu oltre non pensando del ritorno, & auedutosi che ciò auenne perche il timore de Iddio non è auanti gli occhi di quello che uiue col mal oprare, s'inuiò per tornare la onde era uenuto, facendo gran minac cie contra di Fuluio, ma le genti ch'in Cuni s'erano ridotte sentendo l'artigliaria che per segno suo aspettarono, ciascuno come gli su commesso si ritroud a certi pasi stretti doue le genti d'Antonino ritornar doueano, quali essendo prima da loro, che da nemici occupati; a un tratto giunsero le genti d'Antonino al luoco senza contrasto, & non hauendo compreso il nepote, ch'al Capitano gliè necessario nelle guerre riserbarsi i paßi nell'imprese, & quardarsi piu tosto doppo le spalle che d'auanti. trouando contrasto cosi grande nel ritorno, attacò una siera battaglia. & uscendo ancho i soldati di Tharsi alla coda de nemici, surono quelli d'Antonino

d'Antonino ridotti tutti in mezzo de i soldati di Pandolfo a tal ch'in spacio de due hore surono tutti amazzati saluo che dieci, & piu non na camporono, però si suol dire ch'egliè conueniente uincere la fraude con la fraude, come l'essempio di Massinissa ci dimostra, quando offertagli da Carthaginesi l'amicitia loro, spontaneamente doppò che gli tolsero Sophonisba per dar a Scyphace con animo poi di leuarli la uita come gli fosse il comodo. Et accortosi Massinissa di quest'animo tristo, simulò d'accetarla nolentieri, & con intelligenza di Scipione se ne ritornò al seruitio de Carthaginesi, sotto il quale poi accampatosi con Asdrubale & Scyphace non molto lontano da Vtica, fece cadere nel aguato di Scipione, Amone & molti altri Carthaginesi. Et così uolendo i Carthaginesi ingannar Massinissa, furono essi ragioneuolmente ingannati da Massinissa lui. Sentita la mala noua da Antonino, una notte all'improuiso leuò come inl'assedio, & per l'auenire hebbe di gratia restar amico di Pandolfo gannasse, bonorat Bimo Cualiero.

chi uoleua ingannar lui.

### ERRORE.



ERROR di questi fu, ch'essendo i cittadini nel partirsi dalla città con fraude stati da Pandolfo mal trattati, non doueano a quest'alra uolta dar alle offerte credenza, perche a i tempi nostri non si può credere a cola che ii facci per l'auerlario, anzi possendo o con pace o con guerra hauer Pandolfo con tutti i suoi prigioni sello seguiuano, fecero maggior error, perche stando lontani, furono con i suoi grossi intelletti prigioni di lui, perche non sapendo il

Partito conoscere, furono essempio di quelli, che mal configliati & peggio rissoluti nelle cose dubie & pericolose, precipitano in qualche miseria. L'error d'Autonino fu anchor grande, quando che credendo ingannor altri fu ingannato egli da un uo nemico, di cui fidar non fi douea, & fi come nel principio de suoi disegni parue a lui d'effer secondato dalla fortuna, da quell'istessa com'è sua costuma nel fine su traboccato in estrema miseria. Ma maggior error fu il suo che senza considerare quello ch'intrauenir gli potea nel ritornare per difficultofi passi se l'impresa seguita non fosse, non auertette assicurar il passo del ritorno del nepote, ne de i soldati suoi, per ilche fu conosciuto con poca prouidenza hauer negociato, & esser poco saggio, perche non il principio, ma il fine deue esser quello che mouer ci debba alle considerationi delle nostre operationi. Perciò disse Antisthene Atheniese. Sapienti nil nouum Detto di aut subitum. cioè da un Sauio non si ha in un tratto cosa nuoua

Antifthe -ne.

IL FINE DELLA QUARTA IMPRESA.



# IMPRESA Q VINTA.

CHELA FORTVNA FAVORISCE I CORAGGIOSI.



#### M



Fortuna

raggiosi.

ALENTINO General Capitano del Re di Francia, s'oppose a Pandolfo Delfino, alhora quan do egli hauea gia per lungo tempo assediato il castel de Frissolo, & tanti trauagli gli daua, che Pandolfo restaua dalle continue molestic de soldati di Valentino in malissimo termine, & fu uolta ch'egli uorria effer stato digiuno dell'impresa, pur

aiura i co- perche sempre la fortuna suol aiutar i coraggiosi, conoscendosi ridotto a mal partito, rivolse nella mente & frase scorse con l'intelletto quante battaglie

battaglie antiche uide gia, mai, per leuarsi, ò l'uno, d saltro, dalle spalle, & di quanto pensiero tenea sopra cio, mai s'assicurò dimostrarlo a suoi soldati per non li ridure a uiltà, o a qualche pensiero di non combat tere & fuggire per sua salute, & inogni caso in questi negocij militari doue si tratta cosi grossa rouina, bisogna usare gran secrettezza, er però Detto di ben diceua Mettello che s'egli pensasse che la sua ueste sosse di cosa alcu- Metello. na sua consapeuole, che subito gli daria il fuoco, pur doppò molti discorsa & revolutions di mente fatte per non cader nel numero di quelli ch'insegnano ad altri la uia buona, & essi si perdonò ne i boschi, tanto sece il buon Pandolfo che gli souenne il modo di sopportarne l'intento suo , perciò sapendo che quando non si può fare come si uole bisogna fare assine come si può, essendo condotto dalle necessità del prouedere, & ragionando un giorno della natura del nemico, ıntese che V alentino era tenuto sospet toso & credulo d'ogni parola, anchora che nel resto fosse ualoroso come Valentino in effetto nelle sue fattioni si dimostraua, però in esecutione di questo suo e credulo. disegno, mandò un giorno parte de suoi soldati a riconoscere & turbare il campo di V alentino , fra i quali ui ellesse quattro ben'instrutti a quell'im presa con quest'ordine, che uenendo l'occasione si lasciassero prendere da nemici, con i quali a buona guerra salua la uita si faceua, come ancho al piu delle uolte in Italia si costuma, & presi che fossero, publicassero che'l Signor Pandolfo mandaua un groffo effercito gia inuiato alla città di Mettelia, discosta da Fressolo sei giornate per prenderla. Inuiati adunque i detti soldati & attaccata grossa scaramuccia col nemico, al fine perche in poco numero , si trouorono quelli di Pandolfo furono astret ti ritirarsi, & nella ritirata, parte ne restorono prigioni, & parte feriti, & a sorte ui restorono pregioni, quelli de chi di sopra ragionai. I quali ricercati diuersamente da nemici di nouelle del campo di Pandolfo,non mancorono di quanto gli fu imposto. Et con piu segreto modo che Valentino potero, fecero segno di saper alcuna cosa, & essendo sollecitati, & disegna di eglino mostrandosi a prima faccia difficili, al fine palesorono l'andata di Mettellica. Mettelia a molti, & non passorono due hore che Valentino, & tutto il campo ripieno di questa nouella credendo esser uero tutto quello che sentito haueano, designorono di andar in aiuto di Mettelia perche si come la gola proua molte nolte in suo danno il sapor delle uiuande, così anchora l'orecchie prouano in suo manisesto preiuditio le parole che si dicono, & come providi & solleciti al soccorso nel bisogno del suo Signore, non curando piu oltra, subito si partirono dalli alloggiamenti per andar a Mettelia, & mi parue a punto in questo termine uedere quello che si scri-

ue di Quinto Titurio Sabino, quando astretto dalli Vnelli & altri populi Francesi rubbelli ne i suoi ripari, mandò uno Francese nel campo nemico, il qual propose che Quinto Titurio uolea partire, per soccorer Cesore ch'in mal termine si ritrouaua con i Veneti, & che non era per niente da perdere cosi bella occasione di dar cosi buon sine a quest'impresa di soccorere i Veneti, a destruttion de Romani, il che credendo i Francesi si mossero a prender questo partito di lasciar Titurio, per ilche causorono la rouina loro. Fra questo mezzo essendo Pandolfo certificato del tutto assaltò d'improuiso Frissolo che mal ridotto per l'assedio si trouaua, & come quello che riposaua sotto speranza di Valentino, adagio si staua senza timore d'alcun pericolo, aspettando che l'assedio se gli leuasse, ma questa loro speranza gli riusci uana, come quella che diraro riesce & nonmai viene, & se pur viene è tarda, & levatoli il dubbio de foldati di Valentino, che con longo passo se gli allontanavano, Pandolfo gli diede cosi grande assalto da piu parte, ch'entrati i suoi soldati con Alcibiade, poca perdità de loro, subito se ne sece padrone, come Alcibiade Athecon che a- niese in Sicilia di Siracusa, quando hauendo per mezzo d'uno astuto esplo gliasse Sira ratore, fatto intendere a Syracusani che se i Cattanesi fossero aiutati da Syracusani, confacilità si saria rotto l'essercito d'Alcibiade, dal che tratti Syracusant lasciando la Città sua, andarono a Cattanea per opprimer Alcibiade, il qual bauendo cio saputo a non aspettando altro, mosse le sue genti contra Siracusa & la prese, donde che hauendo Syracusani dato troppo credenza alle parole di costui, restorono gabbati, come fece Valentino anchora lui, & anchora che uno animo grande & fermo, piu si conosca nelle cose auerse, nondimeno V alentino hauuta la nouclla di quanto era successo, si nosse per la facilità sua del credere quasi disperare, non hauendo altra miglior iscusatione che dire. Io non hauerei mai ciò pensato, pur perche di raro si troua huomo senza disetto, anch'egli si passò con questa, essendo che per un sol fallo non viene l'huomo dalli altri forezzato. In quel tempo, Palmeria città bellicofa, occupata che fu la città di Luppa, doppò la morte del Duca Piero, & laqua le cra rittenuta dal Duca Iocondo suo fizhuolo, su posta in assedio dal Signor Don Gratieri albora general Capitano del Serenißimo Imperadore de Christiani in Italia, & essendo gia la città Palmeria de molti suoi castelli di non poca fortezza che uerso il ponente oltra il siume erano occupati dall'Imperiali Stata spogliata, desiderauano i soldati di quel general Capitano, si come fu leuata Luppa ad esso Signor Duca Iocondo, leuarli ancho Palmeria dalle mani, la qual essendo difesa con l'aiuto del

Sereni Simo

cufa.

Serenissimo Re di Francia s'ingegnaua il Duca Iocondo non solo diffendersi, ma recuperare alcuni delli perduti castelli, & come si suol dire ciò che perduto hauea per mala sorte, acquistarlo con uirtuosa mano. Auenne adunque ch'un giorno il Duca persuaso da alcuni suoi soldati, Simagino potere a sua dinotione ridurre il luoco di Soringno, il quale luoco da contadini non era guardato, & hauendone dato il carico a molti Capitani & soldati esperti, eglino s'inuiarono a quella uolta . V ol se la sorte che Pandolfo Delfino si ritrouò in tal luoco per altro effetto, d'ordine de superiori & palesata questa nuoua nel luoco su dimandato anchor lui nella Rocca per saluezza sua, & de suoi compagni, donde che hauendolo i Terrazzani compreso a l'aspetto, persona di consiglio, lo ricercarono a non gli mancare ne d'aiuto ne di consiglio, egli s'escuso non poterli seruire, non hauendo con che poterli in un sforzo disendere, ma a fin che si mostrasse secondo il solito suo desideroso di compiacere a tutti, egli con quella prontezza che suol dar accrescimento della propria riputatione nelle diffese delli amici, gli promesse uoler uiuere & morir con loro in questo bisogno, & benche esti fossero timidi prima del caso loro che ucdeuono pericoloso, & poi della perdita del luoco per l'absen-Za del loro superiore, ilquale molto amauano, & pur ingagliarditi dal l'affettione mostrata & dalle parole di Pandolfo, si disposero arditamente far suo debito contra nemici. Alhora Pandolso conobbe esser piu sicurezza al Prencipe seruirsi de i cuori liberi con amore, che de uassalli carichi di ferro con timore, perche al piu delle uolte il ferro contra il Suo Principe si riuolta. Però fatta la descrittione di tutti gli huomini atti a l'arme, iquali furono uicini a ducento cinquanta, egli uisitò il luoco, che per battaglia lo giudicò assai debole a difendersi da gran numero de nemici. Pur fatta elettione de quelli che la Rocca haueano a guardare elesse per maggior sicurezza, preuenire i nemici, & uscir fuori con ducento huomini de i migliori, ad incontrarli, & uscendo gli eshortò al combattere. Et gli disse che chiunque con la guerra s'acquista la sicurezzasua, si deue stimar esser animoso, & naloroso nel combattere, & perciò per esser connumerati in questo numero, douessero dimestrare in quest'occasione tutto l'ardir loro a fine che animosamente combattendo acquistassero la lor sicurezza senza dubio di morte. La qual l'huomo piu tosto si deue eleggere che la servitù & infamia di timidità, per il che tutti di buon'animo promessero di difendersi da nemici, quali per effer ne i luochi Imperiali st. uano molto ristretti, & non si sidauano anchora ch'al numero di tre milia aggiungessero, partirsi dall'ordinanze

tirarli.

mostrare come si suol dire di necessità uirtà, & piu tosto oprar con pericolo che patir con uergogna, & accioche conoscendo i nemici che se quel poco numero de contadini hebbe ardire in campagna di mostrar il usfo a tre milia soldati, che maggiormente ristretti nella Rocca hauriaanimofita no con maggior uantaggio & fortezza difeso la Rocca, & se stessi, & di Pandol che hauriano tentato piu presto ogni fortuna nell'ultima estremità, che mancar di difendersi. E però incominciò il Cauagliero scaramuzzare con suoi nemici, che tuttauia s'appressauano, & a poco a poco s'apizzò una groffa scaramuzza, & cost crescendo accanto gli nemici & elli ritirandosi con bell'ordine sino ne i borghi, a passo a passo, sempre com battendo, gli diede credenza ferma che non con contadini, ma con soldati hauriano hauuto la pugna, & che la uirtu uera non è ne i nomi uani, ma consiste ne i fatti nalorosi, & se gli fu anantaggio dal canto de inemici lo poteano dire lor steffi, perche in ucro gli ne restorono di loro molti feriti, & morti. Credo bene che s'altro diffegno maggiore che'l contrasto di quel di Soringo, et dubio d'imboscata ne i borghi, temuto non hauessero, che non seriano restati con tanti danni, pur su astreto Pandolfo con tutti i suoi ritornare nella Rocca, & essendo i nemici entrati ne i borghi, deßignando dar l'assalto, gli parue l'impresa difficile, bauendo ueduto con quanta ualorosità quei contadini combattessero, & ancho perche il luoco non gli parue così debole che per battaglia da mano potesse cosi in un subito, hauendo buona guarda esser prelo . & fatto sopra ciò consiglio per quei Capitani, quali considerorno Soldati del ch'al Capitano si conviene morire come Capitano, non come vil soldato, et Duca loco che è laudabile l'astenersi dal combattere, doue con perdita di molti do deliberano di ri- buomini da bene si acquista la uittoria, dubitando di peggio, & di riportare poco honore di tal impresa, deliberorno ritirarsi, dicendo ch'era molto meglio che si dicesse qui a Soringo si ritirorno i soldati del Duca Iocondo, che si dicesse qui furono rotti & rouinati. Pur per porre un poco di sauento alli guardiani della Rocca, cominciorono con gua-Statori far alcuni cani fingendo voler far alcune mine per rouinar la Roc ca con pretesto che per questo spauento se gli douessero rendere, come fece di gia Filippo Macedone, quando non possendo per forza pigliar Tecnafio castello, finse col cauar del terreno far alcuni conicoli, per ilche i castellani estimandosi perduti si resero a Filippo. Ma Pandolfo che sapeua di guerra quanto se ne possi sapere, non la volse intendere, d'onde che i soldati del Duca dicendo ch'in tutte le facende auanti che si facciano glie

no glie da mettere una gran consideratione, se ne ritirorno con maggior appetito di non hauer fatto altro, che non hebbero nel uenire disio d'alcuna cosa fare. Pur nel ritorno entrarono per forza in certi forti del tuoco di Rigillia ini nicino, & tutti quei soldati che ni tronarono, tagliarono a pezzzi, & Soringo che gli mostrò il uiso piu presto auantaggioso che con danno ui restò liberato, Pandolso a usanza di bu on Capitano, doppo questa disesa, lodò in publico la generosità di tutti quei contadini che s'erano ualorosamente portati, eshortandoli ad essere sempre pronti in ogni sua disesa. Ma eglino patir non uolsero che l'honor di quest'impresa fosse suo, e tutti l'attribuirono a Pandolfo perche da lui diceuano esser stati difesi, & che colui che sa il benesicio, di ragion merita la lode, & non colui che lo riceue.

#### ERRORE.



ERROR di Valentino fu, perche dalla facilità del credere con: dotto, contra a quanto si suol dire che chi costo crede mostra leggierezza in lui, si parti dal soccorso necessario, per soccorer chi non hauea bisogno, tenendo troppo conto di quelli da chi il soc. corso non era dimandato, facendo ingiuria nell'abandonare gli afflitti che l'aiuto meritauano. Ma maggior error fu il suo, che credendo dar soccorso a Metteglia, a quella & a Frissolo sece patir

danno grande, perche l'uno fu da nemici preso, & l'altro da danni spese & sospetto poi aggrauato fu sempre, & quel dire, Io non pensaua, fu giudicato uoce degna d'huo mo poco cauto, & inconsiderato. Fu error anchor, de i Ducheschi, perche credendos trouare contadini inesperti, trouarono ualorosi soldati, contra i qual i haucano dissegnato fenza disfegno, & carta, ma non considerorno che l'abbracciar la disesa di se & delle cose sue, & che il propulsare l'ingiuria in qual si uoglia modo è da natura permesso. Et maggior error su il suo, che non conoscendo ne il sito della terra, ne la conditione delli huomini che la guardauano, non si doueano porre a tal'impresa, nella quale interuenir gli potesse come interuenne danno & poca riputatione, perche essendo ad un Capitano d'impresa fra l'altre cose pertinente in conoscer la qualità de i fiti, & de gli huomini che guardano, non lo facendo non uien lodato, ma piu tosto biasimato, & se pur li conosceuano doucano combattere Pandolfo con i duccento sol dati in campagna, perche uinti che gli hau essero come uincer poteuano, hauriano poi hauuto il luoco da pochi guardato, & difeso, imitando in tal caso Marco Bruto Detto di quando uolfe contra i nemici far l'ultima proua di se, perche eshortato dalli amici a Marco Bris. non commettersi a quest'impresa Disse. Hodie, aut recle erit, aut mbil curabo. Volen to. do dire, che ò uiuere ò morir uoleus.

IL FINE DELLA QVINTA IMPRESA.

## IMPRESA SESTA.

CHE I SOLD ATI CHE SONO ALLA GVAR DIA d'una città, debbon far l'officio loro, e non far quel che non s'appartiene.



#### SOMMARIO.

N QVESTA Sesta Impresa, c'insegna l'Autore fra l'altre che quando i soldadati sono alla guarda d'una città , l'ordine loro e di guardarla , & non uscire di quella per combattere per altro conto, con un stratagema per gabbare il nemico, & leuarlo dal fuo ordine sotto speranza di meglio , & con l'essempio de Carthaginesi per conto del meravigliarsi d'un subitano accidente, & che a nuova occasione gli conniene nuovo consiglio. C'insegna ancor un stratagema di coprire i soldati ch'escono dalla città contra nemici, & un'altro stratagema col quale fingendo timore si riducano i nemici in strano accidente, & che quando alcuni sono d'improviso assaltati nella città attendono piu alla salue Za di se & delle sue robbe che alla città, con l'essempio de i soldati della città d'Auarico. Ci amonisce ancora che'l desiderio del Capitano deue esser più circa la cura de suoi valorosi soldato & del guadagno loro, che di se stesso, & che si stima famoso & ottimo quel Capitano che non si da in poter de l'auaritia. Et come il general de soldati si debba consultare con gli altri nelle cose pericolose, perche pazzo è colvi che s'arrischia fare tutte le cose per suo parere, & che molte uolte la necessità & la disperatione fa fare quello che ne per ualore ne per uirtu si può fare, con l'essempio de Carthaginesi. O percio quando si ponno ottenere buone conditioni nella guerra, che si debbono accettare. Ci amaestra anchora a non cangiare proposto dal primo parere, ne di commettersi in tutto al parer d'altrui, & come l'otio destrugge piu una Città che non fanno l'acque, &

menti i muri di terra, & che non si debba credere alle persuasioni con l'essempio di Mithridate, C ci auertisce che nelle spese della guerra non si troua misura, ne con le misure si può sar la guere ra in fretta, & che la necessità molte uolte astringe l'huomo a cose oltra sua noglia & come il gloriarsi rende biasimo, & che tutte l'arme del mondo quanto a se, non disendono uno di natura sule, col detto di Boristenite in proposto, & con molt altre cose curiose, & morali, & con sen-



tenZe & altre cose militari, degne d'esser uedute.

ON era possibile per alcun modo prendersi per forza la città de Magnotti da nemici suoi, tanto era ben guardata da soldati che u'erano dentro, & soldamente come si suol dire, biastemar si poteua, & tanto meno si poteua sperare d'hauerla nelle ma ni, quanto che per ordine de padroni niuno soldato della città uscir ne poteua per maggior e piu streta

guardia contra nemici essendo che si come la cura del padrone ucrso la

sua samiglia, deue esser grandissima, perche quella e come instromento nino nell'administrationi famigliari, così anchora quella del soldato ner so la città, laqual non si può sar con maggior cura, che con il ritener le soldati nella città. Volendo adunque Pandolfo Delfino tentar la fortuna per disordinarli, finse essersi nemicato col Frigarolo commissario del campo, il qual era di tanta autorità che come il medemo Pandolfo potea nel campo ogni cosa: & in un subito con parole piene di brauura publicamente si parti da lui, & a ciascuno che seguir lo uolesse promesse remuneratione grande, doue tutt'a un tempo seguendolo buona parte. dell'essercito cosi da piede come da cauallo, credendo sermamente ciascuno che Pandolfo douesse far noustà grande contra detto Comissario, si ridusse ad una uilla delle piu lontane dalla città de Magnotti, & lasciò Stratage. il resto dell'essercito col detto Frigarolo in un luoco nonmolto alla città ma per calontano. Ma non si tosto su partito Pandolfo ch'in uno instante nella ci suor di città si publicò questo disordine, & perciò i Magnottini che per ordine una città. nonsi poteano partir dalla città, uedendosi nata occasione di leuarsi gli nemici dalli occhi, mutarono consiglio, dicendo che a nuoua occastone nuono configlio si richiede, & di commune parere, condotti dalla sperata uittoria, deliberorno d'assaltar d'improuiso il debol campo del Fregarolo, non considerando ch'all'huomo sauio conviene esperimentare ogni cosa, prima che correre all'arme, massimamente in quei cast doue si. può hauer sospetto di fraude: Pandolfo fra tanto, aspettando la nouella di quanto seguir douesse, intese da una spia questa loro deliberatione, 🗢 senza strepito la notte che li Magnottini al mattutino uscir doueano, s'appresso alla città, & da lui ragguagliato il Fregarolo del tutto, l'auerti a star prouisto, cosi per difensione delle sue genti, come per soccorso suo. Ma che però intesa l'uscità de Magnottini, si ritirasse un poco, prima ch'i campi s'aggiongessero, a fine che piu dalla città si dilongassero. Venuto il tempo che credeuano i Magnottini douere assalir i Fregaroliani, molto inanimati uscirono dalla città, ma un poco piu tardi dell'ordine & posero i garzoni & le donne sulle mura che si potesse. ro uedere per non parer che si sossero partiti, & non dubitando punto. che Pandolso nocer gli potesse, anzi promettendosi da se poter sar ogni cosa, lasciarono per la nuova discordia gia detta solamente una semplice guardia alle porte . Il Fregarolo cio uedendo, incominciò rittirarfi a lun go passo, & i Magnottini a seguirlo con animo di non ne lasciar uno uiuo, Pandolfo quando pote pensar li Magnottini esser per tre miglia dilongati, affaltò le porte & le mura della città in molte parti, con scale

& legni & altri modi per ascender, onde in un subito maraugliandos quei Cittadini assar piu di questo assalto, che non secero i Carthaginesi quando uidero Scipione con i Romani, passato il stagno & asceso le mura di Carthagine, cola che non hauriano aspettato da quella parte perche teneua dell'impossibile, talmente s'impaurirno dell'improuiso assalto, che come mezzo morti attendendo piu alla saluezza di se & delle robbe sue particolari che alla disesa publica, diuennero quasi senza contrasto in preda de i soldati di Pandolfo insieme con la città. Nel medemo modo cercarono di saluarsi quelli d'Auarico, quando, Francesi ritirati per la pioggia dalla guarda, furono le mura per questa occasione assalite da Romani, sopra le quali ascesi i soldati, ciascuno Cittadino attese alla saluezza sua, auenga che non potessero suggire perche tutti surono amazzati. Presa adunque in tal modo la città de Magnotti non curando perciò Pandolfo alcun guadagno, si contentò che tutta la preda fosse de i soldati, Stimando essere famoso & ottimo Capitano colui, ch'in preda de l'auaritia & cupidità non si mette, anzi esser meriteuole di maggior lode, quando piu presto apprezza l'util del soldato, che il proprio commodo. I Magnottini che desiderauano assalir il Fregarolo, il qual per il concerto di Pandolfo come pauroso accortamente si ritiraua, con proposto che quanto piu marchiaua eglino tanto piu dalla città si dilongassero per tirarli al suo dessignato termine, surono a un tratto ribattuti da nemici, & fatti certi della propria calamità, perche da una parte hebbero l'aniso della perdita della città, dall'altra il Fregarolo inteso per gli auisi quanto era successo, uoltando faccia a schiere ordinate, & spinse contradi loro, per il che uedendosi a mal partito ridotti, & conoscendo il loro male trattorno d'accordo, il quale col mezzo d'alcuni, d'una parte, & dell'altra, conclusero ch'in descrettione del Fregarolo si dessero, onde spogliati solo dell'arme, & licentiati i soldati suoi, restarono sempre sotto l'obedienza del suo signore. Questa fu una di quelle città del Stato del Signor Dandino, il qual quando ciò occorse era gia quasi di tutto il suo stato da Pandolfo fatto priuo, & altro piu non gli restana d'importanza saluo un castel forte, ch'in una isoletta era situato, tra una palude & un fiume d'assai grandezza, sopra il quale per servitio dell'Isoletta & del castello su gia fabricato un ponte, sul qual il siume si passaua, il qual ponte quando che fosse stato rouinato non saria stato in facultà dell'effercito di Pandolfo d'andar all'espugnation di detto castello, ne tampoco al Signor Dandino di fuggirsene, ma priuo d'ogni sussidio morirsene di same lui restando, o Pandolfo trattenendosi senza passare com

con la rouina del ponte. Pandolfo adunque delibero uederne il fine per non perdere l'occasione, la qual col seguir la uittoria lo sollecitaua a far l'impresa, & chiamati i principali del campo a consiglio, perche di raro egli entraua così nelle prospere come nell'auerse imprese (come in uero si conuiene) senza consiglio, fece discorso con loro del modo che s'ha- Consiglio uea a tenere a tal impresa, perche troppo di se si promette & molte uol\_ in tutte lo te erra colui che s'arrischia a far tutte le cose di suo capo. Adunque per to sia buoparere di molti fu consultato il Cauagliero a romper il ponte, a fin che no. il Signor Dandino non potesse fuggire, & quasi nella rete gionto senza battaglia s'arrendesse a Pandolfo il qual pensando da se che la necessità fa l'huomo industrioso, & che la disperatione molte uolte induce altrui a far quello che ne per uirtù, ne per ualor proprio mai non farebbe, come de Carthaginesi si scriue, quando quasi ridotti all'estremità essendoli negata da Romani una tregua che dimandauano almeno di trenta giorni furono dalla disperatione & dallo sdegno solleuati in tanto marauiglioso ardire, con mutatione d'animo, che deliberorno prima sopportar ogni fatica & affanno sino alla morte, che abandonar la patria, il che fecero, anchora ch'in tutto restassero rouinati. Fu perciò Pandolfo di contrario parere per questa uolta, pur da lui su accettato il buon giudicio di quei signori, a fine solamente che non riuscendo al parer loro, hauendo caufato il male si uergognassero poi cangiar proposito quando sosse stato bisogno resister con l'arme a disperati, egli però uolse tentare quel che ne potesse sortire del pensier suo, perche pazia sta a saria la sua, a uolersi commetter in tutto al parere d'altrui & esporsi a i pericoli, quan do possuto hauesse di manco, perche il cercar il groppo in una cosa chiara ecosa di poco giuditio , & però Pandolfo segretamente mandò una spia al Signor Dandino come seruitor d'un suo amico, che gli annuntij se presto non se ne fugge, che il ponte del Castello del fiume sarà roinato, essendo che cosi è nel campo de nemici concluso per sarlo poi morire nello assedio da se stesso. Il Signor Dandino che sempre su Ocio quan prigioniero dell'otio, il qual è piu dannoso all'huomo che non sono tossa danl'acque & il uento alle muraglie di terra, credendo cio esser uero, noso all' anchora che si debba tenere serrate le orecchie a simili, che cosi sono pronti a persuadere il male, diede piena fede a questa finta per-Mitridate suasione, come sece anche Mithridate sotto Cicicha città di Bittinia perdèuno con l'essercito a Lutio Romano confederato suo, perche si la ciò spo presidio p gliare d'uno monticello, qual poi occupò Lucullo Consolo Romano suo essertuauerfario, credendo alle parole di Lutio che altrimenti gli scrisse, so. Dell'Imprese Militari.

es fu quel sito la rouina di Mithridate, & come ancho Bostaro Capitano de Carthaginesi quando per le suasioni fatteli da Acceduce amico suo, di lasciar gli Ostaggi Spagnuoli per acquistar la gratia di tutta la Spagna, & mostrarsi clemente credette, & assenti alla proposta, dal che poi peruenuti gli Ostaggi nelle mani de Romani, con quelli s'amicarono insieme con tutta la provincia, onde Bostaro restò schernito, & prino delli Ostaggi, del regno di Spagna. Imperò il Signor Dandino non hauendo forse tutta quella fiducia in quei pochi soldati che teneua con lui, che hauer douesse, priuo anche de denari, i quali senza ritegno hauea speso in questa guerra, come suol interuenire, perche nelle spese della guerra non si truoua misura ne con le misure si puo far la guerra in fretta, & forse ancho non hauendo munitione, condotto dalla necessità, la qual molte uolte constringe l'huomo a cose oltra sua uoglia, senza altro pensare pasò il ponte & se ne fuggi, con tutto il meglio delle robbe sue che puote portare, & auisato Pandolfo di tutto il successo il di medemo prese il ponte. & poi il castello, il quale senza presidio & uittouaglia era stato lasciato: & cosi con manco fatica, spese, & danni del suo signore, sicuro d'ogni malo euento ch'auenire ui fosse potuto, nel serrare il Signore Dandino, & romper del ponte, si conseruò la uittoria in mano.

#### ERRORE.



'E R R O R di questi sti, che i Magnottini hauendo prima preso buon'ordine per sua salute, desiosi di meglio, si trouarono da se stessi ingannati, perciò si suol dire che quasi niente gioua hauer buon cauallo & lasciarsi cader nel suo corso. Ma maggior error su il loro, perche fidandosi della finta discordia de nimici, non potero aspettar il tempo di scoprire le fraudi; & di conoscere il progresso delli auersarij, anzi promettendosi troppo, col glo-

riarsi di quelle che poi non gli riuscirono, diedero riputatione grandissima all'inimico, diminuendo la propria riputatione. Fu ancho error del Signor Dandino, ilqual inuilito dal romper un ponte così dannoso a nemici, come a se medemo, senza confideratione lasciò in un'instante quello ch'ancora per successo di tempo, la uita, & s'honore, consernato gli hauria col temporeggiare, il qual molte uolte corrompe gli animi, le consederationi, & l'impeto de nimici. Ma maggior error su il suo, che hauendo perduto il stato, & restandogli anchora un luo o sorte, non lo seppe di genti ne di uitto glia presidiar per qualche tempo, col quale saria stato possibile condursi a miglior fortuna, & di ciò ne su gran cagione il timore che prese, del dubio del restar in obsidione, & su tale, che tutti i muri, & tutte l'arme del mondo, non l'hauriano quanto a se disco. Ma hauendo il Signor Dandino consumato ogn'altra cosa su les

39

uoleua fegli potesse dire quel che disse Bion Bo ristenite, contra colui ch'ogni sua sustanza hauea consumato, quando gli disse. A mphiaraum terra abjorbuit, tu autem terram. Cio è, La terra mangio Anstarao, è tu hai mangiato la terra.

IL FINE DELLA SESTA IMPRESA.

# IMPRESA SETTIMA.

CHVN CAPITANO DEVE SERVARE I SOLdati per servirsene a tempo, e non per ogni minima occasione esporli a' pericoli.



#### SOMMARIO.

NOVESTA Settima Impresa, ci insegna fra l'altre l'Authore, la cagione perche Fabio Massimo su dimandato Massimo, Socipion Massimo, Soche maggior sia la uirtù del Capitano a conservar i suoi soldati al suo tempo, ch'ad ogni minima occassione farli combattere, Socime bisogna esser patiente Sonon proceder ne i fatti salvo che pensatamento, con un stratagema d'incitar i soldati col comandarli Somporli pene al primo che si ritiri dalle schiere, con l'essempio di Filippo Recontra Scylla, Soche pazzia sia d'un Capitano per opporsi ad un nimico darsi in preda dell'altro: ci dimostra and anticologna.

Seylla, & che pazzia sia d'un Capitano per opporsi ad un nimico darsi in preda dell'altro : ci dimostra anchora che'l Principe non debba mai lasciare li ottimi satti 🔗 portamenti del suo Capitano senza premio & doni, con l'essempio di Scylla & de Romani, & questo insieme con un stratagema di far riconoscer il padrone del suo error con destrezza, & il modo di conservarsi una città & i popoli amici & beneuoli, & che la equalità & clemenZa del Principe sono quelle che tengono uniti gli animi della città con i Principi, con l'essempio de i popoli della Morea con li Achei. Ce fa conoscer oltra le sudette cose, che l'apetito d'un scelerato molte nolte si adempisce in preinditio de molti buoni, & un stratagema per suggir i tradimenti de soldati nella città . & che se dalla troppa uiltà del Signore, il suddito si sa presuntuoso, pero dallo amor del Signor nasce l'ubedienza del servidore, & come il troppo ragionare & il troppo promettere rende sossetto, & dimostra qual sia la uita di colui che ragiona, & ci propone piu tosto tentar la fortuna in lo estre mo pericolo della guerra che uergognofamente arrenderfi , con un stratagema di leuarfi dalle mani de nemici incognito, & come si acquissa gran buon nome quel Capitano quando è conosciuto pietoso & fedele, cosi nelle presenti come nelle passate sue attioni, & che'l Capitano non mai deue aspettare che'l nemico si faccia piu possente di lui, a tal che gli sia superiore ne, meno suadersi che'l nemico non gli possi nuocere con l'essempio de Flaminio.

C iiij

que a Pandolfo Delfino, che sempre la giudicò non degna di oblinione, &

Fabio perche fusse domandato Massimo.



I LEGGE che Fabio Massimo ricercato della causa perche egli fosse dimandato piu Massimo non combattendo, che Scipione il quale combatten do saluo che il nome di Magno non s'acquistò. rispose. S'io non hauesi conservato i soldati a Scipione, egli non hauria hauuto con che poter uincere combattendo. Questa sentenza tanto piac

tenendola in mente, molte nolte secondo l'occasione, s'è servito di quella, & se ne volse servire ancho quando essendo Flaminio con grosso esfercito contra di lui, giorno & notte con insulti lo prouocaua, accioche uscendo. da i forti uenisse al fatto d'arme ritrouandosi assai piu di Pandolfo su l'auantaggio, & anchora ch'egli con pochi soldati si ritrouasse, gli daua però segno di non uolerlo fuggire, perche staua conferma speranza (non lo stimando) d'hauer l'intento suo circa la uittoria, ma Pandolfo raccordeuole del detto di Fabio, il quale intendeua maggior uirtù esfer nel Capitano a conseruar i soldati al suo tempo, ch'ad ogni minima occasione combattere, & che l'huomo patiente non procede maine i suot fatti saluo che pensatamente, egli tanto temporeggiò per suggire l'impeto del numero grande dell'effercito nemico, & hor con uno & hor con un'altro modo dilungò la cosa, che composta & sollicitata altronde una buona massa di soldati cosi da piede come da cauallo, che per suo soccorso douca presto giongere, su a Pandolfo data occasione a quello che potea conoscere nel fatto presente, conietturando a quanto hauea per il passato ueduto, di sperar uittoria, però si suol dire che li essempi d'altri tempi, ci insegnano, quanto ci sia piu utile far una cosa in un modo, che in un'altro: perciò appressandosi il soccorso, & uolendolo Flaminio col suo esfercito impedire, se gli fece incontro, & azzustatosi con loro, s'incominciò una groffa scaramuccia, nella quale uolendo Flaminio far le sue genti contra sua natura animose, gli impose pena grande, a chi-Filippo Re primo mouesse il piede per ritirarsi senza suo comandamento, & apdi Macedo presso di questo tolse una schiera de soldati armati alla leggiera con esso lui, a i quali commisse che tutti i suggittivi amazzassero, come sece fe i suoi fol Filippo Re contra gli Scythi et credeua con questo sforzar la fortuna alla dati a com uittoria. Ma Pandolfo lasciò correr un poco la cosa fra loro, & quando egli uide che non era piu da tardare, uscendo gli uenne di sianco con i suoi conseruati soldati, & di tal modo che ruppe l'essercito di Flaminio, il qual non possendo però saluarsi restò prigione di Pandolfo che poi

nia, come batter con tragli Scy thi per for 220

per segno della uittoria lo mandò al suo Signore, con speranza secondo il merito di conseguirne honesto guiderdone, il che però albora non gli suc cesse, auenga che egli sperasse d'esser remunerato come su Basillo Capitano di Scylla quando contra Archelao sotto Ercomeno, & che la secon da uolta fu appizzata la baruffa fu Basillo il primo ch'entrò gli stecchati dell'essercito nemico, per il che Scylla in segno di ricompensa & merito dell'egregio fatto, donò la corona a Basillo, & contribuì gran premij a' compagni com'ancho fece il popolo Romano, quando doppo gli ottimi portamenti fatti contra Antioco per Filippo Macedone confederato suo, gli restitui per merito de suoi fatti il figliuolo, che per statico hauca dato a Romani, & non doppo molto tempo lo liberò dal tributo assolutamente, oltra le gratie conuenienti, & perciò hauendo inteso il Signore che Pandolfo non molto contento restaua de fatti suoi, s'escusò con quelli, con chi gli occorse ragionare, dicendo che tutta la colpa era di Pandolso doppo che non gli hauea alcuna cosa richiesta, da che nacque ch'essendo di poi capitati per sorte alcuni altri prigionieri di qualche rileuo in ma · no a Pandolfo, non gli mandò altrimenti a consignare. Il Signor che ciò intese gli scrisse che non hauendoli mandato a lui, molto si marauigliaua, ma rescriuendoli Pandolfo gli sece intendere che non gli l'hauea mandati, perche non gli hauea dimandati, onde auedutosi il Signore a relationi altrui di quanto hauca mancato, conosciuto il segreto, gli fece dono d'una buona città, ma d'assai gelosia, & spesa, come città forte & di confine, alla quale da ogni canto gli si palesauano uari tradimenti di diuersi uicini che desiderauano lenargliela, forse per dubio che di lui haueano . Ma ricordandosi Pandolso ch'egliè ufficio d'ottimo Signore, far benefitio a i sudditi, & specialmente in quelle cose, che sono di gran frutto alla città, & che mai non si deue cercar l'utile & comodo Principe Proprio, col danno & incomodo d'altri, non cessaua in molte cose compia- nuouo, co cere alla sua città, non preucrtendo la giustitia, con la quale le gentisi me si deue gouernano, & secondo l'opportunità, hor con altiere parole, hor con in una citbeniuolenza & humiltà, & hor d'altro modo, gli teneua conseruati a tà. fua devotione. Questo modo di governo l'havea gia imparato con l'esperienza, la qual è maestra nelle cose che occorrono, & perciò per i buoni trattamenti ch'usaua uerso i suoi cittadini come si conueniua, saceua de maniera, che ogni cosa se gli riuelaua, ne manco a suoi cittadini impose mai grauezza, ne gli fece estorsioni, perche in uero non è ufficio d'huomo da bene col mal d'altri far bene a se stesso, anzi seruando fra quelli l'equalità, non su mai conosciuto che sosse in lui piu dependentia in

Achei e l'amicitia c'haueuano infieme.

uno, ch'in un'altro, perche ben sapeua che l'equalità & clemenza del Principe, sono quelle che tengono uniti gli animi de cittadini con essi Principi, come si conobbe ne i popoli della Morea & delli Achei, iqua Mori co - li prima essendo nemici fra di loro, usando poi l'equalità & clemenza me dimo- insieme, si ridussero in tanta amicitia, che pareua a tutti d'esser immutabili, perche non pur fra loro fecero amicitia & società, ma ad effetto che tra loro lungo tempo durassero, usarono anchora le medeme leggi, le medeme misure, pesi, & i medemi denari, sottomettendosi a medemi Principi, consiglieri, & giudici, di sorte che altro non gli mancaua, che effer una sol città, circondata d'un medemo muro, & di qui apertamente si dimostra, che niuna cosa è piu laudabile, ne piu degna de l'humiltà, equalità, & clemenza, perciò con questo gouerno & egli sempre usò il popolo si dimostrò affettionato a Pandolfo, & considerando che alcuna uolta se gli preparauano insidie per alcuni de suoi soldati, quali hor una porta a nemici prometteuano, hor li faceuano sicuri di darli un bastione, et hor un luoco libero d'appoggiar le scale, et hor di ma nifestarli a bocca quello ch'era per guarda della città, gli parue espediente per schiuare questo male, & che l'apettito d'uno scelerato non s'adempisse in pregiuditio di molti buoni, prender un tal partito. Però egli faceua per ordinario tutti i passaggieri passar suori della città, & gli negotianti forastieri ch'entrauano, accompagnar sempre con uno de suoi fedeli per doi giorni, & poi licentiati uscinano, & tutte le lettere ch'in la città si scriueano, se le faceua presentare, & di piu faceua guardar la città da quattro compagnie de foldati ogni giorno & notte, perche in quattro quartieri l'hauea dinisa. Ma prima ch'in guardia entrassero, ma per le- gli faceua tutti unire sulla piazza maggiore, & cosi in ordinanza ueuar l'occa- nuti hauea in quattro polize scritto'i quartieri della città, & cauandole a sorte, ciascuno guardana il quartiero ch'a sorte gli era peruenuto, di modo ch'ogni notte ciascuno era incerto qual quartiero hauesse a guarsoldati che dare. Queste provisioni surono fatte di maniera che non portarono mai guardano seco segno alcuno di uiltà, suggendo quello che per prouerbio si dice che la troppa uiltà del Signore, fa il suddito presuntuoso. Ma sempre diedero grandezza, a Pandolfo appresso ciascuno, & con quest'ordine uiuendo i suoi cittadini conservandosi con benefitii scambievoli, restò la città difesa, auenga che fosse biasmato da alcuni della plebe poco intelligenti di cosi dura & diligente custodia, che non gli pareua necessaria, ma egli non curaua questo biasmo, perche l'ignorante plebe, è sempre solita di calumniare uolentieri gli huomini grandi, & i loro fatti preclari,

Stratagefione di far tradi-mento a una terra. 'clari, & questo auiene, perche non uoriano ueder in altri, quello ch'in doronon è. Però la cuttà stette in quei tempi da tradimenti libera, & sicura dalla mala fortuna, la qual come sapete signoreggia ogni cosa, perciò si suol dire, buona guarda, schiua mala & rea uentura. Non passarono poi molti mesi che su messo l'assedio a una città del Signore, la qual hauendo bisogno d'aiuto, su dimandato Pandolso in aiuto di quella, & bauendo deliberato di far il uoler del Signore, s'inuiò con tanto desiderio di seruirlo, quanto si uedesse gia mai. E ben lo potea seruire, per che il Signore l'amana grandemente, & doue si uede l'amor del Signore, ui nasce l'ubidienza del servidore, & come l'effetto della guerra alle uolte porta, credendo Pandolfo assicurare il soccorso, ch'alla cutà era mandato, si parti desideroso di far impresa che susse piena di lode, ma la fortuna ch'il piu delle uolte riserua a piu duro caso, coloro iquali ba per un tempo ornati de benefity, fece ch'egli fu condotto per strani sentien, per andar segreto da una guida che gli diede il Sgnore, laqual pin presto desiderana la ronina di Pandolso che l prositto di chi lo mandana: Inuero da principio Pandolfo indonino da se stesso, che costui era un tristo dal suo troppo ragionare, & suo troppo promettere, con il quale a chi ben gind cana si facena sospetto, essendo che dal parlare il pin Parlar del delle nolte si dinostra qual sia la nita dell'huomo, pur perche su messo a l'huomo, tal ustitio dal suo Signore, s'acquetò & così caminando il buon compagno lo fece cadere con i suoi soldati nell'imboscata de nemici, come si sua natura. crede da essa guida ordinate, onde non essendo piu in facultà di Pandolfo potersi riturare senza pericolo dell'honore, & della uita sua, hauendo deliberato nell'animo suo di tentar la fortuna, & piu presto di prouar ogni gran cosa, che con uergogna lasciarsi prendere, su ssorzato per poca compagnia che fosse la sua, deliberar piutosto con disesa honoreuolmente morine, ch'a prima giunta dandosi a i nemici uituperosamente uiuere, & fatto quanto per lui di nalorosità & d'ingegnosar si puote, gli funecessario contutti i suoi combattendo, & circondato da nemici (s'egli non uolea effer giudicato huomo bestiale) rendersi a loro, & così tutti quelli che dalla morte camparono, restarono prigioni. Pandolfo che s'hauea acquistato inimicitia grande nel campo de nemici, come hoggi si costuma pel ben servire del suo Signore, per il che di gia molte uie surono tentate per prenderlo; anchor che sortir non potessero, hebbe sospetto assai di sua persona, perciò gli nimici che solo per sama lo cono cenano, doppo ch'hebbero spogliato l'arme a tutti gli ridussero in un drappello. Pandolfo uedendo il pericolo contra di se tanto uicino , pro-ENRORE.

dimostra qual fia la

pose larghe promesse a ciascuno delli prigioni, pregandoli che per modo alcuno, non lo manifestassero, ma che il suo camariero per Capitano loro douessero a i nemici dimostrare, & riceunta la fede da ciascuno di cost fare, si tosò la barba, per la quale, & per una punta di stocco che nel uiso haueariceunta albora sopra un'occhio, mostrana altro niso del solito, egli poi persuase al suo camariero con lui pare d'età, che seco a quest'impresa si trouò d'assai bella presenza, che dimandato da i nemici dica lui esfer il Capitano, perche poi subito liberato lui, & gionto che fosse stato alli alloggiamenti l'hauria senza dubbio riscattato. Il Camarie ro gia beneficiato da Pandolfo, & che sapea che noi siamo nati non solamente per noi stelli, ma ancho per i padroni, & amici, anchor egli cosi pro misse d'esseguire, & di qui si certificò, che coloro che riceuono i benefiti sempre al benefattor servano volentieri, & in un'instante surono condotti Pandolfo & gli altri, con gran cura a una uilla non molto lontana, nella qual su fatta nelle lor persone piu diligenza per leuarli i denari, che non si fà in Spagna con la Santa inquisitione contra gli heretici, per conto della fede: di poi uno de i maggiori, credendosi con buone parole piu presto ritrouare il Capitano da lui non conosciuto, che con pene & brauaria, propose a tutti che ciascuno liberamente si manifestasse, perche come honorato soldato, hauria fatto come all'ordine di Caualleria si con ueniua, sapendo che bella prosessione s'acquista il Capitano, quando è Capitano è conosciuto pietoso, & sidele, cosi nelle cose prospere come nelle auerse. comméda- Il camariero come futra loro ordinato, si paleso Capitano, & per tale accettato, & solo ritenuto da i nemici, & gli altri licentiati, si partirno tutti accompagnati da i nemici uerso i suoi alloggiamenti,

bile.

per buon spacio del camino, poscia Pandolfo col resto seguen do il uiaggio suo, & inemici ritornando, ciascuno a i suoi alloggiamenti, sano & saluo fece ritorno. Et credendosi i nemici hauer ritenuto il miglior Caualiero d'Italia, ritennero un sergente & seruidore & beffati si contentarono per quella uol ta hauer im

parato da Pandolfo questo stratagema, dicendo che la mente dell'huomo si nodrisse imparando.

#### ERRORE.



ERROR di Flaminio fu, che non stimando, si lasciò dar parole, & che quando hebbe tempo, douea far il fato suo, & non' douea aspettare che l'inimico si facesse piu possente, & superiore : lui, però quando l'auerfario si crede che il nemico non uoglia, ò non possa, ouer non debba far cosa che nocer gli possa, piu facilmente s'inganna in quella sua suasione, nel modo che fece Flaminio: nel qual fu ancho error grande, perche hauendo mosso il

suo effercito contra il soccorso ch'era giunto, lasciò Pandolso nemico suo senza ostacolo, per il che poi uscendo su causa della ruina & esterminio suo. Adunque si può dire che chi è poco accorto nelle distintioni de i tempi, è meno auertito nel prender & proueder nelle buone occasioni. Resto anche il Signore con qualche errore, quando pensò ch'i seruidori suoi non sapessero giocar di schena, & tener serrate l'orecchie al fuo tempo, perche qual colpo dà, tal riceue. Error fu ancho delli aitri, ch'essendo poco esperti, & mostrando sapere, furono dalla credenza sua delusi, non si raccordando che non basta tenersi, ma bisogna usar mezzi per iquali si possa per tale esser tenuto, & quanto si pretende mostrarlo. Ma maggior error su il suo, ch'hauendo tanto desiderato di prender colui che per nome solo haueuano conosciuto, doppo che l'heb bero preso, non lo seppero tenere, & quanto piu amarezza ui hauessero i nemici, perche Pandolfo si rubba sse a loro, tanto piu, maggior contento & dolcezza su la sua, per essersi come hò detto liberato. Onde ben disse Solomone. Aqua furtina dul- Detto di ciores funt, & panis absconditus suavior. cio è, i bocconi rubati son migliori.

Solomone

IL FINE DELLA SETTIMA IMPRESA.

## IMPRESA OTTAVA.

CHE NON SI DEBBA ABBANDONARE, CHI ha giusta cagione d'esser difeso.



#### OMMARIO.



N QVESTA ottana Impresa, c'insegna l'Autor fra l'altre, come duoi fratelli Due fratel Salua la fede de suoi Signori puonno seruire duoi Signori l'un dell'altro auersary, li carnali & come fratelli trattenersi insieme, & che di ciò ne riesce comodo ad ambidue, con nosson mi l'essempio di Rascho & Raschopoli fratelli di Thracia, & che sempre si debba litar senza

usare misura nelle felicità, & non si debba mai lasciar l'aiuto di colui ch'habbia pregindi-Ziusta cagione di disesa, & come hauendosi da sare una cosa,non solo si debba considerare quanto cio in due ella sia ho nesta, ma come gli sia anche il modo di farla, con un stratagema di rileuar un'oppresso eserciti co da un piu potente di lui con l'arme & con sodisfation del popolo, mostrandoci che'l coglier d'im- tratij.

prouiso il nemico quasi sempre porta seco la uittoria, con l'essempio di Fraarte Re. Et che sia buon configlio ceder al tempo, & alla mala fortuna per dubbio di peggio, con l'essempio d'Amilcare. Ci da anchora un Stratagema per ingannar il nemico per mezzo d'una spia che come fuzgitiua & mal trattata si mostri nemico delli auersary, con l'essempio di Synone Greco a Troia, & di Zoffro in Babilonia, & che però non si debba di subito creder la suentura del suo nemico, perche molte uolte ui si nascondono gli inganni. Ci auertisce di piu che si debba tener a mente che quello che desidera il Capitano d'una parte, lo desidera anchora il nemico suo, & che i buoni trattamenti sono alcuna uolta ottimi instromenti a saper il uero da uno ostinato, & percio che sempre piu gioua l'humanità che la crudeltà & che se bene un mal ministro scampa una uolta il castigo, non fugge a l'altra la pena che merita, & che poco giona ad un Capitano saper molto di guerra fe nelle occasioni non adopri il saper suo. Ci insegna anchor fare la poluere d'archibuso & che chi ha tempo non aspetti tempo, con un stratagema di tener a bada i nemici in luoco sicuro, & non darli tempo di riposo ne di mangiare, & al fine combatterlo quando pensano esser sicuri con un detto di Teofrasto Eresio in proposito, & con molt'altre cose curiose & morali, & con sentenZe & altre cose militari, degne d'esser uedute.

Fede fide ue seruar anche! al nimico.



E BEN come per accidente auiene, che due fratelli seruano Principi l'un, dell'altro contrary, non debbono per essi d'un sol corpo nati, per la fattione che tengono de suoi padroni, nemicarsi insieme, ne l'uno deue ricercar dell'altro la rouina, an zi salua la fede de i lor Signori, laqual come dice Cicerone deue ancho al nemico esser servata, deb-

tanta

fratello non hauer l'altro, quando fra di loro non si conserua l'amor fraternale: nascono perciò da queste seruitu a l'uno & a l'altro a i tempi. quando s'amano insieme di molti benesity & comodi grandi, l'essempio se dimostra ne i duoi fratelli Rasco & Rascopoli Principi di Thracia Capitani uno di Marco Antonio & Ottauiano, l'altro di Bruto & Cassio nella guerra fatta ne i campi Filipici, perche essendo amici insieme conoscendo la grandezza de i duoi esferciti contrary & che doueano passar per le lor regioni, dubitando dell'auenimento della guerra, diuisero la fortuna fra loro, accioche il uincitore potesse saluar il uinto, & come segui perche restando uinto Cassio & Bruco, al cuiseruitio su Rascopoli, Rasco per meriti suoi, consegui perdono per Rascopoli suo fratello dal suo Signore . Ma conobbi gia duoi fratelli nobili che per indiuiso tenendo uno assai degno & forte castello, curiosi di seguir il mestier dell'arme, s'assol darono con duoi Principi uicini l'uno dell'altro auerfario, & per buona sorte crescendo in credito ambidue, uennero nel numero de i primi soldati & Capitani de i lor Signori. Ma il nemico de l'humana generatione, sottil negotiator ne suoi magistrati, sostio nelle menti de questi duoi fratelli

Rasco, e Rascopoli fratelli, fono in diuersi eserciti nimici

tanta nemicitia, senza però giusta cagione, che si presero a uoler maggior male che i suoi padroni fra di loro, al contrario di quelli che di sopra habiamo detto, & in segno di ciò il maggiore molto meglio ueduto dal popolo del suo castello (perche come padrone sempre amministrò) ingolfato nella felicità, deliberò spogliare il minor fratello della parte sua, & con destrezza non hauendo risguardo che sempre nella felicità si deue usar m sura, & che piu tosto si deue niuere pouero che contra il douere acquistar ricchezze & stati, condusse tanti soldati nella Rocca doue loro habitauano, prima che'l minor se n'auedesse, che gli leuò la facultà di prouederli, di tal maniera ch'il minor fratello non era piu padrone d'entrar, ne d'uscire, ne d'andar per la Rocca, senza licenza ò senz'occhio drieto, & di questo non fu meraniglia, perche l'auersità suol licentiare li amici finti fuor di casa, però non trouaua questo minor fratello piu huomo, che gli fosse stato prima seruidore, ch'alhora gli uolesse esser amico, anzi era fuggito & quasi nemicato da tutti, a contemplatione del maggior fratello, egli non possendo cio tolerar pensò farla da douero, & dimando Pandolfo Delfino in aiuto suo, il qual se ben mal uolentieri s'intricaua in questioni de fratelli, nondimeno informato del satto, conobbe il minor fratello hauer giusta cagione di difesa. Et come gli fu ordinato una mattina nello spuntar del giorno su introdutto nella Rocca d'improviso per lo soccorso, dove di subito venendosi a i satti il maggior fratello il quale nella Rocca, & non nella spada hauea posto tutto il ualore, & tutta la sua speranza, su con i suoi soldati senza contrasto amazzato. Certo che questo cogliere d'improviso il nemico, quasi sempre porta seco la uittoria. Vedete in simil caso, come successe quella impresa di Fraarte Re de Parthi, il quale hauendo notitia che Marco Antonio hauca lasciato le machine a Fraarta città nobile di Media , ui mando una buona parte de suoi soldati sotto Tatiano suo Capitano per Tatiano pigliarle. Ma Marco Antonio, hauendo inteso il disegno di Fraarte, Capitan di mando con grandissima prestezza per luoghi nascosi buon numero de suoi, Frante, per gionger i nemici alla sproueduta, onde hauendoli colti all'improuiso n amazzarono nel primo assalto circa diece milia , & con loro Tatiano , & molti altri furono presi . Pandolfo fatto ch'hebbe questo effetto , temendo ch'isudditi amici del fratel morto, sacessero alcune nouità contra di loro come bauessero inteso il satto, pensò la provisione, & del modo dessequire il suo d'segno, perche chi ha da fare una cosa, non solo deue considerar quanto la gli sia utile. & honesta, ma come gli sia anchora il modo di poterla fare. Fece adunque Pandolfo uscir subito il minor Quest 19

fratello della Rocca, il qual in publico a tutti si manifesto dicendo esfer Stato tradito dal fratel suo. Questo disse per ridur gli huomini a compassione & per affermarli in affetione per aiutarlo. Il che inteso dalli babitanti, corsero al detto suo Signore, dal qual desiderosi intender come ciò seguito fosse gli disse. Fratelli siamo ssorzati tutti a suggirsene, perche siamo da mio fratello col castello & la Rocca & tutti insieme dati in poter d'altri, & io per mia & uostra salute me ne sono a uoi ricorso, accioche ridotti insieme possiamo pensare, & proueder alla salute nostra. I uassalli per questo inopinato caso che sentirono, diuennero timidi e paurosi di cader nelle mani d'alcun tiranno, & presero l'arme & secondo il costume loro al tempo de trauagli s'unirono nella chiesa maggiore per consigliarsi insieme. Ma non si tosto Pandolfo intese esser congregati, ch'uscendo dalla Rocca andò con grossa comitiua alla chiesa, conlicenza loro, & con lieto uifo per constituirgli in maggior sicurezza essendo che maggior danno si saria dato a questo Signore, se gli hauesse perduto gli amici che se gli fossero stati rubati i denari, egli per mantener il popolo a questo fratello amico, ragionò humilmente con tutti, per ridurli anchor uolontarosi all'ascoltare, non tentando alcuna cosa rigorosa, perche chi mangia il late con uehementia, caua il sangue, & perche essendo armati non si prouocassero a qualche discordia, gli fece certi del cafo occorso, proponendoli in Signor & padrone il detto minor fratello, & che secondo sua natura non poteua esser se non a tutti amoreuole & perfarli trattamenti da nobile Signore, il qual era di così buona fama, come loro sapeuano, che lo doueano desiderare & hauere per suo fauorito Signore. Intesa la proposta da i sudditi, ezlino senza altro pensare, incerti del caso loro, s'acquetarono, & con lieto trionfo, si ssorzarono di mostrarsi al detto suo Signore buoni sudditi & servidori, dicendo esser buon consiglio cedere al tempo, & alla mala fortuna per dub bio di peggio, come fece Amilchare Capitano de Carthaginesi quando egli tenendo l'effercito in Sicilia effendogli stata debellata l'armata Carnese, come thaginese, della quale Annone su Capitano, uedendosi priuo di speranza saluasse la nella guerra di mare, incerto anchor lui di quanto potesse auenire, mando ambasciadori a Luttatio Console & Capitano dell'armata de Romani, ilqual tutto che fosse uittorioso sapendo di quanta difficultà era appresso il popol Romano la continua guerra, uenne con loro a patti, iquali anchor che si stabilissero a fauor de Romani, furono le conditioni ancho buone per Amilchare, che fuggi la mala fortuna della patria sua. Bisbigliauano però in quei contorni alcuni parenti ò amici del morto fratello

Amilcare Cartagipatria che era in pericolo.

fratello anchora che non ardissero scoprirsi albora, se non con parole, & desiderosi di uendetta secero molte inventive contra il nuovo padrone. Ma Pandolfo fece fare al Castello alcuni ripari & argini lontani dalla sossa per il spatio di uinticinque sino in trenta brazza, de i quali se ne poteuano servire quelli del Castello in una ritirata a far una rimessa contra nemici do la lor caualleria, do ad altri effetti, non essendo però tanto alti che non fossero soperchiati, & difesi da i muri del Castello. Ma non conoscendo inemici modo di leuarglielo per sorza, pensarono con inganni ottenere l'intento loro & sotto gran premio mandarono un fuggituo per ingannar Pandolfo & per darli credenza, ch'hauea causa d'esser nemico delli auersari, & s'hauea talmente serito la testa, la faccia, il naso, le mani, & tanto mal trattato la uita sua, che non faria stato buomo così di pietà prino che non si fosse mosso a compassione, come fece Pandolfo. Ma non possendo credere a persone simili a costui, perche gli parue proprio un Sinone Greco contra Troiani, per condur il cauallo in Troia, ò per dir meglio un Zopyro mandato per Cyro in Babilonia, tenne il castello & la Rocca molto ben guardata, perche un Capitano non deue subito crederc che quel che uede far al suo nemico, sia ò per sua suentura, o per suo errore, o per sua impotenza, anzi è da essaminare che inganni è fraude gli possino esser sotto. Essendo che quello che desidera uno contra un'altro lo desidera ancho il nemico suo. Et perciò fingendo Pandolfo non s'esser aueduto che costui potesse oprare alcunmal'effetto, piu nolte l'interrogò, & lo fece medicare & tener sotto custodia, er sempre accompagnato hor da questo hor da quello de suoi fauoriti, ogni giorno uisitandolo gli fece carezze grandi, & essendo appresso che guarito, gli fece dar tutti quei piaceri che fosse possibile, al fine costui tratto dalla cortesia & humanità di Pandolso , & uedendosi di modo accompagnato giorno & notte, & che non poteua far pur un minimo cenno da se, risolse manifestarsi con esso lui di quanto disegnaua, & domandatogli perdono, questo pouero huomo gli raccontò tutto il suo primo pensiero & egli che si senti scoprire ciò che sempre hauea dubitato, gli restò con un poco d'affettione, & perche sempre Pandolso ritrouò piu giouar l'humanità d'un Capitano che la crudeltà, gli perdonò uolentieri, et con doni lo rimandò fuori, egli se n'andò al suo Signore, il quale hauendo da lui inteso quanto gli su fatto da Pandolfo dubitò di doppio tradimento, anchora che costui tacesse quello ch'a Pandolfo ha- crudelta. uea riuelato, & senza inuestigare piu oltra, lo fece con questa sola Sospitione attaccar per la gola a i merli della Rocca, non uolendo ascol-

Dell'Imprese Militari.

Benignita gioua piu al Capitano che la artig lierie come si facia.

tar cosa che lo sacesse escusato, & per mezo del nemico, Pandolfo si uendicò del nemico suo. Non cessarono per questo i nemici di tentar nuoua inuentione contra di Pandolfo, onde bauendo unito un'effercito, ne uennero al Castello, Or tanto s'affrettarono in questa sua uenuta, che colfero Pandolfo sprouisto di monitione, cioè di poluere & piombo doue non su senza timore, & tanto piu non hauendo persona che lo potesse Servire, in far poluere di niuna maniera, pur egli ch'a un'altro simil bisogno di gia si ritrouò, hauea imparato benissimo far la poluere, non gli essendo uscito di memoria il modo, & non uolendo sprezzare la uirtu ch'alhora s'acquifto, effendo maggior miseria di colui che conosce la uir-Poluere di tu & la sprezza, che di colui che non la conosce. Et egli conoscendo anche che poco giona ad un Capitano saper molto di guerra, se nell'occasioni non adopra il parer suo, secepigliar ottocento libre di Salmitrio & di solfo libre cento sessanta, & di carbone di Salcio libre ducento & sece fabricar in tutto libre mille cento di poluere groffa per l'artigliaria, & n'hauria ancho fatto far di piu se egli hauesse hauuto piu materia albora. Ma perche n'haueua poca ne fece manco, pur ne faceua far di più secondo che gli n'era portata di mano in mano, tenendo quest'ordine prima bilanciana il Salmitrio, & conosciuto il suo peso gli accompagnana il quinto di folfo, & il quarto di carbone, & mescolati poi tutti insieme secondo è di mestiero, non faceua fallo mai & a far buona poluere d'archibusi toglieua libre dieciotto di Salmitrio, carbone di nicciolo libre due . & di solfo libra una , & onze sei , & ne sece far in tutto libre uinti, se poi gli era portato piu materia ne saceua sar piu, & misurando il Salmitrio, l'accompagnaua sempre con la nona parte del carbone. e's altrotanto di solfo manco un quarto, a tal che in piu nolte si monitiornò affai bene, & posti all'ordine alquanti sagri & moschetti si apparecchiò alla difesa, & quanto al piombo non dubitò punto, perche ne pigliò in questo dissagio d'una copertura d'una chiesa, a bastanza, & essendo uenuti i nemici, gli furono fatti con l'arme tali affronti da suoi soldati, ch'hebbero di gratia partirsi presto con la uita salua, perche una mattina hauendo Pandolfo cibato i suoi soldati assai bene, & ordinate le guardie alle porte, tutto il resto sece uscire, & datosi all'arme di fuori, inemici si posero in punto per combattere, ma Pandolfo Stette fulla sua er solamente con scaramuccie staua sotto la protettione del Castello, done i nemici non si tentanano per il disanantaggio attaccar la baruffa, di modo, che si stette tutt'il giorno col pizzicarsi l'un l'altro, al fine nel tardo Pandolfo ritirò le sue genti fra il riparo & la porta, fingendo

Angendo entrar nel castello per il che i nemici si ritirorno anchora loro, & perche tutt'il giorno eglino erano stati digiuni deposero l'arme, & si diedero a pigliar restauro, & mentre ch'erano intenti a questo, Pandolfo Salto fuori con i suoi, & gli ne diede una stretta la qual saria stata assai maggiore, se non gli fosse sopragiunta la notte, pur quelli che gli auanzarono, abandonarono l'impresa, & il Caualiero con quest'ordine ridusse talmente sicuro, il servidore del suo Principe nel suo Castello, che da ogni tempo si sece usar rispetto da tutti, & quelli che ricercarono la briga restarono in quella privi della vita.

#### ERRORE.



ERROR di questi su , ch'il fratello odiando l'altro, & seguendo la u oluntà del fuo Signore, doue per forza hauea leuata la parte del Castello al suo compagno & fratello, tanto lo sece pigro, che non si seppe hauendo l'inimico in casa destarsi mai per conseruarsela. Et di ciò ne su cagione che troppo accecato dal defiderio dell'altrui bene, non Tolo fu astretto lasciar quello del fratello, ma anchora il sue. Et inuolto nella pigritia s'adormentò

nella morte, per la quale i sudditi congregati sotto parole di consultarsi in un mesto caso, si consultarono in un'altro di letitia & triompho, accompagnandosi con quelli che molto piu d'un sol utile presente si contentino, che di mille commodità suture. Ma maggior error fu quello de i nemici, i quali uolendo far impresa, tanto furono lenti & tardi anch'elli, che diedero tempo a prouederfi nel castello di quanto gli bifognauz, perciò si suol dire chi ha tempo non aspetti tempo, perche disse Thefrasto Ercsio. Nullum esse sumptum preciosiorem tempore. cio è, Nessuna iattura è piu uera, che quella del tépo.

Thefrasto Erefio.

IL FINE DELLA OTTAVA IMPRESA.

# IMPRESA NONA.

CHELA FORZAET INDVSTRIA DELL'HVOmo , uince ogni difficultà.

#### OMMARI

N QYESTA mona Impresa, cimostra fra l'altre l'Autore che la for La & l'industria dell'animo supera ogni difficultà, & che niente è tanto alto & difficile dalla natura che la uirtù non ui ag gionghi, essendo che il uirtuoso sia tenuto audace. Ci auertisce a non lasciarsi intendere in quanto si disegna nelle guerre, perche il proporre una cosa per un'altra porta utile all'impresa, & ci propone di quanto util sia la slicitu-

dine & prestel xa del Capitano nelle occasioni militari, & che ottimo & samoso si stima quel Capitano, che si sforza pigliar spoglie de nemici & non doni, come si debbano sug gir le corrutioni con un stratagema de far sospetto un Capitano al suo Signore con i doni, con l'essempio d'Annibale, appresso Romani loro Fabio Massimo. Et che lo astenersi dalla battaglia nella qual si può acquistar la uittoria con la perdità di molti huomini da bene, sia cosa da prudente Capitano, con l'essempio di Cesare, & ci rappresenta un stratagema d'aprirsi la uittoria auanti col finger partirfi dallo affedio d'una città, a fin che uscendo i nemici resti la città senza guardia nel ritornarli adosso repentinamente, con l'essempio de Tedeschi contra Menapy. Crinsegua anchora esser lecito il combattere doppo che la guerra è publica, col modo di prouedersi in una città presa per ogni strano accidente & da nemici, effendo che infiabili sono i popoli, i quali si danno done dissegnano la uittoria, con l'essempio di Cesare, ci da anchor le provisioni & il modo di far le trincere in un luoco battuto da nemici per difendersi, & la maniera come si debba fare, & che fatta la batteria non posino i nemici entrar per essa, con un stratagema di nincer il nemico col retardurlo, & che quando il Capitano fopporta le fatiche si tira dreto l'amor de i soldati. Ci fa conoscere m edesimamente che la natura de Thedeschi nati & nedriti in regione frigide & settentrionali, sono piu atti a tolerar il freddo che il caldo, con un stratagema di prender occasione o affaltar i nemici quando sono calamitost, con l'essempio di Filippo Macedone a Cheronia contra gli Atheniest, & che ogni laude della uirt à consiste nelle operation, & che non mai si dene spogliar in tutto un luoco guardato de soldati, che non possida ogni tempo difendersi. Et che il terrore leua la mente & il configlio a gli huomini & debilità le membra, dandoci di poi un stratagema di ridur i nemici al combatter col creder che l'auerfario sia debole di genti, con l'essempio de Neruy, col detto di Gaio Mario in proposito di non combatter con dissauantaggio, ne suor di tempo, com molt'altre cose curiose & morali & sentenze & altre cose militari degne d'esser uedute.

Forza dell'animo humano quanto fia grande.



A FOR ZA & l'industria dell'animo come si sà, supera ogni dissicultà, & nuna cosa è posta tanto alto dalla natura, che la uirtù non ui possi peruenire, & nelli huomini generosi se ben manca la sor Za del corpo, non inuecchia però (mercè della lor uirtù) il uigor dell'animo loro, però ogni uirtuoso & d'animo eleuato è sempre tenuto grande. Il

mio Signor adunque che fù sempre dotato di ogni uirtù & d'animo generoso, hauendo ciò conosciuto, deliberò di consenso del Re di Napoli recuperare una città ch'a l'auo suo suo su gia tolta in Puglia, a ben che gli paresse l'impresa discitte, & hauendo a Pandolso Delsino imposta quest'impresa, egli palesò partendosi di Lombardia con grosso essercito de genti Italiane ch'egli era da i Signori del regno dimandato per altre imprese, & a questo sine publicò questa cosa perche dicendosi che a Luna nuoua ogni cane abbaia, potesse hauer alcuni al servitio suo nel regno, it che gli uenne fatto, perche molti di quel paese credendo ciò esser ucro, lo uennero ad incontrare, & si gli secero amici & compagni in quest'impresa, & di quelli se ne ualse assai, perche gli surono guida & mezzani, si per le uittoaglie, come per altre cose al campo necessarie. Fu in uerità

in uerità chiarito affai in questo caso delle qualità dell'amicitia, perche a i seruitij che gli secero quei Signori, troud che non è nel mondo Tesoro Amico ne che si possi agguagliare all'utile che si conseguisse d'un uero amico. Gli roe un Te auerfary che la città baueano occupata, anch'elli si lagnorono dal canto soro inesti Juo, & hauendo affoldati alcuni Spagnuoli & Thedeschi, stauano aspet- mabile. tando che li Spagnuoli per mare, & gli Thedeschi per terra, quanto piu presto giongessero: Pandolfo che la città sapeua non esser guardata, Saluo che da gente del paese, su sollicito nel camino, & gionse nel principio di maggio sotto la città, onde i contadini & tutti i padroni, che la ricolta aspettauano condur dentro, necessitati dal tempo restarono ingannati, & con prestezza se ne suggirono dentro della città. L'antico Annibale occupatore anchora che non hauesse molto sano il cuore, ogni giorno con come uolettere & doni, uisitaua Pandolfo, & credo lo facesse perche i molti sea far sodoni sogliono scemare a poco, a poco la seuerità & disciplina militare, bio a Ro-& perche anche lo uoleua render sospetto al Signore con i doni come mani. uolea Annibale Fabio Massimo appresso Romani, col farli con l'essercito suo hauer rispetto nelle possessioni, & come gli Ambasciatori Romani ad esso Annibale appresso Antioco, co i lunghi ragionamenti di segreto, con questo lo uolea giongere a pregar con humili & gratiose parole il Signore a pace, & conventioni con esso lui, al fine perche si suol dire che chi accetta il dono si faseruo del donatore, non si fidaua di Dono aclui Pandolfo, non piacendogli queste pratiche, perche quest'era una cettato, fa ambitione del nemico con la qual volea vincere la fedeltà di Pandolfo, servo chi & uolea con questo donare far di molte cose guadagno, come suol auenire nell'ambitioso donare, gli fece scriuere che ottimo & famoso è stimato quel Capitano, che si ssorza pigliare non doni, ma spoglie de nemici, però che piu non mandasse a lui, perche hauria fatto impiccare tutti i messi per la gola, eccetto se per restiturli la città non hauesse mandato a lui, le qual cose udite da l'auersario cessò in questa sua pratica. La città non molto grande, se ben non era cosi forte, era però fatta forte de genti, talmente che se Pandolso con l'essercito, ò per assalto di scale, ò per assalto di batteria, uolea entrare, era per hauer difficultà, & danno assai & gli giudicana esser cosa da prudente Capitano, l'astenersi dal combattere, doue con perdita di molti huomini da bene sosse per acquistar la uittoria, perche Cesare anch'egli non uolse combattere quando una parte dell'essercito di Vercingetorige approsimandosi ad Auarico Auarico città di Bitturigi affediata da Cesare per soccorerla, si ri-diata da Ce dusse in un colle da tre parti cinto di paludi difficili doue aspettaua di sare. Dell'Imprese Militari.

Stratagema per tila ctttà è dalla guar dia d'un

combattere baldanzosamente, per la qualità del sito molto a loro fauorenole, donde Cesare conoscendo con fatica & perdita grande poter acquistar la uittoria, sece capaci i suoi soldati del pronto animo de nemici per la superiorità del sito, & tutti gli ridusse alli alloggiamenti senza combattere, perche quanto piu il desiderio dell'animo è grande, tanto piu nelle difficultà s'infiamma alla cosa desiderata, bauendo adunque Pandolfo nuova che non così presto alcuni delle genti assoldate da nemici, poteuano giongere, desideroso di uenir al fine del suo desio, finse esser reuocato dal Re di Napoli, & che perciò l'impresa piu non si faceua, & di subito si leuò, & si fece discosto per trenta miglia dalla città. A qual rar i nimi- uiaggio gli pose tre giorni di tempo & quelli della città credendo quanto cifuor del fu detto, & desiderosi di condur la raccolta de grani che anchora in campagna & nelle uille si trouaua, uscirono la piu parte fuori, & molti con le lor famiglie subito si ridussero alle lor uille, di maniera che fra dui passo forte giorni, cosi si prino la città di persone, che a pena il terzo delle genti ui restò dentro, del che auertito Pandolfo partendosi dal uespro per ritornar indietro, caminò tutta la notte sino al sequente mattino, non altrimenti che fecero i Tedeschi contra i Menapy, quando non potendo passar il Rheno per le strette guardie ch'i Menapy faceuano, finsero partirle, & essendo scostati per tre giornate, tornando indietro caminarono in una solnotte, quel tanto che erano quei tre di, andati auanti, co trouando i Menapy provisti gli diedero la stretta nelle lor habitationi. Et sopragiunse la città con poca guardia, la qual non aspettando questa nouità, ma ad altro intenta, non hauendo difensione piu che tanto, senza combattere s'arrese a Pandolso, & egli uedendo, che doppò che gli fu nuntiata la guerra legittimamente, gli era lecito combattere, & depredare gli auerfary, mandò la caualleria alla strada & ad alcuni migliori uillaggi della città, con commissione che tutti gli huomini da combattere che si trouassero douessero mandarli a fil di spada. Questo non era per crudeltà naturale di Pandolfo, ma folamente per dar spauento in questo impeto a tutto il paese, come si suol farene i maneggi di queste imprese, & perche soccorrere non potessero la citta ripresa, & cost fu fatto. Ma come le cose furono ridotte sicure, & che punon ui era pericolo, furono per lettere di Pandolfo renocati, & subito perche la città non era cosi ben sianchata com'egli desiderana, fece molte pronisioni, & doue era debole il muro lo fortificò. Prouide poi di nittonaglia asai bene, oltra quella ch'egli troud esser stata proueduta per gli auerfary. Fece anche fortificare alcuni luoghi del contado a i quali conta conveniente

conueniente prestezza diede il presidio, però con qualche travaglio de i popoli, i quali se ben desideravano la quiete, volentieri sopportarono che questa guerra si facesse, accioche ( come sperauano ) uiuessero sen-Za ingiurie per l'auenir in pace. Ma perche nelle considerationi di mol te cose, l'utilità combatte con l'honestà, Pandolfo pregò ciascuno in questi tempi hauere patienza, perche se per il passato haueano, nell'auenire hauriano, riceuuto maggior commodità. Hora l'occupatore della città ch'a certi suoi castelli si ridusse per non serrarsi in quella, si era par tito per tempo, invannato dalla prestezza di Pandolfo. Et dal tardar de suoi Spagnuoli, & Tedeschi, se ne moriua di rabbia per la perdita della città, & tanto pin, quanto egli stana sospeso fra la speranza d'esser aiutato, & diracquistar ogni cosa. Et il timor che col lungo indugio gli portana pericolo di prender il resto de suoi beni, non gli lasciana prender riposo, & deliberato di uedere quanto poteua con quelle genti ch'aspettaua, al fine hebbe nuoua, che presto gli spagnuoli sarebbono Stati in Italia, & che gia i Thedeschi erano nella Marcha giunti, & a lungo camino marchiauano, al fine uennero queste sue genti, cioè de Spagnuoli circa due millia fanti, & de Thedeschi circa ottomillia, ai quali accompagnò alcuni Italiani del paese, a i quali, auenga che prima manifestamente fossero in fauor di Pandolfo & si mostrassero intutto alieni dal seruigio dell'auersario, nondimeno a usanza de popoli, senza cagione se gli secero nemici, & di qui si puote intendere come instabili siano i popoli , & che done sperano la uttoria, a quelli si danno . La qual cosa si uerifica molto meglio da quel ch'auenne a Cesare quando andando al soccorso de Bettorigi nella Francia, uolendo prender la terra di Nonioduno, subito gli habitatori di quella si diede roa Cesare, & mentre che alcuni de suoi Capitani erano entrati per leuarli l'arme, uedendo che Vercingetorige Capitano de Francesi ribellati giungeua in loro soccorso, mutando pensiero, corsero all'arme & cacciarono quelli di Cesare fuori della città. Ma Cesare uincendo poi in quella prima battaglia Vercingetorige, di nuouo si diedero a lui. Tuttauia tenendo Pandolfo poco conto di questa mutatione, essendo unito quest'essercito auersario uennero i nemici alla uolta sua. Egli ch'hauea prouato in molt'imprese, che piu sono gli huomini di nome alle uolte, che in fatti, gli aspettaua con disiderio per uederli nella fronte. Et giunti che surono, condusse seco alcuni cannoni & mezze colubrine per far una batteria come fesero, ma non tanto poteano di fuori roinare che molto piu si riparaua di dentro con fossi & argini fiancati, fecero questi di Pandolfo di dentro una gran

trincera fiancata per quanto portana la batteria con pali di quattro ordi ni piantati & quanto alla prima fila di fuore a scarpa, & gli altri dritti, ma lontani, uno dall'altro, un passo e mezzo, er il primo ordine confrontaua con il terzo, er il secondo col quarto, con le catene di legno, cosi per dritto, come per trauerso, il che tutto ben empito di terra & ben accomodato a usanza de trincere, poteuano resistere, & la fecero fare tutta in un tempo, da persone pratiche, le quali erano in tanto numero che abbracciauano tutta l'opera, & ciascuno teneua un debito spatio, almeno di uinticinque passi, nel far metter i pali & il terreno in opera, & facendo i fianchi & le canoniere con li ordini da star a com battere, in caso d'assalto, doue che quando i nemici sperauano entrare firitrouauano piu serrati di fuori con assai perdita di quei Spagnuoli come piu animosi all'assalto, & in questo modo Pandolfo gli retardò sotto la città per tutt'il mese di Luglio, nel qual anchor che i Capitani Thedeschi nel sopportar le fatiche & il caldo fosse stato piu che alli altri utilissimo, per tirarsi dietro l'amor de i suoi soldati insoliti a questi ardori della state in Puglia, nondimeno come nati et nodriti in luochi frigi di et settentrionali, si rendeuano piu difficili a tolerare il caldo che il fred do con i soldati insieme, & uenendo il mese d'Agosto, & eglino non potendo patir l'estremo caldo di quel tempo, & perciò indeboliti, gran numero di loro ogni giorno se ne moriuano . Et quanto haueano di buono era che non hauendo molto uino, ne acque a sufficienza si conseruauano, perche non poteuano campar cosi facilmente senz'acqua, come per esperienza in molti di loro si conobbe, Pandolfo ciò nedendo, & per dimostrar ch'ogni lode della uirtù consiste nelle operationi, aspettò un gior no che il Sole molto più caldo come occorre gli trauagliasse, donde che declinando fece uscire circa mille soldati della città, & trouandosi i Thedeschi calamitosi, & inutili gli assaltò, con tanta uiolenza & impeto, che n'amazzarono assai, a punto come in simile proposito fece Filippo Macedone a Cheronea contra gli Atheniesi, & se quelle genti Spagnuole non gli hauessero soccorsi, certo si potena quella sera ueder il fine di quelle genti, pur Pandolfo gli diede tante bastonate in molte uolte, che non passò un mese che si ridussero in pochi, di modo che furono sforzati partirsi. Ma Pandolfo che non uoleua a tutta sua possa che conducessero a casa quell'artigliaria c'haueuano con loro, mandò fuori tutte quelle genti, che gli paruero senza tema de i nemici esser di sopra piu, nella città & a i presidy anchora sece sar il medemo, a tal che unuti circa quattro milia fanti gli fece seguire, Gli nemici ciò sentendo de dubitando

dubitando di qualche stracollo, si fermarono, ma il terrore che suole leuare la mente, & il consiglio alle huomini, & debilita le membra in questi pericoli, si come auenne a costoro, all'hora ch'hebbero auiso d'esser seguitati, perche presto gli leuò l'audacia di diffendersi, & temendo non poter ressistere, spauentati, stauano per fuggire. Pandolso non Japendo il suo pensiero, perche il pensar delle cose d'altri, è molto difficile, gli cacciò sotto i suoi soldati, i quali perche paressero di poco numero gli puose in picciol luoco, & tanto ristretti gli tenne ne i suoi alloggiamenti, che credendosi gli nemici che'l numero d'essi soldati non ascendesse come singeua Pandolso a piu di due milia santi, presero ardire di modo che uoleuano quasi far forza contra lui ne i proprij alloggiamenti, non auedendosi ch'ogni operatione debbe mancar di temerità, & con grand'animo auicinandosi piu con le sue genti per far la giornata, aspettandogli il Canaliero, finse tenerli, perche ben sapena secondo il proceder de i lor Capitani, che come quelli che dalla moltitudine dependeuano, non doueano molto esser reputati, & si ridusse in luoco, doue con artigliaria non potena esser osfeso, & con il medemo ordine della piccolezza delli alloggiamenti, teneua ingannati gli auersary, i quali Stratage-Prezzando il poco numero lo prouocorono alla giornata, quasi dell'istesso ma di Ces modo che i Neruy prouocorno Cesare, quando andò con settemilia sol- i Frances. dati solamente al soccorso di Quinto Cicerone suo Capitano, perche ridotto ne i ripari, fingendo d'attaccarla con i Neruij, eßi fatti perciò animosi presero in tanto dispregio Cesare con i suoi , ch'hebbero ardire con le mani entrar a romper i suoi ripari per farsi la uia de amazzarli tutti. Ma Cefare albora fece faltar fuori i foldati da tutte le parti con la Caualleria, & assaltarono i Francesi contanto ardire, che tutti gli riuolsero in fuga, & gran numero di loro amazzarono. Il medemo interuenne in quella guerra contra Indutiomaro capo de Belgi per astutia di Labieno soldato di detto Cesare. Ma la uirth & numero de i sol- Labieno dati di Pandolfo maggior di quello che non credeuano i nemici, si

mostrò nel medemo modo talmente sicura contra di loro, che non potendo fostener l'impeto suo, furono i nemici posti in rotta & fracassati, & in tal maniera hauendo guadagnata l'artigliaria, con altre belle cose Pandolfo liberò dalli occupatori lasua città per alcun State of State of the second

tempo.

soldato di Cefare aftu tamente uince i Bel gi,

#### ERRORE.



ERROR diquesti su, che li gia riserrati nella città, impatieni per l'ingordigia della raccolta, & troppo creduli, non gli su permesso il conoscimento delle cose auerse, & doue prima poteuano disendersi con poco suo danno, cedendo il luoco a nemici, si posero in sbaraglio in uilla, dando credenza alle parole del uolgo, & questo non gli auenne saluo che per il desiderio c'haneuano di condur nella città loro le cose proprie che suori haueuano.

Error su ancho il suo, che non piu pensando sopra la natura de suoi soldati, gli condussero all'ossesa d'altri da tempo, & in luoco doue la stagione di quelle gli rendeua intuti, & faceua i disensori molto piu pronti & gaghardi. Ma secero maggior error anchor quando senza conoscer le sorze & quantità de suoi nemici, surono cosi pazzi che credendoli di poco numero in campagna, perche erano posti in picciol luo co non constretti gli prouocarono alla pugna, nella qual poi assai piu gagliardi che loro erano, senza parangone si dimostrarono, il che non hauriano fatto i nemici, se dell'estem pio di Gaio Mario hautestero hauuto memoria, quando in le guerre ciuili aspettando l'opportunità del combattere gli su detto da Silone Capitano auersario, che s'egli era generoso soldato, uscisse alla battaglia, onde ei gli rispose. Si magnus es tu Imperator, coge me ad certamen uenire. Et così, non uosse inferir altro, saluo che non uoleua combattere con dissauantaggio ne suor di tempo.

Detto di Caio Mario a Silone.

IL FINE DELLA NONA IMPRESA.

#### IMPRESA DECIMA.

com ESIDEVE PORTAR IL CAPITANO uerfo i soldati cosi circa l'ordinanza, come nel marciare, e che sopra tutto gli facci timorossi d'Iddio.



#### SOMMARIO.



N Q Y E S T A decima Imprefa fra l'altre, ci infegna l'Autore che non mai il Capitano, deue tollerar ch'alcun foldato si parta dall'ordine delle battaglie, con l'essempio de l'osferuanza & l'ardire di Scipione, & che il caminar auertito con le genti, porta sempre utile allo esferciso che camina, con l'essempio di Quinto Titurio Sabino, & che quando i soldato si riduce ad esse astretto a prender par-

tito , non sà prender configlio in alcuña cofa , con un firatagema di fingere che quelli che per uiltà L'itirano , fiano mandati a po fia doue manno comé foldati perduti per afsicurar gli altri . Et che

le due

le due qualità del timor d'Iddio & dell'obedien a uerfo il suo Capitano dimostrano perfetto segno che tutte le cosè debbano esser piene di buona speranza. Ci mostra anchora un stratagema di prender partito alla resistenza d'un'impeto di nemici, marciando con le genti, con un'altro Stratagema di pigliare un castello col singere de mandar insermi al castellano per curarli. Es percio ch'in ogni tempo anchor che pacificò debba il foldato star auertito & parato a l'arme , effen do che in un ponto nasce cosa che la fortuna porta , che mai si saria possuta immaginare in mille anni, con l'essempio di Quinto Cicerone, & che niente è piu pericoloso che mouersi inconsideratamente con l'essercito, con un stratagema di liberarsi da uno assedio, & un'altro stratagema nel marciare or gionger sicuro da nemici, or co aussache la fede a poco a poco si debilita nelle cose auerse di manicra, che quello che prima si dimostra grande, diviene vano in un subito a tutti, & cimostra il modo, che debiamo tenere per hauer i soldati pronti al combattere, & che per i conforti del Capitano cresce la uirtà 😙 l'animo dello essercito, con l'essempio di Quinto Fabio Dittatore alle sue genti contra Samniti . Et che il dare doppo le spalle allo essercito nemico mentre è intento allo assalto d'una terra, porta grand'utile. Et ci propone la perseueran a & tolleran-Za de doi esferciti comrary nelle battaglie , col soccorso ne i maggior pericoli , con l'essempio di Cefare, & ch'eglic pocariputatione l'esser Stimato senza razione. Et che le felici imprese fauno tanto animosti soldati, che si persuadono atti a tentar ogni gran cosa. Et ci insegna anchora, che mai non si debba aspettare di proueder alle cose della guerra, sin che si sia in atto di farla, perche alhera non gli è tempo di provederiti, & con un stratagema di rompere la pertinatia de i foldati , che guardano una città , con l'essempio di sylla a Preneste & con un detto d'Annibale in proposito, con molt altre cose curiose & morali, & con sentenze & altre cose militari degue d'esser nedute.



N GIORNO sen'andò Pandolfo Delfino con le genti, per soccorrer una assediata città del suo Signore, & douendo passar per paesi nonmolto distanti da i presidy nemici, caminò sempre con un grand'ordine, per il sospetto che haueua, ne mai uolse tolerar ch'alcun soldato partisse dall'ordine delle battaglie, seguendo l'osseruanza di Scipione Scipione

Affricano, quando essendo Sotto Carthagine non volse, nel procedere Affricano, all'imprese che mai l'ordine si rompesse, anzi qualunque n'usciua, con conserva grandisima acerbità puniua, & essendo gia a mezzo camino del suo tor dell'or uiaggio, tanto gli parue essere assicurato, che quasi si teneua franco. Ma la fortuna che mai non osseruò quanto promesse fece si ; che lo souraprese d'improuiso una gran caualleria de nemici, raccolta da i presidij predetti, la qual in effetto si radunò contra il credere di ciascuno, che de i presidi auersary hauea cognitione & cio auenne, perche intendendosi la partita di Pandolfo lo secero i nemici d'altro luoco nenire segretamente. Egli adunqu e uedendosi nella rete, sidatosi nella speranza dell'aiuto d'Iddio, & della fedeltà de suoi soldati, i quali in ogni Bran periglio non l'abbandonorno mai, sempre caminò auertito, & temendo che non gli interuenisse quel ch'auenne a Quinto Titurio Sabino

Capitano di Cesare, quando essendo condotto con le sue genti fra quei

popoli ch'habitano fra ta Mosa & il Rheno, & hauendo ueduta la congiura contra di lui fatta da Ambiorige nemico, & partitosi da i riparati alloggiamenti, a persuasione del nemico, non pensando piu oltra, & caminando senza sospetto per la credenza ch'alle parole de i nemici diede, cade nell'imboscata, dalla quale patendo molti danni, & non sapendo prender consiglio in alcuna cosa, come suol auenire a coloro i quali essendo astretti in simili pericoli non sanno prender partito maßimamente quando si trouano in fatti, finalmente con i suoi soldati uinto & morto se ne restò con dishonor grande, & conoscendo Pandolfo che quando il soldato honora Iddio, & seguendo il mestier dell'arme, obedisce al suo Capitano, mostra persetto segno, che tutte le cose debbano esser piene di buona speranza, prese partito, non potendo resistere a tant'impeto d'alzarsi con le genti in un boschetto non molto lontano da un castello di un neutral Signore, che adietro a piè della uia bauea lasciato, & cost fece, lasciando però alcune bagaglie grosse piu difficili a condur dictro all'altre, per ritardar i nemici, caso c'hauessero cercato d'abbotinare: la onde ordinò il suo ritorno col campo & lo diuise in due schiere, & ne cacciò, parte per certi colli, & parte alla piana, ma non tanto distante l'una dall'altra, che tra loro soccorer non si potessero. Furono molti de i soldati di Pandolfo che tenendosi per perduti, si cacciarono fra le bagaglie, con pensiero di saluarsi fra quelle, perche sperauano che nemici non si sariano sbandati a sualigiarle in questo pericolo, per timor di rinolgimento di Pandolfo, & per la speranza che si douea hauere nella uittoria di tutt'il campo. Il che uedendo molt'altri soldati di Pandolfo uoleano anchora loro ritirarsegli. Mail Caualiero auedutosi di questo disordine, gli sece intendere che quelli co un'altra ch'erano restati fra le bagaglie, gli erano stati cacciati da lui come perduti, sotto pretesto di guardar le bagaglie per hauer commodità di saluare il restante, il che presentito da costoro, ciascuno caminò con gli altri, essendo che piu cominciarono a temere rimanendo con le bagaglie, che marchiando col resto del campo. I nemici, se ben non intendeuano punto del suo concerto, ne che per il boschetto si potesse aiutare, lo seguirono, nondimeno combattendo, & mentre erano curiosi di saper il suo disegno, entrarono in tanto dubio di se medemi, che non sapeano deliberar come proceder douessero, perche tuttauia aspettando luoco comodo a far il caso suo, & hauendo sospetto per la divisione delle schiere, & del lasciar le bagaglie, con ques soldati, di qualche trappola, Stauano

Astutia p dar animo a' paurofi, paura.

Stanano in se ritenuti, pur erano alquanto molestia Pandolfo con il continuo scaramuzzare, & al fine a loro mal grado Pandolfo con non molta perdita de suoi generosamente si saluò nel bosco. Era il bosco su una collina ch'al piano descentento, dim straua a chi lo riguardana la sua grandezza, & da l'uno de i canti hauea una montagna d'altezza infinita, dall'altro una collina stirile sopra la qual si potea caminare per piu di diece miglia, & poi descendendo al piano si potea prender quel meglio camino, che a ciascuno paresse espediente. I nemici temendo che egli non fuggisse circondarono il bosco, stando però lontano poco meno d'un miglio, & egli hora da uno, hora dall'altro canto, gli teneua suegliati, & sempre con auantaggio restando, gli faceua gran danni. Ma quanto premeua alli nemici, era che quelli del Caualiero che teneano per uinti, gli faceuano le maggior brauarie che si facessero gia mai ad buomo, benche timido, per porli in uiltà, & perche essendo astretti dal timore, se n'andassero per i fatti suoi, perche Pandolfo con questa loro partita, desiderana come gli altri sogliono, che sossero predicate le proprie lodi. Fratanto temendo Pandolfo che'l casteluicino, non gli Stratagebauesse a dar trauaglio sauoreggiando gli nemici, mandò segretamente maper pia pregar il castellano, che uolesse tuor nel castello cinque infermi de suoi gliar un foldati, ch'erano stati feriti in questi suoi trauagli, per farli curare, quali hauria sulle bare, & come meglio hauesse potuto quiu mandati. Il castellano gratiosamente gli sece rispondere che molto uolentieri bauria ciò fatto, & che ariano stati i ben uenuti, onde di subito sece porre sulle bare cinque soldati ben armati di maglie, spade, & schioppi da pietra, & cadauna delle bare fece portare da quattro altri soldati del medemo modo armati al castello, che solo da uinticinque huomini era guardato, & de i quali ogni giorno dodici erano in guardia. E non e da pensare ch'esso costellano hauesse timore ne pur dubio di cosa alcuna, perch'era solito stare senza sospetto, & s'ingannaua di gran longa, perche nella uita prospera gliè piu presto da temere che da sperarli molto. Nel giongere che fecero questi amalati, le guardie che uidero solo queste bare coperte di schiauine & trapponte che si portauano in castello con gli insermi, non hebbero altra consideratione intorno a questo satto, donde che senza sospetto questi soldati intrarono, & alzatosi il ponte per la guarda, la sospettosa fortuna che ha le porte larghe per il pericolo, è i muri alti per il rimedio, oprò si, che li portatori, senza molestia deposero il lor peso, & substo ciascuno d'essi corsero all'arme de s guardiani, i quali non si tosto s'auidero della sua inauertenza, che surono

amazzati. Il castellano sentendo il romore, ui corse con altri de suoi foldati, de i quali parte furono morti, & parte presi col castellano, &

egli non hauendo sano il cuore per la perdita del castello, non potea se non prorumpere in malisime parole, lamentandos che sotto fede era Stato tradito, al qual gli fu detto che si contentasse sano & saluo uscire, poi che per un pezzo uoleano anchor loro tener conto del castello, er che in ogni tempo (anchor che pacifico) il soldato deue star auertito, & parato all'arme, essendo che in un punto, nasce cosa dalla fortuna portata, che mai si saria nell'arme potuto imaginare, & perciò egli istesso ne poteua far testimonio, insieme con Quinto Cicerone Capitano di Cesare, Cicerone il qual essendo ne i paesi delli Eburoni in quei medemi ripari done gia il Capitano Souradetto Quinto Titurio partito su poi con le sue genti morto, & ini di Cesare. Stando di comi Bione di Cesare non hauendo sospetto d'alcuna cosa, perche non pur il nome del soldato nemico, era in quei contorni, diede licentia a suoi soldati che andassero fuori a prouedersi di cose a loro necessarie, & mentre che molti di loro s'erano dal campo lontanati, diecemillia caualli Thedeschi del paese de' Sicambri, partiti da casa sua per uenir a Saccheggiar gli Eburoni, posti da Cesare in preda di ciascuno, hauendo inteso che le bagaglie di Cesare erano con poca guardia, riuolti dal primo pensiero, sopragiungendo Quinto Cicerone con suoi alla sproueduta, mettendoli in grandißimo trauaglio, & poco ui manco, che questa Brouista sopragiunta, non fosse l'ultimo esterminio di Cicerone. Hauendo adunque haunto Pandolforl castello in poter suo, & presidiato di gente essendo del resto assai ben fornito, restaua solo che prendesse partito di non perdere quelle genti circondate da nemici. & a non mouerle da quel sito senza gran consideratione, perche niuna cosa è piu pericolosa mosso in quanto il mouersi inconsideratamente con l'essercito, perciò Pandolfo parendoli horamai tempo di liberarsi da quell'assedio, fece una scelta de i in perico- pin deboli soldati & delle piu inutili persone che nel campo fossero, & essendo di buon numero, ordinò mandarli suor del boscho, & così a quisa di uanguarda gli spinse sulla collina acciò marchiassero secondo fosse determinato, & cosi loro s'inuiarono d'un'hora auanti il giorno, senza

> Strepito alcuno de tamburi. I nemici che nell'aprir del giorno haueano scoperta questa partita, fatti altieri & superbi, & tenendosi di certo bauer Pandolfo nelle sue forze, & credendosi ch'egli con tutto l'essercito caminasse per quella via, essendo che videro dalla longa che caminauano uniti incominciarono seguirli, per la ualle per ritrouarsi poi nel calare abbasso, all'opposito suo. Ma la fortuna, che piu tosto mostra

Efercito confideratamente è lo.

Quinto

nel cuore del superbo quanto ella posi, che altroue, oprò si che gli leud il ceruello, accioche non potessero conoscer la uerità & Pandolso sece intendere a quelli che marciauano che come fossero diece miglia lontani, se ne ritornassero al boscho per la medema nia, & poinel castello, & di qui non si partissero, senza auiso suo. Fatta quest'espeditione, come i nemici furono allontanati dal boscho per tre miglia, egli uscì da quello, col resto & per il medemo primo camino inuiatosi, hebbe tempo passare con la piu utile & ualorosa parte delle genti senza pericolo & andarsi secondo il primo suo disegno per la dritta uia alla città, prendendo ciascuno che ui si incontraua, accioche così presto non fosse portato la nuoua a i nemici del suo marciare, & così gionse appresso alla città assediata nel tramontar del Sole, la qual prima per una spia sece certa ch'alle due bore di notte saria entrato, perciò stettero tutti quei soldati nigilanti aspettandolo con desiderio, perche fra doi giorni aspettanano l'assalto da i nemici per la batteria gia quasi sinita, i quali; essendo che, haueua hauuto nuoua della rotta di quelli di Pandolfo stando senza sospetto, non s'auidero della uenuta d'esso Pandolfo anchor che gli ne fosse stata data notitia a un certo modo, anzi essendoli uenuto poi auiso, che i suoi caualli teneuano una parte di questi, in un boscho serrato, a tal che, ò arrendersi, o morir era bisogno, affermauano cosi douer succedere, & però che senza contrasto poteuano sar il fatto suo, & pur per questa sede la qual come accade nelle cose auerse, a poco a poco poi si indebolisce, su di modo uaria in questo fatto, che rispetto a quello, che prima era auenuto copioso, parue a tutti di niun rilieuo, come nel seguente successo si dimostrò. In la città si secemanco strepito sosse possibile, per le genti di Pandolfo perche chi aspetta non grida ne dorme, & uenuto il giorno, i nemici tuttania battendo le mura cercanano farsi pinlarga nia che Poteuano per entrare, & quelli della città attendeuano a ripararsi con trincere parapetti & foßi, & mentre che i nemici attenti all'impresa sua, & solliciti si dimostrauano, Pandolfo attese a rifrescare i suoi soldati, per lo trauaglio & niaggio stanchi, & datoli la paga, gli sece Saper ch'il seguente giorno i nemici gli uoleuano uedere nel preparato assalto, & però si disponessero talmente adoprarsi, che non sacessero a lor medemi, ne a lui, ne al suo Signore uergogna & danno, esortandoli che come era suo solito, facessero ogni ssorzo per lasciar di loro per Petua memoria, & perche per conforti del Capitano cresce la uirtu & l'animo delli esserciti, come piu uolte nelle guerre de Romani s'è chiaramente conosciuto, & massimamente al tempo di Quinto Fabro dittator

per i suoi conforti & eshortationi fatte al suo esfercito contra Samniti fotto Iatula città accesi & inanimati i soldati, andarono ad assaltare i nemici & urtandoli come pazzi sospinsero l'insegne de nemici dal luoco suo, & poi aiutati dal soccorso, furono uincitori, cosi Pandolfo tutti eli conobbe desiderosi, & pronti di ben servire, & li licentiò sino al seguente mattino. Venuta l'aurora, i nemici gia si preparauano all'assalto, quando che Pandolfo uscito da una porta della città, con le sue genti, tutt'a un tempo che gli nemici incominciarono l'assalto gli diede doppò le spalle. Quelli di dentro animosamente dimostrandosi fecero mirabil proue, con difese di fuochi, tauole inchiodate, foßi, ripari forniti d'archibuseri, & simili, che s'usano fra quelli ch'asbettano l'assalto, & con l'affrontarsi da persona a persona nell'estremità ch'occorrono fra le pericolose diffese, & il gran desiderio di spuntar il nemico, & era certamente cosa maravigliosa ueder la diligenza & prontezza il feruore & la uirtu, de l'uno & l'altro esfercito, & la tolleranza delle fatiche, & perseueranza del combattere, con equali occasioni de l'una & l'altra parte, & quelli di dentro col buono prouedimento loro, haueano l'occhio in tutte quelle parti doue poteano conoscer maggior pericolo, & gli mandauano il soccorso, come anche faceua Cesare quando a i ripari del suo campo sotto Alexia, città ueduto l'apparecchio della battaglia de i nemici , hauendo deputato Marc' Antonio & Gaso Trebonio , suoi luogotenenti a difender quelle parti piu oppresse dalla città, cauaua gente dalle trincere & mandaua a soccorrer in quei lati, doue sapeua Romani esser piu astretti. Il medemo fece quando mandò Labieno con sei collonelli a suoi soldati, i quali hor mai non hauendo ne forze ne arme gli soccorse, per non lasciarli in preda a i nemici. Ma finalmente allentandos quei di fuori, furono constretti ritirarsi dall'assalto, & di loro molti ne ne restarono morti, a tal che quasi andò in rouina quell'essercito. Pur alla fine su bisogno ch'anche Pandolfo si ritirasse dentro della città. Fra tanto perche sulla batteria, surono amazzati alcuni Capitani di dentro, i quali s'erano opposti all'assalto, essendo stati strascinati abbasso, credendosi quei di fuori romper la pertinacia de i soldati della città, come fece Lutio Silla a Preneste, piantarono i lor capi sulle picche presso le mura. Ma hauendo la città piu bisogno de uiui che de morti, s'accesero piu affai alla uendetta, donde che non riuscendo il pensiero a i nemici, dimandarono soccorso a quella caualleria ch'in darno s'affaticaua ritenere nel bosco quelle gentaglie di Pandolfo, laqual creden dost anchor ch'egli fosse nel bosco con tutto il soccorso intiero, non uenne

uenne cosi presto, pur come su il fatto scoperto, restarono tutti smariti & confusi, & quanto piu tosto si conobbero esser stati ostinati in lor danno, tanto piu con maggior fretta si partirono in soccorso de suoi, però con poca riputatione, perche l'essere ostinato senza cagione non si conuiene a sauio, Pandolfo doppò questo, mandò a licentiar quei soldati ch'erano rinchiusi nel boscho, & pagati che gli hebbe, ciascuno tornò a casa sua, & egli con i suoi soldati che per le felici imprese, haueano acquistato la riputatione, erano tanto animosi, che si persuadeuano atti a tentare ogni gran cosa, però ogni giorno hor a un modo, & hor a un'altro, dando delle busse a nemici, & leuandoli le untouaglie sino nelli alloggiamenti, tanto gli affaticarono & renderono uili, che seguendo il costume d'alcuni moderni, i quali mai alle cose della guerra proueggono se non quando sono in atto di farla, non gli essendo dato il tempo di prouedersi, furono ssorzati codardamente in pochi giorni partirsi dall'assedio.

#### ERRORE.

ERROR di questi fu, che'l castellano hauendo poco conoscimento dell'infirmità de i foldati, & meno di se stesso, accettò per feruitio altrui la cura de feroci huomini, & de sani per infermi, i quali dandoli folutiui: con altre riccette che di Galeno, infirmarono lui, onde fu sforzato partirsi dal castello per andarsi a far curar altroue, & non pensò che appresso molti un gran seruitio si potesse pagare come fra molti grandi si costuma, con una gran-

d'ingratitudine. Et la caualleria de i nemici di Pandolfo hauendo inlacciato gli auersarij suoi, non auedendosi dell'inganno restò delusa lasciando il grande per il poco numero, col tempo tutt'a un tratto. Ma maggior error fu quel del campo nemico alla città, quando che sotto persuasioni che serrato sosse l'aspettato soccorso de lla città, uolfero piu tosto pazzamente star pertinaci nel falso creder suo, con poca auertenza di se, che dubiosi se u'era entrato informarsi a pieno, & con prudenza, senza la quale non fi può fare opra uirtuofa, loprasedere nel principiato assalto, il qual su poi cagione del fuo male, però secondo l'occasione della guerra si doueano gouernare, & dubitare d'ogni danno, che gli potesse auenire, perche simili auertimenti sogliono giouare piu che la propria uirtu. Ma questo su uoler d'Iddio per liberar la città da quel-Paffedio, accio potesse dire con Annibale quando si uolse auelenare. Soluamus ingenti Detto di sura populum Romanum. Cioè, Liberiamo Roma da un grandissimo pensiero.

Annibale.

IL FINE DELLA DECIMA IMPRESA.



## IMPRESA VNDECIMA.

QVANTO SIA GIOVEVOLE AL PRINCIPE esser humano, e cortese.



#### SOMMARIO.

N Q Y E S T A Vndecima Impresa, fra l'altre ci insegna l'Authore, che l'humanita del Principe, è la consolatione de i popoli, & che l'usar clemenza e cortesta, è atto di poco rilieno, ma di grand'utile sempre mai del Signore che l'usa; & con gli effetti dell'humanità & clemenZa. Et che'l seruidore amato dal padrone e odiato dal popolo. Et ci adduce le cagioni, che al pin delle nolte inducono i popoli alle rebellioni, con l'essempio delli Africani, essendo che la dignità del Principe consiste molto nella beniuolenza della moltitudine delli huomini. Et anche un stratagema di leuar l'arme a i popoli. Et come sia di gran guadagno non hauer alcun cittadino per nemico, anzi laudare & conferuar ciascuno con un stratagema dessequire l'intento suo col mostrare di non curar un'impresa. Appresso ci ammonisce che non è conueniente ad un Capitano esser dedito a l'otio, a viuochi ne ad altre specie di libidine, perche leuano la riputatione al Capitano, il quale perciò uien condotto in rouina, con l'essempio d'Antioco, dandoci un stratagema di prender una Rocca fotto pretesto di servire con le provisioni doppo che s'è entrato per forza in una Rocca o città che si debbono fare per aßicurarsi, & che l'impronisa presura tanto smarisce il soprapreso, che anchor uedendola non la può credere, con l'essempio de Romani. Et ci auerte che la possessione de i cafelli & delle ricche ze, non è mai sicura s'ella non si salua, con la difensione dell'arme & del provedimento che si deve tenere alle difensioni, & che il raccordo delle patite ingiurie, rende ciafcuno animoso alla difesa, & come l'aueduto Capitano sa de gran fatti, in un momento, poi ci da un stratagema per leuar la difesa della città , con l'impedirle che non possino uscir fuor delle, porte, con un stratagema da panentar i popoli, nedendo quante siano le genti che sono morte de fuoi nella battaglia, quando gli sepeliscono, & un stratagema per facilitar una città assediata a rendersi col ritenere gli ambasciatori. Et che si debba auertire che nelle guerre per piccioli momenti, alle uolte interuengono gran casi. Et questo con un detto di Scipione in proposito d'esser-Stato tardo a rendersi. Et che poco obligo ha il Capitano, a colui che si rende, quando è preso con molt altre cofe curiose, & morali, con fentenze & altre cofe militari degne d'effer uedute.

Principe humano è la confolation del popolo.



OLVI il qual disse che l'humanità del Principe, e la consolatione de i popoli, & che l'usar cortesia & clemenza è atto di poco costo, ma di grand'utile al Signor che l'usa, non sece errore, perche chi ben considera quanta beniuolenza s'acquista il Principe con l'humanità & clemenza uerso il suddito, conosce che l'huomo molte uolte

al giorno per il suo signore si trasforma, d'infermo si fa sano, di uile

si fa coraggioso, di ricco si fa pouero, di grande si fa abietto, d'honorato sidishonora da se stesso, & libero si fa seruo, & ad altri nary & diuersi effetti meno che honesti, si somette, & al fine l'huomo per la cortesia del Principe mette la uita a mille pericoli di morire, & che cosa, dall'huomo hauer si può maggiore, ch'egli esponga la roba e l'honore & la propria uita, in seruitio del suo Signore? certo niuna. Ma alcuni Signori ui sono, che tanto di se presumono, che non stimano quelli, che per il disio d'honore, & utile del suo Principe s'affaticano, quasi che Stimano siano tenuti per i meriti de i lor Signori (uorrei dire demeriti) far ciò che fanno, & perciò non si trouando ne humanità ne cortesia conueneuole a i lor seruiti, anzi intolerabili costumi, si mettono i seruidori in disperatione, essendo che l'ingratitudine del Principe, & la troppo asprezza sua, induce le genti ad hauerlo in odio. Et di qui nasce, che se pel medemo camino che ua la uita, viene la morte, considerar deue il Principe, che di doue nasce l'amore viene ancho l'odio, & quando egli è odiato, è forza che sia inimicato, & per l'inimicitia al piu delle uolte rouinato, onde per questi & altri simili effetti, si dice ch'il Signore di Pandolfo Delfino perseuerando ne i tributi ch'al popolo di Lamona sua città imponeua, quali acciò piu leggieri a i sudditi paressero, gli tassaua di grossa somma, perche poi pregato alla remissione, paresse al popolo esserli quasi il tutto donato, se nella metà della somma erano composti, onde in ciò perseuerando, o sosse per questa cagione, ò pur per mala relatione delli usticiali, i quali quanto piu erano fauoriti dal Signore, erano odiati dal popolo, ò fosse per il uedersi il Signor mal sodissatto nel difficile condescendere de i cittadini alle continue angarie. che se gli imponeuano, ò sosse per altra cagione, auenne che si come prima ciascuno cost in generale, come in particolare, era con buon occhio & gratamente ueduto, fu poi da lui tutta la città tolta in persecutione, non auertendo che la dignità del Principe in buona parte consiste nella beniuolenza della moltitudine delli huomini, di modo ch'ogni delitto che nella città si commetteua, se ben sosse stato ueniale, si faceua piu che mortale. Immortali erano e uere le rubbarie che perciò dalli uffitiali, & dal medemo Principe erano fatte, sotto uclo d'osseruatione di giustitia. Et chi sapesse i proclami & gli ordini penali, con i quali erano i uassalli incatenati, giudicaria che'l Principe, si saria un giorno fatto padrone della robba di tutti, ad ogni suo uolere, perche erano di tante maniere, ch'il parlare, & il tacere, l'andar, & il star fermo, il guardare, & il stare con gli occhi chiusi, portaua pericolo Colo int

d'esser compreso nelle pene publicate. Non mancauano però alcuni cittadini, huomini di consideratione di querelarsi di ciò, & douendo il lor parlare poter assai piu apresso del Signore, di quel de i cattini buomini che teneua presso di se, mai gli nosse rimediare, & non mai nosse chele porte della clemenza & misericordia s'aprissero in lui per quei meschini, donde che piu uaghi d'una sola, che di piu morte, i cittadini angosciosi, & tutti alterati di questa mala uita, si ribellarono al suo Signore. Et in questa ribellione secero come gli Africani, quando bauendo fatto i Carthaginesi lunga guerra con Romani in Sicilia, cosi in terra, come in mare, & per quella pensando essi hauer giusta cagione di angarizare i popoli, per il pericolo della guerra, troppo superbamente comandarono i tributi a gli Africani, & con grand'auaritia togliendoli la metà di tutti i frutti, & raddoppiando i tribu i, & non rimettendo delitto alcuno a quelli, anchora che peccato hauessero per ignoranza. per il che gli Africani astretti contra sua uoglia, fecero congiura contra essi Carthaginesi, & gli amottinarono l'essercito condotto doppò il fine della guerra predetta in Africa, & con essi loro, le donne istesse che nel tempo passato haueano ueduto i lor mariti, & figli, per i tributi non pagati esfer menati in seruità, conspirorno per ogni città, offerendo gli ornamenti proprij uolontariamente per pagare gli stipendij de soldati contra Carthaginesi, cosa ueramente incredibile a sentire. Et tutt'a un tempo questi cittadini di Lamona, diedero all'arme anchor che fossero qua stati prinati dell'arme a un torneo, che gia fufatto far fuori della città molt'anni inanzi da Pandolfo Delfino, albora quando, ciascuno della città, correndo senza sospetto a ueder il giuoco, gli furono altiati i ponti inanzi. Et la rebellione di questa Città su tale, che il ribellarsi, & prender il castello che di ciò sospetto non hauea, fu tutto d'un subito. Ma con che arme & doue l'hauessero non si seppe mai, & si Libero ue publicarono libertà & Signoria da se medemi, dicendo che non si può dir che si post libero colui, che nasce in libertà, ma ben chi si more in essa, & che doue la libertà non è, non ui può esser ne ualore, ne gradezza. A questa nuoua restò il Signore con tant'angustia che su per morire, & si come prima niuno della corte per le angarie non s'auide del futuro caso, non gli fu manco alcuno che sapesse darli la debita provisione per la recuperatione della perduta città, saluo che tutti per parer saggi, si dauano uanto d'esser stati Prosett & esser primi in hauer predetto quello che poi successe, & questo e il rimedio che si da a i Signori nell'auersità da quelli che doppò il fatto nogliono esser riputati giuditiosi, & che si ri-

fa dire.

tirano doppò che hanno buttato l'osso fra cani, & uedendo ciascuno che'l Signore era di mal animo, & fastidito, non solo non haueano ardire di leuarli con parole il suo mal pensiero, ma ne tam poco accostarsegli, per ragionar con esso lui, & darli qualche speranza, onde essendosi riconosciuto il signor dell'error passato, crebbe in tanto desiderio (se potea recuperar la città ) di uiuer bene, ch'ogn'hora gli pareua mill'anni a poterlo fare, manifestò a ciascuno, & in questo pensiero, su da tanto cordoglio astretto che non gli pareua mai piu poter sentir maggior pena di quella sh'hauer douea sin' al compimento di questo suo desiderio, perche non è pena che tanta pena dia, quanto è la pena che si patisce, quando si dillonga la feranza di quello che spera il cuore del patiente, & di quiui conob be ch'egli è gran guadagno non hauer per nemico alcun cittadino, & laudare & conservar ciascuno, & niuna cosa tanto sodisfa al cuore del Principe, quanto il pensare d'esser amato da tutti, donde che hauendo il Signor mandato per Pandolfo che gli cra quasi contumace, perche il bene, & il giusto, gli predicò sempre anchor che in uano, & riconciliatosi con esso lui, gli diede ampla facultà del tutto, per recuperatione della perduta terra, & perche Pandolfo conobbe albora non potersi sar cosa buona, oprò che'l signor singesse non sperare ne curare piu di tal impresa. Ma che aspettasse il tempo, atteso che mai si deue col desiderio ssorzar l'auersa fortuna, anzi sempre su selice quel Principe, il ta, quanto cui procedere si riscontra con le qualità de i tempi. Da questo caso in- gioui. Superbiti i noui rettori della città, reggendosi da se, stauano molto baldanzosi . Ma Pandolfo che per mezzo d'alcuni , s'hauea fra tanto amicato il castellano con buone parole, sece tanto ch'assicuratolo a non hauer sospettto di lui, gli fece alcune insidie doppò una sumtuosa festa, che fece il Castellano in certi giardini aperti fuori del soccorso del castello , doue Pandolfo auisato, si nascose con alcuni nei fossi di detti giardini & uigne, è auenne che consortato il castellano da i buoni, & freschi uini, & sorse tocco da qualche lasciuetto amore, stette per buon pezzo nel golfo delle delitie, non dubitando d'alcun sinistro caso, anchor che non si conuenisse ad un Capitano esfer dedito a l'otio, a giuochi ne ad altra spetie di libidine, ne manco a cose ridicole, perche leuano la riuerenza & Maiesta d'esso Capitano, che poi e messo in rouina, su dico ridotto come sentirete Antioco, a perdere non solo la riputatione, ma il castello anchora, come auenne come faad Antioco quando entrando in Calcide città della Crecia, s'inuaghi di ceffe il suo Eulia uirginella, con la quale celebrato ch'hebbe le nozze, stette tutto quel uerno in lasciuia, otio, & pigritia consuoi soldati, donde che poi to.

Opportunita di tem po aspetta-

esercito effemina-

Dell'Imprese Militari .

andando in Acarnania, hauendo conosciuta la pigritia de soldati & trouandoli inutili ad ogni cosa, si parti dalle nozze fatte con Eulia sposa, & dalla lasciuia sodetta, & perciò su ssorzat o ritornar a Calcide,& Romani di poi racquistarono quanto perduto h aucano per il passato & chi per l'adietro gli obedina in Thessaglia & altri luoghi, tardò nondimeno il castellano ne i piaceri sin'all'oscura notte, a tal che cominciandosi adoprare gli doppieri hebbe Pandolfo nell'andar & ritornare agio per i fossi accostarsi piu che pote al castello, & albora gli parue tempo opportuno di dar principio al dissegno gia fatto, & non aspettare maggior comodo, perche spesse nolte quelle cose che paiono ottime se si fanno, se non son fatte poi a tempo sogliono apportar gran danno, onde uscito Pandolfo con dieci buoni soldati, sei ne mando chi iu qua, chi in là, uerso il castello, mostrandosi con persone domestiche esser uenuti per accompagnar le donne & le lor brigate, & substo mando un'altro auan ti, con spada sola, per hauer uno de doppieri da quei seruidori, che dalla festa al castello & dal castello alla festa caminauano, & a punto gli uenne a sorte ch'aggiunse uno ch'al castello caminaua per bisogna del Signore, & commettendogli che ritonare douesse al Signore, che lo richiamaua a se, con comissione che lui andasse in castello per servitio del Signore, lo tolse cosi d'improuiso che destramente gli leud il doppiero di mano, & lo indusse ritornar dal Signore, & auiatosi inante uerso il castello, Pandolfo lo seguitò alla porta del soccorso & il medemo secero gli altri suoi noue compagni, uno doppò l'altro cost un poco alla lunga. La guardia che priua d'ogni sospitione, debole si teneua nel castello, uedendo così sa a Princi alla libera uenir colui ch'il doppiero portaua nelle mani, essendo basso il ponticello aperse la porta, & tanto su l'entrar continuato di l'uno, dietro l'altro de i dieci di Pandolfo che non fu in libertà del portiero serrar la porta piu, & entrati tutti, l'ultimo secondo l'ordine, con l'archibusetto ch'hauea, amazzò il portiero, & con questo segno quelli ch'erano entrati cominciarono a menar le mani, onde quelli che di fuori nascosti aspettauano, non essendo molto discosti, seguendo con gagliardo corso intrarono anchor loro con Pandolfo, & amazzata quella prima guarda, gionse il strepito di questo ballo alla festa, ma Pandolfo fece alzare i ponti a i quali, ui lasciò condecente guarda, & hauendo sospetto che dalla porta ordinaria per la quale nella città s'entraua, non si facesse qualche trattato di ributtarli, subito senza tardar ponto gli andò con tutt'il resto, & ritrouato che molti s'affrettauano alla suga, parte ne sacciò fuori, & parte deponendo l'arme si gli secero prigioni, & alzati i ponti

Ingratitu dine quan to danno-D1 .

i ponti da quest'altro lato imprigiono tutti quelli de chi, a lui parue poter hauer sospetto, e poi scorse per tutto il castello, & poste le guardie a i luochi che gli paruero conueneuoli, lasciò il castellano nelli spassi a suo bell'agio, ilquale fu sourapreso subito da tanta paura & uergogna, ch'a pena doppò lungo tempo la si gli pote leuar dimente, è però uero come si dice, che niuno riceue tanto piacere in una cosa, che per quella non gli possi nascere qualche dispiacere. Ma fra tutte le passioni ch'hauea il castellano, la maggior era , il uedere & intendere che Pandolfo 🕏 suoi soldati si beffauano di lui, con grande allegrie. E in uero fra tutti i dolori, maggior dolor non trouarsi ne i cuori appaßionati, che il uedere ch'altri s'allegri de suoi dolori. Fu quest'impresa cosi d'improui- Cartelone so, che con tutto ciò ch'il castellano era suor'uscito, a pena se lo potea credere. Cost interuenne a Romani in Sicilia quando souraggiunti & colti d'improuiso da Cartellone Capitano de Carthaginesi con l'armata soi Roma sotto Lilibeo, furono messi in terra e in mare in gran pericolo, & prese ni. alcune naui de Romani & alcune abbrusciate, Cartellone uittorioso se ne parti lasciando Romani in tanta confusione, che con tutto ciò che sossero stati mal trattati, si marauigliauano come ciò sosse seguito . Ma in cambio poi essendo Luttatio Console Romano Capitano dell'armata, furono i Carthaginesi nel porto di Trapani d'improviso da Romani colti, done anchor loro di quella maniera perderono il porto di Trapani & quell'altri luoghi ch'erano intorno a Lilibeo, & tutte le naui se ne fuggirono al loro Capitano. Dipoi conoscendo Pandolfo che la possessione de i Castelli, & delle ricchezze, non è mai sicura, s'ella non si salua col mezzo dell'armi, hauendo fatto scrutinio delle farine, carne salate, legumi, oglio, legna, formento, & uino, trouò il castello assai ben proueduto, non manchandogli anche buonißimi pozzi d'acqua uiua, & uedendo le monitioni delle poluere, palle, & corde, salmitro, solfo, & legne, assai abondeuole, parue a tutti quei soldati di poter così star qual che mese senza bisogno d'altri, facendosi buona guarda, quellanotte altro non sifece, saluo che con un tiro d'artigliaria s'auisò il Signore, il quale a tempo conueniente, gli radoppiò i soldati, & poi cominciò far grosso essercito, per uenir contra essa città, la quale subito che uide la presa del castello, cominciò a unire soldati anch'ella, & con larghi sosi & trincere fianchate, serrare il castello, suori, & anchora che Pandolfo non mancasse di salutarli, con qualche moschettate, non puote però impedirli che non finissero l'opra incominciata, perche gridando tutt'il popolo la solita libertà, & in la rimembranza delle patite

Cartagine d'improui

iiu

shoneste molestano l'huomo d'honore.

ingiurie dal Signore, corsero a queste fatiche insino le donne, & fanculli, i quali piu crudel guerra faceuano colle lingue che i soldati con le Parole di- lor armi. Queste cose premeuano assai a i soldati di Pandolfo, dicendo ch'un'huomo d'honore sempre piu si duole delle parole dishoneste, che non farebbe s'ogni gratia bonesta gli fosse negata, & gli pareua che quest'ingiuria gli fosse piu tosto nuntiata da parte de gli buomini, che nata dalle donne & fanciulli se ben gli era altrimenti detta, pur la speranza della uendetta per l'auenimento del soccorso aspettato, gli faceua stare col sopporto di queste inguirie. Al fine giunse l'essercito del Signore, de hauendo mandato un castellano in luogo di Pandolfo, egli usci contra la città, la qual'hauendo un riuellino da una porta antico, distante per un tiro di mano dalle mura, Pandolfo senz'altro dimorare con una parte de i soldati u'entrò, & d'improuiso lo prese, & con gabioni & trincere lo riduse in tal fortezza la seguente notte (però con contrasto grandisimo, & mortalità de soldati, de l'una & l'altra parte) che si poteua combattere & difender beniß mo, & per questa uia impedi quelli della città che non poteano piu per questa porta uscire, Pandolfo ch'in questa fatione hauea perduto molti soldati, incontinente gli fece sepelire, & di maniera. che non si uidero a pena morti, & nel seguente mattino bauendo fatto intendere a gli huomini della città che mandassero a pigliare i corpi de fuor 'oldati, altrimenti che gli bauria dati a cani, cosi ottenuta la sicurezza per questo fatto, gli fecero condur dentro, & uedendoli i cittadini in cost gran numero, tutta quella città s'empi di gran spauento, come a punto Pandolfo s'imaginò & a quest'effetto gli hauea domandati, & poco ui mancò che'l popolo albora non corresse ad aprirli le porte per non cadere in tal sciagura, & tanto piu perche erano gia privi d'un'altra porta ch'appresso il castello uscina, perche essendo frequentata da moschettate dal castello che gli era uicino & prosimo, & temendo loro di qualche stratagema, non s'attentauano seruirsene a tal che essendo ri-Stretti una sol porta gli restaua, & hauendo Pandolfo posto l'esfercito fra quella & il castello, & piantato anchor l'artigliaria incominciò sar una grossa batteria, & non potendo quelli della città ripararsi di dentro, perche il castello gli togliena le difese, deliberorno arrendersi, per che mandarono Ambasciatori fuori, i quali s'offersero prestar obidienza & tributo al Signore, se inlibertà & ne i gouerni loro volea lasciare la republica loro, Pandolfo che conobbe che costoro uoleuano temporeggiare, gli disse che si contentaua di ciò che uoleuano, ma che per sicurezza uolea alcuni de i primi della città obligati, del che loro si contentarono,

tarono, & fattogli uenire tutti gli ritenne prigioni & misse in un subito all'ordine le genti per dar l'assalto, intesamella città la prigionia de i fuoi, gli furono senz'altre conditioni aperte le porte, & entrati i soldati, temendo Pandolfo che la città non fosse posta a sacco, & nascesse disordini, albora per confirmare gli animi de cittadini, essendo che nelle guerre di piccioli momenti gran casi alle uolte interuengono, comisse con bandi, pena a soldati che non facessero nelle robbe & nella città molestia ad alcuno, & hauendo leuato a tutti l'arme, & priuata la communità de i renditi, scacciati i seditiost, & fatto impiccare alcuni impregionati, co altri meritenoli, restitud la città al Signore molto humiliata, la qual riceuuta non scordeuole de i passati tempi, conoscendo ch'una urta honesta, quanto pru si uede, tanto più uiene honorata, non più come tiranno, ma come buon Principe, uisse sempre mai con la città sua. Admost de la compando orgando orbangia en

## ERRORE.



'ERROR di questi fu, che il Signore condotto dalla tirannide & dalla cupidità del denaro, tanto desiderò, che col desiderio suo perde il desiderato, perche se ben le ricchezze per l'ordinario si desiderano per l'honore, perche l'honore da riputatione, non si deue però così dishon oracamente angariare i sudditi, che per uolere acquistare a se stesso si cagiona la perdita d'ogni suo buon I nome, col resto insieme. Et doue prima non uoleua il Signore

Ricchezze come deb bono effer desiderate.

usar misericordia alcuna, fu astretto come su rouinato, ad esser misericordioso, perche quelli sono rouinati per l'impietà regularmente, imparano per necessità essere pietosi. Error su ancho del lasciuo castellano, il quale per uiuere piu lungo tempo, si diede a i spassi, per il cui mezzo si acquistò con perdita di quanto hauca, quasi la morte, & non fu merauiglia, perche appresso d'uno otioso, piu si consuma che non si acquista. Ma maggior error fu quello dei cittadini, i quali uedendo il progresso di Pandolfo incaminato alla rouina sua, furono pertinaci di maniera, che stettero sino all'ultimo a conoscere l'error suo, & uolendosi poi prouedere per temporeggiarsi con topertura d'ambasciaria, caderono nella insperata presa. Et perche nissuno etanto potente & forte, che dalle nouità della cofa non resti con spauento perturbato, non potero poi relistere, il che su cagione che si rendessero, dando fine alla uittoria di Pandolfo. Però ben disse Scipione alli Ambascatori d'Antioco, ch'in suo nome Detto di ricercarono la pace doppo ch'hebbe l'effercito de Romani in sua prouincia. 1d prius Scipione factum oportuit quando frenum, & sessorem accepisti. Volendo inferire che poco obligo ha il Capitano a chi si rende quando è preso.

IL FINE DELLA VNDECIMA IMPRESA.

e breuer to lungo rento lervico un simos orante, cir ciquis

### IMPRESA DVODECIMA.

CHE LE GRANDEZZE FONDATE SOLAMENTE nel fauor de Principi, son deboli.



#### M R



N Q V E S T A duodecima Impresa, fra l'altre c'insegna l'Autore quanto siano deboli le grande Xxe fondate ne i fauori de i Signori, & che al piu delle uolte un buon soldato in premio del ben seruire uiene guiderdonato con le persecutioni del suo Signore, & che paia cosa naturale pagar i benefit i con ingratitudine con l'effempio di Scipione, percioche bisogna a far bene che con la patienza si uincano

le disgratia. Et come Alessandro Magno è bisognò serrar & aprire le orecchie a tempi. Et che al fine gli huomini cattini son quelli che conducono il suo Principe in ponertà. Et che per un sdegno , nascono di gran rouine , con l'essempio di Massinissa & della Etoli. C'infegna anchora che le corruttioni che si sanno in quelli che guardano le città, portano utile alla presa d'essa città & altri. Et come nell'aversità non si debba mostrare viltà d'animo, ne leggere Zza. Et con un Stratagema di unicer una guerra con lo inundare le campagne intorno al luoco forte & affediato, con l'essempio di Quinto Mettello in Spagna, & uno stratagema di Publio Seruilio circa il ridurre un'essercito al rendersi per il patir della sete . Ci auertisce che , anche si debba stimar ogn'uno , & che alle nolte si cerca rouinar uno & molte nolte si rinolta la rouina, col detto di Domitio Afro in proposito d'uno inorato, & molt altre cose curiose, & morali, & con sentenZe & altre cose militari, degne d'effer uedute .



OMB alcuna uolta per essempio si uede ch'un buon soldato in premio del ben seruire, uien dal suo Signore con persecutioni guiderdonato, ò che a persuasione delli Emuli questo gli auenga, ouero sia costume de i Signori di cosi fare, ò che sia cosa ordinaria il pagar i benefity con ingratitudine come nelli scritti antichi si legge, che scipione su di simil

Scipione, ingratitu dine dal popolo

pagato di moneta anch'egli pagato, perche doppò tante egregie imprese satte in seruitio del popolo Romano, uenuto in dubio ch'egli hauesse mutatoopnione contra la plebe, dalla quale si diceua hauer riceuuto molti benefi Romano, ti, una notte fu strangolato da alcuni mascharati, essendo anchor di piu giudicato indegno di publica sepoltura & pompa funebre doppò che era spenta nel detto popolo ogni carità di memoria de i meriti d'un tanto cittadino, ò come si sia. Cosi una uolta interuenne a Pandolfo Delfino, il quale hauendo lungo tempo servito un Signor grande, & acquistatoli con langa guerra & gran pericoli di buone città, & castella per augumento dello stato suo , uolendo riposarsi , al fine lo prese il Signore a mal uolere, & con persecutioni segrete, a cercar uie per le quali hauesse giu-Sta cagione d'offenderlo. En quante volte era Pandolfo honorato da alcuni con sherrettate & inclinate magnifice, che uolentieri l'hauriano ucduto rounato, & questi tali quanto piu in publico l'honoravano meritamente stanto maggiormente l'infamanano a torto in segreto, Pandolfo che uide non poter se non con gran danno & pericolo della uita durare alle infidie che si gli preparauano, es parendogli esser in esilio, e ben si potea dire in esilio, perche iui è l'esilio de uirtuosi, doue la uirtu non e aprezzata, perciò si ritirò con licenza del Signore a certi suoi castelli, è quali per dimostrare ch'egli nolea finir sua vita, a suo servitto, Shauca sotto dominio del Signore con gran satica acquistati, & ini si toller ana in queste afflittioni come meglio potea, sperando che col tempo douessero passar questi maligni instussi, & certo coloro che sono caduti in qualche disgratia, se la sopportano con sorte & gagliardo animo, le piu uolte cambiano la fua cattiua fortuna in miglior Stato. Ma subito ch'egli fu fuori di corte, non ui mandarono secondo il costume d'esse corte persone, le quali appresso il Signore machinassero di leuargli la uita, es di Stimolar giorni & notte il commune padrone a sua rouma. Et hauendo hauuto raguaglio che il Signor si adheriua assai, a chiunque mal gli uolesse, non raccordandosi che come immitatore del Magno Alessandro douea tenere ancher lui all'ascoltare i mali relatori una orecchia serrata, perche quella si conseruasse a Pandolfo per udire le sue disen- Stratagem sioni, fece il contrario, anzi il forsenato ingombrato dalle prosperità passate che per mezzo di Pandolfo si godea, non hebbe alla mente, che gliar un quanto piu le auersità mantengono l'infortunato, tanto piu condanna la prosperità colui, che si pretende felice, di modo ch'egli istesso suscitan do querele contra di Pandolfo, cercaua di porlo inprigione, & difarlo morire, perciò Pandolfo conobbe di quanta forza fossero gli stimoli appresso d'un Signore contra d'alcuno, ma non conobbe gia il Signore che un Principe non incorre maggior pericolo di rouinarsi, che per quello de l'ingratitudine, auenga che non gli fosse cosa nuoua, che Bruto il quale anchora che sosse amato & benefitiato da Cesare, essendo stato Stimolato poi da altri su capo della congiura contra di esso Cesare, & insieme con Cassio & altri l'amazzò, per tanto Pandolso pensò, esser espediente prender partito a i casi suoi, per non cadere ne i lacci de i detrattori & huomini maligni, i quali al fine sono quelli che'l Principe

ma per pi-Caftello.

fuo conducono in pouerta, come finalmente questi condustero il Signor suo, il quale per l'ignoranza de i disegni de i servidori, perde se stesso. E qual maggior perdita si puo fare che perder se stesse? Niuna inuero si può trouar maggior di questa. Et ciò gli auenne, perche hauendo inteso l'antico nem so del Signore & uicino del suo stato la disdetta che fra il Signore & Pandolfo s'era interposta, su dal detto Signore nicino offerta a Pandolfo la gratia sua & co la metà del suo stato s'egli a persecutione del detto suo Signore con lui si contentana uentre. Venutagli adunque l'occasione, Pandolfo che lo stato & la persona sua hauea sulla billancia, perdubio di peggio, & per non patire a torto effer oltraggiato, prese la conditione del Signor uicino, tenendo difermo che non possendo difendersi contra di più assai potente Signor di lui, bisognana accostarsia chi lo potema difendere & che se per il picciol stato suo, la pouertà. & il poco fauore, fosse stato a se stesso noioso, assai piu saria stato al suo Signor predetto d'alto Stato, restando a questo servitio sospettoso in ogni picciola occasione, & subito cerco prouedere alle cose sue & lasciò grossa guardia in uno de suoi castelli assai forte di mura, il quale a principio per sua habitatione s'haueua eletto nel riposo & si partisdegnato non meno di quello che si trono Massinissa contra Carthaginesi, quando gli fu leuata Sophonisba fua moglie, ond egli fi colligò con Roma Sdegno co ni a fauore de quali sece di grand'imprese, per sdegno che preso hauea, del poco rispetto usatogli, & non è maraviglia ch'un sdegno causi de simili disordini, essendo che ancho gli Et:oli essento con Romani in lega, molti disor parendogli che nella guerra di Filippo Macedone, fossero stati da loro sprezzati, tanto sdegno entrò ne gli animi loro, che non solo chiamaro. Etoli per- no Antioco in aiuto suo contra Romani, ma deliberorno fare, & patire ogni cosa per sar grossa guerra contra essi Romani : Pandolfo non hebbe tra i Roma cosi tosto i piedi fuori del castello, che dal suo Signore su giudicato rubello, & contra di lui furono tutti i popoli di comandamento del Signor suo ruoltati. Ma maledetto sia colui, che per amico si glifacesse, c'hauesse mai hauuto ardire di ragionar una parola in fauor suo. Anzi doue egli piu speraua, fu peggio trattato sacendo similitudine di loro a quello che suol dirsi del mare, che quando è piu quieto, da segno di maggior fortuna, & il Signore in persona doppò c'hebbe unito un grosso essercito s'accostò al castello di Pandolfo però guardato come u'ho detto, ma non gli stette guari c'hauendo egli imparato corrompe, le guardie, dalle passate imprese, Pandolfo usò contra di lui, l'arme ch'egli gia gli hauea insegnato. Però con larghe promesse fece che dall'insedel castellano gli fu dato

ceputo da l'huomo lo induce a dini.

che si mouessero co ni.

fu dato il castello nelle mani . Hor nedendosi Pandolfo dalla fortuna cost aspramente battuto, & in un subito prinato della gratia del detto Signore, & del castello del quale con gran fatica s'hauea al suo servitio acquistato, per non mostrar uiltà, ne leggierezza alcuna d'animo il che non fu mai nel Caualiero in quest'anersità, deliberò non restare senza uendetta, & con l'aiuto del nouello Signore pose insieme con gran prestez-Za, un debole essercito di soldati a piede, non potendo per carestia di tempo bauer caualleria & andò per acquistar il suo perduto castello, doue anchor il Signore per più comodità della guerra s'era ridotto ad habitare, ma non si tosto s'appresentaro gli esferciti l'uno all'altro, che la caualleria del nemico la quale alhora gli fu assai superiore, si di numero de soldati & di sito, come di prestezza & prontezza d'animo, sece un grande sforzo contra questi nouelli soldati, & se non che Pandolfo uedutosi inseriore, si retiro in un colle, luoco nel quale i caualli non ui poteuano tanto , saria stata questa l'ultima proua de suoi giorni . Però conoscendo che per la quantità della caualleria ch'il nemico hauea, non potea fare molto buona impresa rispetto al sito assai comodo al corso de caualli in larghi piani & colli bassi & domestici per la maggior parte, si auerti di uno ispediente per sinir tutta la guerra in un giorno senza perdita de suoi, in questo modo. Il castello di che ui ragiono anchor che sosse appresso a certi colli in luoco ameno: era pero in una ualletta nella quale era da colli d'intorno intorno da natura serrato , appresso la quale un fiume grande scorreua, & in quella ualleta ogni notte tutto l'essercito nemico sicuramente si allogana al gouerno poi la canalleria, non usciua se non a danni dell'altro essercito: Pandolfo a cui per lunga pratica del sito, quanto si potea fare, & preualersi del castello & suo territorio gli era palese, una notte con piu segretezza fosse possibile si parti dalli alloggiamenti, con gran numero di guastatori & soldati, & andò alla lunga del fiume di sopra, & non lontano piu che due ò tre miglia, hauendo ritrouato i caui gia fatti al solito per condur l'acque ad uso delle campagnie, & ancho luogo al proposito per il bisogno suo, fece fare altri gran foßi & caui, per i quali diuerti una gran parte del fiume & lo condusse per uie le quali alla ualleta del castello discendeuano, & cio su fatto con tanta prestezza ch'auanti che si fossero i nemici di ciò aneduti. hebbero l'acque adosso. Pandolso ui lasciò buona guardia, & ritornò allo essercito qual condusse uicino al castello in certi colli piu emi nenti, che dalla caualleria non poteua esser cosi facilmente trauagliato acciò fosse ad ogni bisogno pronto a ressistere contra gli nemici che dalle

prossime inundationi si uolessero ritirare : & in un instante sopra uenuta la notte con una gran furia d'acque, prima che s'accorgessero i nemici come cost inondati fossero maraugliatosi della subita quantità dell'acque, & non sapendo onde questo auenisse, ne potendo prendere partito a i casi loro per la notte, temendo anche di cadere nell'imboscate de suoi nemici, & essendo certi per quanto pensauano questa cosa altro non essere che nuoua inventione di Pandolfo alla vittoria contra di loro, cominciarono senza ordine a poco a poco riturarsi suggendo l'asque, quasi nel modo che fecero inemici di Quinto Metello in Spayag, quando con una fubita inundatione che gli cacciò Q uinto Metello nelli alloggiamenti con la diversione d'un fiume, volendo eglino suggire, surono tutti amazzati. Il che uedendo Pandolfo come non ancho fatio del da ino de nemici, & mento co pieno di gran sdegno contra di loro, & secondo l'ordinario perche non si troua cosi crudel nemico al mindo quanto è il seruidor mal contento con tra il suo padrone, quanti si sbandauano e si ritirauano senza ordine tanti faceua amazzare saluo quelli che raccomandandosi (secondo si ritiranano) erano accettati prigioni da soldati, che stanano alli aguati & ai passi, a tal che in quell istessa notte, & ne i doi giorni seguenti, fu inundata tutta la ualle, col castello, & fu roninato tutto quell'esfercito, il qual hebbe affai più da bere da Pandolfo che non diede sete Publio Seruilio a i soldati d'Isaria castello, quando levatogli il sume, per il quale si conduceuano le acque per uso del castello, morendo di sete si refero a Publio, & la fortuna che prima al Signor nemico mostrò quanto bauea di buono, non mancò del solito suo, perche per un poco l'accarezò, & di poi gli tese i lacci per traboccarlo, & perciò si fa nero quel detto, che diciamo noi che la gran prosperità in questa uita su sempre messaggiera di qualche grave disdetta, come su in questo fatto. Pur il nemico Signore dall'acque & dall'effercito di Pandolfo circondato, se ben s'ascose da gli occhi de gli huomini, fingendo hauer giusta querela col suo servidore, non s'ascose però da gli occhi di Dio, scrutatore de i cuori, perche Dio lo condusse a restar prizione nel luoco che per sua sicurezza & libertà hauea eletto in danno di Pandolfo & non solamente su sforzato restituirli il suo, ma pauroso della morte, restituì anchora tutto quello, ch'al nouello Signore per suo mezzo tolte gli hauea, & così liberato

> Pandolfo da lui, godette sua uita in pace col secondo suo Signore, col quale non pensò gia mai come prima esser mal guiderdonato perche il no-

me suo, ha uirtu di far beato chi gli sara fedele.

Quinto Metello cacciò i ni mici dello alloggial'acqua.

#### for Chilling Huldie con Pollemple di College on our motera di Setzione con il poco d'afficem-EROR E



'ERROR del Signore fu, che uolendo come alcuni sogliono dare a Pandolfo sodisfatione con ingratitudine de i benefitij da lui riceuuti, perche per la lor grandezza si diffidaua con i meriti poterlo sodisfare, ingrato come dico del ben seruire, uosse persegui tarlo, non pensando potesse essere perseguitato da esso Pandolfo con quell'arme che egli, & altri per Pandolfo per leguitato hauea & non douendo porre a rischio la riputatione per lui acquistata,

come se col sperare di leuar a Pandolfo il suo, fosse stato certo & sicuro di non perdere alcuna cosa, uosse perse uerare in maggior errore, perche uedendo con fassi consigli che prefi hauea, hauere guadagnato quello di Pandolfo fi fece da fe stesso come il uer mo da la seta prigione in quello, & a suo mal grado il Signore gli lo restitui col resto che per lui guadagnato hauea, & la ragione fu, che dalla giustina di questa guerra, si derino questa giusta nittoria, & di quanto guadagno resto al Signore, gli rimase il segno dall'ingratitudine. Donde si potea improperare a questo Signore quello che Domitio Afro disse a quello ingrato, il quale per non esser astretto renderli gratie del riceunto benefitio, quanto potena lo fuggina. Ma tolto un giorno da Domitio, gli Detto di disse. Amas ne amplius me, quod te non suds? Scoprendoli con questa coperta l'in gra. Domitio utudine sua che al fuggirlo manifestamente dimostraua.

IL FINE DELLA DVODECIMA IMPRESA.

## IMPRESA DECIMATERZA.

CHELAFORTVNA DAVN SAVIO CAPITAno non si deue tentare, senon nella necessità.





N QVESTA decimaterZa Impresa fra l'altre, ci insegna l'Autore che non si può sar fondamento in cosa che si disegna per gli impedimenti che s'interpongono, & che non si debba tentar la fortuna saluo che nelle necessità, & doue non si possi far di manco. Et che in ogni caso egliè assai meglio tentar la sortuna col combattere, per disendersi, che non la tentando patire una rouina uergognosa,

con l'essempio d'Aderbale Carthaginese. Et che'l ualersi de i siti de i paesi porta gran giouamento nella guerra, con un stratagema di tirarfi adietro i nemici fuggendo, perche nel ritorno si gli possi leuar la Strada. Ammonendoci a non si lasciare i nemici doppo le spalle con l'essempio di Cesare: & con un stratagema fingendo fuggire di tivarsi dietro l'immico & opprimerlo con l'imboscate con l'essempio di Lucio Scipione & che non è cosa piu sacile da essequirsi che quella che'l memico Sima non douersi tentare per l'auersario: & che sempre si deue lasciar debita guardia alle cose sue

per schifare l'insidie con l'essempio di Cesare & con un detto di Scipione con il poco d'affai combattere. Et con molt'altre cose curiose & morali, & con sentenze & altre cose militari degne d'esser uedute.



CORRENDO alcuni Corfari Moreschi a i danni de christiani in Italia, capitarono per sorte ad un uillaggio grande, che non molto lontano dal lito del mare, anticamente fu in Puglia fabricato, ma prima che fossero smontati, furono in mare da paesani dalla lunga scoperti, tutti spauentenoli del futuro danno de i corsari, ad altro non atten-

deuano (come accade) che a saluare le lor persone, essendo che al gouernare i figliuoli & la famiglia sia solo uffitio del proprio padrone, Pandolfo Delfino che era giunto al giorno auanti a detto uillaggio, essen do alquanto in disposto, non cosi tosto hauea disegnato partirsi, che sentendo i lamenti & pianti de gli habitanti, & delle meschinelle sanciulle, mosso a pietà, incominciò tramettersi fra di loro, & da speranza di salute a chiunque nolesse fare ciò, che da lui fosse stato imposto. Desiderosi adunque tutti i paesani di liberarsi dal timor grande che nei lor cuori allo scoprire de i corsariera entrato, ciascuno secondo il proposto di Pandolfo liberamente promesse essequire, perche assai meglio gli parue tentare, se la fortuna gli nolea fauorire in qualche cosa, che non la tentando ueder sopragiungersi adosso la rouina de i corsari, anzi più presto era da tentar la fortuna col combatter che con uergogna metters nelle mani de i Barbari infedeli, hauendo altro tanto fatto Aderbale Capitano de Carthaginesi quando tacitamente partito da Lilibeo, di della batta Sicilia & entrato nel porto di Trapani essendo stato sopragiunto da Apio glia, si libe Claudio Console Romano, deliberò benche fosse spauentato dalla non pensata uenuta de nemici, più tosto tentar la fortuna, & più presto prouare ogni cosa, che con uergogna lasciarsi assediar nel porto da Romani, però con grosso numero di naui gli andò adosso & con bell'ordine salito in alto nel golfo, s'apparechiò alla battaglia nella quale tanto ualorosamente le portò, che restò uincitore, & come quello che tutto hauea fatto con singolar prudenza & grandezza d'animo, meritò gran lode appresso nio, come de suoi superiori. Il medemo essempio si uide in Lucio Giunio Console Romano nella guerra di Sicilia, quando che hauendo ueduto l'inaspettata armata de nimici, riuoltandosi a i luochi piu sicuri si fermò, & deliberò piu tosto patire tutte le estremità che sopportare che l'essercito de Romani

Aderbale col tentar la fortuna rò da' Romani.

Lucio Giu Saluasse lo effercito Romano

Romani uenisse in possanza de nemici, il che ueduto da Carthelone Capitano Carthaginese, si parti per altre imprese. Pandolfo adunque comprendendo, che a pigliare quest'impresa, gli era mestiero adoprar l'in-Segno, & poi per sostenerla ingegno & forza insieme, se ne staua sospeso & con speranza di poco frutto, si per le deboli provisioni, come anche perchenon si deue mai incominciare, ne seguire cosa che non si possi conseguire. Nientedimeno da pratichi contadini della uilla hauuta instrutione del sito del paese, intese da lor medemi che dalla parte uerso il mare aman destra, gli erano boschi grandissimi & dall'altra una assai spatiosa & aperta campagna, che da quella parte tiraua un spatio di tre miglia Italiane, alla fine della quale si ritrouano colli & monti non di molt'altezza, per il che uedendo Pandolfo tuttauia per segni che i corsari s'appressanano al lito, prese quest'ordine per saluezza delli habitanti . Però comisse che tutti gli huomini atti a portar l'armi , caminassero con le lor miglior arme & caualli che poteano hauere alla uolta del bosco e cio facessero per piu segreta via sosse possibile, e quando sossero entrati nel bosco sen andassero appresso al lito, & gli ordinò che douessero portar con essi loro certi legni torti, i quali accesi dal fuoco si soleuano da molti di loro usar per lume della notte, & gli sece con una compositione ungere molto bene, accioche né con acqua, ne con oglio, ne ad altro modo, potessero i fuochi essere estinti, & gionti al luoco che parue a loro sicuro, stessero imboscati sin che uenuta l'occasione dell'uscire, potessero far quello che da Pandolfo fosse imposto . Dall'altra parte fece caminare le donne fanciulli & altre genti inerme, con le miglior robbe she poteano portar con sue persone, alla uolta del monte, di maniera che da corsari (che tuttania s'appressanano) poteano molto ben essere uedute desiderosi adunque i Mori( che da la lunga uedeano suggire la brigata) della sperata presaglia, spinsero i suoi legni a uuoga renduta & con ogni celerità possibile, al lito, & senza alcuno sospetto smontarono in terra & lasciata poca & debil guardia a i legni loro, si posero in camino con la maggior fretta che poterono, lasciandosi gli imboscati doppò le spalle & caminarono per la via del monte, per fare presaglia di quelle genti che vi sugiuano, il che non hauriano fatto se quello che sece Cesare in simil caso Celare cohauessero osseruato, quando, uolendo andar contra Pompeo, partito tra Popeo, che fu da Rauenna, prese Arimino, & andando piu auanti, facea guardare tutte le fortezze che si lasciaua di dietro assicurandosi sempre mico alcuda tutto ciò che dar gli potea impedimento doppò le spalle, & così i no dietro Barbari poco aueduti & senz'altro sospetto, ponendo ognisperanza nelle le spalle Seminary. Dell'Imprese Militari.

lor forze, seguirono quelli ch'al monte suggiuano, ma non però si tosto gli poterono giungere, che la piu parte di quelle donne & fanciulle condotte dalla paura non fossero con lungo passo ascesi al monte, pur non potendo fuggire l'impeto de i Mori, quasi tutti furono prigioni . Fra tan to pensandosi i Mori ritornare al uillaggio per porlo a sacco, conoscendo Pandolfo che non è cosa piu facile ad essequirsi che quella che gli nemici stimano che l suo auersario non hebbe ardire di tentare essendo auisato di passo in passo del progresso loro, dalle guardie che erano ascese sù i piu eminenti arbori del bosco fece, albora che su chiaro che gli Turchi erano ascesi al monte, uscire pun quietamente che si pote dal bosco, quelli ch'a cauallo si ritrouauano, i quali animosamente andarono per assaltare i legni moreschi, che con gran disio aspettauano le lor genti con la preda per ritornarsi in Barbaria. Però la guardia sua ch'anch' ella si trouò in terra, & che ude i caualli esser di poco numero, si attaccò (anchora che vicciola fosse) a battaglia con essi, & incominciata fra loro grossa baruffa, i paesani a passo a passo combattendo si ritirorno secondo gli hauea ordinato Pandolfo tanto apresso il bosco ( prima che i Mori se n'auedessero) che piu non poteuano tornar indietro senza pericolo, alhora il rest, delli imboscati usci, & andarono quei contadini alla uolta de i legni con arme, & uncini, per ritenerli, & con il fuoco ordinato ne i legni torti, crudelmente gli assalirono, donde che con poca perdita di loro parte de i legni abruciarono, & parte ne presero. Pandolfo che cinquant'huomini apresso di se hauea ritenuti, soccorse i caualli che malamente non uolendo fuggire si trouauano astretti da i Mori, & subito hauendo meso in fuga i nemici senza che di loro ne campasse persona, furono tutti amazzati. Veduta dai Mori che'l bottino conduceuano la sua sci igura da lontano, si come nelle picciole prosperità furono insolen ti, tanto piu timidi in questa mediocre auersita si dimostrarono, & lasciando la preda senza molestia, corsero per soccorso de suoi, ma a mezzo camino accortisti ch'erano abruciati, & depredati i legni se prima hebbero animo d'offendere, & difendersi, conoscendo non potersi saluare, & che se ben hauessero con forza uoluto farsi la strada, non saria ad ogni modo stato possibile scampare, essendo espressa pazia il promettersi quello che non si può schifare, mutarono consiglio, riprendendosi l'un Cesare co- l'altro del troppo suo ardire, & del poco auertimento c'haueano hauuto, a non lasciare debita guardia a i legni, il che hauriano fatto se gleti, co-me faluas. Seguito hauessero l'essempio di Cesare quando la seconda uolta passò se l'armata in Inghilterra con l'armata sua, perche essendo smontato, & uolendo

era gli In--

andar

andar a ritrouarsi nemici ch'alle selue s'erano ritirati, lasciò diece compagnie contrecento caualli alla guardia delle naui, facendo capo di quelle Quinto Tatio & egli poi caminò sicuramente alla designata satione. Et così essendo a i Mori cangiata la lor sorte, quelli che gia si credeuano hauer fatto presaglia, si trouarono da ogni parte circonvenuti, & insieme ristretti, perche le cose che mancano di consiglio, non si ponno Suardar con configlio, deliberorno pur che salua la usta gli fosse, rendersi a paesani, & cosi imputando tutto questo alla mala fortuna, fatti da loro i segni di pace, si diedero tutti per ischiaui a i paesani. Et essen dosi publicata per tutta la provincia quest'impresa, ciascuno lodava grandemente Pandolfo che tanto bene hauea condotto quest'impresa. Et che si potea agguagliare a Lutio Scipione, quando essendo per espugnare in Sardigna una di quelle città, fingendo fuggire & seguitato da i cittadini, credendosi eglino che fugisse da uero, egli dall'altro canto con un'imboscata assaltò la città, & la prese, anzi di piu l'anteponeuano a se una cit-Scipione dicendo che questa di Scipione su inganno satto con tempo pensato & fu la fuga finta, ma che quella di Pandolso su provisione repentina, & fu uera la fuga del popolo, doue maggior prudenza era necessaria, perciò non passarono molti giorni che a diuersi mercanti furono le prigioni & i legni uenduti per consiglio di Pandolfo & del prezzo, se ne cinse con forte mura un gran ricetto nella uilla, doue in

Lucio Scipione come piglias tà in Sardi

ogni caso le donne con le lor robbe & anchor loro insieme saluare si poteano, & cosi per l'auenire non hebbero timore piu mai d'insulto de corsari in quella uilla, nella quale per sempre uissero sicuri, & non fu poca fortuna la sua. che cosi in uilla adagio stessero con questa sicurezza. Et per memoria di chi gli diede uia di sua salute, auenga che gli nascesse per inuidia contra Sto fra alcuni del po

polo, lo fecero armato ritrarre in pittura nella piazza, con un motto che diceua. La uirtù a chi uuol ben oprar è degno essempio.

## ERRORE.



E R R O R di questi su, che i Barbari senza consideratione troppo facili surono al seguir chi suggiua, però quando si segue per luoghi sospetto si luemico, e bene preoccupare ogni cosa e i passi per non esser impedito nel colmo della uttoria. Ma maggior error str, che lasciando in paese esterno i legni con si debol guardia, non pensarono che potessero esser soprapresi da chi non creduto hauriano mai, & esser astretti a lasciare un tratto se, & ogni alera sua.

Risposta di Scipione a chi lo riprese che non hauea cobattuto co la propria persona.

cosa in mano delli nemici, & non poterono però quanto gli auenne ascriuere alla mala sorte, come sanno i poco accorti, ma si bene all'imprudenza sua, per il che i terrazzani uolendo sar memoria della uirtù dell'animo d'un Caualiero suo benefatore, secero ustitio proprio d'huomini uirtuosi. Auenga che àlcuni dicessero che aloro, c'haueuano combattuto era deutta la lode, & non a Pandolfo che col combatter non s'era posto a tanto rischio come loro della uita sua. Ma Pandolfo non altro risponden dogi che il detto di Scipione contra quelli che lo calumniauano, perche poco hauea con sua persona combattuto, gli disse. Imperatorem me mater, non bellatorem genuit. Cio è, mia ma ire m'ha generato Capitano, e non soldato & perche non seppero che rispondere s'acquetarono.

IL FINE DELLA DECIMATERZA IMPRESA.

## IMPRESA DECIMAQVARTA.

COMESITOSSAIMPEDIRITASSI ADVNO.



#### SOMMARIO.



N Q Y E S T A decimaquarta Impresa c'insegna l'Autore le provisioni per impedir il passo ad uno essercito, con l'essempio di Cesare, & che si debbano suggire le sationi ne i paesi & passi stretti mal atti ad ordinar le battaglie. Et che ogni suno Capitano deue piu tosto sosser l'impeto de suoi nemici che assaltar gagliardamente, & massimamente ne i luoghi pericolosi a i disordini. Et ci avertisce

che si deue hauere risquardo a non porre arischio della sorte un effercito, nel quale consiste la somma di tutta la guerra, ne meno si deue porre la salute del suo signore in discretione della fortuna in una sol battaglia, con l'essempio d'Ottauiano Crasso di Metello compagni. Et uno auertimen to di occupare i colli che possino offender l'esservito quando sossero presi da altri, con l'essempio di Cornelso Cosso de Publio Decio Tribuno contra Sanniti, con un stratagema di porre a rischio una parte per auantaggiare l'altra de soldati nel passar d'un sume. Accompagnato con l'essempio

di Hierone

di Hierone Syracusano, & ci dimostra anchora che si deue guardare a non tirarsi la guerra in cafa perche doue la si fa ui si fala rouina de i popoli . Et che colui che rimane spogliato d'un sito patisce incomodo assai nelle guerre, con un stratagema di passar un siume guardato da nemici, 😅 che i foldati poco pratichi accompagnati con li esperti fanno anchora loro la sua fatione al tempo Suo, auertendoci come il Capitano debba seguir il disegno del patrone auchora che gli ue nghe comodo d'altre imprese col detto di Salomone sopra l'anaritia, & con altre cose curiose & morali, & sentenze & altre cose militari degne d'esser uedute.



VIENE diraro quando si disegna, e s'incamina una cosa, se non è ben piu che segreta, che la si possi mai condurre al suo fine senza intoppo, & di queste cose se ne ueggono a mille & mille ogni giorno essempi, perche non ui è a tempi nostri, come non èmanco stato ne i tempi passati, co a cosi sicura, che quando piu la si tiene franca ch'ella

non portiseco qualche ecclipse, oh impres: infelici di questo mondo, doppo che non hauete fondamento fermo in uoi , & sete cosi sottoposte all'impedimenti di ciascuno, in sarei per uscire suor di me, se ui pensassi molto, ma mi consolo doppò che uezgo questa infelicità esser sparsa non solo nelle picciole, ma nelle grandi similmente & era per traboccare colla mente se non m'accorgeua, che poco gli mancò che Pandolfo Delfino anchora lui non restasse in una simile infelicità perpetua, nel tempo ch'egli si ritroud con l'essercito a pie de i monti di Sauoia per passar con quello in Lombardia in seruitio del Signor suo , donde che hauendo hauuta comissione d'incaminarsi con maggior fretta fosse possibile, il Duca di Sauoia gli mandò in contro per impedirli il passo uerso il Canauese, un grosissimo esercito, pensando che douesse andar per quella uia, & tutti i paßi, luochi, terre & castella che su'l Pò in suo potere si ritrouauano; fece anchora da soldati & da paesani con buona cura guardare, con commissione che nel passare del Pò siume maggiore ch'in Italia sia, si pò siume sacesse ogni sforzo ò di romper l'essercito di Pandolfo ò di vietargli il maggiore passo, perche piu auanti andare non potesse, imazinandosi sorse di leuarli la uia dell'andare al suo camino come sece Cesare alli Suizzeri, quando bauendo deliberato andare contra Francesi secondo il suo dissegno per la sia di Genoua piu facile a loro che per la ma di Borgogna, per la quale i passi erano troppo stretti, Cesare a grandisime giornate gionto a Genona la prima cosa che sece adunò tutti quei soldati che poto sare & sece tagliar il ponte che si distendea da questa cuttà sin dentro i termini del paese de suizzeri, per il che & per altri rimedi, sece ritenuti glim-Dell'Imprese Militari.

mici che non passarono per quel paese, & cosi gli su bisogno pronedersi. d'altra strada. Ma non cosi successe il pensiero al Signor Duca. Et come si sa dalla città di Turino in su il Pò senza nauiglio agiatamente. in molti luochi si passa il siume a guazzo. Et pensando Pandolfo esser piu ispediente pasar a guazzo, che con pontinelle terre nemiche, fatti molti dißegni di paßare, hor qui, hor li, per uariare la mente de paesant, & de soldati Piemontesi, al fine anchora che i passi fossero difficili & stretti, & che si douessero suggire a tutta forza perchemal atti sono a poteruisi ordinare le battaglie, si rissolse Pandolso passar il siume per lo stimolo ch'egli si senti del suo signore. Però sempre con animo di non lasciare con ramarico a suoi nemici quello che di gia con gran sudore s'hauer acquistato, perche non volea tentar la fortuna, se non nelle necessità & doue non bauesse possuto far di manco, per non cadere in qualche dishonore, & accostatosi con l'essercito al siume si gli scoperse. all'incontro un grand'affronto di soldati & de paesani nemici su certe colline & monti che sono a canto il fiume, quali stauano aspettando che Pandolfo paßaße, credendosi dall'alto delle colline & monti fare impetuosa, & auantaggiosa battaglia, & di spogliarlo con suoi soldati, il che facilmente potea riuscire, rispetto alla qualità del sito & incomodo del paßar il fiume, dall'altro canto l'eßercito che su'l Canauese hauea unito il Signor, Duca fu egli anchora contra di lui inuiato a longo camino, a tal che Pandolfo si ritrouaua ridotto a mal partito, & gia le squadre nemiche, amiche del guadagno baueuano delle robbe di lui & de suoi soldati fatto disegni grandi, a guisa di colui che uende la pelle dell'orso, prima che l'habbia preso. Et perche ogni sauio Capitano piu tosto. deue sostener l'impeto de suoi nemici, che assaltar gagliardamente & con furore, & masimamente ne i luochi pericolosi, non poteua Pandolfo se non star molto ritenuto, però senza battaglia desideraua condur l'essercito suo, doue era dal suo Signor mandato, onde si rendea difficile. nel dubio della somma di tutta l'impresa (la quale nel suo esercito consisteua) allhora porlo a rischio della mala sorte, anchor ch'egli sperasse di uincere, perche per uirtu, & per numero di genti erano i suoi soldati. superiori, nondimeno egli temeua porre la salute del Signore, & del Ottaviano disegno suo a discretione della fortuna in una sol battaglia, come posero: pche fug- Ottaviano, Crasso & Metello, quando erano con l'esercito all'opposito #: Cecina, Carbonio, & Sertorio (ul monte Albano, doue fuggirono il combattere per una simile cagione. Tuttauia Pandolfo temendo esser. colto in mezzo, & nel paßar eßere molto dannificato da quelli che sta-

gisse di combatter contra Sertorio.

nano [n

wano su l'altezza delle colline, & che qualche simfiro caso in questo camino s'interponesse alla sua comissione, perche la fortuna attende di continuo porre qualche cosa di male, fra i preclari fatti delli huomini, prima tentò Pandolfo di ritornar adietro, acciò che i paesani & soldati che occupauano le colline uolendo seguire passassero il siume, ma non la uolsero mai intendere. Et perche sapeua di quanto danno sosse l'esser una collina in simil termine in mano de i nemici, & che per l'occupatione di uno sito simile si uince & perde molte uolte una guerra, come l'essempio lo dimostra quando essendo l'esercito de Romani condotto da Cornelio Cosso Console contra Sanniti essendo oppreso da i nemici in un luogo molto incomodo & iniquo, subito Publio Decio, Tribuno conoscendo la roui- Publio De na di quell'esercito, consigliò il Console ad occupare un colle prossimo a cio Tribul'uno & l'altro campo, il qual quando fu preso da Decio albora conob- no, come bero i Sanniti il loro errore, donde che lasciando il Console andarono alla uolta della collina & di questa maniera si saluò quell'esercito, perche partitosi il Console per piu comodo luoco senza offesa di notte, si parti poi Publio Decio senza danno anchor lui. Et cosi per quella collina l'un & l'altro fu saluo, & Sanniti rimasero delusi. Per tanto temendo Pandolfo farli un groffo disordine nelle sue genti, caso che sosse passato per l'impeto che gli saria uenuto dal monte nel passare il fiume, & pur uedendo che al fine era bisogno risoluersi, pigliò tutti i bagaglieri paggi & servitori de soldati del campo, & la maggior parte di loro fece armare d'elmetti, spallazzi, & lanze, & a quelli accompagnò circa ducento armati alla leggiera con un'archibusiero a ciascuno in groppa, acciò che desiderosi gli nemici di fare bottino, potessero uenendo dall'alta, disordinarsi & dar a Pandolfo agio ò di uincer, ò di passare, & espedirsi al suo camino, ouero lasciandogli passare fossero causa di dare alcun ainto al resto c'hanea da passare, ouero almeno per la perdita di questi Stratagesi saluasse il rimanente che passato potesse andar al suo uiaggio, seruendosi del Stratagema di Hierone Capitano de Syracusani il quale hauendo condotto l'esercito suo contra Barbari che occupanano Messina, hauendo esporre al ordinate le squadre ritenne seco quella parte che gli parue, & singendo che per altra parte uolea assaltare gli nemici, lasciò i soldati di poco ualore, cogliere in mezzo, & mentre che quelli furono combattuti, per altra uia, con tutti i suoi saluo andò nella città, & cosi quelli inuiati bole, per Passarono il siume senza molestia, come hauea pensato il Caualiero. Gli nemici che di poco ualore gli stimarono, scendendo il monte, luoco a loro molto comodo, gli assalirono con maggior impeto & suror che si

saluasse lo efercito Romano contra i Sanniti.

madi Hie rone Syracusano nel nemico la parte del fuo esercito piu deuincerlo con l'altra piu gagliar da.

potesse gia mai. Ma quelle genti che altri huomini & altri soldati haneano neduto in fronte animosamente se gli opposero, & combattendo se difendeuano & gli inesperti non hauendo il soccorso lontano eshortati dalli ucterani, faceuano tal proua dise, ch'allhora per i migliori soldati uecchi d'Italia sariano stati giudicati. Pandolfo hauendo ueduto il mon te libero, & la baruffa attaccata, a un tratto passò il fiume a guazzo contutti quelli, che a canallo & sulle groppe montar poteano, & parimente parte di quelli che restarono a piede di sua commissione lo seguirono, & tutti a un tempo hauendo lasciato il compimento dell'esercito alla guardia dell'altra ripa del fiume, per scortare quelli che fossero occupati nel combattere oltra il fiume co i nemici, temendo che i soldati Ducali non gli uenißero alla coda, aßaltarono i nemici, qualisenza dubio hauriano soperchiati quei primi soldati, de i quali gia n'erano morti & spogliati parte, se nongli foße gionto il soccorso, la onde i nemici lassando i primi, fecero testa contra i secondi, & non potendo all'ordinato combattere dell'esercito di Pandolfo resistere, furono constretti porre nel ta in casa suggir ognisua speranza, ma non molto lontani suggirono, perche la canalleria n'amazzo la maggior parte di loro, e in uero saria stato meglio per loro a non tirarfi questa guerra in casa, perche per l'ordinario doue ella si fa uni è la rouina de i popoli. Poscia Pandolso in un momento raccolse tutt'il campo insieme, con quelli che rimasero oltra'l fiume. Et lasciati i lamenti delle mogli & delle fanciulle, ch'i lor padri, mariti, & fratelli morti piangeuano, & che con minore patienza sopportauano i lor dolori, che non hebbero i suoi mariti dubio d'andare quast nolontarosamente alla morte, s'incaminò allegramente al suo niaggio, dico con piu celerità ch'egli pote senz'impedimento.

propria quanto fia dannosa.

1000

## ERRORE.



ERROR di questi fu, che piu tosto i paesani configliati dal desiderio della preda & dal uincere, il che è comune a tutti ghi huomini, che da l'ordine di combattere, non attesero (come era necessario) usar alcuni mezza per i quali la uittoria s'acquista, anzi mostrorno a l'uno, & a l'altro disseruendo, poco seruigio fare al suo Signore, ma maggior fu il suo errore, che senza auertimento adescati nella parte del campo inerme, più tosto toleror-

no morire con danno suo & del Signore suggendo nel fine obbrobriosamente, che nel passar del fiume, al principio, resistere ai nemici, come doueano. Ma la moltitudine de simili, che sempre prepone l'utile a l'honore, non su tanto considerata, he uirtuolamente in quest'atto potesse oprar contra quelli di Pandolfo le cui spoglie (anchor

(anchror che non fosse cosa degna da diuidersi se non era finita la guerra) haucano però per se pazzamente diuise, & cosi sa ciascuno ch'al buio, & che solo per disso di dinari, serue il suo Signore. Però disse Salamone. Cupiditatem esse malorum omnium Detto di radicem. Cio è La cupidità è la radice di tutti i mali.

Salamone

IL FINE DELLA DECIMAQUARTA IMPRESA.

# IMPRESA DECIMAQVINTA.

CHE IL PRIMO INTENTO D'VN CAPITANO nel assediar una città, debbe esser il torle il modo d'hauer uettouaglie.



#### M M

N Q V E S T A decimaquinta Impresa, fra l'altre ci insegna l'Autore, come lo scopo de l'obsidione, è il viet ar la vettouaglia al nemico, & che l'armata di mare, è quella che da & toglie la same a i luochi uicini al mare, con l'essempio de Sesto Pompeo. Et che non si debba mai esser ostinato nel male , perche l'ostinatio ne in una cosa mal fatta, al piu delle uolte conduce l'huomo in uita poco grata, con l'essempio di Marco Ottauio Tribuno, & come un soldato ch'è caricato d'un impresa, alle nolte riesce samoso contra il creder di molti, & ci dimostra come in casa sua, ogni soldato è pin animoso che di suori. Et che malamente si può risoluere un generale nelle diuersità de pareri de Suoi Capitani, mostrandoci che mai si deue temporeggiare doue con rimedissi può prouedere con prestezza. Et ci dimostra di che maniera si debbano sare le trincere, & di che altezza & grosseza in campagna. Et come si debbano sar appresso, o discosto i sossi delle trincere, perche non rouinino, con un Stratagema essendo maggior di numero di nincere il poco numero. Et che la ragione dell'arte militare, è molto instabile nelle cose del mare, con un stratagema di saluar una galera colta in mezo da due altre nemiche. Et un'altro stratagema perche non si possino è soldani. Soldati affermare su i piedi a combattere, sulle galere. Ci insegna anchora che si deue solicitare l'impresa con tutte le satisse che può il Capitano, con l'essempio d'Annibale a Sagunto. Et un bel data bel detto d'Hyphicrate Atheniese che ritroud dormire una sentinella nel presidso di Corintho, & che amazo, S che tutte l'armi che ha un Capitano le debba usare contra il nemico suo, & non ashettare aspettare ad altro tempo con l'essempio di Pompeo, dandoci un stratagema di dare l'ardir e la forza, ai soldati con prinarli d'ogni sussidio nelle forze nemiche. Ammonendoci che meglio sia morire nell'arme che nella miseria & per mano de contadini che occuparsi nella suga. Et come nell'estremo pericolo il timore non lassa la misericordia hauer il luoco suo, col prouedimento che si sa, a sare quando è presa una città per il restante de i castelli, & che'l sar con prestezza una cofa ne i maneggi della guerra, rittene gli animi in sede et i dubbiosi con terrore ad ogni conditione di baca di pace, con un stratagema di dar l'assalto nario dal suono de tamburi, & col scambiare i soldati per prender una nemica città. Essendo che il mutar i soldati & la maniera di combattere spanen rail nemico , & porta con esso la nistoria, con l'essempio di Filippo Macedone, & de Thebania

to che quando uno fa come gli altri falla di poco. Et ci auerte come l'huomo al piu delle uolte fi deue gouernar col tempo , & che le fie quando sono fedeli o infedeli danno & togliono la uittoria della guerra, con un detto d'Antigone Macedone sopra il tempo del combattere, & molt'altre cofe curiofe, & morali, con fentente & altre cofe militari, degne d'effer uedute.



E CITTA & terre di riviera malamente essendo forti, si possono da un'essercito di terra prender con assedio, s'almanco uno poso d'armata di mare non gli uiene accompagnata. Perche se le città si combattono per terra, & che per i combattenti di terra non gli sia sussidio d'armata in mare che ritenga a i nemici il soccorso, ouero che suggendo gli

prenda, ouero che l'armata contraria repulsi, parmi difficile assai il farsigli superiore, & se anco se gli tiene un'assedio senz'armata, essendo quasi sempre il termine dell'obsidione, il inetar le uittouaglie al nemico, poco se gli nuoce al mio giuditio, perche da ogni canto gli uiene per mare dall'armata portata uittouaglia senza impedimento, anzi è palese a ciascuno che l'armata di mare, è quella che da & toglie la fame a i lu ochi uicini al mare, come dimostra l'essempio di Sesto Pompeo, quando confirmato il triunuirato, fra Marco Antonio, Ottauiano, & Marco disutili al- Lepido, essendo Pempeo gouernator di Corsica, Sardegna & di Sicilia, astrinse con l'armata di mare talmente Roma, che furono astretti, Antonio, & Ottauiano, per non morir di fame mendicar la pace con lui, la qual con molto suo nantaggio si stabili. Et perciò non senza causa il Signor di Pandolfo Delfino uolendosi uendicare contra una città di mare, ch'alcune naui a suoi sudditi ter sua nuoua gabella hauea leuato, & recusato poi restituire, su forzato risentirsi per l'ostinatione de i cittadini, i quali per si picciola cagione prendendo una guerra di tal sorte, non attesero a quel che si suol dire, che l'ostinatione nuna cosa mal fatta al piu delle uolte conduce l'huomo in uituperio grande. Per l'ostinatio-Marco Ot ne Marco Ottauto gia Tribuno del popelo Romano cadè in disgratia di tauio, per tutti, quando ostinatamente perseuerando nell'impedimento della publicatione della legge Agraria proposta per Tiberio Gracco, su deposto dal Tribunato tribunato. Et cosi furno prinati questi cittadmi entrando in questa guer ra di grandi suoi comodi & de l'stessa libertà, perche Pandolfo gli preparò di comissione del Signore la guerra contra con un'esercito che man-

dò per terra, & con diece galere che in mare teneua per ordinario, & cosi come uolsero fare quanto gli uenne in uoluntà, intesero anche quello

Armate di to utili e le città afle diate.

che fusse

ebe non gli douea di ragione piacere molto, conforme a quel prouerbie che

che si suol dire che colui che fa ciò che unole, patisce quel che non unole, Proucrbie il che sentito da i cittadini di poco intelletto, & che con poca modestia, per gli osti uiueano, perche si suol dire ch'allhora è quella città con pocaragione & intelletto gouernata, quando non secondo la legge, & con poca modestia nine, per fuggire l'oppressione, buttarono all'acqua anchora loro diece galere , lequali in breue termine di buona ciurma , & di pratichi comiti marinari, & di quanto gli era bisogno, armarono, prouedendosi anche per la uia di terra con piu prestezza sosse possibile al bisogno suo. Il Signor a un tempo mosse le sue genti cosi per terra come per mare contra questa città, & diede a Pandolfo il carico dell'impresa per mare , ilquale anchora ch'inesperto permare si sentisse, l'accetò per compiacer al Signore, & perche come sapete un'huomo c'ha il carico d'un'impresa. alle uolte contra il creder di molti, se ben al principio non sà, riesce famoso in essa, quando gli mette tutta la sua industria per riportarne honore, incontinente parti, & curioso di uedere i nemici con l'armata, sece uela , & non essendo anchor giunto le genti di terra , uolse Pandolso andar per riconoscer l'armata auersaria. La qual hauendo ritrouata in porto, non hebbe ardire (anchor che fosse uguale di numero de legni) partirsi dal porto , ne meno uscire a prender la battaglia con lui , & credo ne fosse cagione, non gia la uiltà sola dell'armiraglio della città, perche in sua casa douea esser piu animoso de nemici, ma si bene la loro poca esperienza, ouero la tema di qualche stratagema di Pandolso, o almeno la confusione del non sapersi risoluere ne i diuersi pareri di molti, i quali contendeuano sel si douea per non esser riputato i primi assaltare, ouero opporsi al Signor di Pandolso non potendo credere, che questa guerra sar si douesse. Et alcuni dubitauano di qualche trappola, & forse che Pandolfo uolesse porre a rischio quell'armata per roinare quella della città, tenendo di fermo che la città non saria poi stata bastante a rimetterla in quella guerra, com'hauria possuto il Signor di Pandolfo. Però risoluti se ben sossero stati certi di nincere, non douere in alcun modo uscir del porto, per non uscir de i termini del disendersi, vittorie & essendo il combattere, & il uincere, cosa che non si può per generosi- poste nel tà, solicitudine, ne per saper humano acquistare, perche sono nelle mani, saper hudella mutabil fortuna, presero per ispediente star a uedere, & disendersi mano. in casa sua, Pandolfo uedendo questo che hauendo riconosciuto il nemico, si parti con prospero uento, ma non passarono però doi giorni, che le genti di terra gionsero & secondo il solito de i campi, con trincere, gabbioni, & fossi, si cacciarono animosamente sotto la città. Queste

trincere furono fatte tortuose, secondo il costume, ma d'improviso & di tanta altezza che copriuano i soldati, perche erano almeno dieci piedi alte, & grande secondo la comodità alla capacità dell'essercito. Eglic nero che non si seruorono cosi gli ordini in farle come si conueniua, perche si hebbe risquardo alla qualità del terreno che non rispondena, & alla quantità de guastatori, & de i legnami che mancano. Si hebbe solo in questo consideratione di far i fossi profondi, & larghi alla larghezza & altezza delle trincere, lasciandous due predi di terreno dalla pian ta delle trincere al caus del fosso, il qual su fatto a scarpa per minor, rouna de l'uno, & l'altro, facendo far ciò con fianchi i quali furono forniti d'artigliaria. Però non furono queste trincere di minor larghez. za disette piedi. Et Pandolfo che mai si contentò di temporeggiare, doue pote prouedere presto, hauendo secondo il disegno suo conosciuto le galere nemiche inesperte, & hauer timore delle sue, & non hauer animo di resistergli, pensò che s'egli si tronasse con cinque, o sei delle sue galere in mare, che facilmente conoscendo i nemici il uantazgio, pigliarebbono la pugna con esso lui. Et perciò a questo fine anchor che la ragione. dell'arte militare sia instabile molto nelle cose del mare, uolse esperimentare una astutia, & cost congiunse le galere a due a due, & ogni due galere fece con una sol uela condurre con doi ordini di remi dalle parti Stratage -- di fuori, lasciando gli altri doi ordini da quelle parti, doue furono auem ma per far chiate insieme, & con queste nele & galere congiunte, comparse Pandolfo su l'alto mare a u sta della città. Il che uedendo le fregatelle che de, essere stauano sulle sentinelle, & auisi per gli nemici, uagando in mare, nuntiorono all'armata sua, che Pandolfo solamente con cinque uele non era molto lontano, & che facilmente l'armata sua l'hauria con l'uscirgli incontro, potuto ridurre in potere della citta. L'Armiraglio nemico d'età maturo, sospettoso di qualche inganno, perche mancando ne i uecchi le sorze esteriori, crescono le malitie interiori, stette alquanto pensoso in se, & non hauendo piu quel caldo sangue che nella giouenil eta suole gli animi incitar all'alte imprese, considerana ch'era molto pill comodo a un uecchio starsi in riposo, ch'in aministrationi di faccende si mili, & uolentieri hauria fuggito questa nuova s'havesse potuto con suo bonore, pur ragionatone con i Signori & licentiato si risfolse uenir contra quelle cinque nele di Pandolfo & si parti con otto delle sue galere, & il resto fece restare per la sicurezza del porto, dubitando dell'altre cinque di Pandolfo, & inuiato sotto la guarda d'una delle fregatelle che gli hautano ciò nuntiato, non stette molto a dilungarsi da terra; di Scoprir

parer una armata grā piccola .

Scoprir il nemico, & non uedendo l'armiraglio in tutti i legni di Pandolfo piu che cinque uele, ardito s'inuiò alla uolta sua, & egli contra di loro caminando, si fecero tanto appresso, che ciascuno di loro si potea molto ben comprendere & con prestezza hauendo satto Pandolso discio-Elier le galere che con le uele delle compagne marchianano, & su l'antenne postogli subito le uele sue, si fecero uedere più in grosso che non era il credere de nemici, per il che impauriti, si pentirono hauer troppo ad altri & a se stessi creduto, & possendo piu ritirarsi senza uitu perso danno, gli bisognò col menar delle mani prouedere a i casi suoi, onde hauendo le sue galere fatto due ale, & allargatosi nerso il nemico, uedendo eglino che per la uelocità della galera di Pandolfo, che gli era piu auanti dell'altre corsa, due di quelle della città, doppò alcuni tiri l'artigliaria che per la inquietudine dell'acque non secero effetto, si sforzarono di fianco inuestirla, ond'egli spingendo la galera di gagliardissima uoglia, gli la tolse di mezzo, & si come credeuano inuestin Pandolfo nella sua galera, si uennero da se stessi ad innestirsi insieme, fraccassandosi malamente, & perciò l'animo di coglierlo in mezzo manco gliualse, tuttania essendo Pandolso di pratica, e di numero, de soldati superiore a quelle della città, non ostante che gettassero alcune pignatelle di sappon tennero dalle gabbie delli arbori de suoi legni, sulle Salere di Pandolfo perche non ci potessero i soldati ne i galeotti assicurar su i piedi, uenendo alle mani contra di loro, in poco d'hora, parte ne surono affondate, & parte prese, & spogliate in tutto, & si mandarono prigioni al Signore. Pandolfo dipoi se n'andò in porto per farli del resto credendo che ui fossero anchora quelle due che ui lasciarono, ma per la cattiua nuova c'hebbero delle compagne le trouò fuggite. Hora leuata la speranza di mare alla città, & di piu aggiuntoli in cambio di sussidio tranaglio grande, da quella parte restanano i cittadini di malà uoglia, pur confidatosi nella fortezza del sito della città, & dell'abondanza del uiuere che si trouaua in essa, non dubitauano punto di Pandolfo. Il Signore del quale per questa vittoria seguita di mare, rispondendo alla nuova che gli diede, lo constitui generale Capitano così per terra, come per mare, ond'egli smontato in terra, uedendo che la sortuna hauea preso a fauorirlo, diede molti ordini a quei soldati, & tirate le galere a terra la piu parte disarmò de soldati, desideroso di sar quanto si potesse con solleciti assalti, per prendere la città, perche per il pessimo aere che ui era, i soldati insirmandosi se ne moriuano, E tanto s'indeboliuano le genti, che se con diligenza non si curaua l'espedi-

Credulità fouerchia quanto fia dannosa ne' casi di guerra.

tione, in pochi giorni comprendeua Pandolfo un danno grande douer succedere nell'esercito & perciò uedendo quant'utile porti ad un'impresa ch'il Capitano ui sia non men sollicito & faticato che animoso & ualente, però come fece Annibal a Sagunto quando che per otto mesi continoui assediando la città faceua ogni cosa, non altrimenti come se diferenza alcuna non fosse stata da lui a un soldato priuato, & di questo modo affaticato d'animo & di corpo prese finalmente la città, cost Pandolso Stimolato dall'essempio d'un tal guerriero, sosteneua quanta satica potea per ottener la uittoria, es fatto una debole batteria, non possendo farne piu, fece dare l'assalto, al quale animosamente andarono i suoi soldati, ma quelli della città, de quali, un solo contra sei era potente, rispetto a i buoni ripari , & all'auantaggio dell'aspettare , gli ributtarono con perdita grande d'ambedue le parti, Pandolfo che perciò non s'impauri punto, ordinò per l'altro giorno un'altro assalto d'altra maniera, leuando una buona parte delle difefe di nemici, i quali con gran cura teneuano le sentinelle intorno le mura per non esser colt: d'improviso, & specialmente nel luogo della batteria. Et perche uno che si troud in sentinella in luogo men sospetto s'adormentò, essendo trouato a dormire da uno di quei Capi su amazzato dicendo con Hyphicrate Athemese nel presidio di Corintho, quando fece il medemo a un suo soldato che tronò dormire, tinella che che qual lo hauea trouato, tal lo haueua lasciato. Et dato l'assalto di nuono, furono gagliardamente ributtati con maggior perdita che prima. Et perche a questa seconda uolta egli uide i suoi non molto arditi, comprese dal canto loro non esser stato combattuto come si douea, & che perciò s'erano con facilità ritirati, & per dire il uero, perche ben spesso le sorti della guerra, per picciole cagioni apportano gran danni, dubitò Pandolfo ch'il mal fosse in alcuni de i maggiori del campo , ch'inuidiosi della gloria sua, ò spauentati di qualche tristo caso in questa satione, non si portassero da buoni soldati. Ma hauendo in tutto deliberato uedere quanto poteano le forze sue, con la fortuna in quest'impresa, considerando ch'i nemici che gia stauano sulla uittoria, erano satti molto animosi, gli parue ispediente sprezzare ogni pericolo per far cosa honorata, & perciò hauendo le diece galere, pensò per la uia di mare dar ancho l'assalto alla città, & usar tutte l'arme in questo punto, con re non uo le quali potesse opprimere lo inimico per non esser ripreso con Pompeo. lendo ado il quale hauendo riceuuto in aiuto sessanta nau di Cleopatra Regina mata cotra contra Cesare, non le adoprò, ma le tenne in otio a Corsu, non curando ualersi dell'armata, nella quale era molto superiore a Cesare, & col

Hyphicra te ammaz zò una sen dormiua.

Pompeo fece erro. perar l'ar Cefare.

mezzo di quella bauria serrato il passo alle uettouaglie, confidandose nell'esercito terrestre, però su uinto, & hauendo Pandolfo satto spiare il sito del mare, non gli troud luogo al proposito d'assalto, ne meno di batteria, di maniera che su ssorzato sar nuouo disegno, onde pensò d'accompagnar in questo terzo assalto, i suoi con qualche arte per la quale a uiua forza molto piu del solito animosi diuenissero, però sece tutte le uittouaglie del uiuer de soldati condur sulle galere, insieme con le miglior robbe delle compagnie de i caualli, & ninandieri, su certi nauigly ch'in porto si ritrouarono, & alla sequente mattina, rifrescate le genti, & eshortatole con promesse, & ambreuoli parole alla uittoria, fatto dare all'arme, gli accompagnò all'assalto, & uedendo Pandolfo che di nuouo si portarono piu freddamente che non si conueniua alla nittoria, non giouandoli ne prieghi, ne minaccie; in un subito egli solo aritirò con cinque, o sei de suoi in maniera che pochi se n'auidero, & con tal arte che parue lo facesse per bisogno universale, monto sulte galere & si parti, togliendo in tutto a i soldati la speranza del uiuere & del refugio, accioche esendo senza speranza del ritorno, entrassero piu Pronti in ogni pericolo, & i soldati non sapendo anchora ch'egli si sosse Partito, continuarono ne l'assalto, ma perche mancarono di ualorosità, furono anche questa terza uolta ributtati, & credendosi che Pandolso non gli douesse piu far altro, non lo uedendo all'impresa, uennero al mare per trouarlo sulle galere. Ma uedendolo partito & non pur lassato, uno minimo legno che un solo di loro hauesse potuto leuare, priui di speranza, di uittouaglia, & di sußidy, essendo fra nemici, & quasi disberati, fecero consiglio tra di loro, nel quale hauendo fatta risolutione diusare l'estreme forze si riuoltarono alla città, contra il credere d'essi cittadini, i quali per hauer ribbutato i nemici per tre uolte, haueano di certo che non se gli douesse sar altro, & i soldati spinti dal proprio Disperatio nalore, & desiderosi piu presto morir nell'arme che nella miseria, & per ne sa gli mano de contadini, quali alcuna uolta si dimostrano di mala foggia, animoss. sapendo ch'egliè meglio piu tosto esporsi alla morte combattendo, che occuparsi nella suga, secero tanta sorza, che riuocato il non piu aspettato assalto della città, tanto lo secero gagliardo & ualoroso, che parendo bauessero l'ali saltarono sulle mura alla batteria, & al dispetto de nemici entrarono. Hor qui si uedeua la speranza, & la disperatione accendere gli animi di tutte due le parti, perche non si uedea qui batta-Llia simile alle zuffe tumultuarie secondo occorre nell'oppugnationi delle sittà, ma nel uacuo fra il muro & gli edificij della città, i cittadini &

fuoi soldati con schiere ordinate si uedeano opporsi come se sossero stati in campagna, & si attaccarono insieme, di maniera che niuna delle parti si ritiraua un passo, accioche il nemico non guadagnasse il luogo aban donato dall'altro, onde quanto piu aspramente & alle strette si combatteua, tanto piu ne restauano feriti, non possendo cader fra i corpi, & l'arme un colpo in uano, tanto era l'uno l'altro sotto. Ma perche tuttauia entrauano con gran moltitudine i soldati di fuori, furono astretti quelli di dentro cedere ai nemici, i quali in tanto furore si trouarono pel dubio di prima, che non perdonando ne a grandi, ne a piccioli, fecero grandisima mortalità, essendo che nell'estremo pericolo, il timore non lassa la misericordia hauer il suo luoco. Ma Pandolfo che non molto gli era discostato, ritenendo le spie per il successo, tuttauia era ragna gliato di parte in parte di quel si faceua, & subito inteso ch'erano per forza entrati ne la città, si gli ritronò appresso con l'armata, es quast tanto presto entrò per la porta doue molti cittadini fuggiuano dall'altra parte, che si potria dire che fosse stato quasi tutt'a un tempo, & in que sto modo doue principalmente la uirtu sola, non hebbe luogo, uestita dalla necessità & dal desiderio, ripiglio le sorze sue, & bella come prima a tutti si dimostrò nella uittoria della soggiogata città, & in questa maniera egli fece conoscere, che se ben a i tempi conuiene trattener la pace, per euitar la guerra, nientedimeno bisogna anche a i tempi saper far guerra, per hauer pace. I cittadini ridotti in quest'estremità, supplicauano perdono, & faceuano secondo l'ordinario dell'arroganza & ostinatione, le quali portano seco, che arditamente si dimanda quello che di già fu sprezzato, & se ben non meritanano dal Signore alcuna cosa, furono però dalla cortesia sua esauditi. Ridotta adunque la città al dominio del Signore di Pandolfo, mandò diuersi commissary per tutte le uille & castella, cosi murati come aperti del tenimento suo, per bauer la fedeltà, la qual da tutti saluo che da una terra murata delle piu populate & ricche che ci fossero otteme, & dupplicati a quella i comissary a questo bisogno, non la nolse mai intendere, a tal che con la prestezza solita, con la quale egli riteneua gli amici nella fede, & tiraua gli du" biosi col terrore ad ogni condition di pace, su forzato andargli col campo. intorno, ma però senza artigliaria, la quale pe i difficili passi di montagna non ui si potea condurre. Et perche Pandolfo la ritrouò molto ben fornita de genti, considerando che non era il fatto suo star molto m lungo in questa pratica di pigliarla, per il sospetto della città che mal uolentiers sopportando la soggetione non si ribellasse, ne uolendo anche. partirs

partirsi senza dar buon castigo all'insolentia di costoro, pensò da se stesso se con prestezza ui si sosse trouato alcuno rimedio di guerra, col quale fosse stato possibile prenderla, & uenuta la notte, perche la colera non deue mai tirare un foldato uirtuoso piu alla uendetta delle ingiurie riceunte, che la clemenza a perdonare, gli fece intender di nuovo che s'arrendessero, che gli prometteua in sede non far dispiacere ad alcuno, ma loro uinti dal timore, non ardinano cometter la uita sua insede altrui, & egli ciò conoscendo, divise il campo in due parti, ponendone una da un canto, & l'altra dall'altro, & facendo intendere sotto filentio a tutti isoldati, che quando fosse per una parte dato l'assalto, & che entrar non Potessero, sentendo l'altra parte sonar i tamburi & le trombe alla ritirata, dessero anchor esi l'assalto, & quando si sonasse all'assalto, che poi si douesse far la ritirata, non doue la si sonasse, ma da quell'altra parte, apresso divise anchora in molte parti l'esercito, comettendogli che deße l'assalto l'una doppò l'altra, perche con scambievole combattere sempre potesse hauere i soldati piu freschi & franchi all'assalto, & tamburo. con questo modo, appoggiate le scale, si diede il primo assalto da una parte senza suono de tamburi ne di trombe, & non potendo senza gran contrasto entrare, Pandolfo sece sonar la ritirata, il che sentito i soldati ch'erano dall'altra, dierono anchor loro l'affalto, & questi permutati con altritanti soldati si ritirauano, & gli altri assaltauano & uolendo Pandolfo alcuna uolta mandati i soldati in altre parti, faceua sonar all'assalto, perche si vitirassero, & poi sonar la ritirata perche assalisse ro, & con questi suoni, & modi tanto consusi, & solo da i suoi intesi, nacque tanta confusione in quelli della terra, che non sapendo discernere Per il suono, ne quando si ritirauano, ne quando cresceuano, ne quando più, ne quando manco si douesse far forza, essendo massimamente di notte Stanchi, però che empre erano alla disesa tutti contra quelli di Pandolfo che si mutauano nelle fationi, & assalti, non possendo hauer riposo alcuno, surono ridotti come i Thebani, da Filippo Re di Macedonia, quando espugnando la città di Thebe combattendo di & notte, continuamente & rinforzando gli assalti di gente fresca , ridusse i Thebani in tanto spauento, che si resero con la città insieme. Così questi del medemo modo, furono presi con la terra sua, in un momento, & tutti tagliati a pezzi, & smantellata poi la terra, fece Pandolfo alla Città ritorno, & pacificatosi ciascuno, essendo stato dimandato Pandolfo dal suo Signore si parti per maggior impresa.

Stratagema per uia di suon di

Filippo Macedo-ne, in che modo espugnasse.

### paricificana dar buon calling of informació coftere, beneg da festello a to France Ent Ra Roll Ou RalE & marradore no st



ERROR di questi fu, che credendo l'Armiraglio a l'occhio solamente, & a chi credere non douca, ma douendo cercare non solo da uno, ma da piu conoscer il uero prima che si mettesse all'impresa, doue egli pensò ritrouare debole il nemico, lo ritrouo forte affai piu di lui, & sforzato contra sua noglia far la giornata, restò uinto, merce il non hauer conosciuto il pensiero del nemico per le spie infedeli, principal cagione della uittoria di Pan-

dolfo & del non hauersi potuto assicurare da l'impensati assalti che seguirono poi in rouina sua. Error fu ancho de i soldati della città, c'hauendo ributtato il nemico suo per tre uolte, & restati uittoriosi, non hebbero tanto di patienza di stare apparecchiati alla difesa, che potessero di nuono nel primo impeto di disperati auersarif ressistere, però in tutte le imprese non il principio, ma il fine s'attende. Ma maggior error fu quello delli oftinati fudditi, che uolendosi far legge da se, & non come gli altri uenir alla fideltà, furono poi come infedeli trattati, & quanta fedeltà haueano, al suo dispetto diedero con la uita insieme in poten de suoi padroni. Però chi sa come gli altri fallisce di poco, perche non sempre si deue co mbattere, masi deue l'huom? il piu delle uolte col tempo gouernarsi, anzi la fortuna de i progressi nostri, si deuc Antigono necessariamente accomodare con la qualità de i tempi, come disse Antigono Macedone, il qual prouocato da Pirro che descendesse alla battaglia, gli rispose, Meam militiano ne , è suo non magis armorum quam temporum esse arbitror. Cio è, il mio modo di guerreggiare, non consiste tanto nel maneggiare l'arme, quanto nel saperle adoperar a tempo.

Macedodetto.

> IL FINE DELLA DECIMAQVINTA IMPRESA. To elema soit a satulate i folder in a con parte, foreita foreitante

## MPRESA DECIMASESTA

CHE LE SPIE SON MOLTO NECESSARIE NE tempi di guerra cosi in campagna, come ne gli assedi.



#### OMM



NOVESTA decimasesta Impresa fra l'altre ci insegna l'Antore che senza le spie non si può far bene la guerra & che per esse, ella si uince & perde, con Peffempio di Quinto Cicerone & altri, & con la maniera che deue tener un Capitano che uoglia assaltare un campo auersario, d'intendere il stato dell'esercito nemico, col modo che deue tenere il generale nel trattenere i faioni, & con un

Stratagema di pigliare i spioni auersary, & con le caproni che debbano mouere un Capitano ad abandonare una cutà tenuta in affedio, dandoci anchora un Stratagema nel prepararsi alla presa duna Doll merele Militari.

d'una città col mandargli dentro soldati incogniti & col mandar nauiglis di mercantie in porto ; ammonendoci come si debba suggire di non esser colto in mezzo di due prossime città nemiche con l'esercito, con l'essempio di Cassio & Bruto. Et che il maggior segno di perdere una giornata, è quando l'huomo non puo credere che il nimico, lo possi uincere & che stà sicuro d'ogni impensato male , con l'essempio di Gaio Cornelio , & come non mette couto al Capitano , il qual disegna maggiore impresa, combatter contra quelli che senza battaglia si offeriscono nell'ultimo di sua possa, con l'essempio di Cesare, mostrandosi che per altri si sa molto, ma che per se stesso non si sa cosa alcuna, 😅 ci da anchor un'aniso , che le uittorie consistono più nel ualore del Capitano , che de i foldati , con una dimostratione di continenZa 💸 da l'astenersi dal rubar sulle guer re, con l'essempio dell'esercito di Marco Scauro Et con un detto di Cabria Carthaginese, sopra Pimportanza d'hauer buon Capitano , & molt altre cose curiose & morali . Et con sentence & altre cose militari degne d'esser uedute.



VANTO SIANO i sagaci esploratori cagione di molte rouine & altre tante uittorie, ogni dotto & esperto Capitano ne può far testimonio. Et sen za quelle giudico ogni conduttiero di soldati, & ciascuno che spera far imprese honorate, negotia- di guerra. re al buio, & esser prino del maggiore & piu necessario instromento che se gli conuenghi, perche le

Spie neces farisfim e ne' tempi

fedeli & diligenti spie, sono delle principali cagioni delle uittorie, & cosi per contrario delle rouine l'infedeli. Et l'esperienza piu uolte n'ha dimostrato ciò esser uero, oltra gli essempy ch'in cio sono infiniti. Però solo che per le spie Quinto Cicerone serrato nelli alloggiamenti campò da gran pericoli ne i quali, i Neruy & altri popoli Francesi conuicini l'haneano posto, perche Cicerone per una spia anisò Cesare del caso in che si Cicerone trouaua, & Cesare per un'altra spia gli rescrisse, la quale hauendo le Sata la lettera di Cesare a un dardo la lanció nelli alloggiamenti di Quin to Cicerone, & tutto ciò inteso per le spie, da Neruy, partendosi si riuoltarono contra Cesare che ueniua in soccorso di Quinto Cicerone, ma egli subito per altre spie auisò Cesare, & di questo modo su proueduto assai a fauore de Romani ne gli improuisi casi & incomodi suot. Appresso per spie che gli Vbij secero a Cesare, conobbero tutti i dissegni di Suizzeri, & poi gli uinse. Per spie c'hebbe Cesare contra Corbeo Capitano de Bellouaci c'haueua scelta de genti per sar un'imboscata contra Romani, provide a quanto gli era dannoso, & per questo su poi rovinato & morto Corbeo, & cosi discorrendo affermo quanto dico esser la uerita, perciò non mancarono mai a Pandolfo Delfino esploratori diligenti, & anchora che in gran numero gli tenesse, tutti però gli teneua l'un dell'altro incogniti, & futal nolta ch'in una medema hora, nè ha haunto nel

per benefi cio delle fpie, campò la uita,

Cefare fi seruiua. molto del le spic .

debbono esser tratte

campo de nemici circa uenti, che l'uno non sapea dell'altro. Et era di giouamento assai questo tenerli l'un dall'altro incogniti, perche non poteano unirsi insieme, ne meno dar sospetto di se, ne tradirsi, ne mancho accordarsi a render menzogne al suo Signore per uerità, & se Pandolfo uno referiua una nouella, & segli pareua che cio fosse possibile, se l'attaccaua al cuore, ma se ancho la giudicaua lontana dal uero egli fingeua crederla. Et se non era sospetta in suo danno, aspettaua un'altro, è piu, di simili aussi, prima che si affirmasse in cosa alcuna, & con questo Spie come fuggina le false relationi. Apresso gli comandana che non hauessero il commercio ne ragionassero con i suoi soldati, perche non potessero come nute da un conosciuti esser a i nemici accusati, & quando ueniuano a lui s'egli era Capitano. in campagna, gli faceua alloggiare con unuandieri & simili, & se in città Stauano all'hostarie come forastieri, perche da lui erano molto ben Stipendiate. Seruaua anchora altri ordini, perche gli erabifogno per le cose gia seguite, per le quali a sue spese bauea molto ben imparato le triste maniere d'alcuni bugiardi & pochi segreti, & il consueto della uita quotidiana è quello che dimostra & insegna apertamente i buoni & mali diporti di ciascuno, pur con tutto cio simile brigate diedero un gior no trauaglio grande a Pandolfo, perche essendo sotto una città di qualche importanza, intorno la quale l'esercito suo hauea in piu parte diuisi gli alloggiamenti, anchor che con gran diligenza si tenesse l'occhio all'entrare & uscire alle porte della città, nientedimeno ogni giorno erano spie nell'esercito, quali non essendo conosciute, faceuano fare a Pandolfo di Strani scherzi nelle sue genti per mano de nemici, i quali hebbero agio di uedere & spiare tutto ciò che uolsero per mezzo delle spie & non solo l'entrate & l'uscite delli alloggiamenti, & il sito delle figure di tutt'il campo nemico, ma anchora doue alloggiassero i caualli, & doue i pedoni, & doue i uiuandieri & altre nationi dell'esercito, & quanto intervallo fosse dalli alloggiamenti d'una parte all'altra del campo, gia come fu detto diviso, con l'informatione delle forze delle poste à sentinelle loro, & se piu di notte che di giorno si poteano offendere, non mancando nel resto di provedere a tutto quello ch'al suo disegno faceua bisogno, onde Pandolfo non potea non solo ne far ne preparare, ma anco non pur quasi pensare cosa ch'a' nemici non fosse palesata. Donde che sapendo che si come i difetti d'un'amico si sogliono coprire da tutti quelli che sono amici, altro amico, trotanto gli incomodi d'un effercito deuono esfer coperti dal suo Capitano, però egli sene tacque, ma per provisione, deliberò stabiliti che fossero certi forti ne i luoghi piu bisognosi, ridurre l'esercito in due parti, Co co[8

pre il difet to dell'al-

& cost ridotto non distante una parte dall'altra per un tiro d'archibuso. gli pose nelli alloggiamenti, i quali sece ordinare con certi segni, & terminar de ripari ne i quali non si poteua entrare ne uscire saluo che per le porte ch'egli ordinò, & egli perciò comettendo a i Capitani che non douessero lasciare entrar ne uscire de i ripari alcuno sotto la pena della uita se non per le porte ordinate, comise che lo facessero palese, & lo dicessero a i Sergenti, & i Sergenti a i capi di squadra, per i quali di poi furono i soldati certificati con piu segretezza tosse passibile. Gli spioni la notte ueniuano al campo, & il giorno singendo come soldati andar alle scaramuccie, usciuano mescolati con i soldan di Pandolfo & ad ogniminimo motto che faceuano poi quelli della città per scaramueciare non si tosto erano usciti di fuori che subito i spioni si ritirauano con estiloro. Dato adunque l'ordine a questo modo, ordinò Pandolfo per piu chiarezza del fatto suo, che tutte le spie del campo, & tutti i corrieri, uenissero a lui, & sotto altri pretesti fattogli ritenere & guardar con diligenza, la prima notte tutti i soldati andarono per le por e ordinate, lasciando le prohibite per terror della pena. Ma le spie fora-Riere non sapendo l'ordine dato, suggendo le vie palese com'è suo costume, temendo d'esser scoperte, & entrando per le occulte & prohibite Arade, caderono nella rete come di sopra tesa, onde quella notte ne surono presida otto ò diece poueretti che ui capitarono, credendo il lor mal oprare sempre douesse esser segreto. Ma infelici er ben miseri su- spie como rono, perche non si tosto surono fatti prigioni, che senza tormento pale- si possino leuar d'un sarono alcuni importanti segreti, per il che Pandolso gli sece nel seguen esercito. te mattino saltar sulle forche. La onde temendo gli altri, non piu s'assicurauano uenir nel campo nemico, & cosi si liberò Pandolfo da simil genti per alcuni giorni. Pur perche gli pareua assai dessicile la presa di questa città, si per il forte sito, si per l'abondanza del uinere 👉 delle monitioni ch'ella tenea, si perche l'esercito di Pandolfo s'era molto indebolito di genti , & gia s'approssimauano a i freddi & piouosi tempi, egli deliberò non lassando detta città intutto libera, far l'impresa d'una Cittadella non piu di uinti miglia distante, a canto il mare, la quale come per lettere de li spioni ch'ogni giorno riceueua, gli su scritto che staua con non poco timore di lui, però fece ch'una naue grossa finse endar in mercantia a detta piccola città, & armata hauendola con da circa ducento soldati, sece uela al suo uiaggio, & secondo l'ordine, entrarono al suo tempo in porto della detta città, che niente ò poco sospetto, di lei teneua, & gettate le anchore, & posti tutti i soldati sotto coperta Dell'Imprese Militari.

molti: uscirono disarmati in habito manescho, fingendo uolcre comprar.

merce: Pandolfo di ciò raquagliato, parti la notte seguente, con tutte le genti, lassando quei forti ben presidiati per non esser colto in mezzo da queste due città, seguendo il consiglio di Cassio & Bruto, quando aspet tando la guerra di Marc' Antonio & Ottaniano, & non volendosi lasciare doppo le spalle le Città di Rhodi, & di Licia, amiche delli auersarif, andarono per assicurarsi & leuarsi il pericolo, ad una cioè a Rhodi Cassio, & all'altra Brutto, & per terra Pandolfo gionse alla città non aspettato nel far del giorno, alla quale hauendo fatto appoggiare le scale, diede con i soldati l'assalto d'improviso, ma non tanto però d'improniso, ch'egli non fosse stato con sue genti scoperto, donde che corsero alle mura molti cittadini, & alcuni soldati che Stauano per ordinario alla quardia delle porte della città in aiuto de i quali correndo poi tutta la città, co tutti parimente quelli che stauano alla guardia del porto, tal fu il foccor so che lasciarono il porto in bresaglio, non hauendo punto sospetto che i soldati della naue gli potessero dar trauaglio nel porto, di qui Pandolfo prese buona speranza del conquisto d'essa città, essendo che il: maggiore segno di perder una città sia quando l'huomo non può credere,. ch'il nemico lo possi uincere, & quando sta sicuro d'ogn'impensato male, Sicurtà in & perciò a Gaio Cornelio Console Romano auenne, ch'essendosi partito un Capita- da Meßina con parte dell'armata, & andato a Lipari doue stette senza softetto, & non temendo ch'il nemico lo potesse offendere, la notte soprauenne Boodo Carthaginese con l'armata che da Palermo uenina, il quale ritrouando le naui de Romani le serrò in porto, es il Console sopragiunto. da esse naut, non sapendo che consiglio si prendesse, finalmente si rese a i nemici, & il medemo alhora interuenne ad Annibale, il qual per ueder. l'ordine delle naui Romane in Italia, cade all'improuiso non stimando il pericolo nell'armata de Romani ben instrutta, & perde quasi tutte le fue naui & egli se ne fuggi. Quelli adunque di Pandolfo che prima faceuano il mercante uscendo della naue armati presero il porto come secero i Thebani il porto Sicionio, il che inteso nella città contra ogni creder de cittadini si grande su la paura c'hebbero come se gia i nemici sossero. nella città, che essendo gli animi turbati in un medesimo tempo di tanto trauaglio, talmente perlo spauento si smarriuano, che fra di loro non ui era terreno di potersi ridurre insieme per consigliarsi. Confessando che mai piu haueuano ueduto i piu potenti & gagliardi nemici di questi s & perciò temendo di maggior male & di perdere la città col resto, infieme diedero segno. Cioè quelli che sulle mura combatteuano, di volenparlar

no quanto fia danno-

Gaio Cor nelio come perdef se l'arma. ta a Lipari.

parlar con Pandolfo il che ottenuto, & essendo state proposte molte partite non hauendo eglino capo di valore, ne che sapesse proporre le buone, ne mitigar le inique conditioni, al fine fu conchiuso che s'arrendessero saluo ogni cosa del suo, eccetto la cutta co i renditi, & il porto, & ciò su facile ottenere da Pandolfo, perche tutto quello che non è dannoso a se, si può concedere ancho a uno incognito. Et perche metteua conto alle imprese che si disegnauano, sece ogn'altra conditione che ui su dimandata pur che la città restasse in sua mano, & il tutto con buona fede fu stabilito. Ma perche alcuni bisbiglianano che molto si sarebbe promesso & poco atteso, quei Signori della città che l'appuntamento haueano stabilito, erano tanto trauagliati & inquieti (come suol auenire a quelli che s'intromettono nelli uffitij & negocij delle Republiche) che rimandarono Pandolfo a intendere s'egli uolea saluarli la uita, & le robbe sue, come s'era determinato, per il che egli non scordeuole, che Cesare a simil termine ridotto rispose lui essere Cesare, usò a mantener sua fede , il medemo gli rispose anchor egli , & perciò apertegli le porte quietamente entrò con tutte le genti servando quanto hauca promesso, & non pensate ch'alcuno hauesse ardire di mouere, ne di pigliar in cosa d'aleun cittadino, cosa alcuna, benche offerta, & stettero quei soldati con tanta continenza in quella città, che si poteuano assomigliare all'escr cito di Mario Mauro, il qualefu di tal continenza, c'hauendo posto gli alloggiamenti in un sito doue era un piede di pomo carico de frutti, su il pomo nel partirsi all'altro giorno lasciato intutto, cosa ueramente notabile a i tempi nostri, ne i quali si fanno cosi gran mali con tanta inossernanza delle discipline militari. Et riportata questa nuoua alla di prima assediata città, anch'ella per dubio di peggio, con grand'iscusatione gli mando ambasciaria. Et perche non mette conto al Capitano che disegna maggior impresa, combatter contra quelli che senza battaglia s'offeriscono, nell'ultimo di sua possa, accettandola per buona come da Cesare i Treuiri, non uolend'egli esserc ssorzato a consumar nel paese loro tutt'un estade, perche a maggior cosa miraua, hauendo Pandolso altri disegni, & con quella contrattati molti capitoli, si diede in poter del suo Signore, il qual non gli mancò mai di buona Signoria. Anzi perche non paresse esser stato piumodesto nella uita de gli huomini, che nelle robbe & suoi denari, gli tenne senza alcuna grauezza per molt'anni .

1 Stores

## ERRORE.



ERROR di questi su, che gli spioni mal accorti, solicitando i l'suo esercitio, attesero piu a spiare per altri, che per se stessi per che non auedendosi, delle spie che contra di loro stauano, su gli auisi troppo alla libera, caderono nel laccio, però l'arme, & il mo do, con che s'usano, uariano con la uarietà de i luoghi & de gli huomini che le sanno diuersamente adoptare, & si suol dire che per altri molto, ma per se nulla si sa. Ma maggior error su quel

lo de i soldati della marittima città, perche uolen do le mura disendere, poco sauiamente lasciorno il porto, per il quale poi si diede piu larga strada alla uittoria de nemici, il che non saria seguito, se da prudenti & buoni Capitani si sossero ammaestrati, perche la uittoria d'una guerra, consiste piu nel ualor del Capitano, che de i soldatii, quali senza buon capo uagliono poco. Perciò diceua Cabria antico Capitano. Formidabiliorem esse exercitum ceruorum duce Leone, quam Leonum duce Ceruo. Cio è, egli è piu sor midabile un'esercito di Cerui c'habbia per Capitano il Leone, che quel de' Leoni c'habbia per Capitano il Ceruo.

Cabria Ca pitan Greco, e suo detto.

IL FINE DELLA DECIMASESTA IMPRESA:

## IMPRESA DECIMASETTIMA.

CHEILVVLGOE' SEMPRE AMATOR DI COSE



#### 5 O M M A R I O.



N Q E S T A decimafettima Imprefa ci infegna fra l'altre l'Autore, la qualità del uulgo & ch'il uulgo s'aderifce & Studia fempre a cofe nuoue, con l'esfempio della plebe di Carthagine, & che sono molto pericolost i primi impeti de i popoli quando sono a i loro offitiali superiori, & che'l considerare la qualità de s tempi, col dissimulare le prouocationi, & diferirle a miglior occasione, sia bene

a non proceder con la for Za, & che ne i pericoli bisogna star con l'occhio aperto, con l'essempio di Cicerone perseguitato da i Satelliti di Marc'Antonio, con un stratagema sopra il gouernarsi co i popoli solleuati, & sopra il tempo per suggir l'occasione di qualunque fraude, & come da un picciol suoco nasce alle uolte un grand'incendio, con l'essempio di Spartaco gladiatore. Et ci mostra she non è cosa che piu cresca il timore nella brigata, che'l uario ragionare de gli huomini. Et she chi teme la morte pargli che da ogni canto la uegga, con l'essempio di Cicerone, & c'insegna nn stratagema di uscir d'una città, & dalle insidie col farsi incognito, & con un'altro stratagema di far un'impresa col publicare di non farta piu, & solicitare i soldati a quella, & che nelle

fations

fationi faticose si debbono raccordare i Capitani di remunerare i soldati , con l'essempio di Cesare Et che i doni sono il ueleno delle menti , 👉 sforZano l'huomo a far cose maggior del solito . Cò auisa similmente che le nebule sono molto idonee in un'impresa, che si facci d'improuiso, con l'essempio d'Annibale al Transimeno . Et ci da poi un stratagema col scalar una città 😙 attaccar s strepito da una parte per tener le guarde a bada , & poi entrar dall'altra scalando le mura , con l'essempio d'Alcibiade Atheniese nella guerra di Cicicho città , & di Publio Crasso nei sorti de Vocontij. Et ci auertisce che non mai si deuono sforzar i nemici a sasir nalorosi, ne manco guardare le uie per le quali si sugono, col stratagema di facilitar la uittoria lassando la usa del suggire a i nemici, & che i soldati spauentati sogliono piu tosto gouernarsi secondo la paura de loro medesmi che secondo il giuramento loro, & escusa ogni Capitano quando si sugge nelle cose disperate, con l'essempio d'Annibale & di Polione, & che doue non è affetione, diraro le cose riescono bene. Et con un detto d'Agesilao Rè sopra l'acquistarsi gloria disprezzando la morte. Et con molt altre cose curiose, & morali, & con sentenze & altre cose militari, degne d'esser uedute.



L VVLGO è sempre desideroso di cose nuone, Vulgo è ne si troua popolo alcuno per gran buona Signoria desideroso che gli habbi usato ò usi il suo Principe sopra di loro, che sentendo douerlo mutare, non se n'allegri, non per altra cagione saluo che sperando tuttauta migliorare, crede d'ottenere piu dal secondo che dal primo padrone, perciò quello che pensa il

uulgo è sempre uano, & quello che loda è ustuperoso, & quello ch'aproua per bene, èmale, & quanto fà tutto è pazia. Adunque colui che piglia assonti per popoli non riesce , perche non è sermezza in lui , per la mutatione de i pareri de i popoli. Che ciò sia uero, la plebe che gouernaua Carthagine pote hauer buone conditioni della pace che gli propose Scipione, & non la volsero accettare, anchor che fossero prossimi alla rouina sua , non per altro saluo che non hauea giuditio , anzi perche surono eshortati da Annibale ad accettare le conditioni della pace, fu dalla plebe esso Annibale chiamato traditore della patria , però furono con la guerra che contra loro continuò dal medemo Scipione rouinati con la città insieme, & così fa ciascuno ch'al uulgo & alla plebe presta orecchie & accetta per buono il parer suo, & essendo duro il sodisfargli è necessario lasciarlo in sua credenza & certo gli huomini che dal uulgo si discostano, conseruano senz'invidia alcuna la sua gia acquistata fama, seguendo gia questo uulgar costume il popolo di Panza città del Signore. di cui Pandolfo Delfino era soldato, un giorno hauendo il gouernator d'essa fatto castigare uno che quasi si persuadeua diuenire padrone, il Popolo instato dalli aderenti, si solleud di modo in questo fatto, che se il gouernador non si toglieua da parte, andaua a pericolo d'esserui

amazzato, di ciò il Signore raguagliato mandò Pandolfo a intender la cagione di tal disordine, & egli che sapeua quanto pericolosi siano questi primi impeti de popoli, quando sono a suoi ustitiali superiori, dubito forte ch'interuenire gli douesse qualche sinistro, & uolentieri bauria recusato questo uiaggio, se non hauesse temuto d'esser reputato inobediente al suo Signore, & si risolse ad obedire. Però per non dar al popolo materia di far peggio, ui andò con poche genti, & come amico, & riceuuto da alcuni della città che gli erano particolari amici, & ancho fedeli al Signore, finse che detto Signore fosse in colera col gouernator passato, & ch'essendo l'inuestigatione della uerità propria dell'huomo giusto, uolea intendere come la cosa fosse seguita, perche gli uoleua dar il douuto castigo, & queste cose ueniuano da Pandolfo perche uoleua sotto questo pretesto acquetar il popolo, essendo sempre stato suo costume attender alla pace, quale per ordinario non porta seco insidie come molt'altre cose. Et cosi dato principio alla cognitione del fatto seguito, non gli su ordine poter hauer sustanza alcuna del uero, pur temendo alcuni che uenir potesse la cosa in luce, & per quella d'esser mandati in esilio con la perdita de i lor beni, cercarono solo, il tempo & l'occasione di qualche fraude, & machinorno la ribellione della città per darsi a un'altro Signore vicino, & la terza notte doppò la venuta d'esso Pandolfo su fatto unione da circa quattrocent huomini . Egli su da certi che manteneua nella città di notte per intender i trattati e gli humori del popolo, di questo auisato, & perche d'un picciol suoco nafce alle uolte un grand'incendio, come lo dimostro l'impensata suga di Spartaco gladiatore, il quale congiurato con gli altri gladiatori contra Romani, & preso per lui il monte Vesuuio congrego tanti serui. tant'altre genti, che fece esercito di settanta milia persone, & per piu gli altri co di tre anni mantenne la guerra contra il popolo Romano, al quale piu nolte non poco timor diede di grossa rouina, Pandolfo ch'a questo non poteua proueder di forza, bisognando usar a tempo quello che gli era necessario, mandò per alcuni amici, a pregar questi che non si mouessero a fare nouità alcuna, perche considerana che le qualità de i tempi, coldissimulare le prouocationi, & diferirle a migliore occasione, lo hauriano portato tanto auanti, che di costoro hauria fatto acquisto, colle buone acquetando gli in la ribellione, & Stimando Pandolfo che. uolendogli con disauantaggio ò pericolo ritenere per forza, anchora che la causa fosse stata piu che giusta & bonesta, gli mancauano pero a questo proposito tutti gli instromenti appropriati in questa necessità; però

Spartaco gladiatore, fa congiura con trai Romani.

però non possendo piu che tanto gli mandò a offerire che tutto quello che dal Signore hauessero uoluto, gli hauria fatto concedere, & che tutta quella diligenza fattaui intender il seguito caso del gouernatore, più presto si faceua per dar un castigo a lui che altrimenti, il che sentito s'udivano fra quelle genti far diversi & vary parlamenti, & chi volea una cosa, & chi un'altra, & chi ne l'una ne l'altra accettaua, & chi non sapeua quello che si uolesse dimandaua quello che gli era contrario, come suole interuenire ne i discorsi della plebe, nella quale sempre si teme, e ueramente non è cosa che piu cresca il timore, che il uario ragionare de gli huomini, & iui ciascuno fingena la sua, & col proprio timore, aggiongeua qualche cosa a quello c'hauea udito dire d'altri, però con tanta confusione che ciascuno proponeua, & ciascuno la proposta dell'altro interpretaua, pur non si tosto dal Caualiero surono partitis questi messi mandati, ch'egli si leuò dal palazzo solo, & si sidò nella persona d'un suo varo amico, il quale non solo gli su segreto & sedele, & graue ne i consigli, con moderate parole, ma gli su anchora animoso in questo trauaglio & patiente di quest'ingiurie che gli surno satte, con una constanza che mai si uide la mazgiore in amico, & lo pose in certe, camere segrete della sua casa ch'alcuna persona non lo seppe mai, ma non guari stette ch'egli senti per la città il maggior strepito de gridi & il maggior romor di genti, che si sentisse giamai. Et essendo assaltato il palazzo doue pensarono trouar Pandolfo & hauendo amazzato, alcuni suoi di casa, & sualigiatolo di quante robbe hauea condotto con lui, con gran cura lo fecero cercare, & egli tuttauia stando con l'occhio aperto , non meno di quello che fece Cicerone perfeguitato da i satelliti di Marc' Antonio, da ogni canto gli pareua ueder & sentir soldati che uenissero per lui per leuargli la uita, & essendo poste le guardie alla piazza & alle porte della città, niuno entraua ne usciua che non lo uolessero uedere minutamente infaccia, di modo ch'egli non poteua uscirne sicuro. Essendo stato adunque Pandolfo per alquanti giorni cosi imprigionato, & angustioso & servito da quel gentilhuomo senza saputa de suoi di casa, si disperaua, & buon su ch'egli mai lo uolse riuelare, sapendo di quant importanza fosse il tacere, & non su meraviglia in quel amico il quale come huomo prudente sapeua la ragione del tacere, però Seppe ancho il tempo quando tacer douea, & Pandolfo molto bene Amicitia imparò che doue è uera amicitia non si cerca iscusarsi, ma di sar quanto che coni si può per seruitio dell'amico. Entrarono fra tanto circa mill'huomini del ste. Signornuo uo ,per disensione della città & perche il Signor di Pandolfo

faceua tuttauia gente da piede & da cauallo contra i rubelli, & mentre che cesi ciascuna delle parti si trauagliana, essendo stato condotto un ricco contadino, che si ruppe il collo cadendo d'un olmo, di uilla sopra un carro carico di donne, ch'il corpo morto alla sepoltura accompaguauano, secondo il costume del paese, nella città, nacque occasione a Tandolfo con l'aiuto dell'amico suo di liberar si di pregionia , egli però temeua uscire, perche non meno essendo scoperto, dub itaua della sua rouina, ma maggiormente sospettaua di quella dell'amico, il quale quase che de i panni di Pandolfo fosse uestito, l'eshortaua a non dubitare, ne di se, ne di lui, che desiderana la salute di Pandolfo dicendos li che non è uero amico quello, che solo s'affligge de i trauagli & stenti dell'altro, ma quello che si somette sino al pericolo della morte, però essendosi Pandolfo uestito dell'habito d'una addolorata contadina, su incontinente sotto feminelle ueste, col uiso inuolto posto anch'egli nel numero di quelle, che piangendo la morte di quell'huomo sul carro, se ne uscirono della città, & a questa guisa dal carcere predetto liberato camino Pandolfo tutta la seguente notte a piede, tanto ch'usci del teritorio di quella città, & subitomutato l'habito se ne corse al Signor sulle poste, & essendo commune opinione ch'egli fosse morto, gli parue miracolo & quasi spauento al comparergli all'improuiso auanti, pur riceuuto com'huomo uiuo gratiosamente, subito si diede ordine a 1 fatti della guerra contra i rubelli, & doppò che s'erano scoperti nemici, si conchiuse che l'ultima prouisione ch'usar si gli douea contra, fosse di menargli a fil di spada, & bauendo scritto il Signore a suoi Capitani, & colonnelli ch'attendessero a far quanto piu presto le sue genti, ma che publicassero ch'il Signore non piu intendeua hauer soldati, ne far l'impresa per quello anno, co che nondimeno a tal giorno a un'hora di notte tutti si ritrouassero lontani a mostran dalla città ribellata diece miglia a un designato luoco, senza fallo alcudo di non no, cosi su esseguito, & Pandolfo a questa prima gionta de i soldati, gli fece d'ordine del Signore alcune remunerationi, acciò piu arditi & pronti a i pericoli gli rendesse, perche nelle faticose fationi i Capitani si deuono raccordare d'alcuna remuneratione uerso i suoi soldati, & auenga che il guiderdone si dia doppò l'opra, come fece Cesare quando nel mese di Decembre andò per quei gran freddi nella Francia contra i Bitturigi che si preparauano alla guerra contra di lui, & finita l'impresa per tante fatiche & patienze grandi poi ch'egli conobbe i suoi soldati star duri & fermi, & sopportar quei giorni fredissimi dell'inuerno, diede a ciascuno soldato cinque scudi d'oro, & ai Capitani scudi cinquanta, & poi gli diede

ana di far la fare.

diede buone stanze per sua remuneratione, nondimeno Pandolfo auanti l'opra di quei soldati oltra le lor paghe, sece molti doni di denari, caualli, arme, & alre cose a quelli che per alhora gli parue che sosse ispediente, con larghe promesse a ciascuno in generale, perche come sapete i doni sono il ueleno delle menti , & sforzano l'huomo a fare cose molto maggiori del solito, & hauendo apparecchiato gran numero di scale con la monitione uenuta l'hora debita, egli incaminò tutte le genti con le fcale con poco strepito alla uolta della città , nella quale per auentura bauendo i cittadini riceuuta la nuoua ch'il Signor non piu faceua esercito, si stauano con meno sospetto del solito, ma perche intorno alla città come in luoco basso soleano per l'aere basso apparire nebule assai, le quali conobbe Pandolfo molto opportune al suo disegno, non meno di quello che fossero state anche a proposito al disegno d'Annibale al Transimeno contra Flaminio Capitano de Romani alla uittoria che seguì, perche entrati i Romani nelli stretti di quei siti , non cosi presto si conobbero per colpa delle nebbie essere nelle forze de i nemici, che s'auidero essergli gionto apresso, & perche come si sa la nebbia è specie di nunola sterile & è Nebbia è superfluità ò parte piu sottile di quella, la quale sospesa nell'aere piu specie di basso, non salisce all'ere alto per il freddo dell'aere basso, ma al basso si Nuuole sta, nemeno si risolue in acqua, ma per la sua tenuità si sparge al giorno, & uenendo il sole, in poco d'hora si rarifica, & si conuerte in aere, perciò Pandolfo solicitando l'impresa prima che giongesse il giorno, & che l'hora della forza del sole lo cogliesse in termine che sparsa fosse la nebbia, la quale secondo il solito s'ingrossaua assai, uenendo il giorno gionse appresso la città un miglio, & prese il camino suor di strada, per condur le genti da un'altro canto della città doue era il muro manco alto, O piu facile all'ascendere. Però ritenne anco alla strada da questa prima parte da circa cinquecento huomini, la piu parte archibusieri & tutta la caualleria, con tutti i trombetti & tamburi, & con circa uinticinque scale & a un tratto essendo un pezzo auanti l'aurora, & le sosse della città senz'acqua, egli sece appoggiar le scale da questo primo canto con quei pochi soldati a una coltrina d'un bastione, & accortosi le sentinelle di ciò, si gridò all'arme, & subito sentitosi questo grido nella città, Pandolfo sece sonar tutti i tamburi, & tutte le trombe de suoi, & scaricare tante archibusate, che non si senti mai maggior strepito al mondo, all'opposito de suoi, & a questo romore, corsero tutti i soldati che di guardia non si trouarono, per rebuttare i nemici credendo tutta ta difesa donersi fare done lo strepito si sentì, ma il resto di quelli di Pan-

dolfo hauendo appoggiato le scale dall'altro canto della città, anchor che gli fossero alla difesa certi pochi soldati che gli ostassero, ascesero il mu-70, & entrati da circa cinquecento huomini, presero una porta delle piu uicine a quel luoco, quasi col medemo modo che fece Alcibiade Atheniese nella presadi Cizicho città, & gettati in terra i ponti ciascuno liberamente entrò, & auisati quelli altri di Pandolfo che tutto il resto della città, teneumo con strepito grande di trombe & tamburri a bada, sempre rinfrescandosi per ascender il muro uennero alla porta aperta & presa, & anchor loro entrarono, non altrimenti che i soldati di Publio Crasso Capitano di Cesare entrassero ne i forti de Vocontii in Aquitania, quando combattendogli Crasso da una parte cauò fuori delli alloggiamen ti suoi quattro compagnie fresche, & le mandò da un'altra parte per dar l'assalto, & mentre che i nemici stauano intenti a mirare & guardar quella parte doue si combattena, cominciarono le quattro compagnie astringerli dall'altra parte, in maniera ch'i nemici trouandosi tolti in mezzo da ogni parte, disperati si diedero a gettarsi giu de i ripari per saluarsi col suggire. I soldati della città insieme con quei cittadini che tolte haueano l'arme in mano, si ristrinsero alla piazza, & gia l'un l'altro si solicitauano con botte & tauole fortificare l'entrate della piaz za per fuggire questo primo impeto de nemici suoi al nuovo giorno, nel qual sperauano ritrouar rimedio di scacciar i nemici suori della città. Ma Pandolfo che per non sforzarli a farsi ualorosi desiderana che sgombrasseno la piazza senza impedimento, & conoscendo che soccorso non cosi presto poteua uenire, & che ancho non si douessero guardar le uie per le quali fuggissero i nemici, come fecero i Romani a 1 galli, i quali fecero nel partirsi apparecchiare le naui per passar il Teuero & niuandieri che gli portassero dietro nittonaglia, perche essendo aperta la nia al fuggire le menti di tutti si riuoltassero alla fuga, subito mando a sbrigar le porte tutte della città, & libere senza guarda le fece lassar aperte, il che publicato & conosciuto da tutti & che molti dalla città se ne suggiuano perche tutte le porte da quella in suori che da i soldati di Pandolfo era stata presa senz'impedimento erano aperte, con questo modo la piazza fra poco d'hora a poco a poco restò uota di quelli che la guardanano, secondo il solito de i soldati spauentati, i quali sogliono piu tosto gouernarsi secondo la paura di loro medemi, che secondo l'honor suo & il debito del giuramento loro. Si coprirono però della lor suga con quest'escusatione, che fosse lecito al Capitano, quando si nedeno le cose disperate contra suggire & saluarsi come sece Annibale nella guerramarit-

ra marittima di Sicilia contra Romani quando che insieme azzusfati i Romani essendo superiori surono prese trenta naui de Carthaginesi doue gli era la naue settereme d'Annibale, che gia fu di Pirro Re d'Albania & Annibale effendo salito in una barchetta providde con la suga alla salute sua, & di questo modo anche fece Pollione collega di per banco Carione Capitano de Romani che si suggi a Vticha per non star nella di Pirro Ediscretione della fortuna, & essendo Carione, di parere contrario Pirota. fu sforzato doppò che fu giunto al fiume Saburra in Libia seguendo il Re Iuba ch'astutamence finse partire, ritirarsi per schifare il calor del sole alla montagna, done poi patendo caldo & sete, su in angustia giunto, & por assalito da inemici che si riuoltarono, & fu nella battaglia con tutti morto. In questo mentre Pandolfo hauea gia preso un gran quartiero della città, & posto soldati in casa di molti nobili amici, & fideli del Signore in diuersi luoghi, & inbuonnumero per hauergli a suo comando doue sosse stato bisogno, & essendo stato auisato che l'occasione della piazza libera da i nemici, lo inuitaua a riemprerla di suoi foldati, ui entrò, & hauendo dipoi di-Rribuito tutti i suoi soldati parte nella piazza, & alle porte, & parte al palazzo, & in diuerse contrade, uenne il chiaro giorno nel quale non hebbe molta fatica a conuenire la communità che col giuramento confermassero la fedeltà sua, perche essi medemi a usanza de Popoli, che sempre corrono dietro al uincitore senza richiederla, curiosamente follicitauano Pandolfo a uolerla accettare, la onde furono tanto i prieghi che gli fecero molti della città, che Pandolfo si picgò a perdonargli, auenga che non meno fosse ne-

cessario castigare i cattiui, che premiare i buoni. Tuttania perche Pandolfo giudicana il tempo

esser da guerra & non da essamine, fece quanto gli furicercato, pur di poi fatti prigioni molti de gli altri rubelli si fece assai dimostratione delterror loro,

conre-

muneratione di quelli che fe-delmente haueano oprato inservitio del suo
Signore.

## RRORE



ERROR di questi su, che per la rebellione credendosi quei cittadini coprir i lor difetti, & per indurui un nuouo Signore difendersi dal castigo, furono dalla giustitia di Dio accecati, perche non sapessero difendersi, & difendendosi dallo strepito de gli instromenti bellici, fossero perciò delusi & offesi da quelli ch'il filentio osseruauano, per tanto, ben su quanto gli auenne, perche il castigo è il fine della rebellione. Ma maggior error fu il suo

che studiando liberarsi dalle mani del suo natural Signore, e poi per le porte aperte fuggir la leruini, & impeto d'esso & de suoi soldati, furono piu priuati in questa necessirà pigliar partito uergognoso che utile & lodeuole, come si conuiene a generosi soldati ne i pericoli, & come piu credettero essere in libertà fuori delle porte alhora piu in soggettione fuggendo caderono, lassando la lor famiglia & sostanze in poter del nemico & questo auenne dalla poca affettione, c'hebbero della difesa della città, & doue non è affettione, le cose di raro riescono bene, perciò non fecero molto Agefilao è gloriosa uscita, la quale forse maggiore hauriano ottenuta, s'ancho doppo che gli inisuo detto mici furno nella città, gli hauessero mostrato il uiso, ma hebbero paura di motire. Però ben disse Agesilao Rè di Lacedemonia a colui che lo ricercò del modo, con che quistar glo si potesse acquistar gloria quando rispondendogli disse. Si mortem contempseris. Cio es se tu disprezzerai la morte.

Name di

IL FINE DELLA DECIMASETTIMA IMPRESA.

## IMPRESA DECIMAOTTAVA

CHEIL FINGER VNA COSA PER VN'ALTRA è molto gioueuole ne' casi di guerra.



#### OMMARI

N QYESTA decimaottaua Impresa, fra l'altre d'insegna l'Autore, come il fingere alcuna uolta una cofa per un'altra, gioua nelle querre & che hauer Pocchio ad ogni romore, & a quello anchora delli ucelli in campagna si scoprono molte uolte le msidie de i nemici. Et quanto gioua anchora al superiore l'emulatione de soldati che contendono di generosità nelle fattioni & specialmente nel conspetto del suo Signore, con l'essempio di Pulsio & Vareno con un Stratagema d'impaurire il nemico & di farlo ritenuto sol con parole & sinte dimostrationi, & che'l sito forte serue molto al picciol sumero. Et ch'egliè opera di generoso Capitano dar le conditioni ad altri & non di prenderle. Es ci sa conoscere ch'egliè grand'utile alla uittoria preuenendo assalsar l'inimico da tempo non aspettato,

aspettato, con l'essempio di Scipione & con un stratagema di coglier il nemico in mezzo che non se n'auegga. Et come l'improuisa & presta provisione apra oltra maraviglia contra ne mici, con l'essempio di Cesare, & c'insegna anchora che'l Capitano si deue quardare di non combattere in luoco scomodo col suo esercito con l'essempio de i soldati di Cesare, & che quando si tiene doner uenir alle mani col nemico bifogna star tanto lontano che d'improviso non si possi esser soprapreso, ouero hauere il paese così appropriato che si possi ritirare senza danno. Et ci constituisce il stato in che si troua colui ch'è transcorso inauedutamente nel pericolo & è spauentato. Auertendoci che l'admiratione delle cose ben oprate uiene dal poco giuditio, & da meno esperienza, & che'l lasciarsi ridurre in necessità doue può farsi la provisione, arquisce poca prudenZa. Et come uolendo acquetar i popoli sollenati per paura, ch'i suoi non siano statimorti nella battaglia , & esser anchor loro presi & saccheggiati, bisogna non gli lassar dar le nuove di cosa alcuna, con un detto di Diogene che ad uno che sappi niuna cosa ni è nascosta. Et molt altre cose curiose & morali &. con senten e co altre cose militari degne d'esser uedute.



VANTO gioui alcuna uolta fingere una cosa per un'altra, & il timore in baldanza, & la baldanza in timore, saper convertire, gli essempij autichi chiaramente in ogni grado & stato di nego- in guerra tio lo dimostrano. Si dimostro ancho quando essen son molto do Pandolfo Delfino per le continue fatiche op-utile. presso, fu da grave infirmità asalito, donde che

essendo stato per alcun tempo per sanar si nella città di Michiera, hauendo poi deliberato partirsi per andarsene a un'altra citta, non molto di-Stante del suo Signore, gli furono posti gli aguati da i nemici di mala maniera, perche partitosi assai debole gionto ch'egli su a mezzo camino senti & nide gran numero d'uccelli gridare nelli boschi ch'erano poco distanti dalla strada, il che pensò non esser senza cagione, & mentre ch'egli comisse ad alcuni, ch'andassero a uedere la cagione del grido di questi uccelli, uscirono da i boschi gran numero d'armati per serrargli il Sentiero per cui egli mancar douea secondo il suo disegno, del che auedutosi Pandolfo & sapendo che fra molte auenture uengono anchora qualche disgratie, le quali come incominciano fanno tanta forza che a guisa d'un torrente che prende nuoua nia con gransatica si ponno euitare, quanto piu si uide in pericolo, tanto piu gli crebbe l'animo maggiore, & spinse le sue genti piu auanti, & con affronti & scaramuccie ritenne alquanto (sempre caminando) i nemici che lo seguiuano. Et non pensate che pericolo ne timore sosse in l'animo d'alcuno de suoi sauoriti, i quali emuli fra loro, di cuore, & di ualore, a uincenda faceuano cose che si sariano possute aguagliare a quelle di Pulsio & Vareno Capitant di Quinto Cicerone colonnello di Cesare, quando combattuti da Neruj & altri conuicini Francesi, ambi doi saltarono suora de i ripari Dell'Imprese Militari.

per far che quel giorno dar douesse giuditio sopra le diferenze loro c'haueano della maggioranza, donde che secero cose mirabili & alfine l'uno difendendo l'altro, & l'altro l'altro, a suoi ripari ritornarono uittoriosi, & con questa sua emulatione l'uno a gara dell'altro si mostraua molto animoso alla sua & difesa di Pandolfo, al fine conoscendo che per la distanza del camino non si potea senz'aiuto saluar dalle sue mani, finse hauer desiderio d'aggiongere almanco a un certo poggio il, qual posto in alto, si uedea di lontano in una corsiera di Strade di montagna, & con gran fretta hauendo sollicitato la sua poca gente che l'accompagnaua alla uolta del poggio, ui gionse, per il che non possendo esso Pandolfo far maggior difesa che con sittioni di non stimargli piu, & che hora era per darli buon conto di se, sece ognuno con gridi & resistenza far segni di sicurezza & tutto a un tempo, facendo forza si ridusse con tutti i suoi alla sommità del poggio, & deliberato non piu oltra passare, & di uedere se poteua con indugio campar da l'ingorda persecutione, se piu auanti i nemici procedessero s'affermò. I nemici ueduto questa allegrezza & con tant'ardire, Pandolfo fermarsi al poggio, credettero che lo soccorso quindi uicino si potesse hauere da lui, & temendo d'esser tirati con fraude & inganni (nelli quali gli huomini auanzano ogn'altro animale) a qualche pericolo, & per non esser molto informati del paese ne di quei siti, uedendo anche che quella sommità si potea per un pezzo difendere con poca gente, perche il paese forte serue molto al picciol numero, cessarono di perfeguitarlo fermandosi sulla strada, & fingendo parte di loro smontar a piedi per esser pin atti a combattere sul colle doue i caualli non erano cosi presti, mandarono ad imbasciare Pandolfo con alcune conditioni, perche s'arrendesse a loro, ouero perche rippondendo congietturassero, ò sapessero il suo disegno, egli che sapeua ch'è opra di generoso Capitano dar le conditioni ad altri & non di prenderle, pensò in altro, pur perche sperana col tardargli con parole farli mal contenti, gli fece rispondere ch'egli pensarebbe al fatto suo, ma loro non assicurandosi & temendo una uscita de soldati da qualche banda in soccorso, pian piano si ritirorno, & per altra via pigliorno il lor camino Pandolfo si parti anchor lui. Ma non si tosto surono i nemici scostati che dalle due città, alle quali non sò come era stata portata la nuoua del sudetto eccesso, uennero genti assai in suo soccorso, le quali a saluamento lo condussero done egli hauea ordinato d'andare. Non cessarono però i nemici batter le Strade continuamente in gran danno de i sudditi di quel paese, & quando haucano tirata la rete si conduceuano in la terra grossa quindi

quindi uicina & da loro occupata, la quale hauendo il Signore piu uolte designato possedere & leuarsi da gli occhi quei ladroni , non su Pandolfo. cosi tosto risanato, che gli diede carica di quest'impresa, & egli hauen do unito l'esercito, l'inuiò alla uolta della terra nemica, apiè della quale haueano anchora i nemici ragunato gran numero di fanteria è caualleria, con disegno fermo d'ogni opportunità combatter con Pandolfo. Egli s'accostò fra tanto alla terra da circa diece miglia a piè di certe colline, & non si tosto gli fu gionto ch'i fedeli & da lui ben premiati esploratori che teneua, gli diedero certezza ch'i nemici si metteuano in arme per uenir tutta la notte a coglierlo d'improvisso auanti il giorno & dargli la stretta. Riceunto quest'aniso Pandolfo pensò di preuenirgli, sapendo quanto sia utile & fauoreuole alla uittoria, ouero al fuggire grand'affronto, l'assalire il nemico da tempo non aspettato, come fece Scipione quando che hauendo ordinato al seguente giorno Asdrubale & Syphace dargli la battaglia, preuenendogli la notte Scipione gli assaltò d'improuiso nelli suoi alloggiamenti con gran terribiltà, per il che furono in tanta confusione ridotti i nemici, che non conosceuano i loro Capitani, & albora i Carthaginesi, rotti, morti, & presi, lasciarono la uittoria a Scipione, perciò Pandolso mandò tutte le bagaglie con ragazzi & gente disutile auanti, con circa mille buon Soldati a piede & cento armati alla leggiera, alla uolta di costoro sul dritto camino, per dare ad intender a i nemici che da quella uia saria uenuto ad incontrarsi con loro, a i quali diede commissione che gionti che fossero al monte luoco eminente che si trouaua per la uia, iui s'affermassero, & stessero con buona guardia prendendo largo spatio del monte con i suochi accesi, secondo l'ordine de i campi, & che s'indi non si mouessero senza suo auiso, disendendosi però da nemici, quando da loro sossero molestati, & ch'eglinon gli saria stato molto lontano, & cost essequito Pandolfo col resto dell'esercito uolendo con la prestezzariparare a i disegni de' nemici, & renderli paurosi & uincerli potendo, come fece Cefare nell'asprissima stagione del uerno quando hauendo passato il monte Gebenna dalli Seluij alli Aruerni, con prestezza gli assaltò Seluij. d'improuiso, & loro credendosi ch'il monte Gebenna gli douesse essere come un muro di riparo, stando sprousti surono mal trattati e poi con una simile subita soprauenuta sopragiunse anche i Bitturigi & gli leuò il disegno della conspiratione contra Romani con la morte & presa di milliara d'huomini de suoi. Imperò caminò per altra strada alla molta loro, onde molti de' suoi Capitani necchi, non conoscendo quella

Pronerbio nolgare.

the Pandolfo disegnaua fare, parlauano di certa maniera con lui, uolendo inferire che non hauea preso partito buono nel pigliare i trauerst per lasciar la uecchia Strada, adducendogli una ragione d'un prouerbio nolgare che si dice, che piu tosto gionge colui che camina per la uia dritta al dessignato luoco, che colui che trauersando perde il sentiero. Ma egli che non dubitaua di cattino sentiero, perche sapeua quello ch'era il suo disegno, marciò di longo con tutti contra inemici, i consigli di quali pensò preuentre con i proprij fatti, come appartiene ad uno diligente Capitano. I nemici hauendo gia con bellissimo ordine marciato da circa quattro miglia, & accostandosi al monte s'auidero del gran numero de i fuochi accesi, di quei di Pandolfo ch'erano ascesi al monte, & hauendo sospetto che si fossero accorti del disegno suo, si fermarono, mandando spie per intender che si faceua nel campo nemico. Le genti di Pan dolfo che con bonissima guardia Stauano attenti, quanti ne mandarono gli nemici a spiare gli fatti loro, tanti ne presero & amazzarono. Pur aspettando intendere che progresso era quello delle genti di Pandolfo, credendo che sul monte fosse tutt'il suo esercito, atteso che tanto auanti gli nedeuano giunti contra il creder loro incominciarono dar ordine di fermarsi anchor loro doue si trouarono, & aspettar il giorno perche temeuano di uenir all'arme con quelli con disauantaggio & in luoco scomodo, Cesare sot- acciò non gli auenisse, quel ch'auenne a i soldati di Cesare sotto Gergoto Gergo- nia, quando con dissauantaggio attaccarono la battaglia sotto le mura della città con i nemici, doue se ben da principio parue fauoreuole a Rodisauantag mani la fortuna, nel mezzo poi & nel fine gli restarono quarantasei de suoi Capitani. Et si concluse fra loro che quando si dubita di uenir alle mani con i nemici per il disauantaggio, bisogna star tanto lontano che d'improuiso non si possi esser soprapreso, o uero hauere il paese così appropriato che si possi ritirarsi senza danno. In questo mezzo hauendo Pandolfo solicitato il camino col resto delle gente sue, gionse per altre Strade fra la terra & il campo nemico per spatio di due buone miglia sulla publica strada, in una ualletta prima che i nemici di ciò se n'auedessero, & iui fatt'alto con piu silentio ch'egli puote, prese molti soldati che dalla terra ueniuano seguitando i suoi ch'alla sera partirno credendos che le genti di Pandolfo fossero de suoi soldati, & senz'altro dire si ueniuano a porre prigioni da se stessi, & iui non si stette per un mezzo quarto d'hora, che piu di cinquanta ne furono senza strepito ritenuti, da i quali si hebbe nuoua come i nemici s'erano fermati lontani da questo luoco da circa due miglia per la sudetta cagione. Gia la Stella Diana nuntiatrice

nia comg10.

nuntiatrice della propinqua aurora uscendo al nostro emispero daua manifesto segno del sutoro giorno, quando Pandolf o peste in ordine le genti sue, con le debite ordinanze s'inuiò alla uolta de i nemici, i quali non accortosi della sua diligenza inauedutamente surono nello spontar del giorno fortemente, & doue non dubitavano, da due parte asaliti, & in breue spatio furono rotti, anchora che facessero testa al primo assalto, & accortisi del pericolo in che erano trascorsi, essendo spauentati per l'inaspettata giunta di Pandolso & da parte che non credeuano non sapendo che configlio prendere, & non hauendo pur tempo di prepararsi alla difesa, intricati insieme, tutti attesero al suo particolare & chi pote fuggire se ne fuggi. Le genti di Pandolfo che sul monte stauauo, se restrinsero al primo strepito che sentirono insieme, temendo che lo strepito dell'arme che sentiuano non fosse fatto per disordinargli, & leuarli dal passo, perche in effetto credeuano che Pandolso col resto dell'esercito fosse dietro di loro. Ma intesa poi la cosa, ciascun di loro fece suo debito sin tanto che la uittoria su intieramente conseguita. Imperò surono fatte molte eruttioni, & quelli che n'andarono uerso la città furono presi, ouero mentre che stauano a badare con speranza di saluarsi, furono uccisi da nemici. Pur molti di loro ritornati per diuerse strade alla terra per saluarsi, trouando alti i ponti, hebbero da i cittadini comiato. Et fattosi il consiglio nella terra da cittadini, & soldati che ui erano rimasi alla guardia, su determinato di sar quietar il romore nella terra nato per il bisbiglio delle male nuone, & che i messaggieri di tutte le nouelle non si lassassero ragionare, saluo che i deputati a quest'uffitio, & ponendosi le quardie alle porte perche non potesse uscire alcuno, si con-Stringesse ciascuno a non sperare in alcun'altro modo la propria salute, saluo che con la disesa delle mani, & cosi fecero. Ma intesa poi la gran rouina de gli amici & uittoria di Pandolfo, mutarono configlio & di somune parere determinarono rendersi a Pandolfo saluo la robba & la uta. Però gli mandarono le chiaue incontro, lequali egli accettò uolentieri. Et entrato nella terra, attese a tutti la promessa sua con gran me raniglia & dispiacere di molti contrary, la salute de i quali quanto piu fu lunga, tanto piu fu la sua insirmità grave & maggi ore, & per quello si mangiauano le dita delle mani, et tanto maggiormente quanto per la fuga de i suoi parendogli colpa grande che quasi scioccamente fossero stati uin ti, non haueano piu riparo alle cose sue, perciò se ben il dispiacere delle co-Je mal fatte, procede da sapienza et dall'amore dell'amico, nondimeno l'am miratione delle cose ben oprate mene da poco giuditio et meno esperienza. Dell'Imprese Militari.

### ERRORE.



ERROR diquesti su, c'hauendo colto il nemico suo & condot to quasi nella rete, non lo seppero prendere, per dubio di cosa comune, così a l'una come a l'altra parte, & di che subito si poteano chiarire, & poi anche comodamente saluarsi, in ogni caso. Ma perche la fortuna che da se stessi depende & uno esto sull'imperio delle sue attioni, si risso le fare a Pandolso questo sa uore, & leuar quell'occasione a i nemici che non potessero sa cosa

buona contra di lui. Ma maggior error fu il suo, ch'ingordi del danno d'altri, non pensando al suo (anchora che l'essercito contra di se aspettassero) inconsideratamente surono di doue non dubitauano soprapresi, & pensando saper altri ingannare, surono col passatempo delle genti dal monte come stolti ingannati. Per tanto il lasciarsi ridurre in necessità doue si può sar la debita proussione, arguisce di poca prudenza in uno Capitano & meno di diligenza, & spetialmente quando per uolerla fare ad altri la gli uiene satta a lui, come interuenne a costoro. Et certo non è maggior pazia nel l'huomo che'l persuadersi di saper quelle cose che non sa. Però bisogna sapere perche, come disse Diogene. Sapienti nihil deess. Cio è, a un sauio non manca mai cosa alcuna.

Detto di Diogene.

IL FINE DELLA DECIMAOTTAVA IMPRESA.

## IMPRESA DECIMANONA.

CHE LO STAR NEVTRALE TRA DVE NEMICI non è sempre bene, e spesso il neutrale diuenta nimico di tutti due.



#### SOMMARIO.



N Q V E S T A decima nona Impresa fra l'altre c'insegna l'Autore, come colui che sta neutrale fra le questioni di doi, è mal uoluto da tutti, & al fine rimane preda del uincitore. Et che il finto ragionare, & il mal oprare al fine non può star nascosto, & chi s'inalza per subiti successi & nuona selicità, è pazzo, & come sia lecito ribattere la fraude con l'ingamo, con un stratagema di gion

gere un nemico segreto con la fraude, & di questa maniera rubar una città con l'essembio d'Alesmeno Capitano delli Etoli. Et un'altro stratagema d'introdurre e ritenere soldati in una Rocca sotto sittione di uisitare il Signore senZache il nemico se n'auegga, con l'essempio de fauoriti d'Hamone Re delli figliuoli d'Anon per guardarsi da queste uiste. Et che piu tosto debba muacittà patir esse unua senza trauaglio, che per esser trauaglata longamente da uno esercita

di dentro

di dentro & di fuori reftar uincitrice , con l'essempio de i soldati d'Asdrubale contra Scipione. & ci auertisse ch'ad ogni rittirata che facci il nemico non si deue seguirlo, se prima non e ben la sosa intesa per non incorrere pericolo, con l'essempio di Cesare, & di quanto pericolo sia il porse con l'esercito fra una città & uno esercito nemico, & come l'eshortar i soldati nelle fattioni con il racontarli le cose felicemente passate, restaura grandemente l'animo loro, con l'essempio Annibale. Et ci mostra anchora che'l far impresa contra nemici quando sono oppressi dalle disgratie, su sempre ottimo rimedio di guerra, con Pessempio de l'armata de Romani. Dandoco un Stratagema di ripararsi le genti a piedi in campagna contra la "caualleria facendo ripari con i carri, & altrimenti con l'essempio di Gneo Scipione in Spagna Et ci dice anchora che le città Sono tanto forte essendo guardate da huomini forti , come se fossero cinte di mura , con un stratagema di trattar conditioni in caso pericoloso, & mentre si tratta ritirarsi in sicuro con l'essempio di Scylla risserrato da Duilio, & che conviene a un cuor generoso non lasciar fatiche ne travagli, per acquistarsi buona fortuna dandoci un'auiso di non far scherno al suo nemico quando è nelle for Le del uincitore , biasmando l'essempio de Samniti contra Romani alle forche Caudine , & de Romani contra i Samniti in molt'altri luoghi, perche queste cose si cambiano , con un detto de legisti circa la compensatione dell'ing anno , con molt'altre cose curiose & morali & consentenze & altre cose militari degne d'esser uedute.



ALERIO hauea una città picciola con una Rocca assai honestamente forte, la qual come sua Stanza teneua benissimo guardata, & fingendost neutrale forse non sapendo che colui che sta neutra le, & che non ha ne grado ne gratia con alcuna delle parti, diviene preda del vincitore, & chi aspetta il fine della guerra a pigliare partito

secondo la lor fortuna, spesse uolte s'inganna. Egli si disendeua come amico di Thitibio, & di Pandolfo Delfino, da tutti doi. Ma quanto piu in apparenza si dimostraua non uoler fra loro in alcun modo intrometterfi perche uassallo & feudatorio era del Signor di Pandolfo , del quale gia hebbe paura che la città non gli togliesse, tanto piu segretamente con Tithibio grand'amicitia teneua & a i bisogni, di dinari, & di gente lo soccoreua, per liberarsi dalla soggiettione, hauendo desiderio grande di regnar per se stesso, & non esser sottoposto a Signore alcuno, caso che Tithibio sosse restato superiore nella guerra incominciata, perche s'altrimenti fosse auenuto, dubitaua esser astretto rissoluersi star sotto al suo Principe, & determinare intanto d'obedirlo contra il uoler Suo . Et quando occorreua ragionare del Signor Suo , sempre in apparenza suadeua ciascuno a sperar ben di lui, & lo lodaua insino al cielo, ma nel cuor suo teneua altra fantasia come faceua Pompeo contra Cesa- de con p re, & Cesare contra d'esso Pompeo', per il che i condannati da Pompeo suggici a Cesare & proponendogli alcune leggi esser state publicate per nimico.

Nimico. dar con pa role l'al tro apprauamento suo egli sempre gli eshortana a non mancare di lodar &

Pompeo.e Cefare, fi lodauano insieme. benche fuf ci.

comendar Pompeo, il qual fece il medemo uerso Cesare quando che Metello imputando Cesare di mezza Tirannide uerso la Republica, tuttauia Pompeo astutamente cercò in apparenza mitigare co placar il popolo. er ridurlo alla beniuolenza di Cesare con parole, ma con effetti poi profero nimi- curò in contrario. Pandolfo gli diede credenza di quanto perciò s'escu-Saua alle querele sue & credendosi forse che mal'oprando col suo Signore, ogn'hora douesse stare il suo malestio occulto, il quale gia publico si teneua, mai nolse cessare sin tanto che non fosse giunto l'hora a lui destinata, anzi per il successo di questa guerra gioina nedendo il Signore. impedito senza movimento suo, & faceua in questo come molt'altri i quali per i subiti successi & felicità, s'alzano a gran superbia & autorità, di modo che piu non stimaua il mondo non che il signore, sperando farsi Signor libero della sua città come ciascuno desia della cosa sua, in questi movimenti. Ma su mal intesa questa speranza, perche ua a gran pericolo colui ch'ing anna il suo padrone, & cost auenne a costui, perche hauendo Pandolfo un giorno l'esercito accampato intorno a un luoco di Tithibio uicino uinti miglia alla città di Valerio, essendo piu che certo esser lecito ribatter la fraude con l'inganno, & non esser mestiero che gli huomini prudenti apertamente sospettino che i maluagi sappino come de loro s'ha sospetto, anzi è bisogno singere di non conoscere i lor progreßi, cosi anch'egli finse esser infermo & con quest'occasione pensò di rubargli la Rocca & la città & leuargli la uita anchora come fecero gli Etoli col mezzo d'Alesinieno lor Capitano, a Nabide tivanno de Etoli, co- Lacedemoni, quando sotto pretesto di soccorso d'esso Nabide accetò gli Etoli in casa, i quali gli leuarono la uita con la città insieme. Et cost zar Nabi- Pandolfo pregando per sue lettere Valerio come amico, che di medici de Lacede esperti si degnasse prouedergli per l'infirmità che sorte lo grauaua, gli rescrisse ch'altri medici che della sua città non hauea, & che se per maggior commodità sua & per hauere medici uoleua sin ch'egli fosse rissanato, andar ad alloggiare conesso lui, che gli offerina per suo uso la metà della Rocca sua. Però l'offerta su fatta da lui con credenza che Pandolfo non douesse accettarla. Egli finse che mal uolentieri si partiua dal campo, però che lo ringratiana del buono animo suo, & che facendost il mal maggior accettana l'offerta Stanza, & così aggranato pin da i pen sieri di leuarli la Rocca con la città che d'instrmità, come s'è detto, fra doi giorni colà si fece portar in lettica con buona comitina di soldati, che per jua saluezza condusse, Valerio che contra il creder suo s'hauea tirato

me facesse ro ammaz monio.

tirato in casa un suo nimico, su di modo accecato nell'animo suo che piu non sapeua prouedere alle frodi. Egli non hauea ne sicurezza ne meno fede di tradimento, non hauea manco fatto spiare nel campo di Pandolfo di quanto si designasse, non hauea guarda di ualore nella terra, ne meno si tentaua accrescer le guarde della Rocca per non mostrar dissiden Za, tanto che si rissolse star aucdere il fine di questo suo errore, fatto con Pandolfo, il qual fece con esso lui portare alcune casse & fortieri, piene d'arme ma non volse però che Medici alcuni della città lo vedessero, dando parole a Valerio ch'ogni giorno lo uisitaua, che gia di buona sorte It sentiua disgrauato, & ch'in breue se ne uoleua all'escreito ritornare. Questa infirmità fu reputata per fama assai moggiore del douere, & diede trauaglio al Signor di Pandolfo & a tutta la prouincia & massimamente a i luoghi & Signori piu lontani, aggiungendo ciascuno in proua qualche cosa a quello ch'egli hauea udito per la uoglia che gli huomini hanno per natura d'accrescere i romori delle cose nuone. Fra tanto Strage-egli haueua ordinato che lo uenissero a ussitar molti in quadriglia, ma ma per pi che una quadriglia doppò l'altra uenisse, i quali uenendo & entrando Roccasinnella Rocca erano sforzati quelli c'haueuano l'arme d'ordine di Valerio gendo d'es deponerle alla porta, ritenendo la spada sola, perche tutti quelli che ser inferfingeuano amar Valerio, gli proponeuano quasi presaghi di suo male, quello che dissero i Principi & fautori d'Amon a lui, quando essendo morto Neas Re suo padre, essendo uisitato da i messaggieri di Dauid Re suo amico, gli dicenano che si douesse guardare, perche i messi non erano mandati per consolatione del lor dolore, ma solamente per spiare i paesi loro, il che non era uero. Per tanto i soldati della guardia della Rocca non tenendo conto particolare di quelli ch'entrauano, ne di quelli ch'usciuano non s'auidero del male che gli potea seguire perche s'entrauano in una uolta dieci la qual era la maggior somma ch'entrasse, ne usciuano otto & gli due faceua ritenere in certe camere remote, & se entrauano sei, restaua uno, & gli altri usciuano, ma però non partiuano dalla citta ch'a ciascuno sicura stanza si daua, & cosi in piu uolte senza che la guarda della Rocca d'alcuna cosa s'accorgesse, in doi giorni fece unione nella Rocca da circa cinquant'huomini, & nella città da circa trecento. Et dato l'ordine del giorno che'l fatto douea seguire, fece la sera auanti ridurre mille buon soldati appresso la città due miglia segretamente ch'a due hore di notte ui giongessero, & egli singendo la mattina seguente uolersi partire, fece auisar al tardo V alerio che prima che si partisse uoleua uederlo. Venuta l'aurora certificata, tutti li rite-

nuti nella Rocca en nella città di quello che far si douea, mandò Pandol fo un suo sedele in habito di caualcare nell'anticamera di Tiberio, nella quale altra guardia non teneua albora per sicurezza sua, saluo che doi Juoi camarieri i quali tuttidoi nella camera di Valerio erano ritirati per seruitio di lui, che a quell'hora si era anche lui di letto leuato, a dirgli che Pandolfo uoleua ragionar con lui prima che si partisse, ne cost tosto fu entrato costui che Pandolfo anchora lui gionto alla porta della sudetta camera subito entrò senza impedimento. Ne si tosto su dentro anchor lui che colui che anuntiare gli douea la uenuta di Pandolfo, essendosi a lui appressato con un pugnale che nel petto gli cacciò gli annontiò lamorte, & cosi di uita lo tolse con fermezza che piu nuocer non gli potesse, perche huomo morto non morde, & presi gli doi camerieri in un instante surono anchor gli guardiani alla porta assalti & parte morti, & presi, per il che lasciarono la Rocca in libertà di Pandolfo, poi dato il segno ordinato gli ridotti nella città presero la porta piu prosima alla Rocca, & per quella diedero commodità d'entrare a i non lontani mille soldati, i quali non hebbero molto contrasto da i cittadini, uolendo piu tosto esser uinti in casa sua di questo modo, che uincitori esser trauagliati da un'esercito di fuori & di dentro della città per longo tempo, secondo il desiderio de Spagnuoli gia soldati d'Asdrubale nel fatto d'arme di Scipione, perche non contenti d'esser tirati in Italia, cederno al nemico al primo impeto, & cosi essendo l'occulto nemico estinto tutta la città si ridusse a fedeltà sua. I nemici che ciò intesero, hauendo dolor grande delle suenture dell'amico suo, tanto gli affligeua questa cosa il cuor loro, che mille morti sentiuano, & essendo che la morte d'un amico si è la morte d'un'altro amico, & gli pare non poter sentire il maggior dolore, & non si douendo temere pericolo ne uiaggio alcuno per soccorer. all'amico suo, però s'approsimarono alla città con tutto il suo esercito. done gionti, affai piu strana gli parue questa cosa a uederla in fatto c'hauerla udita con parole, & Pandolfo ciò uedendo gli diede il commodo d'approsimarsi a suo piacere, er lasciandoui il presidio ben quardato, si ritirò con tutt'il resto delle genti, su un colle non molto distante. & assai commodo alla battaglia. Ma stimando loro manifestamente che con queste genti si potea disender la guerra contra Pandolfo ouero ch'altra speranza non gli poteua restar di uittoria, si disposero a seguirli, atteso anche che si presupposero che Pandolfo suggisse per paura, perche non gli uolesse aspettare, ne meno combatter quel giorno, anchor che feffe uolte pronocassero il suo retroguardo alla battaglia, confortando

tando loro come parenti rendersi senz'altro male, ma l'intendeuano male non sapendo for sech'ad og ni ritirata che fanno gli nemici non si debbono seguire se prima non è ben intesala cosa, per non cader in pericolo. Imperò considerando Cesare ch'i Belgi deliberati di ritirarsi a suoi paesi cosi con mal ordine si mossero che piu presto parue che suggissero che si ritirassero. Non sapendo egli anchor qual fosse la cagione del partir loro, dubitò di qualch'inganno, & però non uolse ch'alcun de suoi soldati uscisse de i ripari, se prima non fu certificato della cosa la quale intesa,gli mandò dietro molti de suoi, i quali senza fine amazzarono i fuggitiui. Per questa uolta bastò al retroguardo di Pandolfo ritenere gli nemici che non gli facessero danno per poter esser poi franchi al tempo disegnato. L'altro giorno si fecero quiui alcune picciole scaramuccie tra l'uno & l'altro campo, con nary successi, perche i Capitani non uoleuano negare a i pochi ch'arditamente chiedeuano la zuffa, ne meno uoleuano gli auersary in quel luoco uenire alla battaglia generale, & uedendo Pandolfo ch'i nemici s'erano aueduti che s'erano posti contra lui in non comodo luoco per la battaglia, & che troppo inconsideratamente erano trascorsi a seguir il retroguardo, & ch'erano fra la città & il campo suo, & che con solicitudine grande uoleuano leuarsi dal pericolo, però uedendogli intenti in porre ad effetto questo suo disegno, si come prima haueano i nemici inuitati quelli di Pandolfo a darsi a loro, hora gli mandò Pandolfo a confortare a darsi a lui. Ma perche non si hebbe conclusione Pandolfo ragiono con i suoi soldati, imitando Annibale Carthaginesi quando eshortana i suoi Capitani & soldati nelle faticose & pericolose fattioni, dicendogli ch'i nemici erano per fuggire se loro arditamente non gli hauessero prouocati alla battaglia, & che cost bell'occasione non si douea lasciare in alcun modo, & che egli era di parere di non lasciar di tentar la sorte, essendo eglino si per il sito, si per'il terror de i nemici & ardir di loro, come ancho per aiuto della città, Superiori a gli auersarij, & gli raccordò anche le satiche passate esser State fatte per uenir alla desiata uittoria, & quanta felicità gli potea seguire doppò uinti i nemici. Appresso gli propose il pericolo che saria nel portarsi uilmente, & che i nemici facilmente nella suga potriano reintegrar le forze recuperando Idoneo & comodo luogo, aggiungendogli la uergogna & dishonore, finalmente che gli seguiria s'hauessero Perduto cosi bell'occasione, & che il far impresa contra nemici quando Jono oppressi dalla disgratia, fu sempre ottimo fondamento di guerra, raccordandogli che sbattuta che su l'armata de Romani dalla fortuna

do facesse un'allog-

del mare che di quattrocento sessanta legni, che erano, restatone ottanta solamente, subito i Carthaginesi con nuoua armata andarono a i danni de Romani in Sicilia, doue non poco trauaglio gli diedero. Non dispiac que questo pensiero di Pandolfo a soldati, anzi inanimiti & posti in le debite schiere, non preterendo l'ordine della guerra s'affrontarono con tal braueria con i nemici, ch'accortisi loro della rouina sua, quel medesimo animo si uedeua fra loro & quelli di Pandolfo, che suol essere ueduto fra i nincitori & i uinti, doue non si tosto pensarono sar forza in sua difesa, che furono rotti da quelli, & sualigiati in parte & una parte che si ritroud uanguardia salua, se ne suggi per quel giorno. Ma nel seguente mattino Pandolfo gli gionse alle spalle & hauendogli colti in aperta campagna, doue riparo non haueano, ne manco haueano hauuto tempo di fargli altra provisione saluo che in cambio de i ripari s'haueano satto un steccato de i carri, che per le bagaglie haueano condotti con loro come fece Gneo Scipione in Spagna de i basti de somari, insieme con la in Spagna soma & carichi loro, sopraponendogli uno all'altro insino all'altezza in che mo conueneuole in quelle campagne doue si troud, doue circondato da tre Capitani & tre efferciti de Carthaginesi, non pensò altro maggior rimegiamento dio di quello per sua salute, & in tal guisa questi soldati auersarii stimaall'impro- uano esser molto sicuri, & per quanto portaua un'archibusata non segli poteua accostar alcuno. Et non pensate gia che l'otio gli ritenesse molto negligenti, reputando cosa indegna sottomettersi alla pigritia, perche come uigilanti con l'archibusate salutauano malamente il nemico, Pandolfo cio uedendo, fece cessar dal molestargli & giunto la notte fu di parer di molti, che costoro si douessero lasciare in questo suo serraglio, perche in breue si sariano morti di same se buona guardia se gli sosse haun ta, piacque assai a Pandolfo questo parere, pur potendo egli, pensò di espedirsene piu presto, hauendo soldati animosi & atti ad ogni fattione, quantunque a furor de nemici molto generosi & atti ad ogni impresass fosse potuto dire che la città non è manco di mura circondata, essendo guarnita d'huomini forti, come l'esser cinta di Mattoni. Et mentre che queste cose si trattauano, eccoui un messo de nemici, che con capitoli & conditioni dimandaua che si lasciassero andar liberi, offerendosi far quan Lucio Silla to per le conditioni scritte era promesso. Quest'ambasciata su fatta per come si li dar parole & non per accettar accordo, ne conditioni inique. Ma per berasse di far come sece Lutio Sylla sotto Esernia quando era riserrato, in luoun luogo ghi stretti dall'esercito condotto da Duilio suo auersario, perche mentre sotto speranza di pace si trattaua delle conditioni, Lutio Sylla si parti d'improuiso

stretto.

d'improuiso non solamente con le genti ispedite, ma con le bagaglie artiglierie & ogn'altra cosa sua, & si ridusse in luogo sicuro. Per tanto Pandolfo che di natura & per isperienza hauea imparato a non esser facile al credere così ogni cosa, finse non lasciare la pratica dell'am basciata, & sece a un tratto tirar con guastatori (ch'a questo bisogno fece uenire, & ch'erano da soldati guardati nell'opra sua ) un fosso d'intorno al detto steccato, lontano un mezzo tiro d'archibuso, facendo gettar tutta la terra dal lato di fuori, con la qual si faceua un bel riparo a soldati che si poteano d'intorno intorno nascondere da i tiri de nemici, & con alcune archere fabricate in quel serraglio gagliardamente gli bersagliauano, inmodo che poche fiate contra de nemici si tiraua in fallo fra i uacui de i carri, pur con tutto cio non parlarono mai piu d'accordo con Pandolfo, anzi nel fabricare il detto fosso, piu uolte usciuano per impedirlo, & faceuano di belle imprese contra quei soldati di Pandolfo i qua li tuttauia attendeuano a ritenergli indietro, per che gli uoleuano senza giornata hauer prigioni. Ma loro ch'in tanta fretta non haueano potuto portar seco altro che l'arme, desiderando ritornare in qualche luoco sicuro non si perdendo d'animo, mai non mancarono come si conuiene a un cuore generoso di lasciar fatica ne trauagli per acquistarsi buona fortuna, & per ridursi in termine di saluamento, ne mai caderono dalla speranza di non lo potere ottenere, & per questa cagione la seguente notre fecero anchor loro un fosso di suori a i suoi steccati , & tutta la terra del fosso gettarono di dentro, sepegliendo tutti i carri suoi insino alle ruote, per il che leuatosi l'offensione di quelli di Pandolfo, stettero sicuri dall'ar chibusate, & lui si risolse di nuouo nel primo parere di lasciarli a suo bell'aggio ne i ripari suoi. Ma non passarono sei giorni, ch'eglino non sapendo come uiuere gli dimandarono pace, & egli non la uolendo inten dere gli uolse tutti in sua balia. Et hauendoli ottenuti non pensate che Pandolfo gli facesse scherno alcuno, come i Sanniti a Romani alle forche Caudine, ne come i Romani a gli isteßi Sanniti in molti luoghi col spogliar

li et far passar sotto il giogo, secondo la maniera di quei tempianzi spogliatoli dell'arme & de i denari solamente, secondo l'uso delle nostre guerre, gli diede libertà perche ualorosamente si portarono contra il nemico suo, che s'al trimenti hauessero fatto pochi sariano campati, perche a un uile & codardo e poco casti

go torgli lanita.

ATTA COME TO

#### ERRORE.



'ERROR di Valerio su, che sapendo l'ossese ch'al Signor del Caualiero satto hauea & tuttauia saceua, non douea il Caualiero suo nemico accettar in casa, perche chi ossende un Principe mai si deue sidar di lui. Ma poi che iui ridotto l'hauea, doueua trattenerlo & non perder quelt'occasione al suo disegno. Ma maggior su l'error suo, che dubitando del nemico lontano che la città non gli togliesse, non seppe proueder al nemico ch'in casa haueua, &

di cio ne fu uera cagi one perche non fu lua cognitione saper distinguer il male ne il bene, come è peculiare dell'huomo ch'in ciò gli potesse auenire, però non si puo saper ogni cosa. Et colui che sa tutto quello che si puo sapere, e Iddio sra gli huomini. Error su ancho dell'esercito nemico perche non considerando il pericolo in che incorreuano sotto speranza d'incalzar i nemici, allhora si diedero in preda de suoi auuer sarij, quando al suo scampo maggiormente procacciarono. Non su senz'errore quel lo di Pandolso quando che uniti gl'inimici ne i suoi steccati uosse tentar altro simedio, il quale con simil rimedio gli su compensato, & poi nel primo perseuerar anchora con danno & spesa del suo signore. Però ben disse il Legista. Dolus dolo compensatura. Cio è, con una fraude si paga l'altra.

Detto di Legista.

IL FINE DELLA DECIMANONA IMPRESA.

## IMPRESA VIGESIMA.

CHE DOVE BISOGNA PRESTEZZA NELl'esequir una cosa, è molto nociuo il diservila.



#### SOMMARIO.

NOYESTA Vigesima Impresa ci insegna fra l'altre l'Autore, come la tardaniza nell'esequir un satto di guerra può cunsar molto impedimento doue bisogna subita prouissone, con l'esempio de Rhodiani, atteso che per la negligenza la qual subita propria madregna de i negoti si perdono di bellissime occassoni, essendo qual la propria norma della guerra, ci insegna anchora la consideratione che si deue hauere sul rimanente del tempo er sulla tardata dell'impresa nella guerra per saper quanto si ha da espedire, con un discorso per conto che sia meglio espugnar piu tosso le forte città che le deboli, con l'esempio d'Emilio Consule. Et ci mostra uno apparecchio d'artigliaria per una batteria per leuar le disese, er quanto possi tirar mi pezzo d'artigliaria. Quante cose er quanti caualli sono necessary a l'artigliaria, er quanto tira

tira un pezzo cosi di mira come di lontano, con un stratagema di pigliare un luoco col batterne un'altro, e poi l'uno per l'altro arrendersi, con una pronta risposta di non stimar la ferocita de i soldati che guardano le città, o l'essempio di Torquato, o un'altro stratagema d'inanimare i soldati a l'assalto, singendo esser consapeuole delle cose de i nemici per porli in terrore, o ci auertise che quel che sacimente s'acquista sacimente si lassa. Et che ciascuno si deue guardare di dar principiora imprese notabili, quando non spera, o non può rip ortarne quel sine che desidera, o che quando s'ha osses con un rincipe mai piu si deue sidare di lui, o che nelle grandezze piu tosto che nelle miserie si sogliono nascondere i mali bumori, col detto d'un sauio a proposito, che le cose al sine non si ponno tener nascoste, o molt'altre cose curiose, o morali, o con sentenze altre cose militari, degne d'esser uedute.



O I GROSSI luoghi & affai forti del Signor di Pandolfo Delfino si ribellarono gia molt'anni sono, & non erano l'uno dall'altro piu che uinti miglia discosti a i quali douendosi sar subita prouisione, non mancò il Signore delli apparati conuenienti, essendo che la tardanza gli hauria sorse potuto causare qualche impedimento, come causò a i

Roodiani, i quali essendo stati tardi al provedersi di vittovaglia, cost sproueduti furono colti da Cassio che mentre dubitauano esser dal bisogno astretti rendersi, & uenir per forza a poter suo, non hauendo come sostenersi, cercarono di patteggiar con lui, perciò si conobbe che per la negligenza la qual è propria madregna de i negoty, si perdono di bellissime occasioni . Per tanto su espedito Pandolfo Delsino dal Signore con molte genti della sua militia, a i danni de i rubelli & partitosi prese con queste genti un ridotto d'assai honesta fortezza fra l'uno & l'altro de i doi luoghi, doue alloggiò tutte le genti sue, & ogni giorno hor a l'uno, hor all'altro luogo, mandaua correrie, & facendo imboscate ogni giorno altro non si faceua che prigioni . Ma conoscendo Pandolfo il poco gisuamento che gli faria riuscito, accampandosi ò a l'uno ò a l'altro di quei doi luoghi, perche quel luogo che fosse stato libero, hauria potuto dar a quell'altro assediato soccorso, non essendo bastanti le genti di Pandolfo tenerli tutti doi serrati a un tratto. Vide esser bisogno affrettarsi, perche con la prestezza si fanno di samosissime imprese, & certo è necessario nella guerra esser pronto & presto. Però hauendo considerato il tempo gia consumato senza frutto, & ancho quello che sar si douea insieme col seguente dell'anno che restaua, conobbe la tardanza essergli nociua. Et con queste poche genti s'elesse, doue non poteua esser Leone, sarsi Volpe, & fornito il ridotto gia preso, condusse in un tratto tutte le suc genti sotto il piu debol luogo de i predetti, & auenga che foss

conseglio d'Emilio Console Romano nelle guerre effer ben fatto, prima espugnar le città forti che le deboli, perche ne i primi impeti s'hanno le gente fresche, & quando prima quelle piu sorti son prese si spauentano l'altre piu deboli, come le dimostro esso Emilio nell'impresa che sece in Schiauonia, quando gionto con le sue genti intiere contra Demetrio Re di quella prouncia, pose l'assedio a Dimalla città forte, & ben presidiata, & monitionata, & con fortezza de' suoi soldati in termine di sette giorni l'espugnò, per il che subito da tutte le città di Schiauonia uennero oratori ad esso Emilio, il quale tutti accomodandogli al fine con Stratagemi & uirtu sua, fu preso Pharno città, doue Demetrio s'era ridotto, & dalla quale essendo rotte le sue genti, se ne suggi, non dimeno a questa uolta Pandolfo su di contrario parere che piu presto gli douesse riuscire l'impresa, dando principio alla piu debole, ch'alla piu sorte terra, perche le piu deboli piu facilmente si prendono, & si gli leua la occasione di meglio fortificarsi, cosi di mura come di genti, & di nittouaglia, & quanto pin sono le genti fresche tanto meglio oprano al debole contrasto, & se bene porta assai spauento una forte città presa all'altre, nientedimeno ancho le deboli uinte portano seco, appresso all'ardire acquistato da i soldati per la conseguita uittoria, prontezza d'animo all'espugnar la piu forte col resto, perche la riputatione d'un'esercito doppò che ha fatto qualche segnalata fatione, ogni difficile impresa ui si gli mostra facile, per queste ragioni egli tentò l'impresa sua contra il piu debil luogo, & ui conduse alcuni pezzi d'artigliaria si per sar almanco, sessanta trabocchi di batteria si ancho per porne alcuni pezzi alle difese, e quelli che ui condusse furono gl'infrascritti pezzi, cioè cinque di cinquanta, due collubrine di cinquanta, due di uinti, quattro sagri di. dodici, doi falconi di sei, quattro Cannoni di uinti, e tre falconetti di tre, quali tutti erano pezzi numero uintidoi. Et considerando il Cauagliero ch'ogni cannone di cinquanta potea tirar ogni giorno cinquanta uolte con palla di ferro. La colubrina di cinquanta uolte quaranta, quella di uinti nolte settanta, il sagro di dodici nolte ottanta, il falcone di sei uolte cinquanta, il cannone di uinti uo te settanta, il falconetto. di tre volte cento, conduste con lui tutta quella provisione che gli funecessaria per tre giorni di poluere & di palle di ferro & di piombo, & ancho carri per la monttione per li cargatori ruote da rispetto, ferramenti & altri uscuciglij a i bisogni de i marengoni, carettoni & bombar dieri & altre cose per uso de l'artigliaria, come sariano Cauicchie, chio di, piolette, secure, manare, corde, azalini, & pietre da fuoco. lanterne ,

l'anterne, scaloni, buoi & caualli, a bastanza, condusse ancho altre monitioni per uso del campo come picche, piombo, corda, & poluere d'archibuso, scale per raddoppiarle l'una sopra l'altra ad uso di scalare muri, & altri, ordinando tutte le qualità de caualli ch'egli conobbe Artiglie. necessary, perche a condur un falconetto di tre lire di palla, bisognaua- rie di piu no doi caualli, a un falcone di sei, altri doi. Vn sagro di dodici, caualli quattro. Vn cannone di cinquanta, diece, a uno de uinti, sei ca- ualli posso ualli. Vna collubrina di cinquanta, caualli diciotto. Et una di uinti, no esser ti caualli otto. Condotte tutte queste cose, sotto le mura del luoco per un mezzo miglio, mandò Pandolfo a riconoscerlo, & uisitare lo sito da suoi piu sidati & esperti Capitani, per intender oue meglio si poteua piantar l'artigliaria, ritroud solamente un luoco esser comodo & sicuro a far la batteria, anchor che fosse assai piu lontano del douere. Ma egli che sapeua che ciascun cannone di cinquanta, anchor che di longo tiro tirasse mille ottocento trabucchi, non potea però di mira tirare piu che trabucchi ducento ottanta, et che il canone di uinti che tira al lungo tiro mille nouecento trabucchi, piu che trabucchi cento nonanta. La colubrina di cinquanta che tira al longo tiro trabucchi tre milia cinquecento, piu che trabucchi trecento cinquanta. Quella di uinti ch'al longo tiro tira trabucchi duemilia ducento, piu che trabucchi ducento uinti. Il falconetto di tre che tira al longo trabucchi mille trecento, piu che cento trenta. Il falcone di sei ch'al longo tiro tira trabucchi mille quattrocento, piu che trabucchi cento quaranta. Il sagro di dodici che tira al longo tiro trabucchi mille ottocento, piu che cento ottanta, si fece con Zuastatori un luoco molto piu prossimo & comodo a quest'effetto, ch'il primo non era, & piantata sotto buona guardia, quella parte de l'artigliaria ch'alla batteria gli parue basteuole suora del dessignato luoco, done fece la sera far circa dodici tiri , se ne andò Pandolso con cento archibusieri a cauallo & cinquant'armatı alla leggiera a quell'altro luoco ribellato, done nell'apparir dell'aurora se gli ritroud & sece alquanti prigioni, & hauendo mandato un trombetta alla terra, gli dimandò a parlamento, le concorsero molti facendo intendere a quelli che la terra gouernauano & difendeuano che si uolessero arrendere, che gli prometteua d'impetrargli gratia dal Signore d'ogn'ingiuria fattagli per queste rebellioni. Quest offerte portano utile assai a chi le sa perche leuano il timore del castigo, per il qual l'huomo alle uolte sta nell'error suo pertinace, per non uenir nelle mani de nemici - Ma eglino stando Sulla sua, rispondeuano a Pandolfo intrepidamente dicendo che erana Dell'Imprese Militari.

Risposta to a certi braui.

sicure di non esser presi , hauendo per lor difesa una molto generosa & nobile giouentu, & che staua in continuo esercitio dell'arme, & atta a guardar maggiore & piu debole città di questa. Il Caualiero replicò solamente che quanto piu era generosa & nobile, tanto piu l'hauea a caro, perche presi che fossero, n'hauria cauato assai piu dinari nel lor riseato, a punto come disse Torquato nell'oppugnatione d'una città grandi Torqua de, la qual si gloriana haner gioneni studiosi & esercitati al ferire, quando rispondendo disse che ciò gli era in piacere, perche desiderana. farli prigioni, & uenderli più chari de gli altri. Et cosi stando Pandolfo a ragionamento fece uenire certi de suoi, ch'a questo fine hauca amaestra. ti, che gli nuntiarono quell'altro luogo esfergli arreso, & ritornato all'ubedienza del Signore, il che sentito da i rubellati, & credendo quanto nuntiato fosse esser uero, se prima erano gagliardi, incominciarono per questa nuova indebolirsi nel lor animo, & bauendo speranza nelle parole di Pandolfo, & ancho temendo per il star pertinace del futuro danno, condotti fra la speranza & il timore, deliberorno arrendersi senza combattere sotto la promessa che perdonato gli fosse, d'onde ritornarono alla prima ubedienza del Signore, Pandolfo bauendo tolti fuora in un'instante quei soldati ch'in guardia del luoco si trouarono, & repo-Stogli altri tanti de suoi, ritornò all'espugnatione dell'altro luoco, nel quale anchor ch'intesa sosse la nouella della restitutione di quest'altro. luoco, uolsero però loro habitanti, congli soldati loro, nedere il naloroso diporto dell'esercito di Pandolfo & aspettar anchora alcuni tiri d'artigliaria, perciò Pandolfo fattogli poscia dimandar a parlamento. Stettero sospesi di non volersi arrendere per il suo ragionare, però fingendo Pandolfo hauer inteso i suoi progressi & modi alla difefa, fece per. alcuni del luogo durando il ragionamento, far un bando in faccia loro ehe conteneua che ciascuno che fosse il primo ad ascender la batteria gia ordinata di fare, & impedir il disegno notificatogli de i nemici, hauria gran premio dal Signore riceuuto. I nemici intendendo il publicato bando, chiamarono il lor conseglio done si deliberorno molte cose, & fra l'altre, che quando un Principe è offeso mai si deue piu sidarsi di lui, & che saria facil cosa che questo bando fosse per porgli qualche lacci essendosi posti in questa grandezza contra il Signore, contra il quale di gia s'erano apparecchiati alla guerra, & che si douea pensare che più tosto si sogliono nelle grandezze che nelle miserie nasconder & cadere? mali humori, a guisa di quanto si suol dire che piu tosto ne i uerdi che ne i secchi rami, si nasconde & tende il uischio, uennero in sospitione grande,

grande, ch'alcuni del luoco non fossero partecipi de' tradimenti in danno loro per il che postogli il ceruello a partito per la presa dell'altro luoco & per il dubio d'esser traditi, disegnauano di cacciare fuori del luoco i contrary di fatione, & d'assoldare nuovi soldati, ma condotti finalmente per l'essecutione d'uno in un'altro pensiero, tanto pensarono che non bauendo ardire di far resistenza, ne meno sostenere il loro desiderio in la sperata fortuna, nella quale di raro ui si può far fondamento, considerando che duro saria il disendere la mal acquistata libertà, perche quello che facilmente s'acquista facilmente si lassa, anch'elli s'arresero con la medema promessa, che gli fosse perdonato l'errore della rebellione. Mail Signore presa che l'hebbe mandò fuori i seditiosi, perche andassero ad habitare altroue.

#### ERRORE.



· ERROR di questi fu, che i luochi nemici si come si ribellorno l'uno & l'altro, l'uno con l'altro, senz'arme a comodo del Signore si presero senz'al tro fine di uedere come la fortuna accompagnar gli uolesse, e auantaggio fu ch'il prender una di quelle nel principio che s'incominciò a far di fatti, portò per questa uittoria, che l'altra la fegui, come quasi per l'ordinario occorre nelle uittorie, perche ciascuno segue il uincitore, & facendo errore sanaro-

no maggior errore, in cui incorsi sariano quando che non fossero alla solita ubedien-2a ritornati. Pur tanto ciascuno si deue guardare di dar principio a un'impresa notabile quando che non spera, ò non può, riportarne quel buon frutto, che ne desia. Però il Signore con quella attitudine ch'usa il medico nolendo ridur un corpo pieno di uarij morbi alla sanità, prima remoue l'intrinseca causa dell'infirmità, con medicamenti & con purgationi, & poi lo constituisce a nuoua uita, cosi il Signore con destrezza ridusse il popol suo purgandolo de morbosi cittadini, a instanza de' quali una sua consederata città preparaua un grosso esercito, per uenir in suo aiuto. Ma come uide che non come si pensò, successe il fatto, si astenne dalla dimostratione, credendo ch'il Signor di ciò non si fosse aueduto. Ma il signore per uendicarsi gli mandò Detto di l'esercito intorno. Però ben disse quel sauio. Dissicale est acutum gladium in sacculo un Sauio. absconditum retinere. Cio è non si puo nasconder il coltello appuntato nel sacchetto, un Sauio.

IL FINE DELLA VIGESIMA IMPRESA.



## IMPRESA VIGESIMAPRIMA.

CHE LE VITTORIE, NON SI POSSON VERAmente chiamar uittorie, se non un con tutta la guerra.



#### SOMMARIO.



N Q y E S T A Vigesimaprima Impresa, ci insegnal Autore fra l'altre, che per una uittoria non resta uittorioso il uincitore, se non uince tutta la guerra, perche molte uolte il uinto in peincipio resta uincitor nel sine, con l'essempio de Romani con Annibale, con un stratagema di prender una città marittima, & leuargli l'aiuto della guardia dell'armata, & che'l spauento del nemico uicino, impedisce

di maniera la mente de i tinudi, ch'ogni cosa sanno senza consideratione, & come ne i pericoli, conuiene far di necessità uirtù, & che la speranza del guadagno, conduce molte uolte l'huome in grandissimi pericoli. Et uno stratagema di prendere una città co i proprij legni gia presi, & conosciuti dalla città, co i quali prima si guardaua, & che sempre il mal dell'auersario, ridonda in honore del Capitano uincitore. Et ci insegna anchora, che non è cosa piu spauenteuole a i nemici per ottener la uittoria, che combattendo hauer soldati che gli diano doppo le spalle, con l'essempio d'Annibale contra i Galli al Rhodano. Et ci insegna anchora, che quando un Capitano da facultà a i soldati di sacheggiare, induce i soldati con lui a maggior affettione, & sedeltà. A ch'eglie uffitio di buon Capitano proueder a tutte le necessità della guerra, & a quelli inconuenienti che pomo seguire, con l'essempio di Cesare, & con un detto di Silone nella poca consideratione delle cose, con molt'altre cose curiose & morali & sentenze & altre cose militari degne d'esse uedute.

Vittorie ue re quali sie no.



VOLER hauere il compimento d'una uittoria, Et sicuramente poter dure, vo sono uittorioso, è necessario seguir il suo nemico sin'al sine, Et ch'egli sia in maniera ridotto, che ouero per morte, ouero perche non possi piu rimettersi in quella guerra, sia creduto non poter essere offeso, perche ogni uolta che'l Capitano è uinto in una giornata, Et che re-

st ando uiuo, sia in termine di potersi rimettere, non può l'auersario uantarsi d'hauer uinto quella guerra, se ben gli fosse una è piu uolte stato superiore nelle giornate, perche molte uolte si uede uno che perde una giornata, & poi resta anchora uincitore di tutta quella guerra, l'essempio non è lontano se si considera il fatto de Romani nella guerra d'Annibale,

bale, il quale anchora che uincesse quattro fatti d'arme, al fine egli su uinto da Romani. Però Pandolfo Delfino che non si pasceua de' principi, ma de' fini iquali son quelli che danno la gloria a uincitori, non si nolse mai per l'ottenute uittorie passate assecurare che sosse stato uittorioso, se piu oltra non passaua, essendo il nemico anchor con speranza d'alcune cose a uenire. Volse per tanto Pandolso per compimento de' suoi maneggi, andar all'espugnatione del rimanente, che teneano i nemici & non gli restando altro saluo che una città si gli leuasse dalle mani, la qual hauea un porto di mare sicuro da ogni uento & fortuna, & essendo che per l'assedio che se gli faceua da terra, non era possibile prenderla gia mai, menendo in opinione di Pandolfo che due galere che se teneuano per la guardia in mare ne potessero esser cagione, perche gli portaua di giorno in giorno provisione, egli fece segretamente uenire quattro galere m seruitio suo, le quali uenendo appresso il porto di questa città per uinticinque miglia a certe Isole, ne su subito Pandolso auisato, & perche era costume delle galere nemiche, ogni giorno uisitare certi scogli discosti trenta miglia da terra, di doue sempre dubitauano i paesani de' corsari, i quali non manco danneggiauano il luoco molte uolte per la uia di mare, che faceua il campo per terra, di ciò Pandolfo ne diede nuoua a i capi delli assoldati legni, i quali d'indi leuatosi, si ridussero a uoga gagliarda ad uno di quei piu sicuri scogli , & hauendo mandata una fregatella , che come smarrita per paura de i legni de corsari pareua se ne suggisse, gionse in porto & disse che ad uno de i scogli ui erano termate quattro fuste de' corsari. Pandolfo fra tanto auisato del tutto, si sece portar sopra una ben armata fregata alle dette galere segretamente. Le galere nemiche hauendo prima ritenuta la fregatella, & piu uolte interrogati quelli che ui erano dentro d'onde uenissero, & come cost scoperte hauessero le feste, & come fuggiti ne fossero da loro, & riceuuta ottima risposta ad ogn'interrogatione, essendo desiderosi della preda in fretta si armarono de buoni soldati, & s'inuiarono alla uolta de' scogli ma Pandolfo che prima era giunto, hebbe agio di tramare ciò ch'egli desideraua, & il tutto stabilito a un tratto si scopersero auanti il tramontare del sole, le due galere che lentamente sulla guardia ueniuano alla uolta del scoglio. Ma il scoglio che da una parte hauea un pezzo di pianura, nella quale si nascondeua a guisa d'un gran stagno grand'acque di mare, faceua senz'apparenza di lontano un'assai sicuro & ameno ricetto de nausglij, anchor che solitario sosse, & non permetteua che così di lontano gli armati legni si potessero scoprire insieme, perciò le inimiche ga-Dell'Imprese Militari.

lere con quella prima impressione che fossero quattro fuste de mori, se appressarono al luoco predetto, & tutt'a un tempo quelle di Pandolfo uscendo, si gli mostrorno contra molto animose, & loro non potendo molto lungi fuggire, s'empierono di spauento, donde che impedita la Ciurma & i seruigi de' marinari, dall'apparecchio de' soldati, i quali prima andauano come a ferma uittoria, ogni cosa frettolosamente si faceua in fra di loro, atteso che per il trauaglio de' marinari similmente i soldati erano impediti a pigliare l'arme, fra tanto quelle galere di Pandolfo no solamente si auicinauano, ma s'erano drizzate alla giornata, per tanto fu bisogno alle due galere far della necessità uirtu, & non possendo di manco si presentorno contra di quelle. Ma hauendo diviso la quattro galere per prender le due nemiche in mezzo, come sifece con poca guerra, sotto promessa di donargli la nita & porli in terra ferma; falui si arresero, & si come erano venuti prima sotto speranza del guadagno, hora condotti dalla fortuna, che poco gioua in certi termini alla natura humana, & che mai può al desiderio humano sodisfare gli lasciò in discrettione d'altri, & bauendo i uincitori fatti smontar gli soldati con il gouernatore delle galere che furono prese sul scoglio, s'armarono le due galere prese de' nuoui comiti, & soldati, & essendo tutte le sei galere, allargate dal scoglio su commmesso che due ne restassero alla guardia del scoglio & delle genti che smontarono, & il resto si parti la notte uerfo terra. Le due galere che furono prese & nuouamente armate de ch'erano conosciute in porto, essendo armate di trecento di quei soldati ch'erano in terra, i quali in parte sotto coperta si posero nascosti, rimanendo l'altre due imboscate uicine alla città, entrarono all'apparir del giorno nel porto cosi liberamente come soleuano, che non eli fu hauuta alcuna consideratione, perche quasi ogni giorno faceuano il simile, tutt'a un tempo hauendo Pandolfo ordinato che si facesse un'assalto da terra per gli soldati accampati, cosi si fece. I soldati che ta terra guardauano sentendo la gran forza dello assalto che da terra se faceua, tutti in arme corsero alla difensione, credendosi per mare hauer de solite galere per guardia loro. Però lasciarono debol guardia alla porta del mare, & di doue non haueano sospetto, s'apparecchiarono da se stessi la loro rouina, è ben uero che ciascuno che sta senza sospetto di fortuna è piu presto abbattuto da lei e rouinato ch'altrimenti, cosi auenne a costoro, perche di gia essendo smontati una parte de i soldati di galera in guifa di diporto, subito occuparono la porta, & trouando i soldati intricati & senza timore, molti ne uccisero, & l'altre due galere ch'erano

ch'erano restate in riviera nascoste, sopragiunsero anchor loro armate. di soldati, i quali messi in terra senza ritenere per un solo di quelli che; per uso delle galere si soleuano hauere, entrarono nella terra, & pensando non ui hauere ad esser poi altro che fuga & uccisioni de' nemici, come nelle città prese far si vole, vi trovarono contrasto grande. Ma perche si combatteuano i cittadini, con i suoi soldati, auanti & doppo le spalle gli auersarii quanti soldati trouarono, tanti amazzarono. Fu lodato quest'atto grandemente perche su l'istesso fatto della uittoria che segui, & sempre il male dell'auersario ridonda in honore del Capitano uincitore, & essendo giunti poi doue all'assalto si combatteua, egli con i maggiori strudi & strepiti possibili , diedero per questa uia ancho libera entrata ad una parte del campo che di fuori aspettaua quest'occasione. Da ogni parte adunque era grandissimo spauento, perche al rincontro de i cittadini & soldati ch' erano alle mura, erano gia montate gran quantità di genti di suori su i bastioni, & tuttauia n'ascendeuano dell'altre, & di dentro dalla terra erano di gia assaltati i terrazzani & combattuti sprouedutamente da quelli che dalla porta di mare erano entrati.. Come a punto auenne a i Galli quando uoleuano impedire il passare del Rhodano ad Annibale, done egli passando & i Galli Annibale opponendosi, subitamente surono assaltati doppò le spalle da An-come s'assi none suo Capitano, ilquale dalla parte di sopra era passato, per il passo del che tanto spauento presero i Galli dal timore che da tutte le parti Rhodano haucano, che si riturorno lassando il passo libero ad Annibate. Et contra i entrati tutti si per le porte aperte, come per le mura, su data la terra in preda de' soldati per duoi giorni, perche eglino si facessero piu affetionati, a Pandolfo, perche il dar alcuna uolta facultà a i soldati di saccheggiare oltra il solito stipendio, induce per l'utile che gli segue tant'affettione & sedeltà uerso il Capitano, che si potriano i soldati patientemente cacciare insino nel fuoco. Et Cesare non solamente uolse sempre ch'i suoi soldati sossero pagati, ma gli concesse anchora che depredassero & sacheggiassero le terre nemiche, & in tal modo i soldati suoi erano tutti uinti a compiacerli con fedelta in ogni pericolo. Et parimeute Annibale per affetionarsi i soldati presa c'hebbe la città di Carteia in Ispagna, distribui tutta la preda fra i soldati, & il medemo sece doppò la presa di Sagonto città della medema Spagna. Gneo Cornelio fece altro tanto quando uinto il fatto d'arme in Spagna contra Annone Capitano de Carthaginesi, & Adherbale Capitano de' Spagnuoli dinise fra suoi SENONAS

la preda che nella uittoria si acquistò, & cosi anchora Pandolfo seguitò le pedate di questi generosi Capitani passati, fra duoi giorni su la terra acquetata con bandi che piu alcuno non potesse essere offeso, ma per quel poco tempo che durò la libertà de' soldati nel sacheggiare, non fu lasciata indietro alcuna generatione di mali, & calamità, dico di quelle ch'in si fatte rouine sogliono parere miserabili a tutti, de in tal modo fu usato verso i miseri terrazzani ogni esempio di libidine, di bestiale & crudelità, & piu che humana superbia. Quest'impresa parue molto grande a tutti quelli che la uidero, perche par grande a gli huomini generosi far ogni cosa faticosa, & disicile ma si dimo-Strò assai piu grande a cittadini in questo trauaglio, uedendo, & sentendo cose non piu uedute, ne piu sentite appresso di loro. Auenga che tutti i prigioni fatti da soldati fossero stati senza taglia da Pandolfo fatti relassare, tutto ciò fece per acquistarsi la beniuolenza loro, considerando che se ben si conquistano le città con l'arme perho con la clemenza s'espugnano i cuori de gli huomini, doppò questo egli fece che condussero in terra ferma tutti quelli che su lo scoglio erano restati, & licentiati andarono doue la fortuna gl'inuiò però sempre con tema di uedersi senza speranza anchora nel scoolio di doue non pensarono mai esser leuati, non mancarono gia Stimoli appresso di Pandolfo, perche gli lasciasse morir nel sco-

moli appresso di Pandolso, perche gli lasciasse morir nel si glio, ma egli stimando che quanto piu sono grandi gli huomini tanto piu deuono portarsi humilmente, of seruar sua parola, non gli uolse assentire, perche in ogni caso le prouisioni or castigationi deuono mancar di uillanie, or tal su adunque il sine

torie in questa guerra come sentito hauete, & su ancho tale, che leuò tutti i dubij de i trauagli che da parte de i nemici si poteano temere.

delle uit-



## ERRORE.



'ERROR di questi fu, che le due galere prendendo prima quel la impressione del falso annuntio della fregata che le fuste de' corfari fossero allo scoglio entrate, talmente s'inuaghirono in se stesse della sutura preda, che non si raccordarono mandarsi un legno auanti che gli facesse la scorta, & che da ogn'infortunio liberar le potea, però nell'escusationi de gli humani effetti, a conseguirle, bisognano instromenti proportionati, con l'antiue-

dere ogniauenimento non peníato. Ma maggior error fu il suo, ch'essendo ustitio di buon Capitano prouedere a tutte le necessità della guerra, & all'inconuenienti che perciò ponno seguire, furono tanto ciechiche non s'accorgendo gli nemici esser mascherati delle lor spoglie, hebbero luogo da combattere solamente la terra, doue era serrata & cinta di muri, & doue erano aperte le porte le lasciarono in poter delli auerfarij, & furono uinti, & gl'interuenne come si dice di quella buona donna, la qual essendo ripresa, perche hauendo il capo pelato, lo portasse scoperto in publico, ella uolendo coprirsi il capo con la ueste, si scoperse le parti uergognose, & duplicò Perrore, & tale genti si potriano mettere in quel detto di Silone il qual preso dal Re Mida, & dimandato qual cosa seria migliore a l'huomo. Rispose. Optimum esse nun-Mida, quam nasci Cio è non esser mai nato.

Detto di Silone a

IL FINE DELLA VIGESIMAPRIMA IMPRESA.

# IMPRESA VIGESIMASECONDA.

CHELA CRVDELTA'IN VN CAPITANOE GRANDEMENTE ODIAT



#### MMARI



costume de i popoli di mutare & uoltare in peggior parte, i parlamenti & consulti che gli sono satti. Et come l'humanità & benignità d'un Capitano, è quella ch'acquista il cuo re, & l'animo, de i popoli & de' soldati, con l'essempio di Cesure & Scipione & Filippo Macedone & d'altri. Et ci da un stratagema di combatter ualorosamente con pochi soldati, mostrandosi esse di mumero maggiore, con un altro stratagema di riscattare i prizioni senza taglia, o denari con l'essempio de Francesi di Cornualia. Et che si debba antiuedere a quanto si puo sare nel riscatto de' pregioni accio che non si perdano gli huomini & i denari. Con l'essempio di Isuatan Capitano de gli hebrei. & con un bel detto di Bion Boristenite per conto di douer esse uecchio ne i negoti, con moli altre cose cariose & morali. Et con sentenze & altre cose militari degne d'esse uedute.

Impressió buone e cattiuedi quanta effi cacia sieno



E IMPRESSIONI sono ditant'efficacia stale genti, che sempre su detto che quando son buone, sono il primo grado della scala a condurre uno, ad acquistarsi la gratia & benignità d'un Principe & di ciascuno, ma quando sono male fanno contrario effetto. La cagione può essere perche le buone opinioni son cagione de i buoni effetti & le cattiue

de i mali. Io adunque non cercharò molto di lontano il testimonio, però che le male impressioni che di gia turono date contra Pandolfo Delfino fecero si, ch'egli su per un tempo tenuto un crudel huomo da nemici pae-Sani, & non per altra cagione si moueano saluo ch'essendo un giorno da grandissima occasione soprapreso da nemici, egli su costretto (com'alle uelte interviene ) far dimostratione sopra d'una delle città aversarie, nella quale pochi ui restarono doppò che fu presa, che crudelmente dmazzati non fossero, & non su questo per crudelta sua naturale, ma per essempio dell'altre, a fine che sempre temendo di lui, fossero per paura pronte a rendersi alla deuotion sua. Et per questa cagione chi st potea da l'amicitia sua farsi lontano, poco pensiero & tempo si gl'interponeua, dicendo ch'egli come huomo crudele non sapeua perdonare a cosa alcuna, lo biasmauano anchor dicendo che auengha fosse in arme potente, piu presto a lui era la uirtu biasmo che gloma, essendo che la potentia che meritamente s'acquista per uirtù, usandola poi contra altri malamente, quanto piu aggionge facultà, tanto piu leua a se medemo la gloria, & di ciò altro non era la cagione, saluo che le cattine noch cosi haueano impresso nelle menti de gli huomini, assai piu mali di lui che non era in effetto, a tal che effendo odiato Pandolfo sino da fanciulli, pel continuo ragionar di se erano con tal odio ingagliarditi i cuori de gli huomini, ch'altro non desiderauano che uendetta sopra di lui. Et come si sa l'odio è grande che seco porta il Capitano crudele, & che ciò sia uero,

uero, si uede come su odiato Asdrubale da i suoi medesmi, quando uedendo Asdrubale da Romani presa Megara luoco propinquo alla città di Carthagine, sece per sua cru il di seguente dar molti supplicy a i prigioni Romani ch'erano in suo po- to da suoi tere. Et ueduta tanta crudeltà da Carthaginesi, cominciarono hauer medesimi. Asdrubale in odio grandissimo, parendogli ch'egli intutto hauesse chiusa la uia alla salute loro, però su ripreso che sosse si ardito in cometter tant'impietà & superbia, come se la sicurezza loro consistesse in esser temuto da molti, perciò quando Pandolfo con l'esercito suo scorreua sopra alcuna città ò castelli nemici, aueniua che non potendosi difendere non aspettauano l'esercito, ouero che sperando di poter resistere, combat tenano poi di maniera ch'uno d'ammo liberato di loro, noleua in casa sua contra dieci di quelli di Pandolfo, essendo che a quelli che sono rinchiusi senza speme di uta, suole per la disperatione crescere l'audacia Disperatio sempre, & per questo piu presto con disiderio di morire s'affrontauano, ne accrese che per speme di salute, ò di misericordia, rissoluti di non dar luoco als l'audacia à l'impeto de' nemici combattenti. Et certo sempre su detto che gliè sa disperati. lute a i uinti , non sperar alcuna salute . Accadde che Pandolfo fu ssor= Zato come l'ordine di guerra alcuna nolta ricerca, porsi all'impresa d'una delle dette città, & hauendo inteso le male opinioni che di lui ha: ueano quei popoli, essendo sempre cattino partito il noler fare acquisto nella guerra con la crudeltà, pensò d'usare la clemenza per mezzana con questa città, & non si tosto su gionto nel territorio suo, che provide non fosse satto guasto alcuno nelle case, & possessioni de cittadini, & massimamente di quelli che gouernauano la città, immitando ciò che sece in missa Annibale nelle possessioni & case di Fabio Massimo suo auersario, & a Annibale quanto di prima hauea fatto Coriolano nell'impresa che sece contra la conecetca patria sua, in uendetta della riceuuta ingiuria, nella quale impedi il spetto Faguasto de i campi de' Patricij Romani, di poi hauendogli Pandolfo fata bio a Roto intendere ch'egli non desideraua alcuno suo male, & che gli hauria mani. 'aßicurati rendendosi al suo Signore da ogni danno & uiolenza de' soldati, perche desideraua (purche s'arrendessero) fargli piacere, offerendosi anche in sua disesa contra ciascuno che perciò gli uolesse molestare. Piacquero a tutta la città questi parlamenti, & parue che gli habitanti si rihauessero alquanto dal timore c'haueano, perche sentita oltra il creder loro questa così amoreuole proposta, tanto s'intenerirono i cuori 'de gli huomini, che gli parue (come perduti che si teneuano) hauer in un punto da lui racquistata la uita, & le robbe loro, & essendo che sia proprio d'uno huomo che naturalmente sia quieto & riposato nelle sue 

attioni, il ragionar buone parole, conchiusero che non poteua esser uero che srudeltà fosse in Pandolfo. Mosse adunque dalle buone parole ch'egli gli hauea fatto & piacendogli oltra modo il leuarsi di briga, anchor che sia costume de i popoli mutar & uoltare in peggior parte i parlamenti & consultationi che gli sono fatti, pur tanto su la credenza della clemen za di esso Pandolfo accompagnata con speranza d'esser i ben trattati da lui, & per contrario il timore che la crudeltà non si gli riuoltasse adosso, che perciò tumultuarono grandemente contra i Capitani & soldati che guardauano essa città, i quali uedendosi inemici in casa & di fuori, presero partito d'accordo, & leuarsi salui con le robbe loro, & con questa conditione a Bicurati, & licentiati, Pandolfo entrò nella città. Et sapendo che sempre assai piu gioua l'humanità, & benignità d'un Capitano, la qual è quella ch'induce le buone affettioni, & amore, & acquista il cuore, & l'animo de' soldati, & popoli, uerso il suo superiore, che la crudeltà, però tanto humile si gli dimostrò, che cancellata ogni mala credenza di lui hauuta per l'adietro, lo predicarono il più mansucto & benigno Capitano che uedessero qua mai, & da ogni capo di Strada erano poste ledi di lui . Alcuni lo faceuano maggiore in humanità & clemenza di Cesare, quando uinto Lutio Domitio & lasciatolo con tutte le robbe sue & denart su causa d'esser ben & uolentieri accettato dal popolo Romano al principio della guerra di Pompeo, & ancho quando i soldati d'Afranio & Petreio mossi per la insolenza de suoi Capitani uerso loro, pensarono di porsi nella benignità & clemenza di Cesare al quale fuggirono. Alcuni altri l'anteponeuano di benignità & clemenze a Scipione, quando che morti i suoi Ambasciatori per la uia de Carthaginesi,non hauendo piu risguardo a questo mal atto licentiò liberi gli Ambasciadori di Cartagine che uenendo da Roma gli caderono nelle mani, & sicuri gli rimandò, per il che il Senato de' Carthaginesi per questa benignità usatagli riprese la plebe che su cagione della morte de gli Ambasciadori Romani. Altri lo assomigliauano a i costumi destrezza benignità & clemenza di Filippo Macedone, il quale auengha che in Cheronia hauesse uinto gli Atheniesi, nondimeno con la benignità humanità & clemenza maggiormente gli guadagnò con la città insieme, anchor che prima gli fossero stati odiosissimi, appresso gli restituì i prigioni senza prezzo gli fece sepelir i capi de' suoi morti nelle battaglie, & egli medemo gli confortò a portar le reliquie de suoi morti al sepolero de i lor maggiori, confirmando poi la pace es amicitia con loro per mego d'Alessandro suo figliuolo, & cosi quelli animi superbi delli Atheniest, gli

Benignità di Cesare, e di Scipio

niesi, gli surono per l'auenire obedientissimi & prontissimi a suoi coman damenti. Et altri antichi Capitani, dicendo che mai tanto fu accettata la mansuetudine & benignità di Scipione in Ispagna, quando guadagno tutt'il paese incominciando da Lacetani, insino al siume Ibero all'imperio. Romano, rinouando le antique amicitie & acquistandone di nuono, quan to fu questa di Pandolfo in escusatione del quale, diceuano che mai si deue tener un buono tanto crudele (per nemico che sia d'alcuni) che la nemista sua gli possi leuar gli oblighi della cortesia, & credenza sua, & che Pandolfo perciò gli hauea mostrato cortesia & beniuolenza, auenga che gli fosse stato nemico, & con quest'occasione una buona parte del paese nicino hauendo udito questo successo, lo dimando per suo Signore & cosi l'ottenne. I nemici fra tanto non conoscendo esser costume di Pan dolfo con grand esercito combatter molto ritenuto, & pel contrario che con picciol e ercito sempre entraua ualorosamente, & essendo gia raquagliati ch'egli si trouaua con poca gente & che era per partirsi dalla citta, gli fecero nel partire una groß imboscata a mezza strada, della quale auedutosi Pandolfo tanto a tempo ch'egli puote metter in punto & inanimare le sue genti al combattere, gagliardamente fece tutti ma uinti marchiar disordinati, per non mostrare di saper cosa alcuna dell'imbo scata, & quando su gionto non guari lontano al luoco doue s'erano nascosti i nemici, aspettando con gran speranza di buon successo, sece la terza parte de' suoi restare un poco piu adietro, & il resto seguir il lor camino, & essendo entrati ne i termini dell'imboscata, uscirno contra di loro i nemici, quali credettero perche pochi gli ritrouarono, che subito douessero uoltargli le spalle, però Pandolfo sece impeto contra di loro, a guisa d'huomo che fosse andato a posta a ritrouargli, a tal che gli sece mutar configlio, & con questo modo essendo gli imboscati intepiditi, caderono d'animo assat, & fra un poco di tempo giunse il resto de' suoi soldati quali (come disi) hauea lasciato adietro che lo seguissero, & rinforzò la battaglia, in maniera, che temendo i nemici d'esser traditi si tennero per perduti, & tanto era il strepito de i gridi, i quali assai piu si ualeuano i nemici dell'orecchie, che de gli occhi, che non sapeano come storditi pigliar partito, & uoltando il uiso & gli occhi a i lamenti de i feriti, & strepito de i colpi che uedeano fare nelle persone de suoi soldati, & dell'armi, & parimente alle grida de' timidi, & de gli arditi che ui portauano non poco spanento, che alcuni fuggendo, rintoppanano nelle frotte de i combattenti & si sermanano, altri ritornando a combattere erano rispinti indictro da quelli che suggiuano, al sine privi di spe-

ranza si confortavano l'un l'altro a combatter valorosamente, & cost fenz'ordine secondo che la sorte gli accozzaua insieme, & che il proprio animo gli ordinaua, fecero forza di nuovo, contra di Pandolfo, & tanto fu l'ardire del combattere, & l'animo così attento alla battaglia, che rispinti quelli di Pandolfo, tolsero bellamente tanto di spatio, che ritiran dosi, si leuarono dal luoco doue baueano fatto l'imboscata, & doue a forza di buone archibusate erano combattuti, imperò con quant'ardire fu dimostrato dall'imboscati attendendo piu tosto quelli di Pandolfo ad amazzare che combattendo scacciargli, ue ne restarono molti morti, & prigioni assarde i loro maggiori, & Pandolfo seguendo il niaggio suo; restò uittorioso. Et giunto ch'egli su al determinato luoco con i suoi soldati, i nemici piu uolte gli mandarono Ambasciatori per riscatto del lor prigioni, però stabilita la taglia il lor general scrisse a Pandolfo, che gli douesse mandar persona che cauto lo rendesse della riceuuta de i denas ri del riscatto, & che lo assicurasse che poi i prigioni gli sossero sani & salui mandati, hauendo sospetto che tal hora non auenisse a lui, ciò che auenne a Simon fratello di Ioatan' Capitano delli Hebrei, quando essendo stato preso Ioatan da Triphone Re dell'Asia gli mandò per riscatto del fratello cento talenti d'argento, & i figliuoli per ostaggi. Ma Triphone mancando di sua parola, non solo doppò c'hebbe i denari, non gli mando Ioatan, ma lui & gli figliuoli fece morire. Pandolfo non penprigioni ri sando piu oltra, desideroso di questa buona taglia, inconsideratamente gli mandò un suo nepote, con lettere di credenza, accompagnato però da doi de' suoi piu ualorosi Capitani ch'egli hauesse nell'esercito, & non curandosi d'altro saluocondotto, sidandosi della lettera del nemico suo a per la quale cercaua douesse mandargli persone ch'il numerato riceuessero, non si tosto furono giunti che il general de' nemici gli ritenne, auisando di poi Pandolfo che s'egli uolea il nipote & Capitani, gli douesse tutti i suoi prigioni restituire, imitando quello che secero i Francesi di Cornouaglia & altri habitanti appresso il mare d'Inghilterra, quando bauendo dato gli ostaggi a Romani d'esser fedeli, & essendo ne ilor paesi mandati Ambasciadori Titio Terrassidio , Marco Trebio , Quinto Velleiano, & Titio Figlio, tutti gli ritennero, & fatta congiura fra loro mandarono a sapere a Publio Crasso, che se uoleua riscattar i suoi Ambasciadori che gli douesse mandare i suoi ostaggi ch'egli teneua appresso di se, atal che colto Pandolfo a quest'impensato passo, doppo grandi risentimenti di parole, su ssorzato a mal suo grado per riscatto de suoi, restituirgli i suoi prigioni senza denari, & cosi restò Pandolso beffato,

Trifone Re d'Afia ammazzai ceuuta la lor taglia.

bessato, il che suol auenire a quelli che con troppa sincerità procedono, & che inanzi al fatto non sanno pigliare consiglio, & gran cortesia ancho gli parue riceuere, che di piu danari da lui non ricercarono.

## ERRORE.



ERORR di questi su che i soldati della città essendo delusi i popoli dall'humanità del niso di Pandolso, dubitando del romor del la populaglia, hebbero tanto timore della lor uita, che senza pur dimostrare alcun segno di cuore, uscirono dalle forte mura con biasmo grande, del quale furono merireuoli, perche per uiltà, & sotto le buone parole, non hebbero ardire in quella necessità metterfia quell'acquisto di gloria che si deue a quelli, che per i perico-

Il sono constanti & forti. Et gli altri che si credettero che con poca gente Pandolfo non douessero resistere, trouandosi ingannati essi medesmi de uincitori restarono uinti. Però la uittoria non consiste nel numero, ma nella uirtà, & constanza, & il lapere usare la uittoria è assai maggior uirtù, del uincere. Ma maggior errore su quel lo di Pandolfo, perche tutto ciò che gia acquistato s'hauea a buona guerra, inconsideratamente perdè, a tal che col suo recuperò alli nemici i suoi prigioni, il che non gli saria seguito, se quel che disse Bion Boristenide havesse osseruato, quando disse. Detto di duuenes fortitudine, & senes ualere prudentia. Come volesse inferire che bisogna esser Bion Boriuecchio, & considerato ne i negotij pericolosi.

stenide.

IL FINE DELLA VIGESIMASECONDA IMPRESA.

# IMPRESA VIGESIMATERZA.

COME SI POSSA COMBATTERE VN'ESERCITO ne' suoi proprij alloggiamenti .



#### OMMARIO.

N QVESTA uigesimater La Impresa fra l'altre ci insegna l'Autore un stra tagema di combattere un'esercito nemico ne i suoi alloggiamenti, & che non si guardando il nemico da nouità, sia facile il prenderlo, & che da ogni tempo bisogna star provisto, & che si debba haver cara de i seriti doppò la battaglia, con l'effempio di Annibale, & che il Stilo de i popoli, è di consultarsi male ne i perico

li, & d'esser discords, & che per la discordia si ua a pericolo di perdersi. & che il popolo doppo la seguita nittoria ricorre al uincitore, con l'essempio delle entra deseria & delle città d'Italia, con un stratagema di mettere un popolo in contesa perche durando i lor gridi s'apre la uia di prendere la città. S' anchora come poco gioua il cridare in libertà nel popolo ridotto all'esterminio, con l'essempio di Mario S' sulpitio, S' che le cose d'impro uiso fanno sempre ritenuto colui ch'è assaltato con l'essempio di Fabio Massimo figliuolo di Fabio Contatore nella presa della città d'Arpi. Ci mostra ancho che ne i pericoli egliè cossume de i popoli d'esser intenti al scampo particolare, S' che quando un Principe muoue una guerra gli conviene imitare l'animo di ciascuno a mal volere l'inimico suo, con l'essempio di Filippo di Demetrio, S' come molto mette conto a chi guarda una città che ha pochi soldati, non uscire a combattere con li nemici ma salvar i soldati a maggior bisogno. Ci da anchora un stratagema di rovinar un esercito otioso con la pratica delle donne, S' come il soldato per cagion dell'oto S'lascivie si sa molto vile S' indegno con l'essempio di Sertorio, S' Marc'Antonio, S' dell'esercito d'Annibale alle Stanze capuane, S' che non se debba mai sidarsi troppo d'alcuno perche chi troppo si sida, si fa prigion d'altrui, S' con un detto, per dimostrarci a non sar male per non pentirs, S' con molt'altre cose curiose, S' morali, S' con sentenze S' altre cose militari, degne d'esser uedute.



I TROVARONO una nolta i duoi eserciti tanto nicini, dico l'esercito nemico & quel di Pandolfo. Delsino, che non su possibile in modo alcuno ritenergli, che non si facesse grossa barusta fra loro & quasi mezzo un fatto d'arme, done tanti gli ne restarono da l'una & l'altra parte morti, che non si pote conoscere qual de li doi restasse superiore,

& se non fosse soprauenuta la notte che gli divise, essendo del pare inanimati & forti, mi rendo certißimo ch'ambidoi hauriano uinto & perduto insieme, pur gli auersary si teneuano sulla uittoria, essendo loro pin uicini ad una città nella quale (anchora che fosse neutrale) sperauano molto, Pandolfo che dubitaua che la città si rissoluesse per i nemici, & che gli porgesse aiuto di genti, staua di mal animo, perche non uoleua gia ch'il nemico guadagnasse questo uantaggio, & se ben non si deue hauer paura di perder una cosa auanti che ella s'habbi, ne mai affermare d'hauerla acquistata se prima la non si possede, pur uolse Pandolso per leuarsi quella fantasia dal capo, mandare il general de' suoi tamburi a pregare il Capitano nemico, che si contentasse concederli libera & sicura facultà di far portare i suoi soldati feriti & infermi alla città per farli curare, essendo che credeua ancho lui nolere de suoi feriti far ilmedesimo, come quello ch'era imitatore anch'egli d'Annibale in far medicar i feriti nelle battaglie, come fece doppò la uittoria ottenuta al Transimeno, perche conuiene ad ogni conduttiero d'esercito doppò la battaglia hauer cura de i feriti suoi soldati. Fu satta quest ambasciata di condurre i seriti alla città, ma perche d'altra parte non si potea se non con longo camino andarui, che non fosse passato per il campo de' nemici, esendos

👉 essendosi il nimico Capitano contentato , cominciò Pandolso espedire molti foldati sani per feriti, con gli feriti da douero, alla uolta della cit ta in schiere, a' quali anche ui accompagno molt'altri, come per scorta delli infermi, & quando su il numero ordinato appresso il sine. essendo i nimici senz'alcun sospetto intenti al numerar i seriti, non pen-Sando piu oltra, subito che una parte di quelli di Pandolfo mescolati con gl'infermi per accompagnargli furono in mezo delli alloggiamenti nimici, egli d'improuiso gli assaltò, il che uedendo quelli che gliseriti accompagnauano instrutti dell'effetto, secero il medesimo, & così hauendo il Capitano contrario riceunto gli nimici in casa, non puote con le sue genti fuggire che soprapresi da l'impensata astutia, non gli desse allhora Pandolfo il mal giorno, perche non si guardando da questa nouità, erano quasi disarmati & solamente haueano alle poste, & à luoghi loro delle guardie, & delli alloggiamenti l'arme, & perciò i soldati stauano a sedere, & a giacere, spasseggiando hor qui, hor li, come se fossero stati in una piazza di città pacifica, imperò restarono la piu parte a far compagnia a' primi morti & il resto tutto su conquassato & preso. I cittadini della proßima città, stauan, fra quest, mezo tutti intenti con le Sue guardie per intender il successo dalle mura della città , & commossi da questa nittoria di Pandolfo & da narie ciancie che si dicenano in loro danno, dalle quali prendeuano consulti di cose grandissime, non restarono senza timore, paurosi che sorse alcun suo intendimento alle orecchie di Pandolfo sosse uenuto & alcuni proponeuano esser utile a tutti lo inuitarlo andare nella città , & mostrarsi amici , & esser obbedienti a' suoi comandamenti, per il che mol i plebei che per il passato erano stati ama ramente gouernati da' grandi , & oppressati di gran contributioni , crano di maniera solleuati, che niente altro gli mancaua a far movimento, & dimandar Pandolfo per suo Signore, salus un capo, a che ei si potessero accostare in questo suo desiderio, atteso che gia secondo l'usanza de popoli erano per la lunghezza del tempo stanchi & satij dell'Imperio sot to cui sin'allhora erano stati tenuti, & come quelli che seguiuano lo file di coloro che doppò la uttoria ricorrono al uincitore. Stauano per far tumulto come fecero le città di Soria, quando contendendo fra loro, d'ef ser le prime a rendersi a Tholomeo , si gli diedero doppò la uittoria ottenuta contra Antiocho, allhora ch'egli entrò in Rascha una delle dette città, come anche molte città d'Italia ad Annibale, dopò la rotta che die de a' Romani, a Canne, & perche molt'altri furono di contrario parere, nacque fra loro suspetione d'intelligenza, imperò nata discordia fra Cit; Dell'Imprese Militari.

ch'in ogni conto si douea difendere la città, & alcuni altri che si douesse

Stratagema per leuar i cittadini della difesa della città.

cedere alla fortuna, & non si lasciar rouinare, & poco gli mancò, che come piu uolte auiene in le discordie simili, che uncono i mali consigli; che non fossero aperte le porte a quest'esercito. Ma Pandolfo hauendo posto in ordine tutte le reliquie delle sue genti, singendo uolere mutare alloggiamenti per il fetore de' morti, senz'altro fare, conoscendo che la città non gli fu troppo amica, pensò non si lasciar il nimico doppò le spal le, anzi di proueder al caso suo, perche nuocere non potesse piu, & cost gli mandò un suo messo con impositione che per parte sua douesse parlare a' rettori & gouernatori della città, & proporgli quel tanto che da lui gli fu commesso. Quale, entrato che fu, il popolo disioso d'intender che ambasciata nolea proporre costui, lo seguito lasciando le mura a usanza di popolo nago d'intender, senza diffesa alcuna, saluo che di certi pochi provisionati, ch'erano alle porte, giunto che fu il nuntio alla piazza fece dimandar il consiglio, il quale unito anchora che l'oppenione di molti fosse di non nolerlo ascoltare, al fine nolendo la maggior parte, il contrario gli fu dato licenza d'entrare, non solo lui, ma ciascuno ch'en trar uolea nel generale configlio, il quale attendendo a' romori, & noue incerte, quasi ciascuno secondo il suo uolere, singeua le risposte, che si doueano dare alle incerte proposte del nuntio di Pandolfo & altercando fra loro, che la cosa douesse succedere, o in uno, o in un'altro modo, non si fermauano a usanza de' popoli in alcuna cosa certa, & essendo Pandolfo auisato per uno de' compagni del nuntio che in consiglio ciascuno staua aspettando il proponimento suo, egli sece assalr la città; conscale, & con pocafatica, non hauendo contrasto la prese. Allhora alcuni de' maggiori, alle cui orecchie lo strepito era corso, scorrendo per la città inuitauano il popolo alla conferuatione della libertà sua, ma poco gli giouana il gridare libertà nel popolo ridotto all'esterminio, per-Mario of- che persona mai non si mosse. Parue allhora uedersi. Mario es sulpitio quando, uolendo resister all'impeto di Sylla, che con l'esercito entro in Roma, chiamauano per esser piu forti, i Cittadini in lor fauore, com offerte di gran premy, & iserui anchora con promissione della liberta; per il che non uscendo persona, uinti da disperatione, uscirono di Roma, & parimente Cinna Consule doppò Sylla, quando fuggendo l'impeto d'Ottauio, uedendo il marauiglioso ordine di pochi che resisteuano, incominciò scorrendo per la città inuitar i serui alla libertà, ma non w scendo alcuno all'inuito, se ne suggi. Donde che la maggior parte de Cittadini

feriua gra premij a cittadini Romani cotra Sylla.

Cittadini di nalore & ricchezza, sentendo il romore, gli parue piu noua questa cosa che se hauessero ueduco Fabio Massimo figlinolo di Fabio contatore al tempo della notte con seicento fanti d'improuiso scorrere, & prendere la città d'Arpi, presidiata da Annibale, imperò non attendendo ad altro, saluo che allo scampo suo, secondo il stilo de' popoli, lasciarono il nuntio guardiano del palazzo orando alle mura, & gli altri scorrer per la città a sua posta, & se ne suggirono in fretta. Ma Pandolso ch'intento staua all'impresa sola della città non gli parue ispediente all'horaseguirle altrimenti, perche in quella dissicultà egli non sapeua a pena giudicare, s'egli douea continuare più arditamente la guerra con tra i fuggitiui, che se i nimici fuggiti piu uilmente s'hauessero ad acquetare, però attese a impatronirsi della città, & ridusse le cose a quel fine ch'egli desiderana, & hauendo leuate l'arme al popolo, ritennela città assai ben guardata dalle sue genti . Fra tanto quelli, ch'erano fnggiti, perche molti danari portarono seco, unirono in pochi mest non picciolo esercito, colmezo delli amici & suoi confederati, pregando appresso i uicini Principi, & altri Signori, ch'eglino gli hauessero in protettione atteso che giustamente moueano & faceuano questa guerra, & che non doneano sparmiare le lor forze quando per il donere si combatteua, & che le forze loro saria propria uirtà, spenderla in simile occasione. Allegauano molt'altre raggioni, per prouocar l'animo di ciascuno a uoler male a Pandolfo perche alcuna uolta conviene a chi muove la guerra oltra lo amicarsi i uncini, incitar ancho l'animo di ciascuno, ad hauer in odio il nimico suo, come sece Filippo di Demetrio Re de' Macedoni, quando uolendo abbracciar la guerra con gli Etoli, perche haueano rouina- Filippo Ma to Cinetha città & spogliato il tempio di Diana, sece lega congli Achei quado uol Lacedemony, Misseny, & altre Republiche, & finalmente con Ser- se far guer dilaida Capitano delli Schiauoni che fu gia ingannato da gli Etoli, & raagli Eto con questi mosse la guerra & in tal maniera anchor loro procedendo ha- se indisgra uendo posto l'assedio intorno la città, su uolta che Pandolfo dubitò molto tia de suoi dell'impresa in suo danno, però quando a Dio piace l'huomo si rissolue a amici. quello che sua maiesta gli inspira, perciò uedendo egli che suoi auersary si trouauano su l'auantaggio, per esser in gran numero, & ricchi di danari, & uittouaglia; & che però tutto il giorno stauano su piaceri & giuochi, non considerando che la grandezza dell'arte ricerca l'uso, & la esercitatione induce la qualità de satti, deliberò tentare la sete nella prima occasione, & perche il Caualiero che pochi soldati si trouaua, gli uoleua saluare a' bisogni non gli lasciaux uscire a disturbar gli nimici, ne

lor spaßi, ne a scaramuccie, ne ad altro, di modo che alcuna cosa di pià ceri, non mancaua a' nimici, saluo che non haueano donne in molta copia, & credo cio fosse, perche furono nel campo bandite da' superiori, pe rò considerando egli quanta rouina fra gli otiosi alcuna uolta nasce, per cagione di questo sesso seminile, & spetialmente ne gli amori dishonesti quali sono infirmitade che transportano gli huomini a peggior stato, fece mandar fuora della città una parte del popolo, per dar ad intender a nimici che si tronana in bisogno grande, & per piu asicurargli ad occuparsi in maggior otio, & perche non s'auedessero della cagione, per la quale le femine si mandassero fuori, & hauendo perciò fatto scelta d'alcune pouere persone, elesse parimente con loro in circa cinquanta semine, & fanciulle dishoneste, delle piu elette, & giouane ch'in quel tempo hauesse la città, le quali con il solito erano assai rispetto alla guerra, per le quali a principio era stato fatto nelle altre gran concorso di gridi del stato non conosciuto, facendole uestire del piu honesto habito che fosse in quei contorni, a questo fine acciò se gli mostrassero persone d'altra uita, che non erano, & perche questo habito honesto in ogni douna porta piu del lascino, e incita maggiore il desiderio della carne ciascuno, che ogni altra maniera di uestire, & imponendogli che facessero ogni opera per rimanere nel campo con quei soldati, sece uista di mandarle con l'altre di donne, fuor della città piu secretamente fosse possibile, & le fece uscir a posta di una certa maniera che se bene la cosa si mostrasse segreta potesse esser palese a' nimici, che da ogni canto Stauano sulle guardie. Veduta adun que quest'uscita, tutte quelle pouere persone cons'altre donne, come surono alquanto dilongate dalla città furon prese da' nimici, et quelle che gli paruero belle, & hauer faccia & presenza d'honeste matrone, subi to dinisero fra loro, & essendo condotte ne suoi alloggiamenti, perche da superiori non ne restassero priui, credettero hauer preso la maggior nobiltà, che fosse nelle donne della città, essendo che s'haueuano con tab arte, quelle donne inuolto con alcuni ueli il uifo, che quanto piu fingenano nasconderlo, tanto piu lo mostrauano bello, massimamente in quel l'habito nero, & succinto in suggia di far lungo niaggio, mostrando le gambe calciate di bianco con le scarpette così attillate, che hauriano messo appetito ad ogni attempato Eunucho, & con questo modo ritennero le buone donnicciuole per alcuni giorni, dandole hor a questo, hor a que-Raltro in prestito. Ma non passòmolto tempo che oltra le questioni, et ody che nacquero fra' soldati, per queste donne, n'uscirono uccisioni fra loro, & tanto augumento prese l'autorità di queste, ch'elle stesse da tutti

Stratage . ma p uia per dar ad intender al nimico d'esser in careftia

4 4 ..

chi tutti i mali derivano s'intromettevano come mezzane all'accordo del le differenze de' soldati, & hor conbuone parole, & hor con lagrime, le quali sono quelle, che smorzano tutti i consigli de gli inamorati, faceuano ogn'uno star cheto, onde che notanano le borse a quelli, che le seruiuano, secondo l'ufficio ordinario delle donne, & ogni notte ne' suoi quartieri si faceuano anchor molti bagordi, & uigilie segrete, talmente che i soldati, a' quali bisognaua stare auuertiti, & pensar ogni hora di combattere, essendo affermati, & intenti a queste lasciuie de giuochi di donne, & di particolar inimicitie, transcorsero in tanto otio & debolezza, che non si uide mai la maggiore, & non pareua in alcun tempo, che fossero alla guerra da quelle ordinarie guardie, & suoni de' tamburi , & altri instrumenti soliti impoi . Et erano i soldati per dette cagioni del nome de foldati indegni. Auuenne il medesimo a Sertorio il pouerello, il quale doppo lunghe fatiche in Ispagna stanco per tanti stenti della guerra, & tralassando anch'egli la cura dell'osseruationi Passate si uoltò alle delicatezze, & giuochi, a libidine, & a piaceri contrary alle sue passate operationi, dando principio alla sua rouina, & così auuenne ancora Ma Antonio tanto generoso saldato, perche su dall'a badonando more di Cleopatra tanto sbattuto, che quasi restò per un tempo sorsena- la disciplito, Pandolfo che per diuerse spie sapeua tutti i segreti del campo, & il na militare successo delli nimici, conoscendo che quell'esercito era sempre inclinato alle delitie non tanto per uitio suo naturale, quanto per l'abondanza di tutti i piaceri , a quali allettati si per complacentia de Capitani & suoi maggiori, come per la licenza che s'haueuano presa da lor stessi erano di maniera fatti otiosi, & negligenti, che non attendeuano saluo, che alle libidine, & al spendere senza misura ne' loro appetiti, sorse maggiormente di quello che secero i soldati d'Annibale alle stanze Capuane, sete per tanto una notte al lume della luna, non essendo molto bastante il giorno che seguina, uscire gran comitina di genti a piede, & da canallo piu tacitamente ch'egli puote, le quali come che uolessero andar di lungo senza sospetto alcuno, entrarono nel campo, & nelli alloggiamenti de nimici, i qualistauano senza sospetto, & erano senza riparo alcuno, & non si raccordando esser nelle terre de' nimici, se non per conto dell'assedio, nel quale stando mezzi disarmati, & senz'ordine di troppa guardia, ma solo benendo, & dormendo nella medesima maniera il gior no come la notte, et la notte come giorno, faceuano di giorno notte & di notte giorno, onde che stando anchora in quelle deliti e, quei soldati di Pandolfo che erano usciti gli secero impeto, con tanta prestezza, che Dell'Imprese Militari.

Sertorio ab fi rouina.

non cosi presto furono amazate le pri me guardie, che anchor portando essi medesimi la nova al resto del campo, se gli ritrovarono alle spalle O quiui incominciarono contra questi, che ciò non aspettauano un fiero assalto, & fu tanto il uiluppo, & il trauaglio di questa giunta nelli assalti, che alcuni soldati uscirono delli alloggiamenti senza spada, & lo maggior parte non hebbe tempo a mettersi le corazze, pur unitosi tra da piedi, or da cauallo circa dugento soldati a numero, s'intopporno con que sti di Pandolfo da' quali molti de' nimici restarono morti, co hauendo preso gli alloggiamenti in parte, si fece tanto che combattendosi sino al nouo giorno, furono questi di fuori posti in gran disordine, per il che ue" nuta l'aurora, Pandolfo che uidde un gran principio di uittoria, usci anchor lui con un altra parte di soldati freschi fuori, & rouinata con gran gridi, & fetti la battaglia, tutti gli messe in rotta, dal che ne segui in tutto la uttoria sua, per la quale fu detto poi, le donne della città senza arme hauer uinto questa guerra, & di qui nacque quella canzone, che incominciaua. Poterono le moglie assai piu che i mariti.

## ERRORE

ERROR di questi su, perche i primi nimici ingannati sotto uc lo di charità, uerso gli infermi condotti per gli alloggiamenti fuoi, si tirarono non s'auedendo i nimici in casa, in tanto numero. che furono poi cagione della loro rouina, però che troppo fifida, si fa prigione d'altrui. Error fu ancho quello de' rettori della città che hauendo offeso una delle parte nimiche, s'assicurar ono doppò la uittoria seguita a Pandolfo, sotto il desio d'aspettare pa-

role, lasciar indifesa la patria, & il popolo derelitto, il quale come geloso delle cole proprie, non ardi di pigliar l'armi in fauor suo, anzi per timor di peggio fauorir il ni mico. Maggior error fu di quelli che fuggiti con le ricchezze della presa città, consumarono quelle in dar spasso di donne prohibite a' suoi soldati, i quali, non stimando la forza ne l'ingegno delli huomini, furono ridotti imbelli dalla forza,& pratiche di dishoneste feminelle, per la cui molta comodità confusi nell'otio, nacquero estetti afsai piu contrarij da quel che si conuiene all'esercitio dell'arme, per il che ne segui poi morte & uergogna loro, perciò saria stato meglio esser stati compagni di Demosthe-Demosthe ne, quando naugato a Corintho per trastullarsi con Laida bellissima cortigiana, 10lendo ella prima conuenirfi con lui della mercede, perche gli dimandò diece milla dragme, rispose. Non emo tanti peniter. Cioè. Io non compero si caro un pentimento.

Detto di

IL FINE DELLA DVODECIMATER ZA IMPRESA.



# IMPRESA VIGESIMAQ VARTA.

CHE IL RITIRARSI, QVANDO SI VEDE NONpoter hauere uantaggio, o non gli riuscire i suoi disegni, non è uergognoso a un Capitano.

#### SOMMARIO.

N Q Y E S T A Vigefimaquarta Impresa, fra l'altre d'insegna l'Autore, ch'un considerato Capitano non fa male, s'ei si ritira in luogo sicuro, quando non uede speranza de' suoi disegni, o di saluarsi, & che al sito forte serue molto il piccool numero, & che il soldato deue piu tosto temer il fatto, che la paura del fatto, con un stratagema di leuar un passo occupato delli nimici paesani, con mostrarci, che Sia gran differenza tra il saper d'un Capitano , 🔊 la bestialità d'una moltitudine ignorante , con l'essempio di Mathone & Spendio , con un Stratagema di far leuare il nimico dalle offese del paese altrui , con dargli molestia nel suo , con l'essempio di Marco Curio contra Sabini , & che il soldato pratico, & asueto alle fatiche è causa di molte uittorie nelle imprese, & ci auertisce che non è cosa da saggio Capitano suggire il nimico prima , che se gli faccia auanti , perche perde il credito 🗢 corre in uarij perleoli , con l'essempio d'Antiocho , 🗢 con le ragioni d'accamparsi appresso una città amica, & in luogo salutifero, & ci auuertisse che spesse uolte l'ordinato esercito di poco numero , uince la giornata contra il grand esercito disordinato , & come puo portar gran uantaggio l'occupation d'un sito comodo desiderato del nimico nelle battaglie, con l'essempio di Scipione, 🖝 d'Annibale & spetialmente col mostrarsi di non esser desideroso del sito ne d'attaccar la giornata col nimico, & che nel fatto d'arme suole piu potere, & giouare la fortuna alle occasioni, che la uirtù , auenza che la uirtù accompagnata con la buona fortuna ci amministra la forza , 💝 ci insegna un stratagema di prender il nimico, & come non è mai bene prouocar gli resistenti, & come i fuggittui sogliono alcuna uolta suggendo piu debilitar il suo esercito, che quelli che moiono nella battaglia, con l'essempio de' Tedeschi soldati di Cesare, con un stratagema di sepelire i morti nella battaglia per non mostrarsi hauer perduto molte gente , con l'essempio di Tito Didio in Ispa-Ena, 🗢 un'altro stratagema di prender una porta d'una città con un carro carico di pietre , per intoppar il ponte, con l'essempio di Filippo, Re a Samio, & ci mostra anchora che i fatti preclari d'un Capitano, fanno uergognare i uili, & ingagliardire i generosi con l'essempio di Sceua sapo di squadra di Cefare, con un stratagema di combattere d'improuiso, & disordinar il nimico fotto la credenza data a' foldati della sittoria , & come mai debba nel combatter arrifchiare tutti i suoi soldati a un tratto, ma saluarne parte a bisogni, & alla necessità della battaglia, con un detto d'un saggio sopra l'hauer poca, ma buona militia, & con molte altre cose curiose, & morals, & consentenze, & altre cose militari, degne d'esser uedute.

L Svo dispetto Pandolfo Delfino come molte uolte interuiene ad un considerato Capitano, che del sine dell'impresa sua non ha buona speranza, su ssorzato, seguitato da' nimici, ritirarsi col suo esercito uerso la provincia del suo Signo-

re, & uedendosi passare per luoghi sicuri, come fu suo disegno, troud essergli interrotto il passo, & esser presa da certi paesani una stretezza di due montagne, per la qual si douea passar per andar al suo camino; Costoro tanto forti ui si trouarono, che a mal suo grado, gli conuenne

fermarsi, & temendo d'esser tolto in mezzo da loro, & da i nimici che lo seguinano, essendo però egli solito piu tosto del fatto, che della paura del fatto dubitare, entrò con i suoi soldati a pie del monte a man destra in certi villaggi disuniti, & in alcuni casamenti, de quali erano padrom gli occupatori del passo, & benche d'ardire non fossero punto, ne di forze inferiori a paesani, egli pensò d'ottener la uittoria, & fargli leuar del passo, con poco romore, essendo che sia gran differenza del saper d'un Capitano, & la bestialità d'una moltitudine tumultuaria, & ignorante, come di ciò ne rende uero testimonio l'Impresa di Matone, & Spendio, quando sollecitati d'Amilcare Carthaginese, furono costretti leuarsi dall'assedio d'Hyppona città. Ma prima hauendo fatto scelta de' migliori soldati suoi, s'opposero ad Amilcare, & auenga che non fos-Matone,e Spedio p sero inferiori a' nimici di numero, furono però per ignoranza delle cose che si leuas della guerra uinti, co cosi desiderando Pandolfo prestamente uscire di questo intrico, si raccordò che Marco Curio, per leuar i Sabini dal depredar i confini, & amici de' Romani, mandò per occulti uiaggi a saccheggiare, & abbruciare i campi, & le case de' sabini, i quali uolendo difendere le lor proprie facultà, lasciarono subito in pace i Romani pac si, & tornarono alle disese domestiche, & similmente Pandolfo per leuare gli accupatori dal passo, incominciò da un canto con le sue genti, accender i fuochi, hor a a questa & hor a quell'altra habitatione de' dif-Marco cu fensori del passo, il che uedendo i paesani, & che l'Impresa loro, non rio, come passana con molto suo utile, s'auertirono che quanto piu un'huomo si met te a cose difficili, che non conosce, tanto piu deue farle con buon auiso, Roma dal & riguardo di se medesimo, il che non hauendo fatto in questo negotio loro, & non gli riuscendo il dissegno, deliberarono soccorrere le lor stan ze dal fuoco abbruciate, & dall'incominciate rouine, & abbandonarono il passo, il quale lasciato libero secero sorza contra de' soldati di Pandolfo intenti alle rouine. Ma egli che ad altro non attendeua che ha uer il passo libero, glifece fare una resistenza debole, con una ritirata finta, per dar luoco a costoro che s'andassero ad occuppare nelle loro

angustie, & hauendo Pandolfo i soldati alla fatica, la quale oltra l'osser uatione della sanità, è cagione nell'imprese di molte uittorie, & bauendogli auezzi nelle guerre, ne ritenne una parte di loro all'opposito di costoro, & l'altra parte spinse alla strettezza del passo, il quale subito prese, & non molto doppò questo auisati quei suoi che i paesani trattene-

nano,

sero dall'as fedio d'yp pona.

liberò il paese di la correria de Sabini.

uano, a fin che si ritirassero anchor loro, cosi secero, & lasciati da pae-Sani , seguirono bellamente Pandolfo lor Capitano , il quale al fine passò to firetto in questo modo. Ma non cosi presto su passato con le sue genti fulle pianure del suo Signore, che si ritrouò all'opposito, con esercito nouo de nimici, che alungo passo uenina contra di lui per dargli la stretta da questo canto, & d'improuifo lo colse non hauendo potuto di tal uenuta de nimici, essendo il passo occupato hauer notitia alcuna, & se non si trouaua l'impedimento d'un picciolo torrente che da certe colline scendendo s'interponeua fra l'uno, & l'altro campo, non poteua a questa uol ta Pandolfo uscirne senza lasciarne del pelo. Et perche non su mai cofa da saggio, & esperto Capitano nell'attioni militari fuggire il nimico, prima ch'egli si faccia manti, perche si perde il credito, & si corre in uaro pericoli, come fece Antioco allhora quando intese che Romani ne niuano contra di lui, perche hauendo Cheronza, & Lisimachia cittade sornite di uettouaglia, d'arme, & d'huomini, & lasciato l'Elesponto poco quardato non hauendo i R (mani alcuna speranza di passare in Gretia inconsideratamente lesciò ogni cosa . prima che gli nimici se gli approßimassero, & uolendosi poi opporre a' Romani con forza, si bestialmente si portò, ch'essendo accampato inforte sito, si lasciò a parole di Do mitio tirare alla battaglia, nella quale fu sconsitto & rouinato, uolse per Domitio 2 tanto Pandolfo ueder costoro in uiso, pur essendo cadauno de campi po- che foggia sto in ordine per combattere, staua uedendo quello che l'uno, & l'altro rompesse uolesse fare. Ma Pandolso che sapeua non esser molto discosto una gros- Antioco. sa uilla murata, pensò di ritirarsi con le sue genti appresso quella, & prendere quel sito, per hauer questo uantaggio che la uilla gli facesse spon da a una parte de gli alloggiamenti, & per leuar uncho occasione a' nimici di prevalersi di quella, e piu per render il suo campo abondevole di nettonaglia, & per molti altri comodi che perciò occorreano, essendo che l'esercito si deue accampare, passando in luoghi salutiferi che habbiano buone acque, & temperato l'aere, & non in luoghi paludosi, ne ancho prini dell'embra d'arbori, i quali nell'estate, & da ogni tempo senza tende suppliscono a molti bisogni de' soldati, però hauendo inuitato le sue genti, cominciarono passo passo lungo la ripa del torrente marciare, E parimente fecero i nimici sempre eguali a suoi oltra il torrente, sin tanto che tutti peruennero in largo piano della uilla, doue non molto discosto da quella, il torrente facena largo campo del corso suo, e qui ciascuno delli eserciti s'offermo per uedere il disordine che potesse seguire, o dell uno, o dell'altro campo nell'alloggiare, perche in questo tempo nascono

bole, beche

di grand occasioni, & cagioni di bene do di male e anchor che un'eser cito si traui inferior di numero dell'altro, non deue perciò uedendo l'esercito maggior disordinato, perdere l'occasione d'assaltarlo in quel disordine, imperoche spesse uolte l'esercito di maggior numero disordinato, Esercito di Perde la giornata, con l'ordinato esercito di minore numero. Era posto su sordinato è un colle non molto imminente, che sulla pianura cadendo confinaua al sempre de- piano, & due porte sole haueua una sol colle nella parte piu imminente l'altra al basso sul piano a pie del detto colle, perciò ciascuno de campi sia grande. contendena di pari per nolere prendere quella parte del colle, piu nicina alla porta da basso, doue erano fonti, co riui belli, co chiari, co ancho arbori, & pratiassai, con molte case al proposito per alloggiare alcuni delli offitiali, & chi occupaua questa parte, era ancho padrone de l'una, & l'altra porta della ulla predetta. Considerando assai su questo, ciascuno cercaua il suo uantaggio piu che poteua, perche gran uantaggio suole portar sempre l'occupation d'un sito comodo nella battaglia. Era adunque questa contesa simile a quella che gia fu fra Scipione, & Annibale appresso Cilla città di Libia, alla quale essendo uicino un monticello molto opportuno all'accamparsi con uantaggio, uolendo Annibale occuparlo, mandò alcuni innanzi a considerar detto colle. Ma Scipione con la consueta prestezza preuenne al disegno d'Annibale, al quale fu bisogno restar a mezzo la pianura, doue con disauantaggio del sito, & penuria dell'acque, affannato cercò di schisar il combattere, perche l'et Sitobuono sercito Stanco moriua di sete, & partendosi si metteua a pericolo, & daua accrescimento, & animo alli auuersary. Mostrandoci adunque l'impresa del sito, di che ragionauamo molto difficile in se ad occuparlo, bauendo Pandolfo duro contrasto, & per non far la giornata della quale esfendo al piu delle nolte al fine o buono, o reo in arbitrio di fortuna, non sitentaua esser il primo a mostrarsi desideroso d'occupare quel sito, ne attacar la pugna, perche nel fatto d'arme suol tal uolta poter piu la fortuna, che la uirtu, non si potendo dar alcun giuditio del futuro suc cesso, & staua molto sopra di se, pensando in che egli douesse fare contra il nimico, & stando ciascuno sugli uantaggi, gli ingegni de l'una, & l'altra parte s'affotigliauano, & nessuno si moueua ad esser il primo ad incitar i soldati per prender il detto sito, dubitando porsi in disordine nel uoltar le spalle al nimico suo, come far bisognaua, uolendo il sito prendere, & sin qui non gli era uantaggio piu dell'uno che dell'altro cam po se ben non erano quelli del Caualiero di numero uguali, & essendo tutti dui proßimi alla uilla, al sito & al desiderio di soprastare al nimico, ciascu

quanto fia necessario nell'alloggiare.

no de i campi asbirana alla nittoria. Pandolfo al fine, banendo condotto le sue genti dinise in due parti, cioè mettendo per retroguardia i caualli in una, & i pedoni per uanguardia nell'altra, anchor che giudicasse non essere buono prouocare i resistenti bisognando ascender la collina, nientedimeno egli uolse tentar la sorte, perche se la uirin del suo esercito, sosse stata accompagnata con buona sortuna, ne aspettaua tal forza, che gli haueria potuto sortire la uittoria, atteso, che uicini auuersarij, non poteuano partire senza pericolo, & deliberò uenire alle mani, & prendere il sito gia detto, così diede ordine a i caualli, che come egli congli pedoni prendesse la carica de nimici uerso il colle, esti allhora entrassero animosi nelle genti nimiche, perche riuoltandosi, doppò questo gli haueria dato senza fallo aiuto, es presa questa forma d'assalire, & asicurata la caualleria, & inanimati i pedoni, i quali diuise in due parti, & facendole tutte due, come una sol battaglia marchiare, bauendogli prima esortati con amoreuoli parole, & larghe promesse, assalto con una di quelle parti de' pedoni il campo nimico, il qual difendend osi gag iardamente si fece großa battaglia, & tutto a un tempo, fingendo, gli altri pedoni che in battaglia stauano hauer timore de nimici, gli fece rivoltare alla volta del colle, & fece batere da i tamburi una ritirata gagliarda, per il che tutte le genti, che combatteuano ritirandosi, er disendendosi alla uolta del colle, con quell'ordine, che gli diede il maestro del campo, il quale a pieno del fatto informato, gli tenena spinti con mezzane disese, tuttauia al colle, & alla uilla, & i nimici credendosi hauergli in rotta, gli teneuano per perduti, perche i fuggitini sogliono il suo esercito suggendo indebolire alcuna uolta piu, che quelli, che nella battaglia muoiono, come si conobbe ciò essere la uerità, quando Cesare nella guerra de' Bellouaci, combattendo i Tedeschi suoi soldati, si riuoltarono a fuggire uituperosamente, non si fermando mai con perdita de i siti, sin che, ouero surono ridotti ne gli alloggiamenti suoi, ouero spinti dalla uergogna molto piu lontani se ne fossero fuggiti, & il costoro pericolo, su per cagione della suga, di si fatta maniera che spauentarono tutto l'esercito di Cesare, che molto freddamente si mouea. In questo tempo stando i nimici sulla uittoria, che si teneuano hauere per i capelli, seguiuano gagliardamente, sempre combattendo quelli, che sotto la suga si ritiranano. La Canalleria di Pandolso, secondo l'intendimento, stando alla posta, sece l'opera sua, & di tal forte che assaltando i nimici che disordinatamente seguinano i pedoni

di Pandolfo, credendosi hauergli in rotta, tutti gli sbaragliarono, essendo in quel punto ancho rivoltati parte ne' pedoni suoi, & qui furono fatte notabili fattioni, di modo che i soldati de l'uno, & l'altro campo, tanto fotto si trouarono ch'in molti luoghi la secero alle braccia, & co i pugni, & al fine con tanta forza combatterono quelli di Pandolfo, che secero ritirare i nimici a gran pasi, con perdita di loro grande, fra tanto la uanguardia che in rotta se ne suggiua com battendo presero il sito del colle, con l'aiuto della retroguardia, che gli fece la scorta, con quel resto de' pedoni, come di sopra, & la fortuna mostrò a i nimici, che come sempre fu incerta in tutto quello, che ella premette, su ancho incostante a loro, quando innalzati da lei, in quel tempo, che sicredettero, che quelli di Pandol. fo fuggissero, restarono ingannati. Essendo adunque Tandolfo su periore a i nimici, cosi per il sito preso, come per la uittoria ottenuta, & morte di molti de gli auuersarii, eglino stauano rinchiusi, & ristretti da quelle difficultà, con le quali speranano chindere quelli di Pandolfo, pur disegnauano di tosto leuarselo da gli occhi quando la uilla si mostrò amica, & confederata con i medesimi. Et facendosi animo l'uno a l'altro, eglino per mostrare, che non gli hauessero lasciato molti de suoi soldati, secero la notte con gran pre-Stezza sepelire alcunt, imitando Tito Didio in Ispagna, quando hauendo perduto gran numero de' suoi soldati in una battaglia, gli fece la maggior parte in una notte sepelire, fingendo non hauer temuto quella giornata. La onde come prima Pandolfo credena hauere da guar i morti di- darsi, saluo che da quelli, che stauano in compagnia, gli bisognò raddoppiare le guardie anchor contra la uilla, & prender altro partito, d'hauer ha & non passarono due giorni, che essi uillani fecero uenir da quelli monti tante genti, che Pandolfo si trouò quasi da tutti i canti cinto, donde che egli restò con un passo solo, che poteua ancho da tutti esser occupato & fingendo non gli stimare riteneua i suoi soldati all'ordine per combattere, & di gia uno de' piu nobili della uilla haueua imbasciato Pandolfo a non dubitare, & che stesse di buon animo, perche piacendogli gli haueria datto la porta da basso della uilla in suo potere,, & uoleua fuggendo di far condurre fuori un carro di grosse pietre, con queste per preliar intoppar il ponte, che non si potesse serrare, & tutto a un tempo spin gendo Pandolfo alcuni de' suoi , si noleua mostrar affettionato di Pand'una terra dolfo prenderono l'armi a sua disensione. Questa era il stratagema, ch'usò

TitoDidio nel sepellir mostra di uuto poco danno.

ch'usò Filippo a Satrico per mezzo d'Apolonio prefetto. Ma Pandolfo Sratagema che temena trattato doppio, non gli nolse assentire, & nenuta la mez di Filippo za notte usci da questi alloggiamenti, senza batter tamburi, & comin- a Satrico. ciò per la collina segretamente, con tutte le genti, tanto che egli si condusse sopra un piano, non molto discosto, & molto ben piantato d'arbori, che da una parte haueua un rio assai prosondo, il quale da quella parte gli scusana riparo, & gli facena difesa grande, & cosi si leno di mezzo alli nimici, a tal che piu non gli poteuano offendere da tante bande, perche tutti adietro se gli haueua lasciati. hauendo adunque i nimici di Pandolfo intesa questa nova, si misero tutti a sua discrettione, dicendo che sempre non è, come disse Filippo Macedone, nel consiglio de gli Achei, la suga felice, & lo seguirono insino a questo nuovo alloggiamento, & qui ui essendosi fermati, diedero ordine fra loro d'assalire Pandolfo al seguente giorno su l'aurora, come fu Pandolfo per le spie raguagliato Pandolfo, adunque che uedeua non potere fuggire questo assalto enza gran danno, & uergognasua, auenga, che egli sapesse che i fatti preclari di uno Capitano, fanno uergogna i uili, & ingagliardire i generosi, come per la fattione sceua capo passata conobbe, & lo dimostra parimente l'essempio di Sceua ca- di squadra po di squadra di Cesare nella guerra di Pompeo, il quale hauendo per- di Cesare, duto un occhio nella battaglia, & fingendo hauere bisogno per il do- che cosa fe lore d'aiuto, s'accostò lamenteuole a i nimici, per il che due de Pom- morir senpeiani, uolendolo aiutar, l'uno ammazzò, & l'altro grauemente se- za uedetta. ri, & poi partendosi disse; Io muoio uendicato, & questo fatto uedendo gli altri soldati di Cesare, spinti da uergogna, con animo gagliardo, presero la difesa del campo, & lo difensorono. Prese Pandolfo questo ispedierte, fece far scelta di tutti i piu utili, & animosi Soldati, che egli haucua nel campo, la quale gli riusci, di modo che non gli ne restarono piu che mille cinquecento soldati inutili, & diuidendogli dall'altri, ordinò che auanti che uenissero i nimici alle prese con lui, che questi tutti piu inutili insieme con i serudori, & ragazzi armati, prouedendo assalissero i nimici, perche questi darebbe cagione di qualche disordine fra loro, che potria esser principio della sua uittoria, & nenuto il tempo opportuno, quando la notte partend si mostraua a tutti il segno del seguente giorno, egli diede a costoro in compagnia da circa cinquecento armati alla leggiera a cauallo, & gli fece fare l'effetto, il quale secero con tal animo, che parue che sossero non i piu uili, ma de i piu ualorosi del campo. I nimici, anchora che

stessero molto auuertiti, & sulle uigilie, non haueriano però gia mai creduto, che quelli di Pandolfo, per essere d'assai minore numero de' fuoi, fossero stati tanto arditi che hauessero anticipato il tempo alla giornata, pur uedendosigli addosso, stimarono che tutto l'esercito di Pan dolfo ui fosse uenuto, & perciò hauendo dato mano all'armi, se spinsero gagliardamente contra costoro, i quali però gli secero un poco di resistenza, ma non potendo sostenere la fatica, per il gran numero delle genti auuersarie, al fine si posero in rotta, & furono la piu partemorti, & presi con gran disordine de nimici. Ma Pandolfo, che ad altro effetto non attese che con l'anticipato tempo hauergli disordinati, a un tratto gli su addosso con la caualleria, & col resto delle genti, & in manco spatio d'una hora gli pose in tal essere, che piudella metà de i loro ueterani, (che erano il neruo di quella militia) ui restarono morti, il resto confuso, si mise con i paesani a fuggire, & essendo seguitatida Pandolso, furono in gran parte ammazzati, & data questa mala noua a gli habitanti della gia detta uil la, gli mandarono presenti, & doni grandisimi incontro, perche in essa uilla non ritornasse, ma egli che piu tosto pouero, & non corrotto, che ricco, & dannato dalle corruttioni sempre uisse, non uolse chet messaggieri gli parlassero, per il che tanto timore sopraprese gli habitanti di quel luogo, che senza difensione, si messero anchor loro a fuggir fuori per la porta del monte, & lasciarono la uilla abbandonata. Pandolfo subito prese la detta uilla, & la diede in preda a' suoi soldati, che u'erano restati, i quali guadagnando molto, gli condusse licentiati dal suo Signore a casa ricchissimi di facultà, & honore.

## ERRORE.



'ERROR D'I questi su, che i paesani credendosi co guardar lo stretto passo, danneggiar quelli di Pandolfo surono essi i danneggiati, & priui delle proprie habitationi, & per soccorrere le loro case, surono costretti abbandonare il passo, & lasciat la speranza ch'haueuano di guadagnare quello d'aluri, la qual speranza mai contrapesò alla paura di perdere i proprij beni error su ancho de soldati che contendeuano di pari alla presa del si-

to; perche uedendo una sol parte de' nimici combatter con essi loro, tutti si messono a combattere contra quella parte sola, il che sar non si douea, se si sosse considerato il pericolo, nel quale caderono poi, perche anch'egli a parte per parte doueano come gli altri prender la pugna. Però chi combatte mai deue arischiar tutti si suoi a un tratto, ma saluarne parte per i bisogni, & per le necessità della battaglia.

Ma

### DELL'IMPRESE MILITARI LIB. 1. 1590

Ma maggior errore fu de' foldati, & delle uille, & complici, ch'essendo in gran numero inanimati d'assalir gli aunersaris stesse con tanto poco auertimento che surono miseramente da' piu uilli de' nimici d'improniso colti, & talmente disordinati che tutti ui restarono, & non stimando il poco numero della ueterana, & consumata militia di quelli di Pandolso, si puo dire che essendo la uittoria dubia fra i pari di uir tù, maggiormente puo essere acquistata da' buoni, & disciplinati soldati, che da' noui, & inesperti conseguita, perciò quanto sia bene hauere piu presto pochi, & buoni soldati, che assali & uili, lo dimostro quel saggio, quando disse. Malo ego membra duo, quam tria si mala sint. Cioè, io uoglio piu tosto due membri buoni, che tre cattiui.

IL FINE DEL PRIMO LIBRO DELL'IMPRESE
M I L I T A R I.





# DELLIMPRESE

DIBERNARDINO ROCCA PIACENTINO. LIBRO SECONDO.



ALLILLVSTRISSIMO SIGNORE SFORZA PALAVICINO.



I COME l'esercito de' soldati, le cui squadre siano consuse, & intricate in se medesime, non sarà atto mai se non condotto da perfetto, & saggio Capitano, non solo a uincere il nimico suo, mane anche apparecchiato a combatterlo, così l'huomo anchora che inclinato al ben oprare, consuso però & intricato nelle lasciuie, & uarij pensieri, non mai sarà (essendo priuo del sag

Lasciuie so no di gran d'impedimento all'homo ua loroso.

mento all'homo ua gio gouerno della ragione) bastante ad essequire, non solo alcun at to uirtuoso che in questo, o in altro compendio militare sia descritto, ne anche capire l'importanza d'alcune sue qualità. Perche quando il pensiero altrui è ingombrato d'alcune passioni, discoste dal dritto d'essa ragione, la uerità non è con esso lui. Perciò dico, che a uoler sapere, bisogna a coloro che del mestiero dell'armi si di-

lettino alienarsi da simil passioni , & deliberarsi con tutto il cuore, non dico solo di leggere i casi, i stratagemi, gli errori, & altri documenti che in questo uolume si contengono, ma ogni altro Autore, che di questo esercitio scriue, acciò che imparino l'offese, & difese contra il nimico suo. Perche chi' non uede, studia, & legge, con riposato animo, & senza passione, poco ne puo sapere. Et se saggio non è, non si confidi mai il Capitano di se medesimo, ne meno nel la quantità de' suoi soldati, perche se quando è assaltato da gagliardi nimici, non è atto con ingegno resistergli, è sforzato se gli è priuo di partiti, mendicar gli altrui pareri, & forse del suo peggiori, & gli riesce allhora l'impresa come a quel uano huomo che ha fatto incom Putabil debito per andar ornato di gemme, & d'oro, per la qual co la in un medesimo tempo, che è burlato dal mondo, è perseguitato dalla giustitia. Et qui s'inganna colui, che piu al falso, che al uero, & piu all'uso, che alla ragione, s'accosta, & auenga, che come si sà, la ragione sia quella, la quale è stromento della uirtù. Et non basta tanto (riuscendogli il contrario) l'auuedersi poi tar. di dell'error suo. Chi potrà mai con ragione negare, che si come assai uolte sotto brutte apparentie, & sigure di persone, si nascondano marauigliosi ingegni, che così ancho sotto gran persuasioni di sapere, & di essere forte, & ualoroso soldato, mancandogli la scienza, & la pratica, non se gli possano nascondere errori, o ignoranze grandi? nessuno gia mai. Ma di piu se egli è uero, che sia proprio dell'huomo il fallire, & che per prouisione dell'errore sia data la dottrina, colui che la sugge non è egli ignorante a fatto ? certo si . Adunque sa di mestiero, che il soldato a chi almeno fon dati i gouerni d'altri, sappia, & habbia imparato dell'esercitio suo, perche bisogna, che tal sappia, & faccia a suo potere, qual parla. & tal imparasse qual insegna. Per tanto non si puo impa rare, ne insegnare ad altri, se'l non si sà, non si legge, non si ueda, & non studij per se stesso. Et queste cose no operano nell'intelletto, se non quando il lettore è spogliato di ogni altro pensiero. Et non si considi manco il soldato nella grandezza, bellezza, & semplice fortezza del corpo suo, perche sulla guerra gli inesperti siano di quale si uoglia sorma, & statura, se non gli lasciano la uita, sono almeno da sanciulli, & da bagaglieri scherniti, & il suo uano pensiero, non altrimenti gli riesce uergognoso, come saria il lasciarsi legare uergogna al Leone. Et in uero la bellezza del Dell'Imprese Militari.

uiso, & la grandezza del corpo di un'huomo, non sa mai terrore al faggio auuerfario, anzi la bellezza sola si puo assomigliar al fiore, il quale, si come prima nascendo con gli raggi del sole uago, & fresco, la mattina si discuopre, così a quel medesimo sul mezzo giorno, poi perdendosi si discolora. Adunque Signor mio; questa arte non consiste in bellezza, ne manco deue estere fiore, che di momento in momento sia sottoposto al uigore altrui; ma deue dipendere dalla propria uirtà, se ne gli bisogni, se ne uuole ualere il Capitano. Però lo studio dell'armi praticato, & accompagnato col giudicio, & quello che fa il foldato ficuro, & ualorolo, & se uoi mio Signore non haueste speso tante uigilie, & tantistudij, leggendo le guerre, & l'historie antiche, & modert ne, & che mai hauesti praticato con lungo esercitio sulle guerre passarenon potresti assicurarui d'essere diuenuto quel Caualliero, & foldato, che sete, & che uenuto da tutto il mondo giudicato . 1 Confesso ben che la pratica opera assai in un soldato, perche non · è dubbio che tutte le scienze uogliono pratica a uolerle perfettat mente capire, & di questo esercitio dell'armi niuno più sidelment te ragionare, chi non ha esperimentato la guerra. Ma la pratica sola, la quale s'acquista con l'esercitio, non opera mai bene; se la sapienza non l'aiuta. Et cosi come l'anima nostra da se non si uede, prende però dal corpo la figura sua, & con le membra di quello si conosce, & tratta le cose sue, cosi la sapienza del mestiero dell'armi, come anima uera della pratica, prende la forma, & figura in essa di questo esercitio, dico quando bene impressa nell'intelletto, praticandola uiene mandata in essecutione. Mache si dica, che per pratica sola si possi sare uno perfetto, & perito Capitano (anchora, che la peritia di porre in effetto s'acquisti con l'esercitio, & perche si habbia solo ueduto farsi molte sattioni, con certi modi, che passino per forma) non si puo consessar questo, come per essempio ui prouo. Mi ritrouo con Caualleria passare per bisogno del mio Signore per una strada doue mi sono poste insidie da infanteria in luoghi stretti, o montuosi, o in piani copiosi di fossi, & alberi, & altri simili difficili al maneggiarsi con caualli, & io non sapendo de gli aguati, cado nell'imboscata, però in termine, che lo mi posso saluare, donde che mi bisogna, ouero ritirare in luogo piu commodo per Canalleria, perche non stia con disauantaggio, uenendo

alle mani, ouero, che io mi proponga da altra strada, se non uoglio essere bersaglio de gli archibugieri, ouero che io me ne sugga, per non essere con danno, & certo di poco honore, & manco utile, sualigiato, & sorse ammazzato, piglio perciò altra strada, doue gli nimici non mi possono sopra prendere, & seguo il mio camino, si come era prima il mio intento, se bene non per la prima, ma per altra uia lo faccio, imperò non ha da fermarsi un soldato desideroso di riuscire buon soldato, che interuenendogli un'altra uolta un simil caso d'insidie alla strada, per non perdere, o fuggire, sia lecito sempre mai pigliare altra uia, perche cofi un'altra uolta habbia praticato, perche tutte le strade non sono con, i fossi, non tutte montuose, non tutte disficili, & non tutte in luogo incommodo, & disauantaggioso alla Caualleria. Et se bene sossero tali, egli è sapienza alcuna uolta suggire, come Annibale, che seppe suggire senza biasimo, essendo accam-Pato sotto Adrumento allo incontro dell'esercito di Claudio Nerone, bestando i Romani, con lasciare i suochi accesi, & testi za biasi-Padiglioni uerso quella parte che guardaua il Campo Romano, & modi Caquando anchora fi ritiro, effendo gia sulla nittoria contra Minu- pitano. tio, uno de gli Dittatori di Roma, allhora che reintegrate le forze per il soccorso, che Fabio suo Collega gli diede, uidde gia rivoltate le insegne contra di lui, per il che subito sacendo sonare a raccolta, fi ritirò ne' fuoi alloggiamenti . Alcuna uolta combattere, come combatte anchor Cesare tanto saggio Capitano in Farssaglia, con poco numero contra tanti dell'esercito di Pompeo, & fu uittorioso, come anche su uittorioso Scipione, con pochi in Libia contra Annibale. Etalcuna uolta conuiene trattenersi, & aspettare il soccorso per essere superiore a'nimici, & perciò non corse Cesare auuisato da Quinto Cicerone ne gli trauagli, in che si ritrouaua a combattere subito, contra nimici, ma temporeggiando aspettò il soccorso di Marco Fabio Crasso, & di Gneo Fabio dalui ricercati, & non sece male, & è sapienza anchora alcuna uolta combattere, non potendo far di manco, se bene sosse certo di perdere la battaglia, donde, che Adher- Aderbale bale Carthagineses spronato dalla memoria di sua chiara fama, & Cartagine anchora dalla paura della futura uergogna, uolse combattere se, combat nel porto de' Trapani contra Apio Claudio, che all'improuiso forza uinlo colse, anchora che si uedesse nelle sorze nimiche, & ser= se.

mato all'animo suo di piu presto prouare ogni cosa; che con uergogna lasciarsi uincere, & si uoltò con tanta prudenza, & grandezza d'animo, che uinse il nemico. Et cosi sece Galba Capitano di Cesare con Sesto Bacculo, & Voluseno Tribuni, & suoi soldati nell'Alpe da Santo Mauritio di Francia, quando essendo con poco numero contra Francesi ribellati, & di numero grande, priui di speranza di saluarsi, proposero per ultimo rimedio aiutarsi colle proprie uirtu, & ualore, & fare un sforzo grande, & cosi usciti da i ripari, & non dando tempo a gli nimici di poter uedere quello, che uolessero fare, di subito liberandosi, restarono uincitori, donde che quasi de gli perdenti furono uittoriosi, & inconclusione in questi casi, non basta prouneder pratica, ne con l'ordine del gran numero de' foldati, o la bellezza, o forza, & ardire dell'huomo, ma appresso l'ordine, & forza, ardire, & pratica, gli conuiene il sapere, & alcuna sparte di uittoria, che si possa promettere di sicuro, & col diritto modo di guerreggiare, mai non si deue sperare di ottenerla dall'ardire, ne da i casi, ma si bene dalla scienza militare. Percio nelle humane operationi hauemo più bisogno dell'arteficio, il quale senza scienza non si fa, che di uno solito di dire, Io uidi, io seci, senza sondamento di sapere, & perche cosi si uedde, però cosi su satro per altri, come se gli eserciti, & l'arte del soldato sossero quelle medesime del Capitano, che s'allega, & colui fosse quella persona istessa di quel Capitano. Imperò la scienza, come dissi, non entra ne gli intelletti ingombrati d'ignoranza, & altri, ma si bene nell'inclinati al sapere. Ma che mi affatico, piu io di prouar una cosa da tanti conosciuta? Dubito in uero, se piu ne ragiono, che a me interuenga ciò, che interuiene a colui, che sapendo, che la luce è cagione, che ogni cosa si ueda, sperando, che come affissaua gli occhi allo splendore del Sole, di uedere più assai, troud che assai meno uedena. Imperò concludo chi bene unol sapere di questo esercitio, o d'altro, deue leggere con ragione, & studiare, con pronto animo, di cosi uolere imparare, perche praticando poi, si farà perfetto soldato. Ma misera è bene, la conditione di questi tempi, ne i quali si legge, & studia non per essere, ma solo per parere, & queste apparentie si risoluono come a' raggi del Sole la nebbia, per tanto de' simili io non ne uorrei molti per compagni, perche è molto meglio combattere solo, che accompagnato da persona, la qual come inesperta dell'armi, cedendo sul principio della battaglia, mi dia cagione di temere, & farmi fuggire, perciò. Io non fuggirò mai, quando sarò nelle battaglie sotto l'ombra del mio Signo re, saggio esperto, & studioso nel l'armi, il quale non timidi, ma ualorosi suol render i fuoi foldati, & gli bacio le mani.



Dell'Imprese Militari. L

## IMPRESA PRIMA.

CHE DA VN CAPITANO SAVIO, SI DEVE dar poca fede alla lettera d'unnimico.



#### SOMMARIO.



N Q Y E S T A prima Impresa, fra l'altre, c'insegna l'Autore, ch'un Capitano d'esercito non si debba sidare sulle lettere dello auersario, condur un suo superiore, sotto speranza di cose che non siano piu serme, & di poter sare buono esfetto, con l'essempio d'Annibale a l'arento, & che le cose senza buon sondamento si disciogliono pre sto, & che non si debba mai adherirsi a presupositi cattiui, con un stratagema di sar animosi i soldati, & li auuersari inutili con l'essortationi a un passo stretto, & che non si debba, un Capitano che si troua con i soldati a mal partito, somentare i soldati, ma liberarli

con destrezza dal pericolo con l'effempio di Lutio Furio Romano, & come nelle necessità cons maniera d'arme supplisce, con l'essempio de soldati di Marc' Antonio usciti di Modena, & di Spar taco, & come sempre su misero il stato d'un'esercito oppresso dalla same con l'essempio dell'effercito Romano, & di Marc'Antonio contra Parthi, & che ne' hisogni non conuiene pigliar commodità di cibarsi, ma cost caminando mangiare con l'essempio de' soldati d'Alessandro Magno, & di Scipione Emiliano, & ci insegna ancora un prouedimento di saccheggiare una uilla, & poi abbruciarla, perche il nemico non se ne possi ualere, & come per troppo desiderio di far una cosa di guerra si cade molte uolte ignorantemente in disordine, & come piu facilmente i nimici disuniti, & allargati ponno esser oppressi da gli uniti con l'essempio di Brasida Lacedemonio in Amphipoli, & che picciol scaramuccie non debbano esser uietate, anzi che siano utili per assaggiar il ualor nimico con l'essempio di Lutio Emilio 😏 Terentio Consoli, & che meglio sia morire che restar in uita crudele, & come il modo del fabricar i ripari, & di riserrarsi i nimici doppò le spalle libera i soldati insidiati con l'essempio di Quinto Sertorio mi Spagna, & ci mostra come la cagione delle ruine de gli eferciti procede per la mag gior parte dalla ignoranza, & transcuragine de' soldati, & che la necessità suole eccitar ogni uile, & pigro soldato, & che è quella ch'apre la uittoria alle genti con un stratage-

ma di valersi delle fatiche de' nimici per scampar dalle lor mani, & come la speranza di superar gli nimici induce i soldati a gran stenti, & a patir cose assai, con l'essempio di Bruto, & come i Signori sono ingrati al servitore, she serve bene, con un detto di Themistocle, sopra il valor d'uno huomo. & con molte altre cose curiose, & morali, & semenze militari degne d'esse.

re nedute.



E Cose mortaliche al piu delle uolte sog liono dotarsi di mutua salute, tal danno qual riceuono, & quanto piu al sine dell'imprese si crede esser giunto l'huomo, con i maneggi del mondo, tanto piu ritroua da trauersamenti impedito nel cominciare, & anche al piu delle uolte giunto all'esterminio suo, donde uolendo un Principe ordinare tradimenti & impatronirsi di quello d'altrui col mer

zo de' famigliari dell'auuersario, non è marauiglia se di quel che fare ad altri furno solleciti, gli uien fatto a loro, col medesimo mezzano di che si procacciarono, come auenne al Signore Doaro, il quale bauendo dissegnato (perche egli sugia Capitano Generale dell'Imperatore in Italia) prender una città de' nimici fuor d'Italia, sulle lettere del Gouernatore di quella città, ni condusse per piu sacili citare la cosa la persona dell'Imperatore, & con grosso esercito la ridusse a quella impresa. Ma perche la cosa si rissolse in nulla, perche il Signor Doaro con l'Imperado re fu mal servito, & come si suol dire fu riversato, a punto come richicdeua la natura dell'impresa, essendo che le cose senza buon fondamento facilmente si disuogliono, come suole anuenire in tutte le cose nane, l'elercito Imperiale che in una ualle erasi accampato, se ne ritornò in Ita. lia senza far frutto alcuno, come sece Annibale col suo esercito, quando sotto le parole d'alcuni Tarentini che lo ambasciarono al lago Auer no, si ridusse a Tarento, credendo subito che fosse ueduto che Tarentini se gli douessero dare in protettione, ma non gli essendo riuscita la cosa si parti cosi stoltamete come stoltamente li andò, e nel ritorno erano talmente rotte le strade da' corridori di l'una e l'altra parte, che li uiuanderi al campo uenir non poteuano, & gli soldati non erano così presto discostati dalle lor schiere, che erano da paesani nimici ammazzati, & quasi che eramerce, perche non si deue mai adherirsi a' presupositi de' cattiui. Adunque Pandolfo Delfino per questa cagione mandato con trecento soldati su quelle montagne per liberar alcum passi di done gia solenano nenir assai nettonaglie al campo, & asceso ch'egli su al primo colle, discendendo poi per passar una certa ualletta, gli uenne tanta mol titudine di gente, trapaesani, & soldati che da quei monti pioueano da piu bande, che inalzandosi in ogni lato gli su bisogno cercare partito, & esser come si dice piu presto sauio che forte in questo satto, perche non

-faria stato possibile al fine resistere a tanto numero, se con prudenza non hauesse gouernato l'impresa, & pensò essendo le sue genti di poco numera, non poter lungo tempo resistere, atteso che la fiamma, che da picciol'esca è nodrita, presto si consuma, d'onde che sollecitando i soldati e marchiar di buon passo alla sommità del monte, doue una larga stra da gli guidana, fra poco ui giunsero, però sempre combattendo in un stretto luogo che in quella strada si ritrouò, doue una gran parte delle uie di quelle montagne faceuano capo, & di qui hauendo presa occasione alla saluezza sua non uolse Pandolfo andare piu innanzi co' soldati, i quali per la gran moltitudine de gli nimici erano mezzo smarriti, hor qui hebbe Pandolfo non minor timor di quello che hebbe Lutio Furio Romano allhora che hauendo prodotto in luogo sconueneuole le sue genti contra nimici cercò con destrezza, prima che l'esercito s'auuedesse del suo pericolo liberarlo, & lo ridusse sicuro, ma tuttania non pote cosi tosto prouedere che i suoi soldati non restassero con timore, & perche ne' pericoli s'esperimentano gli huomini come la qualità dell'oro al fuoco, uolendo Pandolfo esser qual sempre su, esortò gli soldati con promessa di liberargli dalle mani de nimici, & gli ridusse a miglior proposto, donde che inanimiti, fece in quel medesimo luogo doue si fermò tagliar la strada, la quale era di tal strettezza, che la terza parte di quelli di Pandolso saria stata basteuole a ritener ogni gran quantità di genti, talmente che tutti quei contadini, & soldati nimici ui restarono inutili, non possendo per la strettezza del luogo molto contra delle genti di Pandolfo, pur fu da nimici fatto gran sforzo per spuntargli, ma i soldati di Pandolfo esperti nell'armi restarono sempre contra gli nimici superiori, patiuano però assai di same, perche non u'era uettouaglia con loro, & uenuta la notte, la quale a Pandolfo non fu senza sospetto, mandò segretamente un pratico del paese all'esercito domandandogli soc corfo, & fra tanto gli paesani da molte uallate congregarono tante genti da quell'altra parte doue le difese si faceuano, che uenuta l'aurora gli furono da quella parte alle spalle piu di tre mila buomini, i quali comparsero con le piu strane foggie d'arme, che si uedessero mai, & se erano industriate quelle genti nello armarsi quasi del modo, che sece Marco Antonio quando scacciato di Modena città, armò i suoi soldati de' me armas cortici d'alberi in cambio de' scudi, come fece ancho Spartaco alle sue se i suoi sol genti, le quali si fecero i scudi anchor loro di uimine con teste. Pandolfo che a punto dubitò d'un simile euento, per il quale poteua esser costret-Modena . to a morir di fame , sapendo che misero fu sempre lo stato di uno esercito dalla

Marc' Antonio codati nel partir di

to dalla fame, oppresso, come si dimostrò, allhora quando l'esercito de Romani condotto da Marc' Antonio nella guerra Parthica all'ultimo delle guerre, durando per alcuni giorni la zuffa co' Parthi, furono con dotti dalla fama a mal partito, or auenga che i nimici mancassero in buon numero gli Romani, però ogni di piu dalla fame abbattuti, bauendo da combattere, non poteuano ben attendere al prouedimento della uettouaglia, & mancauali instrumenti atti al portarne al campo, & perciò si compraua il grano cinquanta dragme il moggio, & l'orzo ad ugual peso dell'argento, onde furono i Romani costretti cibarsi di berbe incognite, & uenenose che faceuano impazire gli huomini, il che fu grandissima causa di ruinar quelle genti. Pandolso adunque, che sapea che il maggior segno del uirtuoso è occupare, & auticipar il tempo in opre degne di lode, fece saccheggiare nella notte, che segui una ualletta de' nimici poco lontana, la qual come piena di pouerta, & per sua natura non dubitando di mutation di Stato, non baucuano gli buomini di quella pur fuggito un pollo, doue i suoi soldati incitati dalla gran uoglia di mangiare, s'accomodarono al companatico di Socrate, il qual disse, Detto che'l miglior condimento delle uiuande del mondo, è la fame, & di qui torno a i n'hebbe uettouaglia per sei giorni, & ogni altra cosa raccolta insieme, cibi. abbrucciò con tutti gli edifici d'essa uilla, perche sossero inutili a' nimici, & poisi parti dal passo per non ridursi in mezzo di loro, & per necessità ascese a un monte, in parte habitato, non molto discosto dallo stretto della sudetta uia, sul quale hauendo posto gli alloggiamenti, gli parue hauer fatto affai, rispetto alle fatiche che in nero furono grandi, essendo con pochi, restato contra il gran numero glorioso, & non fu merauiglia, perche glorioso è quel frutto che con gran fatiche s'acquista, nondimeno a un tratto egli fu da ogni parte da nimici circundato, d'onde quasi su ridotto a peggior termine, che prima da nimici, i quali ui sò dire non mancauano di diligenza, anzi per non perder tempo mangiauano, & beueuano, prouedendosi, combattendo, & correndo, hor qui, hor li, secondo la commissione de' superiori, con una incredibile obbedienza, & pareua quasi che fossero stati discepoli, o soldati d'Ale. sandro Magno, & di Scipione Emiliano, che mentre caminauano in niaggio pranzauano, & cenauano secondo le occasioni, come se fossero state persone abiette. Pur raccordandosi Pandolfo d'esser riuscito di maggior pericoli, li parue che li fosse in questa maniera ampliata la stra da a darli una stretta, perche si come prima erano i nimici unuti , & ho ra circondando il monte mettuti alle poste in guisa di corona, erano disu-

niti, o almeno senza cupo di combattere, & apparecchiandosi a combat. tergli, come fece Brasida Lacedemonio ad Amphipoli cotra li Atheniesis che si troud in pari termini non mancaua (temendo che i soldati per trop po desiderio di combattere ignorantemente non cadessero in disordine) bor in una, & bor in un'altra maniera, d'assaggiar i nimici con deboli. e picciole scaramuccie, le quali non debbono in alcuno modo a tempi esser uietate, anzi giudicar si denono utile in tutte le guerre, come su ciò dichiarato, quando esfendo creati confoli di Roma Lutio Emilio & Gaio Terentio, eglino stimando che le rotte passate sossero patite per ignoranza de' soldati, fecero noua scelta di genti, & rinouarono l'esercito contra d'Annibale, & fecero auisati i Proconsoli a non uenir a battaglia ordinaria con Carthaginesi, ma solamente con spesse scaramuccie, esercitassero i soldati per le cose auentre, con sorza, & ardire. Quelli adunque di Pandolfo, i quali erano di natura valorosi, & incitati anchor più dalla necessità del luogo, la qual suol recitar ogni nile, & pigro soldato, & hauendo animo di combattere, mai ritornauano a gli allogiamenti, che delli nimici non gli ne facessero restare buona somma Hora gli nimici che restauano al basso, & gli altri su l'altro, uedendo il disauantaggio suo, & la generosità de' cuori di quelli di Pandolfo, & il danno che a loro portaua ogn'hora il combattere, raccordandosi di quello, che la strettezza del sito oprò in danno suo sulla strada, deliberarono con foßi, & argini circundar il monte, doue Pandolfo staua con le sue genti ristretto, credendosi a questo modo hauergh in le sue forze, perche user non potessero, & perche i nimici paesani erano in gran numero di genti, fabricarono in tre giorni tanti foßi, & argini al dispetto di Pandolfo, che chiusero delle quattro parti le tre del monte. I soldati di Pandolfo animosi al solito, uoleuano per dubbio di morir miseramente, & in prigione, far proue di sue persone, & che l'opre di costoro non seguissero piu auanti, dicendo ch'egliè me? gliomorire, che restar in uita crudele, & il Cauaghero che gli uedea porsi a gran pericolo senza proposto, dubitò non esser punto differente da quelli, che pescano i pesciolini con gli hami d'oro, & desiderando con piu facilità l'esito dalle mani, delli nimici, aspettò che tutto il monte sosse appresso che da' nimici cinto, & uedendo poi che'l tempo s'appressaua del domandato soccorso che percio non giungea, deliberò uscir prima; che tutto il monte fosse cinto, & tanto piu quanto di gia s'era publicata da quelle nalli, la ruina sua, & che Pandolfo come inesperto si fosse da se stesso imprigionato, & perche in molte cose puo piu la sama publica

blica, che la urtù segreta, egli non restò senza dispiacere, pur così assicurato per gli argini, & fosi fatti per gli nimici a guisa di quelli che per se, sifece Quinto Sertorio in Ispagna, quando nolendo passar il siume, hauendo gli nimici alle spalle subito si fece gli argini con fossi a foggia di Luna nella ripa del fiume, per i quali serrò gli nimici di fuori, & si fece il transito libero non bauendo da guardarsi saluo, che da quella parte del fiume, egli anchora non s'hauendo da guardare saluo che d'auanti, & uedendo che non gli restaua alcuna uia aperta, se non quella sola, che la necessità per la uittoria se gli aprisse, disse a suoi soldati, che quando un'huomo teme un'altro huomo, facilmente roina, & che per tanto si douea sempre nelle necessità, ultimi rimedi, sperare nella forza, & uirtù sua contra ciascuno, perche con quelle si poteuano fare di gran fatti, & schifare di grandisimi pericoli, & quando non fosse mancato da loro che conpoca fatica gli hauria liberati da quel trauaglio, onde che i soldati surono indotti con queste, & molt'altre ragioni a gran speranze. deliberò adunque Pandolfo con suoi soldati far un sfor Zo grande, come fece per uscire, dico di tal forte che mouendosi non te menano punto, anzi speranano ottenere quanto essi desideranano, atteso che la speranza di superar gli nimici induce i soldati a gran stenti & a patir cose assai, come si uide nell'esercito di Bruto condotto da Rescupolo, & Lucio Bibulo Capitani, quando serratogli il passo da Norbano, & Cendio Capitani auuersarij ne gli stretti di Sapeori loco de' Macedonesi, disperandosi egli di passare dubitauano d'esser sforzati d'entrar in luoghi che da principio haueuano ricusati, & caminar per luoghi occupati da gli auuersary da ogni banda, donde che unitisi dalla speranza di poter superar gli nimici, cominciarono con perfetto animo per une diserte, difficili, & senza acque, & il quarto giorno stanchi dall'asprezza della uia, & tormentati dalla sete, patientemente sopportarono il camino, & giunsero sani, & salui ne' campi Philippici, doue s'accampò l'esercito. Et essendo il luogo, & sito dell'uscir suori delle trincere nimiche ristretto a Pandolfo , & effendo sforzati i suoi soldati dalla neceßità farsi ualorosi, & perciò fatti desiderosi della uittoria, fecero un sforzo terribile con un animo grande, co i quali gloriosamente passarono per mezzo delli nimici , i quali credendosi serrar Pandolfo dentro i forti, furono per suoi foßi, & argini serrati loro di fuori che offender non lo potenano, saluo che da una parte, alla quale i suoi erano contra essi bastanti, & così rimediando a un male caderono nell'altro, fu però fatto gran fracasso d'armi nell'uscire, ma pur ne moriro-

Section in

no pochi, & essendo uscito Pandolso, si uoltò con tutti a certe strade sche uerso l'esercito lo conduceuano, & incontrandosi nel soccorso d'altri trecento soldati, & di cinquanta a cauallo, che mandaua il suo senerale si deliberò al dispetto de' nimici, che sempre lo seguirono con gran romor, & forza, fra tanto che tutte quelle ualli erano alla roina di questi soldati intenti, le strade non essendo rotte non mancauano da tutte le parti uettouaglie al campo, sin ch'eglino a gli alloggiamenti surono giunti, & fatto poi un ristretto da superiori de' soldati che al servizio dell'Imperator restar doueano, su per benemerito, & per auanzo di pashe, Pandolso con tutti i suoi soldati licentiato, ritenendo quelli, che paruero a quei ministri di sua maestà.

## ERRORE.

'E R R O R del Caualiero fu, che non douendo in uita sua far cosa eccessiua, passò i termini, & come troppo animoso non su mol
to lontano dal cader con le sue genti nelle mani di quei contadini
di così malà sorte, & conditione, i quali retrarono anch'eglino, perche uenendo per lui, non presero tutti i passi da ogni canto, come poteuano da principio, & quando poi cingendo il sit o d'intorno alli alloggiamenti di Pandolso, allhora che su il circuito si-

nito, fu piu dannoso che utile a se medesimi, come il fatto dimostro essendo che secro sotto protesto di ossessi il riparo per difesa dell'uscita di Pandolso, non conoscendo che'l primo frutto che haucuano satto per il passato, fu tale che gli dimostraua che male haucuano imparato uincere i nimici di presente. Ma maggior su quello del Generale dell'Imperatore, perche haucuano Pandolso suo soldato instrutto & affettionato, piu presto uosse preporre danari all'huomo che con minore suo guadagno teneri al suo seruito, e inuero l'uso di quella liberalità che gioua alli amici, & non noce al padrone, non douria mai sparmiare. Auenga che cio non sosse in questa uola a osservato, anzi sosse satto contrario in tutto all'oppenione di Themistocle, il quale essendo stato ripreso, perche alla siglia hauca un'huomo sauio preposto a un ricco. Rispose. Malo usrum absq; pecunia, quam pecaniam absq; uiro. Cioè. Io uoglio più tosto l'huomo senza danari, che i danari senza l'huomo.

Detto di Temisto cle.

IL FINE DELLA PRIMA IMPRESA.



Sommario

## IMPRESA SECONDA.

CHE COSA DEVE FAR VN GENERAL D'ESER citinel paesc altrui.



#### SOMMARIO.







RANCESCO Principe di Molica, accompagnato dal Signor Pietralonga, & da molti altri Signori di gran stati, conduste un grandi simo eser cito nel Ducato di Pelogia, a i danni di Federico Mastruccio Signor dello stato di Figoli, & fi alloggiò a Carmegna luoco di Pelogia, con grand'animo di uoler in un subito prender, o rouinar lo stal

to di Figoli, & qui si fermò, come far doueua ogni professo Capitano ne l'entrar d'una provincia, si per ristorar l'esercito, & per intender bene i consigli, & le forze de nimici, come anche per meglio ramentarsi, & inuestigare i siti del paese, & le strade ancher non conosciute, seguendo il modo d'Annibale, quando giunto in Thoscana, hauendo inteso, che Elaminio era intorno alle mura d'Arezzo, si fermò & ristorò l'esercito, intese similmente il consiglio di Flaminio, & le forze del suo e ercito, & il sito del paese, con le strade per doue potena condursi col campo suo. In quel tempo Alberico da Veglia Marchese del Roma, Luogotenente di Federico del detto stato di Figoli, teneua per gouernator Cesare Scachie nello, in Volpisio luogo posto nel Cimonese, il quale anchora che con le sue genti hauesse usato tutta sua forza per impedir i passi de gli alti monti a Francesco Principe, non puote però far tanto, che con gran fretta non si ritirasse con le sue genti a Volpisso, con dubbio grande che it Principe Francesco glie lo nolesse leuare per guadagnar quel pass. Ritirato adunque Cesare Scachinello con le sue genti, con animo di difendersi, il Principe Francesco imbarcato da noui partiti fattili dal Mar chese della Roina, & altri agenti di Federigo per la pace, o tregua, su bito secondo la natura del Principe Francesco pronta al deliberare, s'ac quetò a non passar piu auanti, se prima non baueua fermezza se pace? tregua poteuano con buona conditione riuscire, sotto pretesto che mal cambio non fosse quello che si fa dal timor continuo, nella pace perpetud, diceua però il Principe, che se bene a i riposi le tribulationi & alle quiete la pace fosse attributo, che nondimeno per gran ragione, che gli ha: nesse alla guerra si saria con partiti ragioneuoli gouernato alla pace, & che non intendeua in alcun tempo ancho che fosse stato sempre superiore Fabio Mas a i nimici , seguitar la natura d'Annibale , il qual per i felici successi del amo trat- le battaglie che fece contra Romani, si fece tanto insolente, che se Fabio Massimo non gli fosse stato piu dottamente de gli altri auuersario, era per porre tutta Italia in rouina, & che per tanto era per ascoltar uolentie-

tenne l'im peto e l'in soleza di Annibale. ri ognuno, & fra tanto che si tramauano queste paci, o tregue, non man

cauano

canano però quelli di Federico da ogni parte, di giorno, & di notte, pie cigare l'esercito del Principe, dal qual sempre riportauano bottini di buona ualuta. Pandolfo Delfino che piu uolte si trouò a simili piccigamen ti, s'imaginò, che se'l Prencipe sosse stato da continui pericoli sollecitato, sosse stato possibile si sosse molto piu inclinato lasciarsi ragionare della pace, parendogli assai facile assaltar quel campo d'improuiso, & riuscirne con honor suo, & danno del Principe, per tanto deliberò fare questa impresa, & dargli una stretta non aspettata, a punto come sece Cefare contra Neruij, i quali apparecchiandosi alle guerre contra di lui egli marciò con quattro legioni d'improniso nel paese de' Neruy, anche prima c'he esti potessero mettersi insieme, ouer suggendo saluarsi, a fin che fossero a forza constretti arrendersi, & cessare il leuarsi dall'intento loro come fecero, per i pericoli, & danni riceuuti da Cesare, et per ciò nolse Pandolso neder a un tratto s'era possibile dargli tal botta, che'l Principe condescendesse a quello, che era da gli agenti di Federigo ricercato, o cessasse dall'impresa, ouer non cessando la gli passasse assai piu disficile di quello che s'era imaginato a casa sua, & si raffrenasse a non essequir così presto l'intento suo contra quelli di Federigo , che deboli in campagna si ritrouauano, & per dar anche questo honore, & questa lode a suoi superiori per mezzo suo, perche alle uolte molti sono facili nelle guerre piu per opera d'altri, che per la loro propria uirtu. & perche il Principe uerso la frontiera di Volpisio tenea una grossa guardia suori dell'esercito, di caualli e d'in fanteria, lontana dal campo da circa tre o quattro miglia, sotto la qual tutto l'esercito si riposaua da quella Parte, Pandolfo con commission di Cesare Scachinello, & participationi del Signor Marchese della Roina, prese circa ducento canalli armati alla leggiera, i quali fece uestire la maggior parte di ueste alla foggia de nimi ci con animo di ualersene in questo habito per ingarnnar i nimici, i qualistauano attenti intender i disegni di quelli di Federico, conoscendo che molte cose che non si ponno con sorze superare, sono con ingegno ispedite, pigliò oltra que' caualli cento archibugieri a cauallo, & ducento archibugieri a piedi, quali fece montar sulle groppe de' caualli de gli armati alla leggiera, & fece prender uettouaglia a ciascuno per quella impresa cosi del usuer suo, come di biada per i caualli, & uolse hauer sermezza del suo disegno, prima che egli partisse, di quanto haueua a fare, per che l'huomo che prudentemente, & dottamente procede, quello è gagliardo & forte, & di raro, anzi quasi mai, il suo disegno precipita, & nolse Pandolso prima provedersi in tutto come si provedde Cesare. gna.

quando da ogni parte concorrendo i fauori, & aiuti a Pompeo, diuise prima i suoi eserciti done piu dubitana d'impedimento, et sece quanto per allhora era bisogno, sin tanto che potesse uedere a che sortire potesse il di segno suo, il qual conoscendo & prouedendo a suoi bisogni, deliberò di pas pe Afro- sar come passo in Spagna, & fece la guerra contra Petreio & Afranto, nio in Ispa doue restò uittorioso, & così hauendo Pandolso fatto lo Stabilimento suo anch'egli incitato per le piu secrette nie che puote, fu per mezzo d'uno pratico, con quelle genti condotto in certe boschine, ch'erano suor di stra da aman dritta per ispatio d'un miglio, e piu fra mezzo l'esercito del Principe, & a sudetta sua guardia, & non pensate gia che Pandolso ne lasciasse far in questo suo disegno parola ad alcuno, anzi lo fece tener molto segreto, & beato certo è colui che non è corrivo della bocca sua, & quel'huomo è sauio che sempre saprà ritener il segreto sino al suo tem po, & cosi rinfrescati i caualli, & soldati, i quali se prima di quel che far si doueua erano incerti, il-Caualiero gli certificò allhora il suo disegno, egli impose l'ordine che seguir doueano, & fece uscir li armati al la leggiera uestiti al costume del Stato di Molica, perche piu uolte secondo l'opportunità si serviua Pandolfo di molte sorte di uestimenti, secondo il costume de gli nimici, & secondo il suo contra nimici, il che gli fu di giouamento molte uolte, & con quelli gli diede un archibugiero in groppa, per batter la strada, per la qual all'esercito alla detta guardia si uenina, pero uolse che cominciassero piu apresso a detta guar dia, ch'egli puote, facendo uscir gli archibugieri a cauallo lontano per un miglio sulla detta strada, a i quali diede ordine che tutta quella stras da tenessero battuta, la onde in un subito mostrandosi quelli di Pandolma p uia fo, cosi all'habito, come al parlare amici, sece assalire le guardie predette, che non s'auuidero di ciò, & con poca fatica ingannati sotto l'insegna, & l'habito amico, per il quale non si poteua scoprir l'error suo, saluo che con gli effetti, surono in spatio di un'hora ammazzati pin di mille huomini di quelli della detta guardia, fra da piede, & da cauallo, & il resto che credeua suggire all'esercito suo, doppò che si credeuano soldati esser liberi, cadeuano nelle mani de gli archibugieri, ch'adietro erano restati. A punto di quel modo, che sece Fuluio Nobiliore. con una delle sue piu forti legioni quando contra Lucani, la diuise in due parti, una ne mandò in un luogo, & l'altra nell'altro per affaltar l'inimici, i quali caduti nelli affalti da una parte, uolendo fuggire cadeuano cito uinse nell'altra, & fatta quest'impresa prima che'l campo del Principe potesse hauer noua alcuna di quel fatto, Pandolfo si ridusse done gli archibugiers

Fulnio Nobilio re col diui der l'eser-

i nimici .

Stratage-

diuestimé

gieri a cauallo erano restati, & subito inuiò gli medesimi archibugieri a piedi ch'erano alla strada alla uolta della boschina, luogo doue prima furono tutti condotti , accioche l'aspettassero , & hauendo Pandolfo esor tato i soldati a chi propitia la fortuna si dimostraua, gli disse molte cose, & spetialmente che intrepidamente seguissero l'impresa sua, perche non sapendosi il noler ne i pensieri dello eterno Iddio, essendo le cose de gli huomini mortali di poca providenza, che potevano per mezzo suo a quel che nel principio s'era conosciuto, hauer grandissima speranza nell'impre sa , & tutto cun tempo Pandolfo con quelle poche genti a cauallo , c'hauea perche di gia declinaua il Sole, assaltò con piu prestezza che puote il campo del principe, il qual a prima giunta credendo all'habito delle genti di Pandolfo esfer della sua guardia, che come di sopra lontana tre miglia Astaua, non fecero mouimento, ma scoperto l'error per il menar delle mani, & il fatto senza dir troppe parole non esser d'amici, incontinente furono presi da gran spauento, & si cominciò il maggior romore che mai li sentisse fra le genti, così del cridar dell'armi, & delle trombe, come de tamburi, & di archibugieri, & percosse che quelli di Pandolfo faceuano, che pareua che'l ciel ruinasse, & fecero questa fattione con tanto animo, & cosi generosamente come facesse al suo tempo Domitio Corbulo contra i Parthi, quando con due legioni, & con un poco d'auto, sostenne ualorosamente la furia, & il gran numero de Parthi. Però a Detto di quel primo incontro tutta quella parte dell'esercito del Principe consi- Demostegliata con Demosthene, il qual disse esser molto piu utile suggire, che ne intorcombattendo morire, perche l'huomo che fugge, puo di nuouo reintegrar no al fugla battaglia, gli diede le spalle, & prima che quelli del Principe impauriti dal subitano caso hauessero preso l'arme contra Pandolso, gli ne restarono tanti che chi non l'hauesse ueduto, non lo crederia gia mai, & quasi stanchi s'incominciarono a ritirare, sempre combattendo, & gli del Principe che gia haueuano prese l'arme, seguendogli uerso un'altra strada che vicini alla boschina gli conduceua, ne ammazzarono alcuni de' suoi, pur tanto si ritirò che gli sece cader nell'imboscata, che tuttania sentina la ritirata sua, & l'archibugieria che l'una & l'altra parte facea combattendo, & subito usciti l'imboscati, si dimostrarono contra gli nimici ualorosamente, & eglino con Pandolfo tutti uniti insieme secero inuono fracasso fra quelli che tronarono esser uenuti trop po ananti, donde che i nimici si ritirarono un poco, aspettando tuttania gente che gli soccorreuano, di sorte che temendo Pandolfo di qualche sinistro euen to, perche gia i nimici s'ingrossauano et l'aere incominci aua farsi oscu-Dell'Imprese Militari.

ro che non si poteuano ben discernere le genti se amiche o nimiche fosse ro, non uolse Pandolso combatter piu, conoscendo che non l'hauria potuta sostener con si picciol numero contra un si potente esercito, & che Saria stata gran pazia a esser pertinace in uoler resistere alla potentia d'un suo maggior & piu potente nimico di lui, il qual con la prosperità alla nuona creduta cercana cancellar la nergogna della battaglia anuersa gia seguita, & temendo ancora che non fossero presi i passi da' canalli nimici, considerana esser in questo caso ben suggire il combattere di notte, perche i soldati impauriti, & che si ritirauano nelle forze de nimici, hauriano hauuto assai piu rispetto al timore che al douere, cosa che non saria seguita nel giorno, per che il soldato ueduto da ciascuno hauria hauuto risguardo alla presenza di Pandolfo, & temenza della uergogna, per la qual cosa egli prese tempo di far rimontar gli soldati a pie di sulle groppe, come prima, & molti erano tanto costanti nel combattere che non uoleuano montare, & piu presto morire, che ritirarsi, ma PaoloEmi haueuano il torto, perche piu tosto era pertinacia la sua che costantia, lio, uolse a e gli pouerelli sorse lo fecero, perche si raccordauano che Paolo Emilio Canne piu nella rotta di Canne, quando su inuitato da Lentulo a montar su'l cauallo, che gli offerse, uolse più tosto esser tagliato a pezzi che suggir con che fuggi alcuni la faccia de' nimici, e perciò uoleano anchor loro far del grand'huo mo . Ma Pandolfo che si moueua con maggior consideratione gli astrinse alla sua salute, & cosi tutti & come piu presto si puote, per la medesima uia che furono condotti ritornarono con poca perdita de' suoi alli allogiamenti, hauendo lasciato quell'esercito timido, es tutti in armi, dubitandosi che da un'altra parte, non s'assaltasse il campo suo, donde che fra pochi giorni quelli del Principe, fi come di fua natura erano pronti & animosi a prender la guerra, così ancora essendo molli, e niente resistenti al le calamità , con quelli di Federico Mastruccio, conclusero una lunga tregua, mercè de i buoni mezzani che hebbero quelli di Federico, da i quali in uero ri sultano gran beni, come si uide, che per il buon mezo di Cocceio cittadino Romano fu acquetata quella crudel guerra incominciata fra Marco Antonio & Ottauiano, perche essendo gia Cocceio Stato man dato Ambasciadore d'Ottaviano in Fenitia nel ritorno ragionò prima a Marc' Antonio della discordia con Ottauiano, & nel ragionamento scoprendo l'animo di Marc' Antonio, es poi andando ad Ottauiano ragiono di nuouo del medesimo, & hor con l'uno, & hor con l'altro tanto fece che tutti due pose in concordia, la qual pos su cagione della confermation del triunuirato.

tosto per der la uita

ERRORE.

My

## ERRORE.



ERROR di questi fu, che essendo la guardia del Principe all'eser cito constituita, sotto la quale egli stava sicuro, mancarono l'esercito, & la guardia, guardar se stessi sotto speranza che l'uno dall'altro douesse esser difeso, & da questa sicurezza condotti, su facile che l'esercito del Principe restasse gabbato, conforme alla sen tenza del Petrarca, quando disse. O'che lieue ingannar chi s'assicura. Et questa disgratia gli douea premere assai piu essendogli

auenuta per colpa, & negligentia sua, che se a caso hauessero patito egni infortunio. Ma maggior error fu il luo che la guardia credendo i nimici esser dello esercito & l'esercito della guardia amici, l'uno, & l'altro si lasciarono da i nimici aggiuguere, & su poi questo errore con gli altri insieme mezzano alla seguita pace, perche mostrandosi il uifo, l'animo del Principe si sece assai piu debole. Però soleua dire Epaminonda Detto d'E Thebano. Pax enim bello paratur. Cioè. La pace s'acquista con la guerra.

paminon-

ILFINEDELLA SECONDA IMPRESA.

#### IMPRESA TERZA.

CHE CHI DESIDERA DI REGNARE, NON perdona a crudeltà alcuna.



#### M MA R



che i Principi fanno male a sodisfar piu tosto al desiderio d'uno, che al uoler & inclinatione di tutti, & che quando uengono cose auuerse il dolor di ciò, non è d'utile alcuno, & come è bisogno nelle guerre ponderar le forze del nímico, & conoscer quanto possi sare contra di lui, dicendo anche che doue si fa forza non ui è uergogna, & che ne i gouerni si debba esser continente dalle donne con l'essempso di Scipione in Ispagna, & d'Alessandro nelle donne di Dario, & che quando un Signor o altro nel far una cosa che gli possi render biasimo, o danno, che in quel caso la debba fare con piu secrete za che si puo , con un stratagema di far cadere un Principe dedito alli amori mella maniferenza che si puo , con un stratagema di far cadere un Principe dedito alli amori nella rete, o nella morte, facendo motto che i segreti di momento mai si debbono scoprir a donne con Pessempio di Lucio Catillina, & ci auisa anchora che i piaceri corrompono ogni fortezza d'animo, & sumouano l'ingegno, & leuano il consiglio, & come è lecito passar i termini dell'huomo da bene per hauer un nimico potente nelle sue mani con l'essempio di Volusenio, & che bisogna auertire in una impresa a tutte l'occasioni, & prouedere a quanto possa accadere ne' romori d'assalti, con l'essempio de i soldati d'Alessandro contra Archelao, & che quando si è incorso in manisesto pericolo, non gioua il pentirsi tardo, & che non si deue non lasciarsi condur di notte sotto il desiderio di donne, perche si capita molte uolte in mano de nimici non conosciuti, con l'essepio del Duca Alessandro de' Medici, & ci mostra che sempre s'aspetta doppio male del mal oprare, con l'essempi o delle città Asiatiche, per Sylla, & che lentamente si procurano le cose che facilmente s'ac quissano, & che per un apetitto molte uolte l'huomo incorre in gran sogettione, con un detto di Chilone Lacedemonio sopra il mal acquisto, & con molt'altre cose curiose, & morali con sentenze, & altre cose militari degned'esse un edute.



I ERA ribellato al Signor mio Antonino de gli Affentij per disio di regnare, che non suole a impie tà, ne ad alcuna cosa nefanda hauer risguardo, essendo egli castellano nella Rocca nominata la Rocca del Sole, la quale essendo Antonino amato dal Signore era stata sidata in sua mano, cosa che non hauria fatto il Signore, se ben hauesse conosciuto

l'humore di Antonino, però molte cose non conosciute sono amate che sariano odiate, ma egliè la mala uentura che gouerna quei Principi che sono poco giusti, quando uogliono (auisati del male) piu tosto sodisfar al desiderio d'uno, ch'al noler & inclination di tutti, Absalon figlinolo del Re Dauid consigliato da Achitofele Re, & Cusai Arachite a mouer l'ar mi contra Dauid suo padre per cacciarlo del Regno, contra il parere di tutti, prese mal consiglio attendere alla loro oppenione, perche sotto pre testo di grandezza insidiauano la uita sua, & ne seguì, che al fine Absalon restò con lo esercito ruinato, & priuo della uita, pur con tutto cio Dio guardi ciascuno dallo iniquo & mal huomo, perche persuade sempre l'amico contra l'honesto. La Rocca di che 10 parlo, essendo di gran fortezzanon saria stato posibile per forza, saluo che con gran spese, et morte d'huomini poterla prender e giamai, d'onde il Signor disperato di questaribellione, & tradimento d'Antonino, gli haueua publicato molte taglie adosso per farlo ammazzare, & per hora altro non sapea che far gli, saluo che dolersi di se stesso, ma nelle cose auuerse il dolor non è d'al cuna utilità, & per ricuperar la roccasua, impose a Pandolso Delsino che tutto quello ingegno, & tutta quella fraude che egli potesse adoperare, l'adoperasse per uendicarsi di costui, assicurandosi che Antonino non l'hauria possuto lungo tempo tenere, perche al misurare col braccio salso, si troua salsa la misura, pur con con tutto cio Antonino era d'un bel ingegno

Absalon p conglio al trui si ribel la dal Re Dauid suo padre.

ingegno, & huomo col suo ragionare da farsi credere ogni gran bugia per uerità, il che non conoscendo Tandolfo gli mandò piu uolte Ambasciatori per disporto a restituir la Rocca al Signore con quelle efficaci ragioni, che si conuengono ad esser proposte a un'huomo ribellato in simil caso, ma egli con parole s'escusana di modo, che chi non susse stato piu che accorto & instrutto del fatto, l'hauria tenuto per molto giustificato in quella Jua fellonia, anzi tutti quelli che gli mandò Pandolfo ritornarono hor con parole, hor con danari, & hor con altri maneggi piu presto corrotti che subornati contra di lui, non meno che sossero stati corrotti gli Ambasciatori di Iugurtha da Quinto Metello nella guerra che secero infra di Metelloco loro, perche Metello con l'arte che seppe usare, gli corruppe di maniera arte corro che gli indusse al tradimento contra Iugurtha, donde che Pandolfo pen- pe gli Am sò in altro, era la Rocca su uno piano un poco piu eminente di uno di Iuguraltro piano contiguo, nel qual era un picciol borgo di case lontano dalla tha. Roeca un buon tiro d'arco, & di sua natura il luogo haueua generalmen te le piu belle donne, che si potessero in tutto il mondo uedere, delle quali Antonino come suo Signore s'era talmente impatronito, che i lor mariti anchora che di ciò dubitassero dissendendosi da quella sentenza che si dice, doue è fatta forza non è uergogna, dicendo che Thamar astutamen te sforzata da Ammone suo fratello, non su riputata men casta di Tamar nio prima, non ofauano alcuna cofa però ragionarne, fingendo non ne faper lata da Amcosa alcuna. Però Antonino per non s'inimicare i sudditi cercaua fratello no darsi piacere con quelle donne, & seruire a' suoi desideri, con tal segret- su tenuta tezza, che niuno o pochi auueder se ne poteuano, et se gli mostrauano assai men casta. Piu saporosi, & dolci questi suoi piaceri, quando che piu di nascosto si godeano . o beato s'hauesse saputo la continenza di Scipione in Spagna, & di Alessandro nelle donne di Dario , perche si saria forse gouernato di mamera che non saria incorso nel stato ch'egli uenne, adunque uolendo Pan dolfo informarsi come potesse coglier l'amico all'amorosa trappola, intese un giorno che Antonino tenea gran strettezza di una delle piu belle Contineza Enobile nedoue nel borgo, & che molte nolte di lei si godena, ma co- di Scipio. me dalla Rocca uenisse a lei non si potena per alcun modo sapere, & di lessandro qui prendendo occasione poter contentar il suo Signore, fece tanto che si Magno. amicò certe donne uicine alla casa di quella fauorita d'Antonino, per me Zo d'un pouero contadino del luogo, che di molte cose lo auisaua, & hebbe certezza del modo con che Antonino dalla Rocca uscendo alla uedoua se ne uenvua, come la stessa donna per sua bocca sece palese a una di quelle uicine incidentemente ragionando de' donneschi piaceri, ma quanto sos-Dell'Imprese Militari.

Catilina la congiura a Fuluia fi rouina.

se grossa pazzia d'Antonino, lasciarsi uscir di bocca il modo, con che ue: nendo alla donna segretamente si ritornaua sicuro, ue lo potete imaginar, uoi steßi, perche i segreti di momento mai non si debbono scoprire a done ne per la leggierezza della lingua sua, e perciò Lutio Catilina, quando congiurando con gli altri contra il Console di Roma, & l'istessa patria, scoprendo scoprendo egli ogni cosa a Fuluia donna poco pudica, tutto ciò fu notificato a Cicerone, il quale al fine ruinò i congiurati, era la Rocca fabrica ta . Er cinta d'alti muri terra pianati in triangolo, co' suoi bastioni rispetto al sito d'honesta grandezza, che l'uno all'altro, & l'altro all'altro con bell'arte servina, & in detti bastioni, su i quali erano fabricate certe can noniere, le quali diffensauano la cortina della Rocca abasso, & rispondeuano ne i bastioni in certe camerelle di diece brazza l'una in qua dro, nelle quali s'entraua fra certe scale serrate con usci di ferro, & di questisse ne solea servire il Castellano in tempo di pace per le prigioni de gli delinquenti, & anche per luoghi per gouernar palle & munitioni d'ar tiglieria, manon haueuano spiraculo alcuno, saluo che quello che era uer so la fossa, & la cortina, oltra uno spiraculo ordinario che ui era a guisa di largo camino in alto per l'uscita del fiume nell'occorrentie, & erano le canonniere dalla parte di dentro molto larghe & dall'altra di fuori ri-Stringendosi mostrauano un esito quadrangolare, ma piu alto, che lare go però di larghezza ch'un'huomo ne potena a suo bell'agio uscire & entrare, ma perche le canonnier e erano basse assai, appresso alla fossa che acqua non hauea, si teneuano ordinariamente con serraglie di legno, ben fedrate di ferro, sempre con chiaue serrate, en di quiui Antonino che di persona non si fidaua, doppò c'haueua licentiato ciascuno di casa sua all'an dar a dormire, folo ne usoina di notte, secondo il solito de gli inamorati perche sempre l'occhio dell'adultero offerna le tenebre, et con l'armata sua si ponea a giacere lasciando appoggiato senza guardia ne sospetto an perto il detto hostello, & di qui si potena ben comprendere come era que sto meschino insensato, er come i piaceri corrompono ogni fortezza d'animo, summouano l'ingegno & leuano il consiglio, però non è maranto glia che per i piaceri, cosi si sosse inebriato Antonino, perche i piaceri sono esca de nity che al mal inducono l'huomo. Quel pouero contadino che olicitamente auisava Pandolfo del tutto, lo condusse segretamena te in certe casette de' suoi parents a chi da Antonino su gia una figliuola deprivata, & venuta l'hora che Antonino soleva uscire dalla cannonie ra il contadino che su l'aguato staua, affermando esser lecito a ciascuno. passar i termini dell'huomo da bene, per hauere un nimico potente nelle. Suc

Piaceri amorofi di quanto da nofianoa chi ha carico di guerra.

fue mani , & afficurato , perche cofi anche fece Gaio Volufenio , quan= do mandato a Comio Atrebate nimico di Cesare a parlamento ordino che Subito Comio fosse ammazzato per leuarsi questo nimico dalli occhi, auisò Pandolfo esfer il tempo d'ispedirsi, perche Antonino in soliti solazzi, con la sua inamorata era entrato. Voleano alcuni, che s'aspettasse che Antonino fosse uscito, & che nel ritorno gli fosse tagliata la strada con la morte, ma non furono ascoltati. Condotti adunque Pandolfo al luo-30 con unticinque soldati armati di spadoni archibuggi, & Alabarde che seco condotto hauea, introdusse per la medesima uia che Antonino usci, i suoi soldati nella rocca. Hor qui gli era bisogno auuertire, che se'l si fosse scoperta la cosa, di hauer a combattere con quei di dentro, & quei di fuori, ma raccordandosi che i soldati d'Alessandro contra Archelao, temendo un giorno la moltitudine de suoi nimici, che mo fa ammaz-Brauano di torgli in mezzo, ordino Alessandro le schiere, di maniera, che da ogni parte haueano forza, a fin che potessero combattere in una Atrebate sola battaglia pronidde Pandolfo a questo, perche parte de' suoi lasciò all'hostello, il qual restò aperto a posta, caso che sosse uenuto Antonino solo, ouer con soldati & col resto entrò contra le guardie, che stauano alle porte, le quali dormendo furono subito am azzate, & senza strepito furidotta la rocca in sua balia col resto. Ma Antonino che di ciò non sa Peua cosa alcuna, non stimando come disse Socrate alcuna seruitu essere Piu miserabile di quella che con l'animo, & col corpo si fa al disordinato desiderio, anzi in tutto alieno da questi pensieri, & credendosi tornar persua sicurezza nella Rocca, secondo il solito suo, su nel ritorno auan ti il giorno da quelli di Pandolfo che l'aspettauano preso, & si come di sua natura mirabili sono i flusside i fiumi, & le eleuationi del mare appresso gli buomini , cosi conobbe Antonino esser stati mirabilisimi i ministeri del Signor in lui, perche quanto piu lontano si credette esser da 1 pe ricoli tanto piu involto vi si trono, & poi tardi pentito d'esser in cosi manifesto pericolo incorso, fu in poter del Signore mandato, & poco li mancò che non gli auuenisse allhora quello ch'auuenne al Duca Alessandro de Medici, ch'anchor lui ridottosi di notte col desiderio d'una donna in casa d'un suo samiliare, ma secreto nimico, gli lasciò la uita, & quello che poi aunenisse d'Antonino pensalo tu, assai peggio di quello che auuenne nelle citta Asiatiche, quando di comandamento di Mitridate Mitridate surono tutti i Romani, con donne, & fanciulli ammazzati con crudeltà fu crudel per il che Sylla poi Console Romano per uendetta di questo fatto crudele mani. sece guerra contra tutti quei popoli a i quali sece di grandissimi danni &

Volusenio zarComio nimico di Cefare.

roine, però si può credere che il morire gli fosse il fin delle pene, & si sull'are che doppio mal s'aspetta sempre del mal oprare.

## ERRORE.



'ERROR di questo su che hauendo Antonino malamente acquissata la Rocca che sotto sede in nome del Signore doueua tenete piu presto danno che guadagno s'acquistò, & a mal grado suo con perdita della uita al suo Signore, al sine restitui, & mai di poi si pot te sanare il mal nome della infedeltà sua, perche doue l'infamia, & il dishonore sono facili da dire, molto piu difficili sono da sodissare. Ma maggior error su il suo che tutto quello, che con tanti

trauagli pericoli & spese sacea nel giorno a i soldati guardare, lasciaua per un uano appetito della notte, per una seminella ciascuno in libertà, sacendosi soggetto a ciascuno, & tenendo poco conto della sua libertà per un dishonesto desiderio, & non su ma rauiglia, perche lentamente si procurano le cose, che facilmente s'acquistano, però co si a ciascuno interuene che malamente l'altrui ritiene, & disse Chilone Lacedemonio-Lucrum scelere partum damnum est o non sucrum. Cioe. Il guadagno satto con sceleratez za, è piu tosto perdita, che guadagno.

Derto di Chilone Filosofo.

IL FINE DELLA TERZA IMPRESA.

## IMPRESA QVARTA.

VNO ESERCITO DISORDINATO, E'IN GRAN pericolo, & si puo chiamar piu tosto turba, che esercito.



#### SOMMARIO.

N QYESTA quarta Impresa c'insegna l'Autore, fra l'altre i termini in che un esercito è piu subietto ai pericoli, or alle disensioni quando camina, or che un esercito in termini disordinati non è esercito maturba, or che un'ignorante, delle cose della guerra non si sa metter in atto di disendersi ne d'ossendere un siso inmico, et ch'è bene guardarsi dal combattere con disperati, et con gente che si ano de cese dall'ira con l'essempio di Cesare contra l'esercito d'Afranio or Petreso, or come la disperatione da accrescimento alle sorze or ardir a i soldati, con l'essempio de i soldati d'Ottanio, or ci autrisse che gli è di grandissima importanza il gouernare, or guardar un'esercito, con un stratagema di unicer il nimico senza combattere, or come sia molto utile temporeggiar un'esercito minico il quale è per mancar di uettouaglia, con l'essempio di Bruto, or Casso, or c'insegna anchora che il Capitano non mai dene esser tanto animoso, che uadi alla disperata a combatter il campo nimisco.

nàmico, & che in effetto il fine della guerra è sempre dubbioso, & dice similmente che la discordia partorisce disordine, per il qual gli eserciti rouinano, & con un stratagema di mutar gli alloggiamenti che il nimico non se n'auegga, con l'essempio di Dario contra i Scythi, & che gli d ignominioso cedere a chi per suo sussidio prende la suga, & come si debba attendere di sossenere primi impeti d'un gagliardo efercito , con l'essempio di Fabio Massimo contra Galli & Samniti, & ci auisa quanto givuano i rifrescamenti de soldats , & che la uittoria incominciata si deue seguire chi nole effer degno di gloria, & come non è cosa da nincitore l'esser Stanco, & che gli huomini Posti in credenza, & in prosperità sentono meno de gli altri i disagi, con l'essempio d'Aumbale, tontra Scipione al Ticino, & contra Paolo Emilio, & Varone a Came, & un stratagema di partirsi per pronedimento d'imprese senza anedimento de nimici. Ci mostra anchora che non sempre si debba credere che l'esercito nimico surga, & si partase ben si uede d'improuiso sloggiare & che il stare sempre prouisto leua ogni subitano enento, con l'essempio di xencetta Acheo, & come non è alcun huomo piu misero di colui che sta con perpetuo timore, & che non opera il sito forte se non è da buoni huomini guardato , & che per ragion di guerra non mai si deue condur il Capitano in termine che possa esser astretto dal mmico alla battaglia per necessità, con un detto d'Alessandro sopra la fortezza del mondo, & con altre cose curiose & morali, & con sentenze & altre cose militari degne d'esser uedute .



ELL'ARTE militare fra gli altri innumerabili modi di trauagliar il campo auuersario nel uiaggio, tre ui si trouano maggiori, per li quali se cia scuno condottiero d'esercito accortamente non si guardasse, potria cadere in ogni gran danno & pe- un'eserciriglio, & principalmente sono, quando s'alloggia, to quando & quando si disloggia, & nel passar i siumi. La

causa del pericolo procede che in questo tempo l'esercito alle uolte si sommette a i nimici, & anche nascono disordinatamente dischiere, consusioni grandi, & alle volte questioni fra soldati del medesimo esercito, non e in somma per dirui in questi termini lo esercito non è esercito, ma piu presto turba, se'l general non ci attende, & senza che io mi affatichi a imprimerlo con essempi nell'altrui menti, & gli è notorio a tutti gli intelligenti, per tanto bisogna auuertire sapere, & esser esperto, perche uno ignorante di tal disciplina non la puo metter in atto, & quando non si sà al piu delle uolte interviene che nel passar d'un siume trouandosi una parte dell'esercito passata, & l'altra no, si troua quella di la, o quella di qua, alcuna uolta sopraggiunta da nimici, & viene se non rotta & ammazzata, almen danneggiata affai, & conoscendo Pandolfo Delfino, che questa era buona, & general regola di guerra, trouandosi in campagna non lontano piu d'un miglio dal campo de' nimici, eglisempre che fisloggiaua gli era con l'esercito appresso, & gli seguina di continuo, & mai piu di un miglio o due se gli ritrouaua discosto, & ogni giorno nel Porre li alloggiamenti de' nimici, & nel leuarli si faceuano scaramuccie

Antonio ti d'Ottaui ano oli fe

großißime, & dannofe affai all'altro campo, & poco eli mancò che im giorno Pandolfo inuitato da' nimici che con gran sdegno patinano queste oppresioni, non seguisse affatto la giornata, ma egli che gli uedea dispeminaccian rati, & conoscendo che la disperatione da accrescimento alle forze & ar do i solda- dire a i soldati, come si recita de i soldati d'Ottanto condotto da Pansa, & Carsuleio suoi Capitani, quando sul Modonese uenuti alle Strette a ce diuctar certi paßi difficili contra i soldati d'Antonio, il quale bauendo minacpiu feroci, ciato potendo hauer nelle mani alcuni di quelli d'Ottaviano farne dimo? Aratione come di suggitiui, & traditori, eglino ciò temendo diuennero tanto piu feroci nel combattere, & non per altro saluo che si trouarono disperati dell'indegnatione, & furor d'Antonio, & sapendo Pandolfo di quanta importanza sia il gouernar & guidare uno esercito si ritenne, & uolse con commodo suo, & senza mortalità star sull'auantaggio, & aspet tar il tempo, che la disperatione, & l'ira de i nimici sosse cessata, come fece Cesare contra l'esercito d'Afranio, & Petreio quando serrati, & morti di sete, disperati, uoleano uenir alla battaglia, il che non gli su concesso da Cesare, perche conosceua di quanto pericolo fosse il combatter con disperati, pure i nimici stando nelle terre del Signore di Pandolfo connon poco disagio di uettouaglie, & d'acque, disegnauano prima che fossero astretti dalla fame uenir al fatto d'arme, ma Pandolfo conoscendo che gli è meglio la sapienza che l'arme della guerra, & che quando l'e-Cassio cer sercito nimico è per mancar di uettouaglia, per la qual si puo perdere, cauano di a un tratto, quanto sia bene temporeggiarlo, non si uoleua risoluere alla giornata altrimenti, perche speraua che ouero si douesse rendere ouero disordinatamente partirsi, prendendo la norma di Bruto, & Casio, quando hauendo all'opposito ne' campi Philippici Marc'Antonio & Ottauiano uendicatori della morte di Cesare, ad altro non attendendo che & nietar il passo alle nettonaglie, conoscendo che Marc' Antonio & Ottauiano non poteuano durare, perche in Egitto di done sperauano era carestia & fame, da Barberia & Spagna non poteuano hauere una soma di grano per rispetto di Sesto Pompeo gouernator della Sicilia , ne manco d'Italia per rispetto di Marco & Domitio, che'l mare impediuano, & solamente per Macedonia & Thessalia haueuano il uitto, & Però Bruto, et Caßio cercauano di temporeggiargli per condurgli a mal partito, auen ga che per il contrario ciò conoscendo Marco Antonio & Ottaujano sollecitassero uenir alle mani contra Bruto, & Caßio, incittandogli con obbrobriose parole. Per tanto Pandolfo elesse anchora lui di temporeggiargli un poco, perche si suol dire chi unol caminar troppo presto offende i

Bruto . & uincer Ot tauiano sé za cobatte re .

de i piedi, & di aspettare che lo accompagnasse la fortuna a un disordine di loro, perche ne seguisse a lui la uittoria, ma non sanguinolenta. & certo Pandolfo non fu mai tanto animoso che uolesse alla disperata an dar a combattere il campo nimico, essendo il fine della guerra sempre du bioso.i foldati giouani de nimici instauano gagliardamente a' suoi Capitani per combattere & non dar piu tempo, ma i necchi gli ostanano con le considerationi, & argomenti con i quali faceuano dubio in ogni cosa contra di loro, doue che tanta confusione nacque fra loro, che alcuna cosa non si risoluea, però giudicauano i lor Capitani che i giouani nascono con trop po ardire, e che i necchi ninono e moiono con troppo timore, perche non è tanto cattino l'ardire, & ignoranza de gionani alcuna nolta, quanto è l'ostinatione de' necchi, altro non si facendo tanto aspettò Pandolfo che secondo gli fu data nova che nel campo de' nimici erano discordie fra le nationi, & che ancho essendogli il nimico appresso, ciascuno ricusaua es fer retroguarda al seguente mattino, nel quale il campo loro uolea mutar gli alloggiamenti, gli parue occasione sufficiente a poter ottener l'intento suo, & a mezza notte Pandolfo fece porre il campo in arme, aspettando si leuasse quell'altro. I nimici che di ciò dubitauano si leuaro no , mafecero come fece Dario contra li Scithi , perche uolendo mostrar non partirsi, lasciarono, i fuochi accesi, i Cani che latrauano, i bestiami che muggianano, & alcuni di quelli canalli ch'innaghiti del compa rio per uia gno , sogliono nutrire per ingannar Pandolfo , ma egli che sapea in questa professione quanto puo sapere buomo di guerra, gli teneua le spie sin alle tauole, & uenutagli la fermezza della sua partenza , fece Pandolfo a lungo passo marciar la nanguardia accompagnata dalla sua Canalleria, & di poi seguir il resto, & poi hauendo fatto scelta di cinquecento eletti, & ben'armati, & d'un certo numero di caualli che a sua riscossa gli accompagnauano, fece con quelli piccigar la coda della retroguardia del li nimici, la qual perle narrate discordie, & affettioni del disagio patito, ritrovoßi alquanto disordinata, & attaccata la scaramuccia, co si loro marciando & questo altri seguendogli, attendendo ciascuno de ca pi de' nimici al suo particolare, molto piu si disordinauano, essendosi per ciò assai intimiditi, pur si ritirauano cosi bellamente combattendo, per sar cader Pandolfo muna imboscata della Caualleria loro non molto lontana & nascosta appresso un'aperta campagnuola, che poco distante si trouaua. Ma Pandolfo che credea essere ignominioso cedere a chi per suo sussidio prendeua la fuga, non voleva tanto aspettare, se pur comodo luogo al combattere ui si proponeua, che non entrasse, & con tutto questo non

di fuochi.

si tentana scoprirsi molto, perche non è mai cosi grande un'huomo, che di lui un maggiore non si ritroui, & però riffrescati quei primi d'altri tanti soldati a piedi & da cauallo molto piu grossa fece la barusta, di maniera che fu bisogno che la retroguardia de nimici si sermasse, et cresciuta piu auanti la guardia di Pandolfo colse di nimici in comodo luogo, per douc la caualeria sua poteua assai bene discostarsi, done che come disse Cassio a i Rodiani non bisognando parole doue si ricercano i fatti, la spinse auan ti, & entrò nella predetta retroguardia nimica, ma i Capitani che sapeano che i soldati di Pandolfo erano ne i primi impeti molto gagliardi. consigliar ono come fece Fabio Massimo i suoi soldati contra i Galli, & i Samniti che si sforzassero sostenere questi primi suoi congresi, & che nonmancassero tenergli in dietro piu che potessero, a fin che gli di Pandolfo diminuiti d'animo non sperassero hauer la uittoria nelle sue mani, & che egli accettati dalla sua Caualleria potessero hauer modo di far ritenere Pandolfo co i suoi, & alfine attaccata la battaglia, & non potendo i nimici resistere all'impeto de i caualli di Pandolfo sbarattati & rot: ti ut lasciarono quasi tutte le insegne, & i Capitani prigioni, & quelli che camparono si ridussero per dinerse nie al resto dell'esercito suo, aintati affai dalla Caualleria loro che allhora, ma tardi si disboccò & Pandolfo desideroso di seguir la uittoria contra tutto il resto del campo, & condotto dalla cupidità d'acquistar bonore in quest'impresa, studiana da se di far opere tali che lo facessero degno d'eterna gloria, & forse saceua cosa men degna del Christiano, perche in ogni modo col progresso del tempo , la memoria di ciascuno , si fa uquale con tutti , & altro non si auan za se non quanto di bene per gratia del Signore s'è oprato senza gloria del mondo, & con quest'animo, spinse Pandolfo le sue genti, le quali mal uolentieri, piu oltra caminauano, ma egli esortandogli a seguire la usttoria, conchiuse al fine con molte ragioni che non era cosa da uincitore, l'esser stanco, ponendogli in speranza di cose assai, perche gli huomini posti in credenza, & in prosperità, sentono manco delli altri i disagt, come fece Annibale con suoi soldati tosto che su giunto in Italia, quando che haueua a combattere contra Scipione al Ticino, & contra Paolo Emilio, & Varone a Canne, doue che le esortationi che sece gli restitut con gagliardo animo ma gli nimici si ritirarono in un luogo forte de sito, & abondeuole, nel qual non si poteua, se non con gran disauantag gio del le genti di Pandolfo far la giornata , per il che ricercandosi un luogo mi gliore che d'acque chiare non fosse auaro all'esercito suo, si ridusse al sine in un luogo non piu che tre miglia lontano dall'esercito nimico, ma per

ro appresso una uilla che di poco tempo sopra un monticello per difesa del la guerra, s'era da' terrazzani con trincere & bastioni ridotta, et guardata infortezza, & mostrandosi gli habitanti esser neutrali fra Pandolfo, & i nimici come gli ueniua qualche impresa franca contra nimici soldati li menauano stranamente le mani adosso, fossero di qual fattione si uolessero, & Pandolfo perciò hauendo sospetto di qualche contadinesca intelligenza con gli nimici, gli mandò a pregar di uettouaglia per suoi dinari, & che si contentassero d'accettar lui con cento soldati solamente nella uilla per sicurezza di certe robbe, & di caualli che tenena in buon numero da rispetto, ma non gli su ordine hauer da loro, Saluo che parole, & hauendo disegno col dare parole di ridurre quelle genti alla estremità per sualigiargli, diceuano in fra di loro che non gli era maggior rimedio che con la fame farsi Pandolfo prigione con tutti i suoi, della maniera a punto che fanno i medici in aiutar gli infermi con la dieta per ridurgli in sanità. Questa era (secondo si legge) sentenza di Cesare che egli era miglior consiglio uincere il nimico con fame, che con Cesare che ferro, ma non credei mai che questi contadini hauessero saputo tanto in- opinione nanzi, a benche anchora loro con natural instinto si sapessero naler di hauesse in questa occasione, pur tuttauia eglino temendo che Pandolfo douesse as- torno al nincer i ni salir la uilla, stauano i contadini in continua guardia, & perche potesse- mici. ro al contrasto di Pandolso meglio resistere, ridussero la notte seguente tutte le donne, & figlioli & tutti quelli che conobbero inutili, & uili al combattere, con le miglior robbe che haueuano, fra alcune montagnuole in una ualletta assai a forestieri segreta, & non lontana un miglio dal forte, nella quale soleuano quei contadini per passaggio a un improviso conseruar molte cose loro, non credendo che per passaggio se gli douesse andar, per non shandarsi, & porsi in dubbio de gli nimici suoi, & si separauano uolentieri dalle donne, & figliuoli, accioche da i lamenti, & pianti loro, non fossero (come molte uolte interviene) astretti rendersi per non combattere, & lasciar i figliuoli senza padri, & le moglie sen-Zamariti, pure riuelata questa noua a Pandolfo per uno de contadini, che da soldati su preso, ordinò la mattina seguente di farsi pregione tut te queste genti, & singendo partirsi ridusse il campo in le debite, & or. dinate schiere & poi rimise, che la uanguardia, come sosse lontana die ce miglia, si uoltasse per certe strade, di doue si poteua uenire alla mede: sima ualletta per la qual poi alla uilla si poteua segretamente far ritorno contadini credendosi che la partenza sosse da douero, non poterono a satica patir tanto che non essendo cosi presto leuati, non gli sossero alle spale

le, non conoscendo, che eglè molto meglio tener poco giustamente, che

Xenetta A cheo, per da Molone

acquistar molto con ingiustitia, & iniquità, & fecero contra de' soldati di gran mali, ma fingendo Pandolfo non gli apprezzare, se gli tirò piu adietro che puote, eglino lo seguinano senza altro pensiero con quanta forza potenano, & non sapenano che disse Scipione Affricano, che non solamente si doueua dar al nimico la strada, ma ancor fargli le spianate, & ponti, donde che uolendo Pandolfo fargli tagliar la strada, accioche senza briga non potessero far ritorno a casa, s'auidero i contadini dell'inganno, & ritirati, si serrarono nella sua fortificata uilla. Però non sempre si deue credere che l'esercito nimico fugga, o si parta, se ben si uede d'improuiso disloggiare, ne perciò mancar mai si deue d'esser sempre prouisto, & uigilante per ogni subitano euento, perche può interuenir a ciascuno quel che interuenne a Xenetta Acheo Capitano, mandato creder trop da Hermea Gouernator d'Antioco, quando passato il siume Tiere per poa se stes combattere contra l'esercito di Molone gouernatore della Media, & ru so è uinto bello d'Antioco predetto, uedendo Xenetta che Molone si partiua da gli alloggiamenti, si credette ch'egli sene sugisse, & esortati gli suoi soldati a riposarsi, gli comandò ch'attendessero al restauro, perche fossero pre sti a seguire il nimico, ma i suoi soldati accresciuti nell'animo per la partenza di Molone, ripieni d'ogni sorte di presaglie, si rivoltarono alla cra pula, & imbriachezza non dubitando punto di Molone, ma hauendo Molone non molto lontano ritrouato luogo commodo, ristorò i fuoi foldati, & subito rivoltò il suo viaggio contra Xenetta & suoi soldati, i quali sepolti nel sonno, fatti negligenti per la crapula, furono rotti, & par te ne gli alloggiamenti morti, & il resto fu costretto nuotar oltra'l fiume, & al fine morire. La uanguardia adunque de' soldati di Pandolfo fece l'uficio suo, & d'improniso essalendo la nalletta, la prese, occupando i paßi, perche alcuno fuggir non potesse, & essendo solamente di donne, & d'altre genti imbelle ripiena, quella insieme con le robbe, moglie, & figliuoli di quei maluagi contadini ritennero, & allhora tutto il campo riuoltato si accampò alla uilla, & ricercati i contadini arrendersi a patti, trouò oltra modo serrate l'orecchie, Pandolfo non gli nolse far altro per quel giorno, ma conceduto a quei buoni soldati, che nella ualletta stauano a piacere le moglie de contadini per quella notte, tanto si dimesticarono quelle donne con loro, che liete stando sulle fresche herbe & prender i baci amorosi da quei bisognosi giouani, piu orecchie non haueuano di sentire di ritornare con i loro rozi mariti, facendo supplicar a Pandolfo che i contadini lor mariti, che malamente uiueuano, si facellero

cessero tagliar a pezzi, & in lor uece fosse dato uno di quelli, che la notte passata così amorosamente s'haueuano in braccio goduto, Pandolfo certificato allhora che l'huomo, che non uiue da huomo, non ha piu fiero, & pericoloso nimico della moglie, non uolse altrimenti a si nefanda causa consentire, & conobbe a questo, che la natura delle donne si puo as Somigliare ad uno infermo ridotto a termine di fanità, perche ambidue mai si sattiano, ma pensando & ripensando sopra questo caso, staua stupido, & pien di marauiglia della poca fede & amor delle moglie che come fuoco di paglia in cosi poco tempo si sosse smorzato, & non piu si marauigliò di Sophonisbafigliola d'Asdrubale, la qual prima data per moglie a Massinissa Re de' Messagli & essendo stato data por uiuendo Massinissa per moglie a syphace Re della Libia, il qual la tenne per bon tem Po, rotto & scacciato che su Syphace, non si uergognò Sophonisba far intendere a Maßinissa, ch'era necessario uolendo posseder quel regno, Prenderla per moglie, & così ottenne. Ma di nouo hauendo Pandolfo ricercato i contadini che douessero arrendersi, perche altrimenti le moglie, figliuoli, & robbe prese nella ualletta, si sariano date in preda de soldati, anchora che sin'allhora si hauessero le dette moglie intatte fatto saluare, & che doueuano stimare esser molto piu amaro a loro il uedersi torre i figliuoli, & donne & loro al fine uccisi, come a i uinti in guerra al piu delle uolte interuiene, che a soldati arrendersi a buona guerra, i contadini sentendo le lor robbe tolte, & ifigliuoli, le moglie prigionista uano in gran timore, & tanto dolor prendeuano di questo caso, quanto che s'hauessero perduto ogni gran stato, et diceuano non esser alcun huomo piu misero di quello il qual sta con perpetuo timore, perche altro che cruc ciato non si sente, & stando in dubio in qual minor male l'huomo eleggere si debba, non però possendosi o l'uno o l'altromale fuzgire, elessero per con siglio di tutti, di saluar le moglie, & sigliuoli, & accioche conseruassero le donne con le robbe insieme diedero la uilla ben fornita d'ogni comodità in poter di Pandolfo. Fra tanto quelle donne, che a uoler ritenere dal lor appetito contra sua uoglia saria stato, come uoler ritenere il uento, dicdero ordine con i suoi nouelli amanti d'ammazzare i lor mariti, & la notte che seguì senza porgli indugio cosi essequirono, & essendone accusata a Pandolfo una copia di questi , alla qual egli haueua ordinato il fuoco, ad essempio di tutti, ma non guari stette ch'egli conobbe que sta esser stata universal insirmità, & maravigliatosi di così universale oppenione di quelle donnicciuole, conobbe che non per natura sua laqual gli su aßicurata esser buona, ma che si per i mali diporti de' loro mariti era-

no incorse in questo universal parere, & perciò si suol dire che molte uol te le buone uiuande si guastano ne i cattiui uasi, & cosi a tutti per questa -nolta diede perdono, ma nolse Pandolso per castigo de' soldati malfattori, che uenissero nella publica piazza tutte le donne che de i primi mariti non restarono contente con i loro amanti a mano a mano, & cosi tutte convertite fece fare un solenne, & sontuoso matrimonio, su un palco gran de a questo bisogno fabricato, facendogli poi per il clero della uilla tutti benedire, quest'ordine non fu per costoro molto honoreuole essendo condotti in publico, ma perche la cosa su di cosi gran compagnia, su riputata piu tosto per solennità, che per biasimo, & poi quei mariti licentiati andarono a casa con le loro moglie, & Pandolfo gli assoldò di nouo per guardia della uilla, in la qual hauendo fatto un Capitano che si tenne 4 dinotione di Pandolfo molto utile, & comodo, se ne cacciò in questa dro Ma- guerra, perche con la guardia di questo luogo, gli auuersarii fuggendo delli alloggiamenti, li diedero sicurezza a potergli animosamente seguire.

Detto di Aleffangno.

## ERRORE.



ERROR di questi anuersarij di Pandolfo, su c'hauendo il nimico alle spalle, intento alla discordia, la qual al contrario dell'unione (dalla quale fegue ogni augumento) roina ogni imperio & compagnia; scordandosi del pericolo, nel qual incorrer poteuano, nel mutar gli alloggiamenti, non si seppero assicurare ne i siti, & ordinanze loro, doue furono sforzati a far una mezza giornata auenga che per ragion di guerra, mai si deue condur il Capitano,

in termine che dal nimico possa esser astretto alla battaglia di necessità, imperò glie ne legui ignominia, & perdita della uita di molti, & al suo Signore danno, & bisogno grande. Maggior fu quello de' contadini, che possendo se medesimi le moglie, sighuoli, & robbe nella uilla tener ficuri, piu si considarono in un luogo libero senza huomini, che in luogo forte, & a ciascnno prohibito. Et peggio fu che per non per dere le gia perdute donne, lasciarono quelle con loro, & la fortezza insieme a suoi nimici, & fu inditio questo che uolestero nocere a se medesimi, per giouar altrui contra la profuntion naturale, però non opera il sito forte, se non è da huomini guardato, & ben diste Alessandro Magno. Arx enim non tam fossis, ac muris tuta est quam iuris n cioè. Vna rocca non e men forte per le mura che per gli huomini.

IL FINE DELLA QUARTA IMPRESA.



Impresa.

# IMPRESA QVINTA.

in casa, o suori di casa, si deue stimare.



#### SOMMARIO:

NOVESTA quinta Impresa c'insegna l'Autore fra l'altre, come si debba prevenire il nimico, & piu tosto fargli guerra in casa sua, che aspettarlo, com l'essempio di Cesare, & che stimar si deue il nimico, anchor che sia debole, com l'essempio de' Neruji, & che la fortisicatione delle città è una sponda alle provincie contra l'impeto de' nimici, & che la guerra è piu dissicile a disendere in casa,

🗢 piu pericolosa che suor di casa, 💸 come di lontano si fanno le disese piu sacilmente che in casa, con l'essempio del consiglio d'Annibale. Ci mostra anchora ch'alcuna cosa forte si dalla natura come altrimenti non è ficura all'huomini uili , con un stratagema di confermar gli animi de gli muiliti, con l'armargli bene, & con l'esortationi, & proponimenti utili a inanimargli contra nimice , & che piu presto si deue morire ualorosamente che da i proprij compagni uedersi sotto speme di nita darsi la morte, & quando è dissicile il resister con sorza al nimico, & che quando non se gli può star all'opposito in campagna, quanto sia bene il ridurlo a passi stretti, & altri auantaggiosi siti, à fin che possi ualersi de i pochi con l'essempio del stratagema di Marco Curtio contra Ciro, & con un stratagema per mostrar a i soldati che si deue combattere col leuargli la spe-Panza del suggire, con l'essempio di Cesare, & che non è uirth il non poter sofferire un poco de disagio, & ci insegna che la inesperienza è quella sola che leua la fiducia a gli huomini, & che sempre il Capitano deue lodare nell'opere sue i suoi soldati, con l'essempio di Cesare, con un strasagema di far ridurre i suoi soldati non molto sermi in una città alla sfilata, & per duerse parti essendoli rispetto de' i nimici , con l'essempio di Sertorio cacciato da Quinto Metello , & come sem-Presi debba stimare ogni qualità di pericoli , dandoci il modo , & l'ordine di gouernarsi in una città assediata con suoi soldati, & a disender la città : & che colui che unole saper da se stesse gni cosa, & che si sida su i suoi pensieri, è un pazzo, & come è ufficio de buon Capit ano montar il primo a canallo, & l'ultimo a discendere, & ci mostra come la uirth è cagione dell'assettione ch' i soldati portano a i lor Capitani, & che l'ambitione, & la sama, suol molte uolte esagitar le menti de gli huomini a far cose contra sua uoglia, con l'essempio d'Amibale, & con un stra tagema di conseruar l'animo de i soldati, & per pronedergli nel tempo pericoloso con parole, & finger una cosa per un'altra, con un stratagema di sar credere al nimico che sia giunto soccorso col sur entrar le imboscate satte la notte nella città assediata, con l'essempio di Caria Atheniese, & come le allegreZze che in esercito si sanno, sono cagione di dar all'altro spauento, & timore, & ci dice ancho, quanto possa una buona speranza, con un stratagema di uscire dalla citta assediaa, che i nimici non s'aueggano, & che quando un Capitano è in termine di rinouar la guerra Se ben fugge per un pericolo, non si puo l'aunersario dimandare uincitore, & con un detto di Barca Carthaginese sopra il non saper usar la uittoria, & con molt altre cose curiose, & morale Con sentenze, & altre cose militari, degne d'esser uedute.

Dell'Imprese Militari.



RANDI Apparati d'esercito, & d'ogn'altra prouisione di guerra, si faceuano dall'Imperadore di Turchi, a danni de' Christiani, quando il Signor di Pandolfo Delsino, che gli haueua uno de' suoi stati più uicino de gli altri, domandò a gli Signori de' Christiani il fauore, & aiuto loro, essendo pur meglio esser molti nella impresa che un solo, per

che se un cade, e almeno dall'altri aiutato, & perciò tristo è quel solo, che cadendo non puo d'altrui esser leuato, & gia haueua il pouero Si gnore & Principe di Pandolfo le frontière del suo flato tanto ben d'ogni fornitura presidiate, che poco dubitauano de' nimici, quando lui solo monfosse stato lasciato nella pesta; & cio fatto nedendo essereli common do tenersi gli nimici piu lontani da se che potea, & preuenendo a nimici con un'esercito raccolto nel suo stato, di una ordinaria sua militia, cost da piede, come da caualli armati, & con alcuni Italiani, che gli furono seruiti dalla Santa Chiesa, entrò nel paese de' Turchi, & non altrimenti gli preuenne che facesse Cesare, quando uolendo i Carnuti muouer guerra contra Bettorigi amici d'esso Cesare, egli auniando gente subito peruenne i Carnuti, & se n'andò a loro, ma intendendo la uenuta sua; chi in un luogo, e chi in un altro tu ti se ne suggirono, & il medesimo fece contra i Bellouaci, perche non uolendo che uenissero contra Sueßioni, gli andò prima ad incontrare nel paese loro animosamente, & non bauendo il Signor di Pandolfo anchor genti che gli ostaffe, riduse molte terre o le città de' nimici a ubedienza sua, & i Turchi tuttania s'af frettauano far la deliberata impresa, non stimando alcuna cosa di quello, che facesse il Signore, perche l'haueuano di manco stima, che i Ner tin Cesare riserrato ne i ripari, quando singendo grandemente temergi non si mouendo i Cesariani all'insulto de' Neruy, gli tolsero in tanto di spregio, che con le mani cominciarono a roumar i bastioni, per il che subitamente uscendo quelli di Cesare con la Caualleria, gli assaltarono con tanto ardire, che tutti furono riuolti in fuga. Sperauano i Turcht a prima giunta poter a tutti quelli del Signore dar la stretta, come a uili Conigli, ma Dio a chi sono sempre in protettione i giusti, indusse animoso il Signore, che fra tanto fortificò gagliardamente una parte delle città, et terre prese, di genti, di ripari & di ogni necessaria munitione, acciothe in ogni occorentia gli fossero sponda al grand impeto de nimici, che fuori del suo stato si ritenesse la guerra con gli nimici insieme, perche la guerra è molto piu difficile, & pericolosa in casa, che fuori;

Celare e sua celerità cotra i Car nuu.

te difese si fanno piu facilmente di lontano, che d'appresso, & così da And nibale su consigliato Antiocho, quando volendo combattere la Grecia gli disse che facesse la guerra in Italia, imperò il Signore disegnò trata tenere i Turchi, almeno sin tanto che l'soccorso de Christiani imprestato gli fosse, & maggior tempo bauessero quelli del suo stato a ripararsi, anch'egli. Douendo adunque i nimici ch'a lungo camino ueniuano, pafsare un grosso, & rapace torrente ch'a fatica guazzare si poteua, il Signore comandò che l'esercito alla ripa del fiume s'appresentasse, & egli restando a quelle città, & stabiliti i presidy, elesse il Canaliero suo Luogotenente contra nimici. egli adunque ponendo tutto quel fatto nelbe mani di Christo, perche senza l'aiuto suo non era posibile un debole contrasto come il suo, poter resistere all'incomportabil surore del gran Turchesco esercito. Fidatosi adunque in l'aiuto d'Iddio, s'assicurò con quelle genti aspettar di neder quello che la fortuna gli potesse apportare, perche chi spera in Dio non inferma mai , anzi si fa beato per sempre , ma perche quei populari pedoni, soldati della militia del Signore inviliti, s'imaginauano da ogni canto hauer gli Turchi alle spalle, & temendo questo nome Turchesco sopra ogn'altro nome, non ardinano fargli resistenza alcuna, perciò anchor ch'egli sapesse ch'alcuna cosa forte dalla na tura, o altrimenti non è mai ficura alli huomini uili, perche si suol dire che chi ha paura della brina non aspetta la neue, nondimeno ssorzandostil Caualiero uincer la fortuna con animo generoso, & le forze de gli huomini con la uirtù, per mezo della quale stimaua ogni cosa domarst, gli sece la maggior parte armare d'arme bianche, & stando appresso lo pfaranino to gli andaua esortando, che con animoso euore combattessero, perche si i uli. questo era quel giorno che tutti immortali gli doueua fare Giesu Christo Emettergli nel numero de' beati, & che hoggi era quel giorno che sfor zar si doueano di far opere oltra le forze humane, & che non sperassero gia portandosi uilmente, pietà alcuna in quella canaglia Turchesca, ma tol menar delle mani douessero dimostrarsi generosi nella battaglia, auertendoli che saria stato impossibile trouar scampo alla uita sua, quand'anche uolgessero le spalle, perche i nimici, i monti, e i siumi, gli hauca. no talmente serratinelle lor contrade i passi, che malamente haueriano potuto la crudel natura de i nimici fuggire, & con tutto ciò hauendo essi protettor Christo, dubitare non doneano della uittoria, anzi che in tutto ciò doueuano ualorosamente combattendo quando anche contraria gli fosse la fortuna uolontariamente eshibirsi a ogni martirio per lui; perche in ognicaso i giorni nostri sono come ombra in terra, & come 45 anobon

Ny

la porta della città, & l'altra della morte, & quando banessero anche creduto con la fuga sperar salute, che ad ogni modo hausua il Signor or-

dinato alli Italiani, che in questo giorno ammazzassero tutti i fuggitiui, & con questo ragionar tratti dall'amore & honor di tutti, inteneriti del nome di Christo, fatti desiderosi d'inalzar sua fede, & di piu presto morire ualorosamente contra i nimici, che uedersi sotto speme di uita darsi la morte, un'hora mill'anni gli parue di prouarsi con i Turchi, & hauendo Pandolfo con queste, & altre simili parole, confirmato gli animi de' soldati, & laudato la prontezza loro, appressandosi i nimici, i quali essendosi ridotto all'altra ripa del fiume in grossa comitiua, fecero forza per passarlo, il passo done nolenano i Turchi passare era me no difficile dell'altrui, perche in quel luogo il fiume era piu basso d'acqua e piu largo di sito, & hauea le ripe men'alte de gli altri luoghi, il che uedendo Pandolfo fece ogn'opera, accioche la ripa uerso lui fosse piu eleuata, & si facesse a i nimici piu ardua, perche auuertiua, che essendo difficile il resistere con forza a i nimici, saria stato piu auantaggio a lui ne i luoghi angustiosi, & difficili, che altrimenti, come fece Marco Curio allhora che non possendo star all'opposito contra Ciro; sece tanto che lo ridusse a pasi stretti, accioche con pochi potesse al gran numero far resistenza, & per mostrar maggior desiderio di combattere sece Pandolfo allhora condur uia il suo canallo con tutti gli altri delle genti da piede, accioche essendo uguale il pericolo, fosse a tutti leuata la spema di Ce ranza del fuggire, come fece Cesare a suoi soldati quando hauendogli fare per- posti affronte dell'eserciti de i Suizzeri, hauendo fatto prima menar uia il suo cauallo, & poscia quelli di tutti gli altri, a fin che non hauessero con la fuga speranza di saluarsi, oprò di modo ne gli suoi, che animosamencobattere te combattendo, restarono uittoriosi. & esortati di nouo per Pandolso; contra gli i soldati, a fin che per uiltà d'animo non conzellassero la memoria della uirtu loro, perche uirtu non saria, il non poter patir un poco di disagio gli confermò con patienza sopportar per Christo, & mettersi ad ogni pericolo, & qui fu fatta una grossa battaglia, ma gia cominciauano quehi Christiani ad allentarsi uedendo i Turchi come arrabiati cani uenirgli con impeto addosso, quando alcuni, poco raccordeuoli del nome di Christo, uolendosene fuggire furono a suono di bastonate & ferite contra i nimici prestamente ributtati, & in uero la inesperienza è quella sola che leua la fiducia a gli huomini, però quelli inesperti, & in cui piu puo. se il timore che'l ualore, restarono ammazzati da gli Italiani, per il che nedendosa

che i fuoi foldati ha Suizzeri .

uedendosi in tal modo astretti, dubbiosi di cadere dalla fiamma di suoco. nelli accesi carboni, riuenuti in se di nuono combatterono gagliardamen te . Pandolfo uedendo farsi da douero, gli soccorfe con le genti Italiane, dalle cui mani tanti di quei Turchi restarono su quel passo, che da se stessi serrarono la uia, facendo del proprio sangue l'acque uermiglie, & si ritirarono. Pandolfo come sempre deue il buon Capitano lodare nell'opre sue i suoi soldati, diede anchor lui nel fine di questa sattione a tutti le lodi de suoi egregii fatti, come fece Cesare, quando che partito di Fran cia per trouarsi in Lombardia, ritrouandosi come haueua commesso es-Ser fabricato gran numero di naui di quella qualità che gli impose, diede a soldati le lodi che si conueniuano. E masimamente a coloro ch'erano stati capi dell'opra, & il medesimo fece a Quinto Cicerone doppò la uittoria ottenuta contra Neruij. Ma perche il gran numero di Tur chi era insoportabile furono tutti necessitati la seguente notte ritirarsi, in la piu prosima città come di sopra acquistata, con piu prestezza qua si che si conuenza a una ritirata, però Pandolfo che conobbe gli animi de Soldati non molto fermi, si contentò che ui andassero del modo che gli pa reua, perche si trouassero alla sudetta città, & si gouerno in questo termine, come fece Sertorio cacciato da Quinto Metello Pio, quando non Sertorio conoscendo hauer sicuro il fuggire, con tutte le sue genti gli diede il luo- cacciato de go, doue si doueuano ritrouare, & gli licentio andar disfuniti come li pa Metello, rena, & di questo modo giunsero queste genti di Pandolso alla città nel- che cosaco la quale a punto quel giorno certe compagnie Spagnuole mandate dal- suoi soldati Imperatore, erano giunte in aiuto del Signore, & non cost presto furono le sue genti entrate nella città, che subito su ristretta da i nemici, i quali contra tutti mandauano minaccie insino al cielo, ma perche non per il Sole abbrucia il giorno, ne per la Luna si leua la notte, egli sperò dargli buon conto, per tanto egli che nondimeno estimò sempre ogni qualità de pericoli, dispensò tutto il suo esercito alla guardia di quella città, & l'infanterie Italiane n'hebbero una parte accompagnate da cinquanta huomini d'arme, & cento caualli alla leggiera, un'altra n'heb bero gli Spagnuoli con altritanti huomini d'arme, & caualli leggieri, & tutto il resto delle genti d'arme, & armate alla leggiera dispensò alle Luardie delle piazze della città con alcuni pedoni ch'ogni giorno si mutauano, perche Pandolfo hora d'una compagnia Spagnuola, hor d'Italiana, & hor de paesani del Signore gli accompagnaua, il Capitano del castello anchor lui con trecento fanti da se faceua quanto gli conueniua guardar il fatto suo poi ciascuno delle nationi, done deboli nedenano le Dell'Imprese Militari.

mura, & le difese della città si ingegnauano fortificarsi, secondo gli era

MCIC.

disegnato, & ogni giorno si facema consiglio di quanto poteuano i nimici, perche trifto è colui che si fida de' suoi pensieri, & che da se suol saper ogni cosa, & come anchora, & per quanto tempo si potcuano difen-General af-dere quelli del Signore nella città computauano, & scruttinauano le sediato in genti, & le nettonaglie, che tenenano, le quali assai abondante si trouna terra, uarono, si misurauano, & estimauano le munitioni, poluere, corde, sal che diligé-mitri, palle, artiglieria, fornimenti, legnami, & altri infiniti necesfary, si preparauano anche le conservationi dell'acque, cosi de' pozzi, come di fontane, che di fuori derinanano nella città co' molini da macinar il grano, poueri che non haueuano da uiuere per un'anno si licentiduano fuori, uendendo quel poco che ci haueuano alli altri, tutti i maggio ri officiali generali di Pandolfo senza sdegno l'uno dell'altro, patienti, & obedienti, sopportauano la sua parte delle fatiche, & uigille impostegli, portandosi tauta affettione quanta si possa al mondo imaginare, dicendo che per la uirtu del suo generale erano per sostener ogni pericoto perche la uirtu è cagion dell'affettione, che i soldati portano a i loro Capitani, & per conseruargli tutti amici niuna cosa si comandana per parte di persona del campo, saluo che per comissione di Pandolfo, il Generale de gli huomini d'arme al suo tempo, il General della caualleria, quello delle infanterie Italiane, quello delle Spagnuole, & quello delle sudette militie, sapendo che si come la proua de i uasi si fa nella for nace ardente, cosi il Capitano fa proua della sua susticienza nelle cose pericolose, non mancauano punto del debito loro, & difarsi conoscere per fetti guerrieri in ogni perfettion di guerra, il proueditore general delle nettouaglie nel principio stringendo il uiuere, & tuttauia pensando modo di condur dell'altre uettouaglie, & ingannar gli nimici, difegnaua non uolersi cosi presto ridur alla necessità, il foriero generale teneua i quartieri cosi ben divisi in quelle nationi, che ciascuna di quelle si conten tò della sua parte assignata, non mancaua però il sergente generale nel poner le guardie tener l'occhio aperto, come l'ordine ben si seruana? & come si affermauano & stauano uigilanti le sentinelle, et come faceua ancho il general dell'artiglicria, il qual tenendo tanta gelofia di quel pezzi, della poluere, & palle col resto, che da ogni canto dubitana che l'aere non gli minacciasse ogn'hora alcun caso ssortunato . il mastro col fuo sottomastro di campo, tanta cura teneua nel uedere, & considerare tutto quello che dentro della città, & di fuori si facena, & i perisoli, che poteuano occorrere, & di far riparar doue bisognaua, che quast

4. 2. 4

non si riposana mai, & mandana suori, bor l'uno, bor l'altro alle scaramuccie, es a i danni de i nimici, con tanta consideratione che quasi sempre gli mandaua a manifesta uittoria, il che faceua anchor per prouare quanto l'inimico ualesse, & quanto fosse l'ardir de' suoi, & per uo ler intendere come ciascuno dell'esercito si gouernaua in tutte le attioni della melitia, & altri, secondo che spettaua all'ufficio suo, & hauendo Pandolfo commesso la sopraguardia della notte al Capitano de suos gentil huomini, & lancie spezzate della corte, si diportò di maniera sollecito, ch'anch'egli meritò sempiterna lode , ma Pandolfo che teneua tutta la carica dell'impresa, sapendo ch'eglie usficio di buon Capitano essere primo a montar a cauallo , & l'ultimo a discendere, spesse uolte commutaua la notte nel giorno, es il giorno nella notte, a tal che cosi mostrandosi il grande come il piccolo per far della uirtu sua manifesto indicio pareua imposibile che gia mai un tanto bell'ordine potesse effer uinto da nimici, & di questo modo perseuerando ogni giorno di ben'in meglio, re-Stauano in ogni tempo superiori in tutte le fattioni a i nimici, & fra l'al tre cose i soldati raccordandosi come le cose ben fatte sogliono generar quasi sempre l'amor suo uerso i Capitani, & le contrarie l'odio, uedendo cosi bel gouerno portauano Pandolfo in palma di mano . al fin doppo moltimesi non gli mancando altro che tempo alla uittoria sua, il qual per bisogno del uiuere gli fu tolto, mandò al Signore, accioche in un tanto tranaglio, & pericolo, nel quale tanti huomini da bene si tronauano douesse con ogni sforzo suo dargli soccorso, & gia da ogni canto fra i sol dati d'ogni natione, i quali di fame si moriuano, erano nati bisbigli, & Affedio di deliberamenti d'arrendersi, o pensar di suggirsene, perche dubitauano, la città di che gli potesse auuenir quello ch'auuenne alla città di Samaria assediata samaria, al da Benadab Re della Siria, che talmente l'astrinse che per la penuria del Benadabre mangiare si uendeua un capo d'asino ottanta argenti, o come uoglian di- di Soria. re, iulij di nostra moneta, & alcune donne in quello assedio conventionate insieme l'una doppo l'altra mangiarono i ler figliuoli per non morirsene di fame, et tardadofi la risposta del Signore, usaua Padolfo contra nimi ci molte astutie, facendo molte uolte far dell'imboscate di notte, & la mat tina nel far del giorno faceua che quelli isteßi intrauano nella città, tal se come si brauaria faceuano, che pareua che fossero soldati noui uenuti in soccorso gouernaua della città, donde che i Turchi temeuano grandemente. Questa era l'astutia che gia usò Caria Capitano d'Atheniesi quando aspettando soccorso, & non uenendo alcune uolte ne finse de i uenuti, & sostenne con queste fittioni i suoi presidy, sin tanto che'l soccorso effettualmente gli uen-

Caria Capi nel bisogno del soc

Sto assedio, la onde Pandolfo se ne morina di doglia, perche quanto pu la speranza del soccorso si dilungana, tanto piu s'affligena l'animo nel desiderio suo, & se non fosse stato che i nimici erano infideli, & dubitanano i soldati d'essergli perpetui serui, & che in ogni caso quei soldati di Pandolfo erano ambitiosi d'una buona ambitione, la qual era chemna del le nationi, non si fidaua dell'altra, & non nolena esser la prima in disordinar le difese della città, & di tutte quelle genti, certo non credo mai (auenga che la fame con l'ambitione soglia molte uolte esagitar le menti de gli huomini a far cose contra sua uoglia) ch'alcuna patientia fosse mai in quei soldati durata tanto, & molte nolte egli dubitò d'esser Annibale sul monte foro in Sicilia, doue essendo egli dimorato co i sol dati due mesi per combattere, & hauendogli solo per intertenimento ri tenuto isuoi soldati, si ridussero a tale che si ribellauano per carestia a' Romani, ouero possendo se ne suggiuano, pur al fine quando Dio uolse, giunse il messo di Pandolfo dal Signore, il qual senza palesar ad alcuno il segreto, che su scritto nelle reportate lettere, l'appresentò a lui, & cosi come diuersi uenti sono atti a cambiar l'aspetto del cielo mutandolo di sereno in aere tenebroso, così la mala noua piena di uarij pensieri portata dal messaggiero, turbò la speranza di Paudolfo che'l soccorso aspettana, ch'a pena si puote conservar la uita nelle uiscere, ma quando egli uide che'l Signor non gli poteua per questa uolta dar soccorso alcuno, se come egli scriuena, presto egli mutò le lettere, e tutto in contrario di quanto fu scritto, publicò la seguente mattina con grandissima allegria di tutta la città, la qual noua essendo peruenuta alle orecchie de' nimici, stauano molto sospesi, non sapendo la cagione di quest'allegrezza, & Aftutia pri fingendo Pandolfo ch'era bifogno andar incontro alle uettouagle che fatener li ani riano state condotte fra due giorni presso la città per asicurarle, restau rò tanto nell'animo i suoi soldati che gli pareua non hauer mai alcuna co gno delsoc sa patito, & cosi ritenendogli afflitti sotto la speranza di due giorni, glifece tutti la prima sera preparare per uscire, non sapendo alcuno di loro, che di ciò seguir douesse, fra tanto approsimandosi il tempo, egli elesse una compagnia di tutte le nationi, a uscire per una porta a scaramucciare con gli nimici, & uedendo gia gli Turchi opporsi gagliardamente non si tosto fu oscurato l'aere, che gli parue opportuno mentre si scaramucciana da un'altra porta uscire con tutto il resto delle genti » da cauallo, & da piedi, doue uscendo senza strepito alcuno, & ammaz zate alcune guardie de nimici otiose, passò senza offesa, il che essendo. intelo

mi de folda tinel bifocorlo.

inteso da nimici non si credettero come occupati dall'altre parti, di tanta uscita d'huomini, ma solo credettero d'alcunisuggitiui, & tanto si se ce lontano Pandolso, & auantaggioso con quelle genti dalla città, prima che'l seguente giorno si dimostrasse, che si troud giunto in sicuro, sito si scampato dalle mani de'nimici. Quelli poi che alla scaramnecia surono occupati si ritirarono aspettandolo nella città col soccorso, il qual non uenendo, ne possendo piu durare, si arresero salue le lor persone, de quali poi fra pochi giorni surono con taglia grossa dal Signore riscattate. Il Signore poi uedendosi ridotto a mal partito hebbe di gratia comporsi con i Turchi, & rimanere tributario del loro Imperatore.

## ERRORE.



ERROR di questi su, che essendo le militie inuilite, & non possendosi armati d'arme bianche assicurare con esortationi, ne col raccordargli il nome di Christo, dalla cui religione ressultano tutti i buoni successi, quando massimamente sono accompagnati da buoni ordini che deriuano dall'amore & timor di Iddio, piu puote la crudeltà contra di loro, che non puote la fede di esso Christo, ne il debito dell'honor loro resistendo a Turchi. Mà

maggior su l'error de' Turchi, che stando sulla uittoria, & hauendo ristretto i nimici, a i quali erano superiori, satti otiosi, & poco periti nel mestiero dell'arme, lasciarono poi i nimici uscir gloriosi, & in termine che gli poteuano rinouare un'altra uolta grandasimi danni, per tanto se ben gli assediati suggirono, non si po terono però simenticare che i Turchi uincutori non sapessero usare l'incominciata uittoria, essendo che la perfettione della uittoria consiste non solamente in porre in suga gli nimici, ma se gli ricerca ancho l'assicurarsi che non se gli possi piu rinouar la guerra. Però esclamo Barca Carthaginese contra Annibale. V meere siis amibal, nicheria autem ut nescis. Cioè.

Tu sai uincere, ma no

ti sai seruir della uittoria Detto di Barca Cartaginese ad Annibale

IL FINE DELLA QVINTA IMPRESA.



## IMPRESA SESTA.

CHELAPAVRA SVOL FAR PARER MAG-



#### 3 O M M A R I O.



N Q y E S T A fessa Impresa c'insegna l'Autore fra l'altre, un stratagema de sorgaiugnere il nimico inaspettatamente, & di leuarlo dalla guardia de l'uo-go suo, & che col maneggiarsi suor di tempo si sanno alcuna uolta satti preclari r con l'essempio di Cesare, & come la paura suol dimostrar ogni cosa maggiore de quello ch'egli è, & render ogni cosa dubbiosa, con un stratagema di suggire,

con l'armata in mare, & con le genti in terra da gli nimici che lo segnino, col lasciar la preda dietro di loro a i nimici, con l'essempio de i Galli ad Atalo, & di Trisone ad Antioco, & suoi. Ci mostra anche, che non è cosa piu grande che posi sar l'huomo, che fallire ne i gran satti con un'altro stratagema di suggir con l'armata i nimici essendo ridotto amal partito, & suoi stratagema d'assaltar un'armata con suochi artissiati, per abbrutiarla, cuero sacilmente nincere, & che mai si dene con terribiltà disperar il nimico. Ci amnertisce parimente che si debbono sempre accetrare li honesti partiti d'accordo, con l'essempio di Marco Attilio Regolo contra Carthaginesi, & di Archelao Capitano di Mitridate con Lutio Sylla, & che non meno hon renol sia il nincer con clemenza, & mansuetudine, che con l'arme il nimico suo, & come non nale il coprirsi d'un'errore col commetterne un'altro maggiore, & come un Capitano non debba mai per qual si noglia maneggio di pace, o tregua sospender alcun'atto di guerra, con'un detto di Paolo Emilio sopra l'esser anuertito da gli errori, & con molt'altro cose curiose, & moradi, & con sentenze, & altre cose militari, degne d'esser uedute.



L PASSACCIO che fece far il Signore con cinque galere in Spagna da Pandolfo Delfino, gli diede animo così passando di scherzar con gli nimici, doue & quando occasione se gli fosse presentata & fatta uela in quel glorioso giorno di Santo Giouanni Battista, lasciandosi le riviere doppò le spal le scorse con propity uenti d'improviso, & con pre

stezza una mattina nell'alba, sopra uno de i porti de nimici, i quali cre dendosi esser piu lontani a i pericoli che mai, stauano in piacere con die ce galere alla guardia del porto, doue alcuni nauigly de' mercanti il gior no auanti per riposo haueuano sondate le anchore senza sospetto alcuno, 👉 essendo raguagliato Pandolfo da alcune fregate che furono fatte prigione di tutto il lor progresso, egli guidato dalla speranza della prestez-Za, & dalla giunta segreta, & che col maneggiarsi fuor di tempo mol te volte si fanno fatti preclari, come fece Cesare in tutte le sue attioni, & spetialmente quando hauendo Pompeo distribuito l'esercito suo in Te Saglia, & nella Macedonia, credendosi che essendo nel uerno & che per il mare inquieto Cesare attendesse a i consulti, Cesare che altrimenti disegnaua l'effetto suo passò contra l'oppenione di Pompeo, oltra il golfo prestezza in due volte con cinque legions di pedoni, due di caualli, & cinquecen- di Cesare. to cauallieri eletti, & giunto che fu in Albania con tutte quelle genti si fece contra ogni espettation di Pompeo padrone d'Orico, città della Valtona, similmente Pandolfo fece una imboscata in un gomito di terra ben ricetto di mare, & poco lon ano dal porto, con quattro galere, et man do l'altra di buona stina, & benisimo spalmata, la qual piu facile conobbe alla uela, et a'remi, al porto, et come ui fu giuta fingendo d'entrar al la libera nel porto con sicurezza tale che no hauesse a dubitar che alcun sosse nel porto che nocer li potesse, in un subito le diece galere guardiane conoscendo la galera forestiera che entrana non esser di amici, & non te mendo perciò di pericolo alcuno di se medesime, ne del porto per lei sola, sortarono l'ancore, & andarono alla uolta sua, fra tanto la galera prese la fuga, & hauendo uento da terra, accompagnato con la uoga della perfetta ciurma, si sforzò fuggire nell'alto mare l'impeto de nimici, i qua li altro non scoprendo, & credendosi questa esser galera da corso, presero tutte a seguirla anchor che tre o quattro d'esse fossero a bastanza. Pandolfo doppò il debito tempo, non cosi tosto, & d'improusso assaltò il porto con le quattro galerc, che come se fosse stato solso, che tocco dal suoco di ubito si sosse auuampato, ciascuno si diede a suggire nella città il pericolo della propria città donde che Pandolfo senza contrasto spogliò una buona parte di quei nauiglij de mercanti che nella città erano smontati, & tanto tremor pose nel resto, & nella città, che ciascuno credendosi di maggior numero d'armata stauano con timore a questa uol ta di perdere la città, & uoi sapete molto bene, che la paura suole dimostrare ogni cosa maggiore di quello ch'egli è, & rendere ogni cosa du biosa, pur Pandolso che conosceua le sorze sue, non uolendo a tutto suo le no sono. potere esser sopragiunto dalle galere auuersarie, sece uela al suo camino carico di presaglia, ma la mala sorte portò che non essendosi anchora allontanato dal porto per diece miglia, diede nelle galere che cacciarono quella sua prima, le quali non hauendo possuto seguir la uelocità del

cose maggiori ch'elfuggir suo, se ne ritornauano a suo bell'agio mezo conquassate dalla far

tica, & scopertosi insieme uennero alla uolta di Pandolfo, il quale conoscendo che non hauria possuto resistere alla sortezza delle galere nimi che, prese contutte le sue la suga , & seguendole i nimici, la notte sopraggiunse, & non sariano passate molte hore che l'hauriano giunte & prese, insieme con i lor legni, se con arte non fossero dalle lor mani cam pati. Qui non si poteua come i Galli uerso Attalo nel fuggire, ne meno come Trifone della Siria uinto da Antioco fuggendo sparger la preda ne quelle buone robbe c'haueuano a fin che i nimici impediti nel raccoglierle hauessero dato adito a saluarsi a quelli di Pandolfo, perche ogni cosa ch'hauessero gettate, sariano state dall'acque assorbite, ma bisognò usar altro mezo. Però Pandolfo cosi uedendogli uicini, essendo ofcurato l'aere, fece gettar glischiffi in mare, & a quelli porre un legno pingannar con un debole trinchetto, & esso legno tanto alto sece metter una lani nimici in terna che pareuano da lontano lanterne di galere, & per un pezzo hauendo straßinato gli schiffi a questo modo con le galere, tutti di poi fece lasciar col trinchetto stesso, & secondo gli portò un leggiero uenticello cola posero il loro camino, diverso però da quello di Pandolfo, gli auuersarij sicuri di giugner le galere che seguiuano, se ben patiuano assai, si confortanano con la speranza della futura uittoria, dicendo che la uirtu quanto piu è trauagliata, tanto piu risplende, & seguendo le lanterne de gli schiffi, le quali uedeuano esser poste alle galere di Pandolfo per conoscersi fra loro, & eglino per altra strada al buto caminando si allontanauano assai. I nimici baueuano di gia apparecchiato secondo il consiglio di Gaio Scipione nella guerra nauale di gettare nelle galere di Pandolfo le pignatelle di pece, & di fuochi artificiali si per poter ferire con quelle alcuni de suoi nel gettarle, si anche per attaccargli il fuoco nelle galere, ma conosciuta poi la cosa marauigliatos i nimici della burla, restarono con piu cordoglio, che se combattendo ha uessero la pugna perduta contra di Pandolfo, perche non è cosa piu grande, che far possa l'huomo, che fallire ne i gran fatti, & di questa maniera Pandolfo saluo la preda con lui sicura nelle galere, il che fu con non poco pericolo guadagnato, & tutti ridotti finalmente in porto sicuro, diuisero la preda fra tutti, & faccendo Pandolfo il comandamento del suo Signore, smontò, & se n'andò per il suo camino, ma non si tosto fu smontato che uenne noua, che essendo gli Spagnuoli serrati in una gola di montagna da Francesi, & non possendo piu liui affermarsi, perche di fame se ne moriuano, & partir non si possendo senza pericolo esser tagliati

mare,

gliati a pezzi fecero parlar d'accordo con gli Francesi, il che fu conchiuso con le istesse conditioni, & capitoli che Francesi gli diedero, ottennero nondimeno li Spagnuoli una sol conditione di mandar per il con-Jenso de' suoi superiori, & che fra tanto si la sciassero a' Spagnuoli mutar gli alloggiamenti, del che i Francesi huomini schietti, & che combattono piu col ualore, che con l'arte, auenga che gli fosse detto che gli Spagnuoli erano piu che'l uino nelle pratiche da esser suggiti, perche'l uino descendendo con dolcezza, di poi come serpente morde & uelena si contentarono delle capitolationi, come che fossero da l'una, & l'altra parte debite & giuste, & ciò fecero, perche non concepessero i Spagnuoli riserrati per la pertinacia sua, tanto ardire, che fossero poi statiper la disperation loro, molesti a' Francesi, & perche anche non si deue mai con terribilità & stranezza disperare il nimico, trattandosi d'accordo che almeno l'honeste partite non s'accettassero, togliendo l'es-Sempio di Marco Attilio regulo, quando restando sulla uittoria contra Marco Atti Carthaginesi, tranttandosi poi l'accordo si gouerno con tanta asprezza lio pla sua contra gli Ambasciadori di Carthagine, & a quello che offerinano, che de la uitco alcuna cosa piu graue, ne piu molesta gli hauerebbe potuto rispon- ria de Cardere di quello che gli rispose, per la qual cosa conceperono tanto sde- tagines. gno, & ardire nell'animo loro, che piu presto deliberarono patir gli esterminy, & la morte istessa, che sopportare alcuna cosa uergognosa al suo nome, & hauendo proueduto di ottimi Capitani, al fine i Carthaginesi restarono uittoriosi contra Attilio, di modo, che non possendosi piu ritenere gli Spagnuoli, non cosi presto surono usciti dal pe ricoloso sito, er ridotti in un altro a suo proposito, che finsero il consenso non essersi possuto da' suoi superiori ottennere, & auuedutosi i Francesi dell'inganno & che con quast'arte haueuano gli Spagnuoli ritrouato rimedio allo scampo loro, gli fu tanto a petto questa nouella, quanto pen sar si potesse gia mai, & tanto piu c'haueuano, come si legge l'essempio. auanti gli occhi di Lucio Sylla, il quale hauendo situato le sue genti in loco scomodo, quando esfendo nella Capadocia come riserrato da Arthelao Capitano generale di Mitridate, trattò la pace per fuggire d'efser oppresso dalla moltitudine nimica, il che talmente gli uenne satto, che non solo si liberò, ma anchora diede di gran bastonate ad Archelao, però si struggeuano i Francesi a non hauere con questo essempio conosciuto la malifia delli auuersary, & erano di tanto mal'animo che durando la guerra in tutti i luoghi doue giongeuano i Spagnuoli inferiori a loro, non gli ualeua il uglersi arrendere a buona guerra, meno che se sossero

Stati Furchi, & peggio fu che furono da ciascuno ripresi, saluo che dallitadulatori, & con questa ragione che le parole, & il giuramento osferuarsi douriano presero tanto cordoglio quanto si possa prendere, & in nero saria molto meglio non promettere, che promettendo mancare dise de, donde che Francesi commutando la seuerità sua con l'astutia de' spagnuoli, non raccordeuoli che non meno honor sia con clemenza & mansuella mona spiacque assa a Pandolso per la mala guerra, la qual noua spiacque assa a Pandolso per la mala guerra, ma hebbe dileto molto del modo che su usato dalli ristretti Spagnuoli per uscir del pericolo in che si ritrouauano, il qual modo su poi con laude delle genti di Spagna da lui molte uolte raccontato.

## ERRORE.



'ERROR di questi su che le galere in sicuro porto assicurando i nauigli altrui, adescati dall'artificiosa dimostratione d'una sol galera, non gustando l'artificio, tutte unite abbandonarono il porto senza altro pensiero, dal che nacque lo spoglio che si sec e pur si poteua con diece galere supplire a tutti i bisogni, & per maggiore error suo, anche surono tirate in uano a seguire non galere ma schissi con non poca sua uergogna, però ciascuno

che tarà accecato da una fua imaginatione, sempre crederà troppo doue non doureb be credere. Fu ancho error quello de Francesi, i quali hauendo gli Spagnuoli impregionati mostrando poca sapienza, gli diedero sotto il nome di accordo modo alla sua liberatione, come fece Claudio Nerone ad Assurbale Cartaginese in Spagna, anchora che uolessero poi con seuerità ricompensar quello che gia era seguito in uitanti della propositione de

tuperio loro, però alla prima bisogna auuertire, perche non ual tanto il coprirsi nelle fattioni dalli errori, con un'altro maggiore errore, & non deue inai il capitano per qual si uoglia stretto maneggio di pace, o di tregua sospendere alcun'atto di guerra. Per tanto ben disse Paolo Emilio Romano Imperatore. Si minus etate, saltem

moribus, & prudentia, senem esse opportet.

Cioè. Chi non è uecchio di anni, sia almen uecchio di
costumi è prudenza.

Tetto d'Fmilio Romano.

#### IL FINE DELLA SESTA IMPRESA.

Impresa



## IMPRESA SETTIMA.

CHE LE COMMISSIONI DE SVPERIORI SI debbono esseguir anchor che pericolose, e non le lasciar per uiltà.



#### SOMMARIO.



N Q Y E S T A fettima impresa, c'insegna l'autor fra l'altre, che tristo è quel lo esercito, nel qual si uiue pouero per diuenir ricco, & che la consideratione nell'arte militare sempre accresce la uirtà, & che non mai si deue suader a far una cosa, s'egli non è atto a sarla, ne meno per uiltà desistere dalle commissioni de superiori, anchor che pericolose, con l'essempio del figliuslo di Fabio

Minutio, con un stratagema d ottenner un passa gio con la dimostration grande in un picciolo essercito, & che egli è assai piu generoso il uincere con ragione & prudentia, che con la forza. co mostra anchora, che per le scaramuccie si conosce l'animo, & il ualore de soldati de l'una, & dell'altra parte, con l'essempio di Vercingetorige contra di Cesare, & con un'altro stratagema di assaltare i nimici, col mandargli alla uista genti & bagaglieri armati per far una uista di gram numero, con l'essempio di Mario contra i Teutoni: & che la paura ha questa parte buona con lei, che si destano i pochi aueduti per essa, con un stratagema di leuar una guardia da un ponte del sume, & con un detto d'Antistene sopra il non esser alcuna cosa noua all'huomo sauio, con alcune altre cose militari degne d'esser uedute.



A V E V A N O gli Suizzeri con i Grigioni rauna ti molti de suoi huomini al soldo del Re Christia nissimo, per un'impresa d'Italia, & uolendo passa re da noi, essendo accompagnati da Caualleria Francese, & non hauendo sicuro transito per lo stato di Milano, elessero di passar per il dominio de' Signo ri Vinitiani, & hauendo il Gouernator di Berga-

mo deliberato nietargli il passo con gente a piede, & buona Canalleria ordinaria d'huomini d'arme, ch'a quel servigio condotta hauena, se gli oppose, & nencndo Pandolso Delsino da quelle parte di Grigioni per alcuni suoi negoti particolari, si elesse passar incognito, non essendo le strade sicure con quei soldati, i quali nolendo in sretta caminare, perche dubitanano di disagio nel procrastinare, & hauendo gran desiderio di giugner in questi paesi di Lombardia per impirsi le borse, e i sianti

chi, & essendogli impedito il passo dalla Caualleria Vinitiana, stauano in timor grande di far una giornatella, la quale desiauano molto li inesperti & noui soldati per le dette ragioni. ma i soldati necchi c'hanenano gia gustate alcune cose d Italia, non gli consentiuano, & diceuano, che tristo è quello esercito, nel quale si uiue pouero, per diuenir ricco, doue che gloriandosi i giouani, nelle lor fortezze, & i uecchi nelle dignità delle lor canitie, quasi ui era meza discordia, et uedendogli Pan dolfo alle mani, & tutti imbrattati, non uolendo che la compagnia sua gli fosse statasenz'utile, se gli appresentò, & con licenza parlando se gli offerse alla uita, & alla morte con loro, & sapendo che la consideratione nell'arte militare accresce sempre la uirtu, & considerando che la caualleria che occupana il passo era di gran lunga maggiore della Francese, & che alcuni soldati a piedi haucuano seco accompagnati, conoscendo ancho che quando i pochi tengono molto con uno, il qual sia debole, quell'uno, tien poco con i pochi perche i molti lo sbaragliano, si offerse da se stesso Pandolfo dargli sicuro passo, se quanto gli diceua uoleano esseguire, & cosi gli propose il modo che doueuano tenere & fattogli breue, ma saggio discorso del disegno suo, hauendolo quei capi de' Suizzeri ascoltato uolentieri, confessarono che mai si deue fuggire di saper, & obedire a i dotti ragionamenti, ne che meno alcuno si deue ritirare dalle prudente anchor che pericolose fattioni, & hauendogli restituiti a maggior gagliardezza d'animo, gli esortò & assicurò di maniera, che doppò i debiti ringratiamenti, accettarono l'offerta, et nolsero ch'egli fosse seco patrone dell'impresa del passar inanzi, et fecero con Pandolfo come fece Quinto Fabio Minutio a suo figlinolo quando esortandolo che douesse prendere un luogo molto idoneo all'esercito con perdita però di pochi soldati, gli soggiunse dicendo, s'egli nolena essere lui nel numero di quei pochi, uolendo inferire che s'egli stimaua tanto la sua uita douesse, se ben la cosa fosse stata pericolosa, non desistere di non pres dere il luogo, & cosi fecero quei Signori, perche uolsero uedere s'egli no leua esser un di quelli che suadendo & proponendo partiti ad esti, sperasse lui solo esser un di quelli c'hauesse star a nedere il successo de gli altri imperò Pandolfo generosamente se gli offerse con quanto poteua, & aco cettò con esi loro lo assunto di questo fatto, & gli propose che gli era as sai piu generoso il uincere con ragione & prudenza, che con la forza, et che però era necessario in questo passare usar l'arte piu presto che la uiolentia, essendo massimamente i Suizzeri di manco numero delli auuersary, & ne i paesi altrui, & perche su accettata la sua proposta, sece tuttele

te le genti da piede con le solite ordinanze & battaglie uenir dal monte che sul piano discendeua a basso, & inuiati accioche offesi così facilmente dalla Caualleria non fossero, gli sece fermar sul colle del monte appres So il piano, fra tanto fece pigliar tutto i caualli ch'erano in campo con la caualleria, & con le genti a piedi, & con li bagaglieri, c'haueua condotto l'esercito, & fattogli salire sopra, alcuni con arme indosso, & con le picche in mano, tanto fece Pandolfo che ridusse una gran comitiua di caualli insieme, i quali tutti cosi uniti & descendendo in due parti dal prostrardi monte, faceuano dalla lunga una gran mostra di Caualleria, perciò ue- hauer moldendogli i nimici in cosi gran numero, dubitarono non potergli resiste-ti caualli. re, & intepiditi per l'apparenza di cosi grossa Caualleria, stauano con presuposto di non gli aspettare, del che Pandolfo su subito auisato, & s'auuide in costoro che la paura, ha questa buona parte con lei, ch'i pochi esperti desta a pensar sul caso suo, & essendo gia i nimici nel descendere stati di commißione di Pandolfo riconosciuti , & assaggiati dall'infanteria, con ardite scaramuccie sece proua dell'animo, & del ualore, cosi de' suoi compagni, come delli auuersarij, procedendo nel modo che fece V erc ingetorige Francese, quando hauendo posto sotto Gergouia l'esercito suo, non lasciaua mai passar giorno che col mandar caualli contra Vercigeto i caualli di Cesare per impedir l'assedio della citta, non cercasse con sca-rige Frace ramuccie far isperienza di quanto ciascuno de' suoi sosse animoso, & quan se, come fa to ualor si trouasse ne i Romani, per il che contento passò. Quelli del- ua del uala signoria si ritirarono abasso nello stato & lasciarono a Pandolfo libe- lor de suoi ro quel primo passo, & furono ingannati come inganno Mario i Theuto- soldati. ni, quando uolendo la mattina assaltare i nimici, mando da una parte i bagaglieri armati con le lance sulle cosce con gli altri caualli, a fin che si mostrassero essere soldati di gran numero. Auedutisi adunque i nimici di ciò, & temendo di grand'apparato in lor danno, furono da cosi gran terrore soprapresi, che si diedero a suggire, & Mario hebbe l'intento suo, pur hauendo quest'esercito de' Suizzeri, passar un siume d'indi assar lontano, sopra il quale, ui è un'antico ponte appresso un castello dessa Signoria fabricato, si posero i soldati anuersarij a guardar il ponte, per dargli impedimento nouo, & giunto che fu Pandolfo appresso il castello, bauendo inteso esser presidiato il ponte, sece in un subito porre in ordinanza tutte le sue genti, & mostrando non volere piu avanti passare, gli fece riuoltar alla uolta del castello, mostrando che lo uolesse con assalti prendere, allhora i soldati, che il ponte guardauano fatti simili alla conditione de' medici paurosi, i quali mancando il ui-Dell'Imprese Militari.

gore all'infermo tardi uengono a dargli il rimedio, anch'egli temendo che il castello di gente sprouisto, non si prendesse, & che poi per questo sossero storzati anchora lasciare il ponte, uedendo la lor tarda pronissione, abbandonarono il ponte, & al Castello per la uia di la se neritornarono con sollecito passo, & così Pandolfo senza contrasto havuendo riuoltato per la medesima uia del ponte le genti, seguì il suo camino, ma egli non su poi guari lontano dal passato ponte, che preselicenza da quei signori di partirsi, & se ne andò con buona gratia loro per altra strada a far i fatti suoi, lasciando quello esercito sorse piu intricato che mai.

### ERRORE.



ERROR di questi su, che ingannatisi i soldati della Signoria dal proprio suo giuditio, giudicarono il falso per uero nella caualleria nimica, la quale riputandosi esser uittoriosa col stratagema usato, parue di maniera assicurata col resto dell'esercito che ogni ardita fattione gli sosse creduta facile. Ma maggior su l'error di detta Caualleria, perche douendosi in l'altrui osses mon solo prouedere perche ostar potessero al nimico, & in caso

che anche al nimico ingagliardito ostar non potesseo, come disender si potesseo cadettero sotto protesto di caso subitano in doppio errore, l'uno, & l'altro passeo per dubbio di perder il castello, lasciarono il ponte, il qual quando non erano atti i soldati della Signoria tenere, & far a i nimici resistenza, doucano far a principio, come si suol dire, donar quello che non si puo uendere, o almeno prouedersi in tanto numero che potesseo difendere la campagna, la qual però non si disende, se ben i castelli fosseo

difesi solamente.

Perciò dice

ua Anthi

Atheniese. Nihil est nonum aut subitum Sapienti. Cioè. A un sa ui o non occorre mai alcu na cosa di nuouo.

Detto di Anthistene Atheniese.

IL FINE DELLA SETTIMA IMPRESA.



Impresa.

# IMPRESA OTTAVA.

GHE LA RAGIONE DELLA GVERRA CON CEde la crudeltà, & le rouine, anchor che la benignità sia migliore.



#### SOMMARIO.

N Q y E S T A ottaua impresa c'insegna l'Autore fra l'altre, come la ragione della guerra concede la crudeltà, & le rouine, & che l'usar humiltà, & beninolen Za, rinolta ciascuno a se, con l'essempio d'Ottaviano, & che l'ordine della guerra è nö dar in poter del nimico un caftello se non è piu che costreto con un mezo discorso , & che in alcuni termini i luoghi d'uno stato , si deuono lasciar al nimico er non perder tempo, et spesa, in danno de i presidi per ridur il nimico in estremità, & poterli poi Grignere & farglieli lasciare, con l'essempio di Dionisio Syracusano, & come uolendosi far una im Presa con celerità ad una città , si debbono interdire all'esercito le bagaglie , & condurre gli soldati sbrigati , con l'essempio di Filippo Macedone , & che si debbono premiare coloro che cedono le forte Ze in mano del unicitore, & non punirgli con l'essempio di Merieo Spagnuolo, & come tulo della crudeltà contra paesani alcuna uolta porta, che per paura di peggio procurano renderse al númico con le lor città , & che mal si puo patteggiar sicuro con chi interpreta le parole a suo modo , con un stratagema d'ing annar il nimico con le parole . ci auisa anchora che quando i nimici suggono non si deuono ritenere, anzi se gli deuono fari ponti d'oro, perche non apprezzassero piu il restare, Sil combattere, che il suggire, con l'essempio di Scipione, S che piu Ziona Phumanità che la crudeltà d'un Capitano con l'essempio di Flacco Consule Romano, son un stratagema d'ingagliardire gli animi de Cittadim con seminargli l'odio del nimico, & con un'altro stratagema di leuare i soldati allo auuersario, sacendo promesse grandi a soldati auer sary che possino partirsi salui per il paese, & ci ammonisce che il Principe deue esser sacile al perdonare alle ingiurie fattegli, & che la crudeltà per natura o per elettione è pi u atta a metter gli Assertion disperatione, or fargli pigliar piu tosto per saldo fondamento la speranza delle forze, che alcuna altra cosa, & che per la inimicitia, & sedeltà d'un Principe si fanno cose grandi, con tessempio de' Numantini ninici de' Romani, & di Eginesi scheli a' Romani predetti, & che per conto della crudeltà, i foldati recujano il seruire il Capitano, con un detto di Theodosso Iuniore lopra il non ammaZZare gli huomini per uendetta, & con molte altre cose militari degne di effere nedute.





VENGA che la ragione della guerra, concedala crudeltà contra i nimici, la rouina delle città, de i castelli, & uille & a far altre cose simili, per le quali le forze del nimico si uengono a indebolire, & accrescere, & consirmare quelle de gli amici, nondimeno tanto puo la mansuetudine, & la beni gnità de Capitani (con le quali è molto meglio um-

cer il nimico che con l'arme) che non pure quando sono presenti in Capitani benigni, ma lontani anchora, lasciano nel cuore de gli huomini, certe esche d'amore, & beniuolenza uerso di loro, che d'ogni tempo anchor che fossero infortunati gli desiderano bene, ma molti che a ciò non considerano, gli pare che per mostrarsi sieri, & crudeli nell'attioni del la guerra, siano fra l'altri guerrieri molto piu sublimati, & si persuadono che il mal'oprar sia grandezza, & la clemenza simplicità non hauendo risguardo, che l'uso dell'humiltà, & beniuolenza, riuolta ciascuno alla uolta sua, & 10 ui sò dire che la mansuetudine, non peruiene da altro, che da prudenza, & non è prudente chi superbamente procede, anzi il superbo è sempre contumelioso a tutti, il che conoscendo Ottavia no Cesare adottivo di Giulio Cesare, quando hauendo rivolto l'animo con tra Antonio, sempre si dimostrò mansueto, & beniuolo al Senato di Ro ma, & pronto inseruitio della patri a contra Antonio, il qual parend si nolesse adherir alla tirannide, per il che talmente s'acquistò l'amor di tutta la patria, che il Senato tutto inclinò al fauor suo, & non essendo ciò conosciuto da moderni, si sono talmente gli ordini antichi in tutte l'ar. te imbastarditi, & spetialmente nell'arte militare che'l soldato non sisa ne si puo risoluere se faccia bene o male nell'imprese de suoi patroni, & se in un modo o in un altro si debba gouernare nell'arte sua, che ciò sia uero tra gli altri, si ritroua nell'arte militare un'ordine, di questo tenore che chiunque da nelle mani de nimici una terra che da lui sia guardata, incorre nella pena della morte, se per caso non è piu che costretto a darla, & che non sia uerisimile ch'un uero buomo da bene non haueste fatto il medesimo. Si comprende adunque per quest'ordine, che quando un'huomo da bene sarà deputato alla guardia d'una città, di un castello, o d'altra cosa, non debba mai partirsi dalla sua impresa per parolesole, che gli dica ouer mandi a dirc, ouero scriua il nimico, ne perche egli li uenghi intorno col campo, & che poi altro non facci, perche per le parole, ne per uedersi l'inimici contra accampati, non si potria mai giudicare che il castellano uscendo del castello, il qual habbia uettonaglie

Māsuetudi ne, onde uenga. gni cofa, o spera foccorso, fosse stato perciò astretto a uscire, ouero che se ne sia uscito da huomo da bene, ne perche cosi ognihuomo da bene il medesimo fatto bauesse, imperò si deue bauer risguardo che quando il luogo stesse a difesa d'assalto senza batteria, che almeno un'assalto si douesse aspettare, & piu se piu si potesse, & se necessario fosse batteria a Prenderlo, perche fosse atto a disendersi da qualche tiro d'artiglieria. alcuni tiri similmente si douessero uedere, & se ne in l'uno, ne in l'altro caso, la guardia si trouasse in termine che non potesse o dubitasse non po ter resistere, credo che non hauendo per fermo il soccorso a tempo debito, rendendosi di poi non meritassero i guardiani pena alcuna di ragione di guerra da' suoi superiori, ne manco da i nimici. Per tanto sopra ciò discorrendo dico, che essendo Pandolfo Delfino assediato in una città d'Italia, haueua fra l'altre speranze fuori della città presidiato certe tor re antiche, però vicine alla città, le quali alle volte gli scortavano le uettouaglie che alla giornata entrauano nella città, & teneuano ancho Eli nimici con un poco di timore, anchor che di poca sostanza fossero, perche non poteuano quelle torre alloggiare piu che dieci in sin quindici soldati per ciascuna comodamente, i quali si teneuano in quelle come buo mini perduti, & non era il sito loro da fortificare, ne da spendere molti denari, però l'una con l'altra aiutandosi giouauano alcuna uolta assai a i disegni di Pandolso, & dal debito loro in poi usauano quei soldati tanta cortesia, che mai niuno si partiua mal contento da loro, anchora che fosse prigione, pur con tutto ciò simanteneuano delle robbe de nimici. Hora essendo il general del campo nunico desideroso di leuarsi d'intorno questi intrichi, deliberò rouinar le torre, & mandò a dire a uno di quei capi che guardana con suoi soldati una delle torre, che da essa si lenassero tutti, sotto pena della uita. Rispose il castellano come se gli conueniua, che altro padrone haueua ad ubidire che l'auuersario, & che Dionisio Si în nome di Pandolfo guardaua la torre, però che senza commissione sua racusano, non l'hauria lasciata per honor suo, questa commissione fu tutta in con-che disetrario al procedere di Dionysio Syracusano, quando hauendo inteso che guo hauen gli Asfricani uoleuano passar in Italia, pose le guardie per tutti i luo- cer gli Asghi del suo stato, commettendo a i soldati che nel giugnere i nimici a di-fricani, mandargli quei luoghi se gli douessero dare, & essi uenire a syragosa segretamente, & questo era il suo fine, perche pensaua con questo modo ri dur gli nimici in tanta estremità in campagna, che combattendo potesse uincergli, e poi rihauere i castelli, e i luoghi perduti. Ma perche queste torre erano di poco numero, & non di tanta consideratione non Dell'Imprese Militari.

Poteua cadere questo presuposto in Pandolfo, per il che bauuta la risposta; i nimici fecero subito metter all'ordine doi mezzi cannoni, i quali con parte del campo alla torre ne andarono, & come fece Filippo Mace-

donico nel far il suo primo esercito, quel general interdisse tutte le bagaglie, le carrette, & tutte le commodità a soldati, non volendo, che per ogni diece fanti a piede gli fosse più che uno cauallo, & che ogni due soldati a cauallo hauessero piu che uno bagaglione, perche pesaua con pre stezza far quella fattione, & hauer i soldati sbrigati, perche sempre erano subietti al soccorso della citta, & accostatisi i nimici alla torre non temendo i guardi ani assalto senza batteria, aspettarono l'artiglieria, ma senza alcuni tiri, & dubitando di peggio se per caso i nimici ha nessero adoprato l'artiglieria, perche forse gli l'hauriano gettata in capo, fecero segno d'arrendersi, perche graue gli parue difendere una co fa, per la qual potessero acquistarsi la morte, & doppò molte parole s'arresero a discrettione de nimici, ch'alcuno patto non uolsero con loro. V sciti adunque fuori della torre alla libera sotto la speranza di non, esser trauagliati, per non hauer fatto piu di quello che ad ogni huomo da bene si conueniua, il general del campo commisse che tutti sossero impicati per la gola, i prigioni dicendo la sua ragione, allegauano, che non haueuano fatto meno del debito loro, ne cosa che gli facesse di cosi uituperosa morte meriteuoli, perche se non hauessero aspettato l'artiglieria, quando prima partiti si fossero, sariano stati di subito da suoi superiori per l'ordine di guerra giudicati meriteuoli di morte, & se dunque. per fuggire il dishonore, & la morte, sono campati con l'arrendersi, dargli la torre nelle lor mani, debbono effer rilassati a buona guerra, & non solamente rilassati, ma anchora premiati come fecero i Romani a Meruo Spa Meruo Spagnuolo, quando tenendo la rocca di Nasso in Syracosa, doppo gnuolo pre che fu combattutta fu premiato Meruo, perche la diede a Marco Marmato da Romani p cello d'accordo di case e possessioni in Sicilia, insieme con gli altri comhauer dato pagni, perche altrimenti seguiria contra l'ordine, che fossero puniti i loro la roc generosi, & premiati i uili. Diceuano anchora che se per acquistarsi ça di Nasso laude procacciaua il general nimico dargli la morte, che si doueua rass cordare che non si deue desiderare piu per crudeltà di guerra, che per. pieta, liberalità & clemenza esser grandemente lodato, perche alcuna uolta la laude in biasimo si converte. Dissero altre cose assai, ma non. ualsero queste ragioni a i meschini, che tutti surono impiccati. O eterno Iddio s'egliè ben uero che niuna cosa in terra si fa senza tua permissio. ne, egliè perciò anche uero, che chi non è misericordioso del prosimo, se leua

leua dil timor tuo. Fu anchor preso un'altra torre in quel medesimo gior, no nel modo che usò Pericle Atheniese contra suoi nimici, il qual fu che il detto Generale doppò la detta fattione , mandò una parte di quei sol= dati che furono a quella prima torre, a questa seconda, la cui guardia baueuano alcuni pochi foldati ualenti huomini, & subito ambasciati per Parte del generale arrendersi, proposero patto che gli fosse saluato la uita, et gli fu risposto che'l Generale si saria contentato mentre che eglino nell'uscire hauessero deposto tutte l'arme & tutti i serri da guerra che baueuano, il che non considerando piu oltra questi soldati della torre, s'arresero con quella conditione confusa, per la qual lasciarono le spade, i pugnali, & archibusi, alebarde, & simili, & subito usciti surono sat ti prigioni, & condotti al generale, il qual raccordandosi molto bene la conditione di quest'impresa, non sapendo come meglio manifestare la sua natural crudeltà, si attaccò a quella parte di conditione di deponere tutti i ferri da guerra, la qual fu intesa da quei soldati per ferri da ferire, & da battaglie, ma egli che uoleua intender di tutti i ferri in generale, perche gli troud le coreggie delle spade forate, & che con quelle si cingeuano le spade, non le hauendo deposte come pertinenti alle spade coprese dalle sue guarnigioni, a tutti senza remissione leuò la uita. V enu ta la mala nuova della perdita di questi valorosi soldati, la notte seguen te Pandolfo fece far una grossa incamisciata, & assaltò il campo all'improuiso & doppo che surono molti de nimici ammazzati, ne surono anche fatti prigioni circa uinti, i quali auenga che mai male, per male render si debba, nondimeno perche chi da uantaggio di raro unce, ex Perche anche i termini della guerra così richiedeuano, a opprimer la crudeltà del nimico, tutti la mattina fece Pandolfo impiccare, & così per seueradosi di giorno in giorno, se uno de soldati di detro nel laccio di quel li di fuori ueniua ne capitauano diece de nimici di fuori ne i lacci di quel li di dentro . hauendo adunque i foldati di fuori ueduta questa crudeltà giudicauano douer presto uenire al fine di quella guerra, perche i capi uo leuano a gara, con la morte de' foldati l'uno rimaner all'altro superiore, & glorioso, & come si sia la gloria d'uno ne i maggiori pone di-Pregio, & nell'uguali insidie, come si uide in costoro, & cosi i soldati fra loro dinisando supplicarono al lor generale a procurare che secondo il costume d'Itali a si facesse a buona guerra, perche finite l'ultime paghe s'altro ordine non seguisse non intendeuano piu seruirlo, & cosi per intercessione d'alcuni, su concluso infra di loro, che fra soldati, A facesse a buona guerra, però gli auuersary di Pandolso uolsero che

terrieri & paesani, non fossero in quest'ordine compresi, persuadendos

Scipione ac quilto piu la benignità, che co la

crudeltà.

che con usar crudeltà contra paesani, si facessero timidi procurassero ar rendersi con la città sua, & Pandolfo che sempre hebbe per ricordo, che non si douessero ritener i nimici fuggendo doue dubbiosa fosse la uitto ria, anzi fargli i ponti d'oro, ne manco come fossero prigioni ammazzargli, accioche piu non apprezzassero il restare & combattere, che'l fuggire, o non arrendersi, si contentò di quello che fu concluso, raccore dandosi che Scipione cosi in Spagna, come in Affrica per la sua benignità molte uittorie haueua acquistato, & di qui prese occasione alla uitto uittorie co ria sua, perche non desiando manco la modestia, & continenza de soldati nelle cose d'honore, che'l nalore, et grandezza d'animo suo, che tutta uia dimostraua, sapendo ancora che piu gioua com'ho detto l'humanità di un Capitano, che la crudeltà, la qual dispiace a ciascuno, come in ciò dimostra l'essempio di Flacco Consule Romano, quando uolendo perseuerar nell'impresa di Sylla contra Mitridate in Asia, portandosi superbamente, & conmolta crudeltà, ne i suplici, & premy de soldati, l'esercito l'abbandono, & parte di quelli ch'erano andati innanzi in Thessaglia si ribellarono accostandosi Sylla, cosi ciascuno, o soldato o paesano che nel le mani de soldati di Pandolfo ueniua preso, a tutti era lasciata la usta, & i nimici pel contrario faccendo, presero i Cittadini, & paesani questa cosa tanto a petto, che incrudeliti quasi ogni giorno essendo accompagna ti con soldati, entrauano con medesimo animo nelle scaramuccie, il che nonfu di troppo uantaggio a nimici loro, perche si suol dire che chi rende mal per bene, il mal no mai si parte da lui, et doppò che Pandolfo si con tentaua di fare a buona guerra con tutti, il simile anch'egli ciò far doueuano, essendo che con molti modi Pandolfo hauea fatto seminare per la città il grand'odio, che i nimici haueuano uerso i Cittadini, & paesani, & l'amor ch'egli in contrario gli portana, con promessa piu presto di perder la uita che lasciargli mai indisess, donde che Pandolfo su in tanta consideratione dal popolo tenuto, che dissicile saria raccontarlo, & perciò i Cittadini ch' alle scaramuccie usciuano, faceuano cose che Leoni scatenati non hauriano fatte maggiori, & tanto era l'odio che i Cittadini contra i nimici haueuano preso, che di rendersi, ne d'accettar ch'a loro s'arrendesse alcuno non gli consentirono mai, a tal che quando i paesani & cittadini usciuano, non gli era ordine che da l'uno, & dall'altro canto si potessero far prigioni, perche non si parlaua, se non col menar delle mani.io non credo mai che i Numantini fossero così crudeli nimici , ne meno gli Eginesi fedeli a' Romani, come erano questi Cittadini nimico di

di quelli di fuori, & desiderosi di liberar la patria loro da quelle genti & se poi la cosa andana da soldati a soldati, tutti quei prigioni che si faceuano ritornauano sani, & salui a i lor campi a buona guerra, e mentre si trattavano le cose di questa maniera sece Pandolso publicar un bando del tenore, che ciascuno che fosse al servigio denimici ucnendo al servitio suo saria stato beni simo trattato, & uolendo anche andare alla patria sua se gli sariano fatte patente, con le quali liberi poteuano andare a casa sua senza offesa dal canto de' suoi, & di questa maniera tanto segui quest'ordine di usar clemenza, & di dar libera la strada a chiunque la uolea, & d'accettar ciascuno che si fuggiua dal campo, che i nimici non s'auidero che l'esercito suo in breue si disfece, & furono perciò con Stretti abbandonare l'impresa, & non si saria piu trouato un soldato che in servigio di quelli di fuori sosse uenuto che gli havesse donato diece scu ti al giorno, & cosi Pandolfo in breue tempo liberò dall'assedio la città & intti i suoi soldati col popolo, con l'usar clemenza, & benignità con ciascuno.

## ERRORE.



ERROR di questi su, che i nimici di Pandolso. non come soldati, ma come fiere uolendosi fattiare del sangue humano contra gli ordini di guerra che fra Christiani si costuma, nol credendo l'attiarono di le i nimici loro, & poco auertiti che la crudeltà per natura o per elettione, è piu atta a metter gli assediati in disperatione, & fargli pigliar piut osto per saldo fondamento la speranza dalle lor forze, che ciascuna altra cosa, sterono percinaci nel

fuo mal proposito, dal quale ne riusci l'esterminio loro. Ma maggior su il loro errore, che defiando col mal oprare acquiftarfi il paese, e gli huomini, il cui timore dipendeua dalla crudeltà del nimico, acquistarono a sestessi la morte, & cosi sa ciascu no che con poca clemenza nella guerra si gouerna. Ma Pandolfo in questo fatto elementemente procedendo, & conoscendo che la clemenza è sempre accompagnata dalla speranza di ottener quanto si desidera, sempre disse ch'egli è piu conueniente z uoler u incere, essere piu sacile al perdonare che altrimenti. Però Teodosio Iuniore Signore di questa temperatura di clemenza, ricercato della cagion perche non procuraua la morte a quelli che l'offendeuano, ben rispose. Vtinam mili liceret & mor. Teodosio suos ad uit am renocare. Cioè. Piacesse a Dio, che mi susse lecito risuscitare i morti.

luniore.

IL FINE DELLA OTTAVA IMPRESA.



# IMPRESA NONA.

CHE LE CONDOTTE DE SOLDATISI DEBBON.
dar piu tosto per ualore, che per fauore.



#### SOMMARIO.

N Q y E s T A nona impresa l'Autor c'insegna, come piu to sto per sauore de per pretio che per ualore, si danno le condotte de soldati a i tempi nostri, & come non si danno le cariche de' soldati per ragion di guerra saluo che a ualorose & soldati d'esperienza, con l'essempio di Pirro. C'insegna la ragione perche le compagnie de soldati Italiani sono solamente di ducento santi, con un strata

gema d'ingannare il nimico nel poco numero de Capitani & delle compagnie, & che ciascun che poco stima un fatto grande si fa ribello della uittoria, & che quando non si sa, o non si pue guardare un passo, che si debba lasciarlo libero a i nimici, accioche se ne possino andar senza impedimento, con l'essempio di Themistocle a xerse, ci insegna anchora come nello aspettar il nimico, si debba sempre mandar auanti caualli a scoprire, & assagiar il nimico, con l'essempio d'An mibale, & che i pochi pratichi nella guerra, & i neoligenti si confidano piu nella uita loro, che ne i fatti, & come non si possendo ritener un passo sia cosa da degno Capitano ritirarsi in piu comodo, & forte luogo, con l'essempio di Fabio Massimo, & aunertisce che i ponti de i fiumi non sudebbono lascear incust oditi, quando ponno portar utile o danno alli eserciti, & che il proporre a suoi Cittadini il catti uo animo de gli aunersary gli prouoca l'animo alla difesa con l'essempio d'Epaminonda Tebano contra Lacedemony, con un stratagema di poter mancar della parola, a che desidera mancar della sua, & che quando uno è colto suor d'oppenione da maggior numero de Soldati, che egli non credeua, rimane confuso di maniera con l'animo che non puo pigliar rifolutione saluo, che in danno suo, con un detto di Phocione Atheniese sopra il non mancar di fede 's con molte altre cose cursose, & morali, & con sentenze, & altre cose militari degne di esfere uedute.



RALE genti, è cresciuto tanto l'orgoglio che chi porta la spada al lato, pur che sappi tirar d'archibugio ai palumbi, & ginocar alla scrimia nelle scuole, gli par di meritar senz'altra isperienza d'arme, la condotta d'una compagnia di soldati, & tanta abusione, è cresciuta in questa natione, che per sauore, & farsi piu tosto per prezzo, che

per ualore le condotte de soldati si danno. Perciò Pandolfo Delfino, non le uolse mai dare se non a ualorosti 3 & esperimentati soldati, seguen

do in ciò le pedate di Pirro quando dimandato da gli figliuoli a chi uole. Risposta di ua lasciar il regno, rispose lasciarlo a chi hauria di loro piu acuta, de la sudoma do sudoma tagliente la spada, uolendo inserire al piu uirtuoso, de ualoroso di lo- dato a chi ro, & di qui nasce che douendo le compagnie da piede ordinariamente, egli uoleua secondo il solito antico (il quale ancho nelle nationi Tedesche al nostro lasciar il re tempo si serua) esser di cinquecento huomini, essendo nati tanti Capitani guo. in Italia, si sono ridotte a dugento cinquanta, & perche l'auaritia che soleua dalla maggior parte de i capi de i soldati esser sbandita, a i no-Stri tempi è di maniera impatronita de i cuori di tutti, che questi Capita ni anchor loro se ne tengono cinquanta paghe per le male spese, donde che restano le compagnie al numero di ducento huomini solamente, & per dirlo all'aperta, mi paiono costoro piu tosto capi di squadra che capitani, perciò si potria dire, che si come doue è maggior abondanza d'alti stati, e maggior penuria di buoni heredi, così anche doue sono tanti Capitani come di sopra, pochi se ne ponno numerare di generosi soldati, Perciò essendo in Italia il costume di questo modo, & douendo Pandolfo fare un'impresa di qualche momento per la liberatione del passo d'un Ponte guardato da nimici, i quali quando fosse stato libero a Pandolfo gli hauria messo molto conto all'espugnatione d'una città che di gia haueua presuposto tentare, & diede uoce di fare cinque compagnie di soldati Italiani, le quali secondo l'ordine predetto doucuano essere di mille fanti in tutto, ma le fece fare secondo il solito antico di cinquecento l'una, che conteneua due delle moderne intiere, & hauendo raccolte dette compagnie, & inuiatole, si publicò per quel paese che Pandolso andaua con cinque compagnie a quell'impresa del ponte. i nimici adunque che con diligenza cercauano la uerità del numero delle compagnie, & del nome de i Capitani , hauendo hauuta la relatione che saluo cinque compagnie de' soldati marciauano alla uolta loro, anchora che si dicesse che le genti d'esse compagnie fossero di gran numero essendo fatti certi che non erano piu di cinque compagnie, non uolsero credere che sossero di maggior numero del solito delle compagnie Italiane, donde che sprezzando la uenuta di Pandolfo l'aspettarono con speranza di fargli poco piacere al ponte, & secero male, perche chi poco stima un fatto grande , si fa ribello della uittoria , & considandosi della parità del numero delle genti, perche anch'essi crano cinque compagnie Italiane, stando sul paconeggiare, non curarono come sono soliti i persetti Capitani quan do gli giungerono appresso gli nimici, mandar alcuna caualleria, o altri a piede a riconoscere l'inimici, come sece Annibale quando passato il

Rhodano, mandò a riconoscergli con cinquecento Numidi. Il medestmo fece Cornelio in quel tempo contra Annibale doue incotratosi insieme fu fatta grossa baruffa, & perche Pandolfo considerò che i nimici, come negligenti, & poco pratichi si considauano piu nella lor uolonta, chen? fatti, hauendogli ritrouati poi in fatti esfersi ingannati del doppio, furono mess; al primo incontro, non hauendo al ponte alcuni ripari, in fuga, & morti per la maggior parte, & cosi sifecero conoscere nel suo procedere di poco ualore, come in effetto si suol dire a chiunque procede male, saria stato meglio doppò che non seppero guardar il ponte, che si fossero consigliati con Themistocle, il qual non uolse conceder a suoi che rompessero i ponti per ritener i soldati di Xerse, doppò che su uinto, ma a fin che a suo bell'agio potessero andar fuori del paese suo senza sospetto di combattere & gli lasciò intieri & liberi, & essendosi Pandolfo im patronito del passo, restò uittorioso. Il Signor della città che tenena la guardia al ponte, uedendo non poter refistere alle forze di Pandolfo de liberò, & bene (com'era conueniente ad ogni Capitano) di ritirars nella città, & fortificarsi per guardarla, sin che uenisse miglior commodo, perche cosi fece anche Fabio Maßimo quando intesa da Annibale la sua uenuta in Puglia, hauendo senza dimora condotti gli eserciti suoi, diede commodità di combattere a Fabio, ma hauendo Fabio in principio deliberato non tentar la fortuna della battaglia, ne uenir alle mani co i numici molto gagliardi in campagna, giudicò che la uia del com batter si douesse fuggir allhora, ma che la miglior via di salute del popo lo Romano fosse di disender le terre dalle forze de nimici, per il che successe comodo assai, & per questa cagione, perche parue al Signore della città con un bel tratto il correre alla difesa della città, gli parue che li fosse cancellato il primo errore del ponte appresso de i soldati, & d'alcuni altri che si tencuano giuditiosi. Ma per dir il uero, non so hormat che mi dire, doppò che l'ignoranza al tempo nostro sta al balcone; & la sapienza è serrata fuor di casa. Ma Pandolfo che come gli altri non uolse lasciar il ponte senza fortezza, gli sece far dall'uno, & l'altro canto i forti, i quali con poca gente si potenano guardare, & assicuro il camino alle sue genti al uiaggio della città, doue il nimico Signore con Epaminon molto timor si guardaua, di poi hauendo satto un'esercito competente da Tebano all'impresa, Pandolfo s'inuiò alla uolta della città, ma non furono cost che consi-presto le genti a mezza strada, che il detto Signore fece conuenir il gran guo propo nesse asuoi consiglio doue gli propose quasi il medesimo che sece Epaminonda Capitano di Thebe a suoi Thebani, mentre ch'aspettaua uenir a battaglia contra

Tebani.

Era Lacedemoni, dicendogli che Pandolfo di commissione del suo Signore, non solo haueua deliberato uincendo la città depredarla, & dar in seruitù le lor moglie, & figliuoli, ma d'ammazzar anchora tutti gli huomini d'arme, che si trouassero della detta città, & che se fossero sta ti huomini d'honore, & che stimassero la usta propria, con la liberatione della patria, hauriano concitato l'uno con l'altro gli animi, contra Pandolfo del modo che fecero i Thebani, che per simile occasione restarono uncitori de' Lacedemoni. Ma i cittadini che odiavano lamala vita del suo Signore, & che sapcuano quanto sempre Pandolfo su clemente, & cortese altro non risposero, saluo che non hauriano mai mancato del debito suo, ma perche questa risposta non gli parue tanto ardita come richiedeua il pericolo, mandò il Signore Ambasciatori a Pandolso, ad offerire la città senza altra guerra, con termine di dieci giorni a usci re, il qual diceua uoler che fosse il termine di poter sgombrar la famiglia , & le robbe sue , ma in questo tempo uoleua che Pandolfo si scostasse per uenti miglia dalla città, credendo potersi rihauere di soccorso, munitioni, & ripari nella città gia principiati, & pensaua al fine permutando la forza nell'arte, non attendere alla promessa, & tal era il desiderio suo nell'ingannare, che prima pensaua di finir la sua uita, che finire il desiderio dell'ingannare, & del mancamento di sua parola, & delle principal cagioni ui era questa una , perche teneua il castigo, per i commeßi errori contra il Signore di Pandolfo, & come sapete, sempre si presume cosa crudele contra di se, colui che ha macchiata, & tribulata la conscienza, & Pandolso che l'inganno intese, si contentò di condescendere a questa prima offerta , dandogli quel Signore una parte de i piu nobili della città per ostaggi, & sicurezza nelle mani, con presuposto poi d'ingannare lui, perche si suol dire, che chi prende diletto di far frode, non si dee lamentar se altrui l'inganna, & cosi stabiliti gli appontamenti, & mandatigli gli ostaggi, finse Pandolfo di partirsi dal tenimento della città, per andar altrone, ma non così tosto rac colse il sole i suoi raggi la sera, per declinar all'Ocidente che essendosi Pandolfo riuoltato con tutte le genti alla medesima città, per dubbio di non poterla poi al disegnato tempo conseguire, & trouandola la seguen te martina sproueduta, la prese con poco impedimento, & commesse sot to pena della uita che non si nocesse ad alcuno Cittadino, & in tal modo Pandolfo liberò se stesso, & gli ostaggi da ogni fantasia, & tristo euento, che potesse auenire, & questi Cittadini per dimostrarsi de i primi appresentatia lui, & per non esser giudicato hauere aspettato il sine del scenesso, & non esser stati ultimi di tutti, con sollecito passo corsere a Pandolfo da cui benignamente surono riceuuti.

### ERRORE.



'ERROR di questi fu, che quello che con poca gente si poteus tenere con ripari, & forti, non lo seppero i nimici di Pandolfo, con gente assai basteuole al ponte, & alla città guardare, ne manco sotto il poco numero di bandiere, conoscer la fortezza del numero de nimici, considerando solo alla scorza del negotio, dou e essendo colti suori d'oppenione dal maggior numero del solito delle compagnie, resto di maniera l'animo suo consuso, che

non poterono pigliar risolutione, se non in lor danno generale. Ma maggior su l'error del Signore, perche pensando, non seruar sua sede, sece certo Pandolso, che difficilmente si troua in huomo, osseruanza di tede, & che egli non poteua esser mol to giusto Signore, essendo la fede sondamento della giustina, donde che non uolendo attender a Pandolso, manco non seppe in questo presuposto attender a se stesso, perche su astretto contra sua uoglia attender assa più di quello che promesso haueua, Però Focione Atheniese disse. Non esse irascendum diffidentibus. Perche si riuolta il non seruar sede contra gl'infedeli, quel bel detto. Prudentis est infido diffidere. Cioè Egli è cosa da sauio il non si fidar di chi non ha fede.

Detto di Focione.

IL FINE DELLA NONA IMPRESA.

## IMPRESA DECIMA.

IL CAPITANO CHE CREDE CHE IL SVO NImico habbia poca cognitione di guerra, ha poco giuditio.



#### SOMMARIO.



N Q Y E S T A decima Impresa c'in segna l'Autore fra l'altre, che su sempre mal inteso che un Capitano si creda che l'aunersario sia ignorante, & non sappia il mestier dell'arme con l'essempio de i Carthaginesi, & che per i satti si conosce quel che è facile, & difficile nell'imprese, & come l'arte & l'esercitio della guer rasuol piu presto acquistar la uittoria, la quale è principal fondamento del Car

pitano che la moltitudine non amaestra. C'insegna anchora impedir i nimici a non poter oprimere un'esercito con caui, & fossi, con l'essempio di Cesare contra Afranio, & di farsi saluo da nimici co con argini, & ripari, con l'essempio di Quinto Sertorio in Spagna, & con stretezza di passi se sentiali che non possino seguir chi sugge, con l'essempio d'Hercolegio legato dello issesse se sentiali che non possino seguir chi sugge, con l'essempio d'Hercolegio legato dello issesse se con l'essempio d'Hercolegio legato dello issesse con l'essempio d'Hercolegio legato dello issesse se con l'essempio d'Hercolegio legato dello issesse con l'essempio d'Hercolegio legato dello issesse con l'essempio di legato dello isse con l'essempio dello issesse con le con le con l'essempio dello issesse con l'essempio dello issesse con l'essempio dello issesse con l'essempio dello issesse con l'essempio dello issess

Sertorio, & che doue la necessità astringe bisogna usar la uirtà, & mai sgomentarsi insino all'esto del fatto, con un stratagema di perseuerar l'insanteria in larga campagna, a pie d'un siume, & come un nouo modo di combattere tien sospeso il nimico a non saper deliberare la provisione, facendosi uile con l'essempio de i soldati di Cesare in Inghilterra, con un stratagema di Smarire con una salua, d'archibugiaria, il nimico lontano per timor di grosso affronto, ci mostra parimente che si ben non si deue credere a cosa che dica il nimico, che però si deue estimar quanto egli dice, & che possi esser uero, & come una uana paura leua alcuna uolta di belle occasioni di uittorie, con l'essempio di Filippo Macedonico, & che colui che si parte dalla battaglia sminuisce l'ardire a i suci, & accresce l'audacia a nimici, con l'essempio di Dumuorige Francese, con un Stratagema di far ritenuto il nimico che segue l'altro, con un strepito di trombe, & tamburi imboscatt, con l'essempio di Minutio Russo in Datia, con un detto d'un Capitano Atheniese, che pochi sono i soldati, & con molte altre cose curiose, & morali, & con sentenze, & altre cose militari degne d'effer uedute.



AMINAVA in campagna aperta, una parte dell'infanterie di Pandolfo Delfino, partite da un luogo per andar a un'altro superiore accostoal fiume, quando sopragiunta gran Caualleria nimica hebbero sospetto d'esser tutti tagliati a pezzi, & credendosi l'inimici per hauergli colti in campa+ gna aperta fra il fiume & eßi, che non ui fosse

rimedio al scampo loro, si teneuano sicuri della uittoria, & posti in gran speranza credendo, che i soldati di Pandolso sossero ignoranti delle cose, & de gli ordini delle battaglie, entrarono con grand'impeto, non temendo d'alcuno impedimento, non altrimenti che se andassero a manisesta preda. fu sempre però mal inteso il non temere i pericoli, & che un Capitano si creda che l'anuersario sia cosi ignorante, che non sappia il me-Rier dell'arme , perche così credendosì i Carthaginesi nella guerra marit tima di Sicilia con i Romani, non stimarono le machine che si dimandaua Corui mac no Corui, anzi baldanzosi attaccarono la baruffa con loro, nella quale chine da non possendo piu i Carthaginesi resistere, surono constretti arrendersi & uale de Ro parte fuggire, & così hauendo fatto l'inimici di Pandolfo (come si suol mani. dire) il conto senza l'hoste, conobbero difficile quello che gli parue a pri ma fronte facile, & hauendo Pandolfo compreso, che ad acquistar la uittoria, la quale è principal intento del Capitano, assai è piu atta & sufficiente l'arte, & l'esercitio, che non è la moltitudine delle gents con la uiriù non amaestrata, hebbe speranza, auenga che il pericolo sosse grande, trouar rimedio all'incontro di questi caualli, & tanto piu che essendo da tutti i suoi, & degnamente tenuto sauso, lo predicauano mol to prudente, gagliardo, & forte nell'appertinente alla guerra. Qui non

fronio in Spagna.

era possibile con fossi impedir i nimici, come Cesare contra Afranio in me si disen Spagna in quel pericolo che si troud, perche non gli era ne tempo ne indesse da A-stromenti al proposito di far caue, et non erano in termine di serrarsi con foßi a guisa di luna, come Quinto Sertorio nella medesima Spagna fra i caualli, & il fiume, perche non haueuano uettouaglia per fermarsi ne na nigly per passar il sume, che a guazzo non era possibile passare. Qui non gli erano monti ne colli uicini, doue con un poco di baruffa fosse potuto ridursi, & non era cosi prossima la notte che alcuno si fosse potuto fuggire senza pericolo, ne meno gli era passo che per strettezza si potes se serrare i caualli che piu oltra non fossero corsi, come fece Heraclio Legato del medesimo Sertorio nel passar fra un passo, & certi monti doue fece un'argine construtto di legnami, & altra materia, la qual hauesse a ritener inimici, & non gli erano manco arbori ne boschi, doue i soldati a piede si fossero maneggiati con le lor arme, di maniera, che quasi tutte le difese erano tolte a questi pedoni, & perche Pandolfo gli fece fermare & intorno riguardandosi cosi incominciò ragionare. Soldati, quanto sia questa campagna spatiosa, & aperta uoi medesimi lo po tete uedere, perciò hauendo i nimici che uoi uedete gran Caualleria,stan no aspettando con desiderio di trionsar di uoi, & non mi par possibile per modo alcuno per questa campagna suggir l'impeto suo, & suggendo oltra di Padolfo il untuperio, ch'a noi tutti, & al nostro Signore acquistaremo, senza dubio saremo tutti menati a fil di spada, & non meno da que sta parte co me da quell'altra del fiume ne sono serrate le uie. Dico par tanto, che doue la neceßità ci astringe bisogna usar la uirtù, & pregar Iddio che et aiuti, & non porsi in discrettion de' nimici, perche non gli è comparatione che piu presto l'huomo non si debba confidare in Dio che nell'huomo, però se nell'animo mio uoi sarete ui darò la uia di saluar l'honore, & la uita uostra, & se ben altro auenisse di noi egli è molto meglio honoratamente morire, che uituperosamente uiuere, benche essendo molto uaria, & debole l'humana conditione, il soldato non si deue mai sgomentare in sin all'esito del fatto, perche suole apportar la fortuna cose in un subito, & fuor di speranza, che chi par uinto rimane uincitore. & cosi con queste, & altre parole gli volse Pandolfo dalla speranza della fuga, & gli confirmò con l'animo a star saldi nell'occorrenze del combat tere, & datagli la fede per tutti i soldati di non abandonarsi tun l'altro, pose l'ordinanze a cinque a cinque per sila, a canto la ripa del fume, nella quale per il corso dell'acque, erano fatti molti ritorti del modo, che camina una serpe, ma però spessi & spatiosi, & posti anche tuto tigli

Oratione esortando i fuoi a com battere.

ti gli armati di corfaletti, corazze & celate dalla parte di fuori delle fi late, done potenano i soldati prima esser seriti, assicurò le sue infanterie the non poteuano effer offese, perche se per dritto o per rimpetto uoleuano i caualli uentre a romper le lancie, ouero con i lor stocchi trauagliar queste infanterie, non poteuano dargli molestia, perche se ueniuano correndo alla uolta loro, o che gli era bisogno ritenere i caualli prima che fossero giunti a loro & così non gli faceuano ne colpi ne offensioni, anzi riceueuano piu presto l'archibugiate da quei soldati, ouero che non ritenendogli, & correndo al solito, era tanto il poco spatio dalle filate de soldati al fiume, che a suo mal grado erano transportati in esso da i caualli, senza poca offesa di quelli di Pandolfo che gli dauano la strada, & se anchora ueniuano a dagio, o d'altro modo, che correndo, prima che fossero giunti faceuano bersaglio di se, & erano ammazzati con gli archibugt, o loro, o i caualli, di modo che per questa uia non potekano manco alli di Pandolfo dar molto danno:et cosi tuttauia marciando secondo i gomiti & ritorti della detta ripa, caminarono con quel modo per un pezzo. Pur i nimici deliberarono ad ogni maniera uolergli cogliere, & leuargli dal detto ordine, & diedero alla coda correndo alle uolte con piu, & alle uolte con manco corridori, a canto alle filate delle genti di Pandolfo, ma come erano piu, manco faceuano, perche non poteua ferire saluo quello che piu appresso alle filate correua, o con lancia, o constocco, il che manco gli puote nocere, perche se ueniua un cauallo correndo, & al primo incontro facesse botta contra uno di quelli armati, di due cose in una incorreua, ouero che'l cauallo se infilzaua nell'arma dell'huomo armato, ouero che'l corridor restaua ferito o morto, ouero nel fiume anche saltaua, & per i gomiti della ripa del fiume non si poteuano disordinare le filate, le qual disendeuano se stesse piu to-No opponendosi con le persone che combattendo, perche, se ben una o piu si disordinaua, l'altre non poteuano esser trauagliate, non potendo il cauallo cosi hauer il corso obliquo, come era posta la ripa, in maniera che disperata la detta caualleria dell'incognito, & nono modo, & ripieni di marauiglia, stando i soldati in se per un pezzo sospesi inuiliti, & suor d'ogni speranza, non meno che se fossero stati i Romani soldati di Cesare smontati in Inghilterra contra gli Essedari, perche non cono-Scendo il modo della maniera delle battaglie loro, furono molto stretti, & si partirono al fine con perdita assat, & non meno paurosi di questo modo usato, di quanto prima furono quelli di Pandolfo. Nonsi poteuano ritenere di nergognarsi fra loro, come se sossero della gia conceputa, Dell'Imprese Militari .

nittoria stati spogliati, & come ben si discerne il grano dalla poluere nelle percosse del criuello, cosi si comprendono i pensieri del soldato ne i difficili assalti, donde che i soldati di Pandolfo con quest' ordine, & con poca danno giunti al luogo destinato, si fermarono per alcuni mesi, ma mane candogli poi le uettouaglie furono sforzati di quini partirsi, per ritornare a basso per la medesima uia del siume, ma Pandolfo che non s'era smenticato il pericolo in che di gia era incorso come ui disi prima, finse d'assoldare noui soldati, & i nimici hauendo spia che doueuano partirsi uennero da un suo luogo al fiume, & caminando in su alla detta ripa per impedirgli il passo con la medesima caualleria, forse hauendo contra Pandolfo proueduto d'altro modo a rouina sua di quello che secero di prima, doppò che hebbero caualcato un pezzo si fermarono, sapendo che di altra strada che da quella passar non si doueua, & che non sempre a canto del fiume doueua esfere la uia de i soldati di Pandolfo per alloggiarsi, egli che per altre spie che teneua in ogni parte circonuicine per intender la deliberatione, & configlide nimici, hebbe notitia, che molto lontani non. erano i nimici, doue conobbe ch'egli era constituito in grand'infelicità perche niuna cosa si puo dire al soldato piu infelice c'hauer uicino il nimico auantaggioso, & potente, & non potendo piu andar auanti ne tor. nar adietro senza pericolo, ne manco resistergli a piede in campagna aper ta, attese a pensar come campar si poteua da quest insulto che s'aspettana, & finalmente sece porre in battaglia i suoi soldati a canto il detto fiume, imponendogli che tutti gli archibugieri facessero una salua ordinata di fila a fila, a tal che l'una fila seguendo l'altra, andasse insino al fine, & finita l'ultima fila seguisse un'altra uolta la prima, & col medesimo ordine il resto per due, o tre uolte insino al compimento, co cost fu fatto, & i nimici che stauano a basso a canto il sume per aspettargli, sentendo lo strepito dell'archibugiaria riportato a loro, dal ribattimen to continuo dell'acque del fiume, le quali facendo reflessoni del suono del l'archibugieria, gli parue assai grande che non era, perche dilattandosi nellacre lo strepito, il qual faceua simile restessioni, & col corso dell'acque trasportato a basso, si come si mostrò esser grande a quelli di Pandolfo ch'erano presenti, si rappresentò maggior a i nimici, essendo lontani, perche un tiro d'archibugio gli parue triplicato, & dubitando a nimici che le genti del Caualiero fossero di maggior numero, che non erano, & essi non poter resistere a tanta archibugiera, & essendo anche aunisato da uno di quelli di Pandolfo che su preso, ch'egli erano in gran aumero, auenga che un lor nimico ciò gli dicesse, estimarono però poter esser uero, & se n'andarono per i fatti loro senza molestare i soldato di Pandolfo, i quali fuggendo questo pericolo, molto lieti se n'andarono al suo camino, onde egli conobbe da questo fatto come una uana paura, leua alcuna uolta l'occasione della uittoria, come interuenne anche a Filippo Macedonico, il qual hauendo drizzato a i danni di Schiauonia con Filippo Ma l'armata il camin suo uerso Apolonia, la notte su falsamente auisato del cedone, p l'armata de Romani, che ueniua anch'ella in Apolonia, per il che sopra- ueder trop Preso da paura, senza chiarirsi della cosa se ne ritornò a Cefalonia, per po, sugge il qual ritorno si leuò l'occasione di prender diece naui, le quali mandate da' Romani a Scordilaida Capitano di Schiauonia, per il sospetto che teneuano di Filippo predetto, ueniuano in soccorso, & quando sosse andato a Lilibeo di Sicilia, facilmente le haurebbe potuto prendere, se sopra preso dalla paura della falsa noua non sosse fuggito. Ma non cosi presto furono i soldati di Pandolfo usciti dalla campagna aperta, che intrarono in certe uie, che gli conduceuano per dritto camino al suo alloggiamento, & non hauendo anchora per quelle fatto troppo lungo camino, giunsero a tempo certe infanterie da piede de i nimici, che doueuano tro varsi alla impresa con i caualli sopradetti, allhora che fossero state auisate, & gli diedero alla coda, tranagliando tuttania la retroguardia, ma il Caualiero che haueua i soldati stanchi, & affannati per il male, & il pericoloso camino, desiderando come piu presto poteua, condurgli al suo alloggiamento, gli esortò al caminare, & perche i nimici gli era no assai molesti, hebbe sospetto che non si causasse qualche suga ne' suoi & che perciò fuggendo una parte, gli fosse dannosa al resto, perche ciascuno ch'innanzi al fatto d'arme si parte dalla battaglia, il piu delle uolte diminuifce la speranza a suoi compagni, & a i numici aggiugne l'audacia, come fece Dumnorige Capitano Heduo, quando essendo uenuto in aiuto di Cefare con Suizzeri, incominciò in principio d'una battaglia con suoi caualli a fuggire, per la cui fuga impauri tutto il rimanente della caualleria Romana, onde gli Suizzeri insuperbiti di questa sattione, perche con cinquecento caualli de suoi haueuano fatto ritirare si gran numero di Romani diuennero tanto arditi, che niuna cosa gli pareua difficile, però Pandolfo fece entrar cento soldati dell'antiguardia in certe boschi, ne con tutti i tamburi delle compagnie, riseruatone duoi o tre, & col resto caminò auanti, ma seguendolo i nimici con suo gran danno, & allhora secondo l'ordine dato, parte de i tamburi uscendo dalle boschine comminciarono a dar all'arme, come faceua il resto, che era nel bosco, es parte de gli imboscati uscirono fuori, i nimici ciò ue-

raanimici.

dendo, & stando in sospetto d'esser colti in mezo, & che gli sosse serra ta la strada da grannumero di gente noue, ritornarono a dietro in fret-Aratagema ta, sempre scaramucciando con questi del bosco insino allhora tarda, & per far pau bebbero maggior timore di costoro, che non hebbero quei soldati di Datia, quando Minutio Ruffo astretto grandemente da loro, che erano in maggior numero, mandò alcuni suoi soldati in alcuni monti, i quali con Strepiti d'instromenti da battaglia, & altri fecero tanto strepito a guisa di gran moltitudine di genti, che lasciando Minutio, per timore che gli sopraprese, se ne suggirono. Per tanto ritrouandosi ciascun con i suoi, confessando i nimici hauer imparato questo bel modo di ostar al ni mico, dicendo che l'huomo generoso quanto piu impara, tanto piu deuc bauer desio d'imparare, & Pandolfo fra tanto giunse a gli alloggiamen ti, con quelle genti salue, & uenuta la notte, quelli imboscati ancor le ro partiti dalle scaramuccie, & i nimici desiderosi di riposo, anch'egli ritirandosi tanto fecero, che giunscro anc'egli al suo alloggiamento, nel quale se i nimici furono a quelli di Pandolfo per un giorno molesti, stettero di poi per uinti giorni senza contrasto alcuno, a godersi le sue faticht raccontando ogni giorno con gran contento in fra di loro i gran pericoli a ne i quali molte uolte nelle guerre s'erano ritrouati.

### ERRORE.



ERROR di questi su , che ha uendo gli auuersarij di Pandolso fuoi nimici ferrati di maniera che fuggir non poteuano, non seppero trouar modo di uincergli, come far poteuano, facendo ana ch'egli auanti di loro una fimile ordinanza di caualli, & poi lera rargli addosso, o non gli lasciar passare auanti in altro luogo, che con questo modo poteuano facilmente uincergli. error anche fuil il suo , che ingannati dallo strepito delli archibugi , riportatolo

maggior di quello che non fecero i nimici, non uedendo il lor numero, s'estimarono inhabili a potergli contrastare, il che far non si doueua, perche non mancaua mai uedendo il nimico superiore, essendo a cauallo ritirarsi al suo tempo, come ritirare doueuano anche quelle infanterie doppo il lungo seguitare gli nimici, che ui erano superiori, & che gli dimostravano in la via, animo di non combattere, per tirargli nel le rete, nelle quali sariano incorsi se l'imboscata fosse stata maggiore, che non fu: Però dirò in questo modo quel detto che disse quel Capitano Atheniese . multos mideo duces, milites uero per paucos. Cioc. Io uedo molti capitani, ma pochi soldati.

Detto d'un Capitano Ateniele.

IL FINE DELLA DECIMA IMPRESA.

# IMPRESA QVINTA.

CHE IL CAPITANO CHEVA A FAR GVERre ne' paesi altrui, deue esser instrutto del modo del combattere di quel paese.



#### SOMMARIO.

N Q VE STA undecima Impresa c'insegnal Autore fra l'altre, che in pre-

uincie esterne, è gran disauantaggio d'un Capitano a non conoscer la natura, 💸 il modo di guerreggiare de lli huomini della provincia, nella qual si fa la guerra, & quando bisogna o un Capitano conseguir le uittorie contra i nimici in prouincie altrui, & che quando l'huomo non può hauer buon fondamento da principio che non gli puo rissultare buon meZo, ne buon sine, con l'essempio de Romani contra l'Insubri & d'Annibale contru Italiani , mostrandoci in che termine si troua uno esercito che non è instrutto del paese, ne de i luoghi, con l'essempio de i soldati di Cyro Re di Persia contra Tomyri Regina di Sythia, & de Romani contra Celtiberi , & ın che impresa si puo servire de gli huomini d'ar me in paesi larghi, con un'astutia di leuar la facoltà d'usar i caualli nell'occorrrenze subite. C'insegna anchora come le monitioni & altri per uso dell'esercito si deuono leuare, però con buona guardia wolendosi far fatto d'arme , perche si resti libero da gli impedimenti , & che abbruciare si deue ciò che non si puo tenere sulle guerre, perche non cadono nelle mani de' nimici, con l'essempio di Mitridate, & con un stratagema di sar mutili i caualli in una sattiones, con l'essempio di Crasso contra Norui, & di Pyrro Re de gli Epirotti contra Romani , & con il prouedimento doue i canalli non sono atti a combattere prouedergli d'altri soldati , & come il gridar alla uittoria, per tutti i soldati a un tempo, da spauento al nimico con l'essempio di Marcello, & che la uittoria accresce lo animo a cose maggiori , ci mostra parimente come , & quando si debba creder al nimico che habbia desiderio di combattere , col modo di leuarsi dalle mant d'un forte , & animoso nimico col lasciar le munitioni , e le bagaglie di dricto in poter de nimici , con l'essempio di Fuluio Nobiliore nella ritirata da Samnio contra Lucani , & come l'opportunità del guadagnar leua l'occasione che si appresenta alla uittoria, con un stratagema di prendere una città col leuargli l'acqua, con l'essempio di Theodotto, & con un detto d'Euripide che disse, che un consiglio giusto è atto a uincere gran moltitudine di soldati, ci ammaestra anche come lo imento del Capitano non deue effer conosciuto, ad alcuno de suoi, & che ne i luoghi superiori non puo cadere empito repentino de nimici , & come le genti fanno una ritirata la debbia ritirare il Capitano in maniera , ch'ella non paia fuga per non difordinarse, & che è molto saggio partito non cercar coss a fatto la rouina del nimico posto in rotta, con un stratagema quando si sugge di non poter esser seguito da nimici , col detto di Cabria Ateniese sopra l'hauere cognitione delle cose de nimici , con molte altre cose curiose & morali, & sentenze & altre cose militari degne d'esser uedute.





O DIRO sempre che tanto sia il disauantaggio d'un Capitano che si troua per combatter in prouintic esterne, quanto sia il pericolo di ciascuno inconfiderato soldato allbora che credendo prender il suo nimico se gli sa prigione, dico perche nell'altrui paesi non si puo prima che siano conosciuti riportar, saluo che per disgratia, anchor

che combattendo, frutto alcuno della urriù, & ardir suo, perche il Ca. pitano forestiero non conosce la natura de gli huomini, co' quali combatte, ne il modo del guerreggiare, & la qualita & fortezza dell'arme che usa il nimico suo, ne meno quali siano le provincie, & quantità de i siti d'esse, ne anchor come l'esercito si possa ualer delle uettouaglie, ne di genti, perchese in questo caso il Capitano non conosce il nimico, tampoco conosce se stesso nel disegno suo, & quanto a me, lo tengo per spacciato, & ciò si comprende esser piu che manifesto, perche quando l'huomo non puo hauer buono fondamento di principio, non gli puo riu scire buon mezo, ne meno buon sine, i Romani che per esperienza conofceuano la natura de gli Infubri, che al principio combatteuano gagliardisimamente, ma che mancauano d'animo nel fine, & che erano ascombatter sueti a menar i colpi a dagio, & esfer inutili a i colpi se si, di gia se gli opposero con l'aste lunghe, ma gli Insubri in quella suria s'astrettarono tagliargli l'aste con gran sua fatica, per il che i Romani hauendo gettate l'haste secero con le spade a spessi colpi la guerra, & gli Insubri di prima che forze, & d'animo deboli, furono ammazzati. Annibale uolendo uenir in Italia, perche non conosceua la natura di questa provincia, cer-Italia, s'in- cò d'intendere com'ella fosse abondante, et di chi si potesse preualere, & se le discordie fra i Romani, & altri uicini contra le calumne Romane con dotte a Piacenza, & Cremona, fra quali s'erano fatte molte scaramue cie, aspettando la uenuta d'Annibale, si poteuano prestar susidio al suo esercito, & ancho come per le alpe si potesse condur gli Elefanti, & gli huomini armati, & hauendo ciò conosciuto guidato da paesant; se ne uenne in Italia. Direi molti altri essempi in questo proposito, se in sat to anchora io non l'haueßi conosciuto in parte, resta solo a dire, che seguirest deue la uia de sauy, & che facedo il Capitano cost, sempre sarà te nuto sauio, & quando altrimenti farà, sarà giudicato nel memero de i pazzi. perche crediamo noi, che Cyro Re di Persia, hauesse quella stretta da' Tomyri Regina di Sythia, se non perche Tomyri astutamente tirò i suoi soldati in certi luoghi angustiosi, però da suoi soldati co no-

Sciuti,

modo di haueuano.

Annibale uenisse in formodella natura del paese.

sciuti, & incogniti a quelli di Cyro, i quali seguendogli non sapendo la natura del luogo, restarono uinti, & di questa maniera condusse Viria to Capitano di Celtiberi i Romani, i quali ignari della qualità del luo- Viriato cel go, caderono in certi padulosi, & fangosi luoghi, che non possendosi poi tibero con Romani aiutare gli fece ammazzare. Pandolfo Delfino lo conobbe anchor lui, quando d'ambasciador di Francia, col quale egli hebbe gra-ricolo pertia d'esser accettato nel numero di sua casa, su mandato all'Imperator di che no sape Constantinopoli, doue essendo giunto su poi sforzato seguir la corte oltra uano la nail golfo in Turchia, poi in Armenia & Mcsopotamia, per le guerre che esso Imperador haueua contra il Re di Persia, perche uide su quelle guerre in questo proposito un mirabile a noi, & incognito stratagema di questo modo. Haueua a questa guerra il Bascia d'V ngheria mandato circa quattromila V ngheri rmegati di commission del gran Signor arma ti, secondo il costume di Germania, & con caualli großi di quel paese, con i quali certo si faceuano alcune belle imprese, & specialmente a gli aguati, all'imboscate, al difendere un sito, es al custodir le munitioni, a un empito subitano de' nimici, et ad altre simili cose doue lunghe correrie zon bisognauano, come s'usa in quei Regni, & uedendo i Persiani quanto danno erano per patir da questi, i quali fortemente gli resisteuano pensarono di far impresa contra di loro, porche chi si maneggia gode, ma chi si sta ui stenta, trattarono di far come secero, un' imboscata contra questi Vngheri con diece mila Arabi, innanzi a quali perche gli Vnghe ri non gli fossero molesti posero circa mille di quelli animali che in quei Strattage --Paesi susano per cariaggi, & che noi dimandiamo Camelli, i quali però ma per spaerano caualcati da alcuni di quelli Arabi, per condurgli oue bisognaua, sapendo che per l'inesperienza c'haueuano gli Vngheri di questi animali, gli poteua uenir commodo di torgli con astutia, & di modo che non se n'auedessero, non essendo l'astutia altro che atto ch'ancor non sia stato da gli huomini conosciuto, & cosi questi incogniti animali alli V ngheri furono causa del disordine che intenderete, & ciò ispedito essendo gli eser- Astutia che citi uicini si dubitaua dal canto de' Turchi, che si douesse far una grossa colasia. giornata, doue che il general Capitano del gran Signore fece ridurre le munitioni, i bestiami, & l'arme che si conducono per uso dell'esercito in certi piani uicini al luogo doue si sece l'imboscata, & a quelli surono de-Putati per guardia gli V ngheri sudetti, il che scoperto da Persiani gli secero come s'e detto l'imboscata addosso, & non si tosto surono posti gli al loggiamenti de gli Vngheri col resto, che uscirono i Camelli accompagna ci da circa duemila caualli Arabi, i quali uscirono da un'altra parte,

& andarono alla uolta delle dette monitioni, in continente gli Vngheri s'opposero a gli Arabi da cauallo, ma g'i fu di poco giouamento, perche subito quei caualli nimici presero la carica, & ritornarono alla sua nia, & quelli de gli camelli si fecero innanzi, il che uedendo gli V ngheri, an darono alla nolta sua, & come gli surono appresso gli canalli de gli Vngberi infoliti a ueder camelli, non si uolsero mai accostar a quelli, perche tutte le cose non uedute sogliono il piudelle uolte porgere maggior turbatione a gli animi, anzi non si puote mai far tanto che a non suggir siritenessero, & questa su la cagione della lor suga, oltra l'insolita ueduta d'esi animali, perche ancho la natura del canallo è tale, che non puo tolerar l'aspetto del Camello, il qual gli è talmente odioso, che non ardisce accostarsegli. il che conoscendo i Persiani cercarono d'ingan nar gli Vngheri i gnoranti della natura del canallo con i detti animali, costoro doueuano di certo hauer letto che Creso uinse i nimici con questo modo, & che Pirro Re de gli Epiroti uinse anchor lui i Romani con l'aspetto de gli Elefanti, i quali perturbarono di maniera le squadre che uinsero perduti & gli posero infuga, contanta allegrezza de Persiani, quan to si potesse raccontare, & molto piu per questa cagione, perche erano loro stati inventori di quest'astutia, & in vero quanto piu il rimedio e ta spauenta opportuno a quanto si spera, tanto piu allegra l'inuentore quando egli s'auede esser conosciuto che da lui sia proceduto, & non bauendo gli VI con gli Ele gheri, gia intepiditi, & quasi tenendosi perduti, notitia del paese, non si tentarono manco per altre strade cercare di mostrarsi con gli Caualieri nimici, però il resto dell'imboscata delli Arabi seguendo la uittoria entrarono nelle munitioni de Turchi & le rubbarono, & quelle che non poterono portar una gli Camelli & gli caualli, diedero in preda al fuoco, antiuedendo quanto sia bene abbruciare quanto no si puo saluare, perche non cada in mano de nimici, come fece Mitridate, quando esfendo uinto Tricario Capitano di Lucullo fra l'Anterica, & Ponto, andan do poi in Armenia minore, ui fece metter tutto il grano che si poteua ri porre, & a quello che non eramaturo, & che poteua capitar nelle mani de nimici fece daril guasto. Ma nel ritornare de gli Arabi al suo esercito, essendo prima stata intesa la noua nel campo del gran Signore, subito se gli trouarono a i passi assai gente Turchesche da cauallo & da piede, & il Turco Bascia che quest'impresa accetto, scoprendo i Persiani & gli Arabi che lieti si ritornauano, conoscendo quello che gli Vngheri non conobbero, diuise le sue genti, & mandò genti a piede contra quelli che conduceuano i Camelli , & contra i soldati a cauallo , che per Sicurezza

i Romani fanti.

scurezza de i Camelli seguinano gli mandò alla coda la canalleria, per il che gli Arabi nedendo la cosa essere in tal maniera peri colosa, tentarono d'usar l'astutia di Marcello, quando temendo essere scoperto hauer pochi foldati con lui comandò che ogni uno gridasse alla uittoria, donde che gli nimici per il gran clamore suadendosi Marcello hauer maggiore esercito si ritirarono spauentati, & Marcello suggi questo pericolo. Ma non successe questa fantasia alli Arabi, perche sapeua il Bascia di punto in punto il numero delle genti, & del fatto seguito, perciò attaccata la battaglia si uenne al menar delle mani, ma non potendo gli Arabi sostenere l'impeto de i Turchi, secondo il suo stile, se ne suggirono, & lascia rono i Caualli col resto in prigionia, & di questo modo ricuperando il Bascià quello che col pericolo dell'astutia nimica su rubato, seceritorno all'esercito ualoroso, tanto su l'allegrezza, la quale suole accader nelle cose ben fatte, che intutto il stuolo Turchesco senti di questa letitia, la onde subito prese l'arme, & uoleua con questo desiderio allhora allhora far la giornata, donde che s'accesero tanti romori, e desiderij a un tratto, che si sarebbe destato ogni uno, quantunque transcurato, & pigro Capitano, & non fumarauiglia, perche la uittoria accresce l'animo a cose maggiori, & si preparò contra i Persiani, i quali per il contrario sentendo dotore per la perdita de i Camelli, & conoscendo il desiderio che haueuano i Turchi di combattere, uolsero per quella uolta dargli luogo, & si leuarono da gli alloggiamenti, dicendo essere manisesto errore di ciascuno, che antiuedendo il male uolontariamente si sommette a quello, & si espone alle disgratie che gli possono facilmente auuenire. ma lasciarono però una buona parte delle munitioni, & bagaglie, che non poterono condurre per la perdita de i suoi Camelli in libertà de gli nimici, & questa su la cagione della salute loro, perche i Turchi uenendo ualorosi contradi loro per combattere, li haueriano rotti, se non se gli fosse opposta l'opportunità del guadagno, che conobbero ne gli alloggiamenti Persiani, ne i quali entrando i Turchi guadagnarono asfai bene, ma pin assai haueriano guadagnato s'hauessero seguitati i nimici senza attendere al depredare, perche quella preda non gli saria mancata mai come cosa gia posta in sua balia. Mai Persiani che forse haueuano Sentito raccontare che Fuluio Nobiliore nella ritirata di Sannio nerso i Lucani, mandò tutti i buoni soldati innanzi, & lasciò tutti l'impedimenti, bagaglie & altri, a fin che i nimici abbracciando l'occasione del saccheggiare quelle bagaglie hauessero tempo di suggire con

Tedofio ca pitan d'An glia una cit tà d'Arabia per la sete.

Detto di Euripide circa il con figlio.

tanto hebbero tempo di condursi parte in una città, ini nicina, & parte su certi colli assai atti, & comodi a quello esercito, pur i Turchi seguendogli si fermarono alla città, per mezo della quale correua di continuo un fiumicello che rendeua la città assai abondante d'acqua, & altra acqua che quella del fiume non s'usaua da gli habitanti, perche ne fonti, ne pozzi quiui si ritrouauano. il che conosciuto da Turchi presero consiglio con diuersi caus leuargli l'acque del fiumicello, che piu non corressero alla città, come su fatto da Teodosio, & compagno Capitani d'Antioco a Rabattamosana città dell'Arabia, alla quale facendo ogni sforzo per espugnarla non poterono mai sin tanto, che la chiusero tioco pi- & serrarono, di modo che piu l'acqua nella città non correua, & allbora la città priua di speranza d'hauer acqua prestamente s'arrese, la onde gli habitanti con i soldati Persiani a sediati dal bere, & ridotti in neceßità quasi del modo che fu gia ridotto il popolo d'Israele, auanti che percossa la pietra dalla uerga di Mose uscissero l'acque uiue, con i soldati se ne moriuano, & uedendosi senza provisione bumana & abandonati da Iddio, anzi contra loro riuolta l'ira sua, conchiusero che gli erd da far affai a custodir una città doue il Signore habbi riuclto l'occhio, donde che il Bascià sece tentar gli animi de i terrazzani, confortandoli che nolessero piu tosto fare esperienza dell'amicitia, che della forza de l Turchi, & del suo Signore, per il che rivoltati, & constretti dalla necessità s'arresero. Però ben disse Euripide, che si come un consiglio giusto è atto a uincere gran moltitudine di soldati, così anche è buono a saluargli, per tanto i soldati Persiani prima se ne suggirono all'esercito suo, & perche gia per due nolte si tronarono sbattuti da i Turchi se inuilirono assai, ma il General suo antiuedendo quello che potesse auenire quando se gli fossero approsimati i Turchi, pensò di non gli aspettare anzi di ritirarsi, & non facendo saper ad alcuno l'intento suo si ritirò, ma temendo d'esser seguito da gli nimici, elesse di passar per una uia di montagna, perche ne i luoghi superiori, non poteua cader nel pri mo impeto de nimici, & ancho per strade strette, & non uolendo però mostrare a i suoi soldati, che se ne suggisse, ordinò per non cau sar disordine a tutto l'esercito, che ciascuno si douesse preparare per andare ad incontrarsi, & unirsi col soccorso che il Re suo gli mandaua, & perche si haueua da passar per luoghi arenosi, & sassosi doue cosi facilmente legna non si sariano hauute, comandò che i soldati a cauallo portassero seco un fascetto di legna per provisione del campo > O ciò

& ciò fatto s'inuiarono. I Turchi ragguagliati della fuga di questi, gli seguirono, ma non farono però tanto diligenti, che di qua dalle stretture delle strade della montagna gli potessero aggiugnere, & così ca minando i Persiani uedendosi i nimici alle spalle deposero di comandamento del suo Generale i fasci che seco haueuano, de i quali subito ne su fatto un granserraglio nella strada di qua, & di la montuosa, & acce-Sogli il fuoco fu impedita la uia a i Turchi di seguire i Persiani, pra-Stratage -tichi del paese, il che in effetto non erano i Turchi, i quali erano no- ma di tratui in quelle Prouincie, & restando i Turchi impediti, essendo gia mico col scorsa granparte del giorno, per non saper la natura del luogo, an-fuoco. chora che giudicassero l'opposito incendio, non esser altro che per causa di poter suggire sicuri, se ne ritornarono a i loro alloggiamenti, dicendo effer molto meglio hauere una cosa con allegrezza, benche picciola, che hauer assai constenti, & pianti, essendo massimamente anche saggio partito, non cercar così a fatto la rouina del nimico posto in rotta. Quello che poi seguisse di quelle imprese, Pandolfo non ne curò piu oltra, perche ispedito il negotio dell'Ambasciadore, fatte le debite riuerentie s'inuiarono alla uolta di Francia, con i salui condotti, & partendosi d'Armenia caminarono in Cilicia, doue imbarcati lascian do la Syria aman sinistra, giunsero con buon tempo in Cipri, & poi ingolfati restando a man dritta l'Isola di Rodi, costeggiarono la Creta

per il mar Libico, & poi la Morea, & per lungo corso nauigando accosto il mare Adriatico, & poi per il mar Tyrreno giunsero in Sicilia, la quale lasciando da parte & tenendo di fuori tanto gli guidò la buona fortuna, che
senza pericolo costeggiando l'Italia passarono in Corsica, dalla qual poi senza
disturbo in Marsilia peruennero
doue l'Ambasciatore &
tutti gli altri sbat
tuti dal lun

go uiag
gio stanchi dal mare, si riposarono alquanti giorni, & poi partiti per
la corte, quando ui giunsero, surono benignamente riceuuti.

300 3

### ERRORE.



ERROR di questi su, che gli Vngheri uedendo i caualli non poterono sostener la presenza dei Camelli, doueuano lasciare trascorrere i Camelli, & suoi custodia sua posta doue uoleuano & per altra uia opporsi a i caualieri Arabi, a i quali harebbono potuto resistere sin che dall'esercito hauestero riceuuto soccorso, perche senza quelli, i Camelli non hauriano potuto rubargli, come non poterono poi nel ritorno disendersi. Ma non s'incolpa

loro, ma si bene la paura che gli turbò di maniera la uirtù del cuore, che gli leuò la forza dell'animo, & del corpo suo, non hauendo anche pratica del paese. Error su anche de' Persiani, quando che parte entrando nella città, & parte oltra quella alloggiando, non conobbero la necessità, n ella quale per la prinatione dell'acque incorsero, la qual prohibir poteuano, pigliando gli alloggiamenti sopra la città doue l'acque si poteuano diuertire. Ma maggior error su quello de i Turchi, i quali uedendo i Persiani suggire, & non sapendo le strade del paese, doueuano con i pratichi paesa ni trouare altre uie alla rouina de nimici, come poteuano, se ricercate l'hauessero la credo che'l maggior error che facessero fu che non s'auidero del disegno loro. Però soleua dire Cabria antico Capitano d'Ateniess. Ess optimi ducis munere sungi cent

Detto di Però soleua dire Cabria antico Capitano d'Ateniesi. Eos optimi ducis munere sungi centra An seo, qui res hostium quam maxime cognitas haberent. Cioè, Coloro mi penso so che sieno buoni Capitani che antiuedano i disegni de' nimici.

IL FINE DEULA V NDECIMA IMPRESA.

## IMPRESA DVODECIMA.

LA CONFORMITA DE GLI ANIMI DE SOLdati, con la uolontà de i Capitani, è cagione di grandi imprese.



#### 3 O M M A R I O.



N QYESTA duodecima impresa, c'insegna l'Autore fra l'altre, che se i soldati fossero consormi al uolere de i Capitani, si fariano di grandi imprese, con tutte quelle cose che a ppartengono ad un soldato secondo l'oppenione di Paolo Emilio, es ci mostra il mal governo de i soldati Italiani al nostro tempo, es come il soldato deve sopportar le fatiche, esser patiente es obediente al superiore desideroso

dato deue sopportar le fatiche, esser patiente & obediente al superiore destucro; di unitoria, & non temer la morte, & che'l stipendio si deue dar a i soldati secondo la propria mirrà, & uasor di ciascuno, ci aussa anchora, che'l Capitano non si deue porre alla giornata, so mon conosce i soldati essere idones, & pronti a quella, & quando gli uede discordie sea di loro

& che

& che i foldati inrichiti di preda, sono piu presto intenti a saluare la preda, che se stessi, & che al combattere contra numici, con l'essempio d'Aueroisto, & come non sadi poca important a il saper comandare ad un esercito, & che muno bene si troua nella discordia, & ne i disordini, con un stratagema d'acquetar una seditione incominciata fra i soldati, con l'essempio di Lutio Sylla contra le legioni de Cittadini Romani, effendo che la discord a in uno esercito incita l'animo a nimici a far impresa, durando la contesa delle discordie, con l'essempio d'Amilcare, & come in alcuni casi un'huomo uale piu che mille, & c'insegna anchora un stratagema di saper a pieno quali stano i uili che suc gono il combattere, per indurgli poi alla battaglia, con l'essempio di Gedeon contra i Madianiti, & con un stratagema di far comparere i delinquenti intermini che possino es fer castigati con l'essempio di Gneo Pompeo, contra quelli che ammaZZ arono il Senato di Milano, & che come la esperienza, oltra che sia la uera raccordanza delle cose occorse, è anchora ottima institutione al uero governo, & con quella il Capitano si sa ottimo giudice nelle cose. Ci da an cho il modo, & le cause di far combattere, & cacciare innanzi i nili del campo, & d'innitare gli suoi so dati a usar l'animo loro contra nimici, con l'essempio di Cesare con le sue legioni, & che. meglio sia esser pouero con honore, che ricco dishonorato, aussandoci che perdono merita colui che da principio temendo poi combatte ualorosamente , con l'essempio di Sylla , & essendo sulla uit toria e bene tentar la fortuna a cose maggiori in soccorso de suoi, con un stratagema di soccorrer una città assediata doue un fiume corre per quella, & un'altro Stratagema di ridurre i nimici in termine che non soccorrano un castello assaltato, ouero soccorrendolo di spogliare i presidi, per il che cadono nelle mani de gli auuersary, con l'essempio de soldati di Peluino castello combattuto da Publio Scipione, & ci annertisce che non è cosa pin honorenole ne pin bella, che consernare la città, & la patria al suo Signore, & che le conditioni della guerra debbano esser tali, che tutte quello che giona a uno, debba nocer all'altri, & come doppo la retrognardia si denono per sicureZxa lasciare alcuni soldati a cavallo , con alcuni a piede , con l'essempio de i Francesi nel soccor So d'Alesia contra Cesare , & ci insegna un stratagema di rompere , & disordinare uno esercito Jenzarme, & che è tenuto di poco giudiri, colui che nel preparamento della battaglia, gli conduce tutti i foldati a un tratto, con l'essempio di Canidio Capitano di Marc'Antonio, & con un detto di Alessandro Lacedemonio, sopra che doue la forza manca debbia supplire l'ingegno. O con molte altre cose cursose, o morali, o con sentenze, o altre cose militari degne di effere ucdute.

ETVTT I isoldati o per dir meglio, tutti quelli che uanno alle guerre, hauessero quest'intento principale di seruare il grado del soldato, & nell'occorrenze combattere, non potria il Capitano disegnar alcuna impresa, che non gli riuscisse se- soldato an condo l'intento suo, perche se si trouassero soldati dando alla sempre conformi alla uolontadel sun superiore con guerra, che

formandosi con quello, ogni poco di sforzo che facessero in aiuto del Ca- debbe hapitano, l'imprese, si ridurriano a perfetto sine. Si appartiene al sol-uere. dato, secondo l'oppenione di Paolo Emilio Consule Romano, esser robusto, destro, & ueloce della persona sua, hauer l'arme, & il cibo in Paolo Emi ordine, & esser presto a subiti comandamenti de superiori, del resto de lio che opi none haue rimettersi alla providenza del suo Capitano, & d'Iddio, ma perche sse intorno di quelli che al tempo nostro uanno alla guerra si uede, altri hauer so- al soldato.

lamente l'intento al rubare per ritornar ricchi a casa, altri senza ragio ne di combattere desiderano come animali irrationali farsi ammazzare & altri subito usciti di casa nogliono ritornargli, temendo che se stessero su le guerre sei mesi di perder con la uita tutti i piaceri di sua giouentu, & altri persuadendosi meglio dell'altri, & considerando lo stato de gli sopradetti, impaziti nel mostrarsi di parer sauj appresso i Principi, il che far non si deue, tanto baldanzosi ne uenzono, che non uoglio no alcuno superiore, ma tutti uogliono esser dimandati Capitani, & non si puo perciò mai fare perfetto fondamento ne i soldati moderni d'Italia, & se ben alcuni di natura generosi, & che sono nodriti nell'arme riescono buoni, & ualorosi soldati, questo auniene, perche considerando di quante cose deue essere dotato un soldato perfettamente, seruano quanto in se possono secondo il documento d'Emilio Paolo, & di piu sopportano la fatica con patienza, & obediscono al superiore, & cupidi di gloria, non si lasciano per alcuna occasione accostar il timore di morire gia mai, ma sono tanto affettionati al dinaro, che non si contentano del Juo stipendio, il quale i prudenti Capitani, perciò sono soliti di dare se condo la propria uirtù & ualor di ciascuno, & credo che non fallino, per che si come il buon soldato è il fondamento del di segno del Capitano, co si il Capitano col stipendiar i soldati meriteuoli, uiene ad esser il proprio Stabilimento dell'esercito suo, con l'acquistare l'affettione de i stipendiati, secondo la lor uiriù. In questo proposito mi souviene raccontar un caso ehe gli anni passati auuene a Pandolfo Delfino, che essendo il suo esercito in campagna, prossimo assai all'esercito nimico, ogni giorno staua con sospetto di far la giornata, la quale quando si fofse fatta, conobbe che gli saria stata molto dannosa, perche egli nedeua alcuni de suoi soldati molto mal pronti al combattere, es alcuni condotti da capriccio, uoleuano senza considerare al fine, uenire alle mani con i nimici, alcuni si consigliauano fra loro del modo di far fuga per saluarsi con i suoi denari, che malamente s'haueuano auanzati, perche come sapete, i soldati arrichiti di preda, sono piu presto intenti al saluar la preda, & se medesimi che al combattere contra i ni-Francese p mici . Vedete quella che interuenne ad Arioussto Re de Francesi, quando hauendo ottenuto la uittoria contra Romani in Thoscana su quel di preda per- Chiusi, rinforzando Lutio Emilio Consule l'esercito al soccorso de Romani, che su un monticello s'erano saluati, temendo i Francesi di ciò si fuggirono per commune configlio, per saluar le robbe acquistate in Thoscana auenga che fossero sulla uittoria, & al sine fosse contrario all'effetto di loro >

Ariouifto faluar la de la untoloro, & alcuni altri che faccuano del ualoroso fra se trattauano di met. ter Pandolfo alla taglia, dicendo a faccia aperta che adesso si uedranno quelli che meriteranno fra soldati esser trattati da huomini da bene, uen ghino hora (soggingnendo) quelli che con parole uoleuano da se soli uincer questa guerra, improperando Pandolfo che s'egli non haucua sin qui fatto quel conto di loro che gli pareua di meritare, ch'egli non era meriteuole dell'aiuto loro, uolendo inferire, ch'essi sariano stati per fare nelte guerre piu faccende da se soli, che non suol far delle mercantie la siera o il mercato, se da ogni tempo hauesse patito il gouerno loro Pandolfo tuttauia considerando non esser di poca importanza il saper comandare ad un'esercito, & far che l'intento del Signore possi hauere il desiato fine, senza dimostrationi apparenti, & uedendo il disordine, & la discordia in che le sue gentisi ritrouauano, non s arrischiò risponder ad alcuno, perche gli nedena di modo alterati, che non nolenano quasi se gli ragionasse di cosa alcuna, & quanto sia pazzo colui che non uuole riprensioni, uoi lo sapete. Donde dubitando Pandolfo che di ciò nimici non s'auedessero, & conosciuto che niuno bene si troua nella discordia, & simili tumulti, fece contra il pensamento d'ogn'uno chiamar all'arme tutto l'esercito , come sece Lutio Sylla quando le legioni de' Cittadini Romani con pernitiosa seditione entrarono in furor contra di lui senza ca- Stratagema gione, & col battere all'arme, uni le schiere, & uoltandole uerso gli al pliberarsi logiamenti de nimici si queitò la seditione in tutto, & di commune con- da un perisenso non si mancò al debuto contra nimici. & perche Pandolfo uedeua colo de che la discordia in questo esercito hauria potuto partorire animo a i ni- soldati. mici di far impresa durando la contesa, non mancò di provisione, come fece Amilcare Capitano de' Cartaginesi contra Romani in Sicilia, perche hauendo inteso i Romani esser in contesa fra loro della uirtù, 🛷 gloria del combattere, & separatamente alloggiare, n'assaltò una parte, & n'ammazzò quattro mila huomini. Il medesimo su satto in Amilcare, & Annone Cartaginesi nella guerra contra Molone, & Ariouisto spendio, perche nata discordia fra loro, non solo lasciarono la cura Re de Fran di seguitar i nimici, ma diedero piu tosto a quelli commodità di po- cesi uittotergli opprimere, & se uno di loro non fosse stato dalla città riuocato, mani, cosenza dubbio era la cosa per passar di peggior forma, er Pandolfo che me perdessapena che un'huomo in alcuni casi nale assai pin che mille, commise a se la uittociascuno de i Capitani che cura hauessero de suoi soldati particolarmente, & ridottigli in le debite schiere, e in modo come se hauessero a far. Subito il fatto d'arme, si raccordò che Iddio conduçendo Gedeon contra

Stratagema per conomi uili de i foldati.

Popeo, colinquenti.

a fin che non si gloriassero della uittoria promessa nel lor gran numero, commesse che si dicesse a tutti, che quelli che temeuano andar alla battaglia, douessero andar a casa sua, donde che ne partirono uentimila, & Pandolfo uolendo ualersi di questa regola di cosi gran maestro di guerra per conoscer i uili da gli animosi, sece publicar un bando di questo tenoscer gli ani re, che se ui fosse soldato che non hauesse animo di combattere, o desiderasse tornar a casa sua, douesse subito uscir dalle schiere, & farsi sernire acciò se gli potesse dar ordine d'accompagnargli secondo il loro desiderio . noleua nondimeno Pandolfo con questo bando unire i seditiosi » col mezzo de buoni, perche quando fossero stati pochi, uoleua con l'a-Stutia di Gneo Pompeo, il qual temendo di tumulto nel dimandar quelli che ammazzarono il Senato di Milano, dimandò tutti i suoi in unime gastigò versale, acciò che senza paura venissero anchora i delinquenti per pualcuni de- nirgli come fece, cosi anchor lui castigargli, & ciò hauendo udito quel li che uoleuano esser dimandati soldati sterono saldi, & molti che di con trario parere si ritrouauano, secero anch'egli il medesimo. Ma quelli a cui tutte l'armarie dell'Arsenale di Venetia, non hauriano leuata la paura, temendo di uenir alle mani, & non sapendo il segreto, non poterono nascondere il suo pensiero, perche chi non sa, non può coprire il suo consiglio per tanto tutti si ritirarono da parte, per il che egli uide che quasi il terzo dell'esercito era per lasciarlo imbrattato, & fatta questa proua, medendo Pandolfo che allhora non era tempo di castigo, mo che piu tosto si douesse adoperare l'arte d'indur questi soldati al combattere, & temendo in questo mentre che di ciò i nimici fossero ragguaglia ti, & che perciò non solo quelli che s'erano tirati da parte, ma il resto del campo fosse al fine debellato, non uolse tollerare che per questi licentiati fossero rouinati gli altri anchora, anzi subito ordinò a questi, molti capi buoni, & gli diuise in piu schiere sotto pretesto di fargli accompagnare, & perche come sapete quanto piu un'huomo è sollecitato da negotij, tanto piu in lui se gli aggiugne sapienza, gli sece armare di corsaletti per la maggior parte con i petti soli, assai bene accomodati con due coreggie coperte di lame picciole di ferro, che dalla parte di drieto s'incrociauano, & in tal modo acconci, gli fece marciar innanzi, & da quella parte Pandolfo gli condusse, fece co i nimici, attaccar la scaramuccia, accompagnandogli per conseruare altre miglior genti di mano inmano. Questo solamente sece Pandolso perche quelle genti inetce, o con uitteria, o perdita loro, sbarattassero, o disordinassero l'esercite

cito nimico, per il che potesse poi con le genti bene conseguire la uittoria, o uero che essi mancando di suo debito, smorbassero l'esercito suo d'ammotinamenti, & di piu, che desiderosi anch'eglino di suggire la mor te, non solo fossero bastioni al resto, & al neruo delle genti sue, ma ne anche hauessero ardire di uoltare le spalle al nimico, anzi di quella battagliariuscir gloriosi. Ma la sortuna che alle spesse mutationi de gli huomini, si muta anch'ella, fece in questi mirabili effetti, perche hauendogli fatto calare a meza costa d'un certo colle, doue una parte de nimici paurosi di quel che seguì, si erano gia mossi in punto, tutto l'esercito nimico a prima giunta ui si oppose, & facendo Pandolfo un'altra parte de i suoi soldati costeggiar dall'altra faccia della collina, gli fece far una gir auolta, & gli colse tutti in mezo, Pandolfo esortò questisoldati armati de i petti, al diportarsi bene, & gli sece chiari che in questa fattione non uoleua usar l'animo d'altri soldati, saluo che de lor modesimi, puote tanto questa considenza, che Pandolso dimostrò con eßi, che si come il ragionar di Cesare che disse non uoler usar contra Ariouisto, se non l'opera della decima legione, rinforzò quasi per uergogna l'animo di tutte l'altre legioni, di far piu che la decima predetta alla battaglia , così anchor queste parole fecero inquesti di Pandolso tan to animo, che ogn'hora gli parue un giorno di prouarsi con i nimici, per il che non gli parendo far piu indugio, diede il segno della battaglia, in la quale i nimici ui restarono inferiori, & gli diede tal stretta, che hebbero da fare assai, a potersi alcun di loro saluare, pur doppò gran perdita sua, il resto se gli tolse da gli occhi con tanto strepito & confusione, che ciascuno cercaua esser il primo hauer faculta di ritirarsi, & non u'era fra loro ordine, ne ubedienza alcuna, donde che questa piu tosto si poteua dimandar fuga, che ritirata, & Pandolfo per una improuisa pioggia che soprauenne con tanta oscurità d'aere, che non si uide mai maggiore, non gli puote seguire, per non cadere in qualche disgratia, ma non passarono due giorni, ch'egli su fatto certo, che quel le compagnie s'erano disciolte, Ma bell'impresa su ueder quelle genti di Pandolfo c'haueuano disegnato partirsi, le quali prima temendo, uedendosi poi prospera la sortuna, uergognatosi del commesso fallo, secero a gara l'un dell'altro ogni sforzo di mostrarsi ualorosi innanzi gli occhi di Pandolfo, dicendo, che egli è meglio esser pouero con honore, che ricco dishonorato, perciò Pandolfo non si curò dargli alcun altro castigo come meritauano, perche merita anchora perdono colui, che da principio temendo, poi ualorosamente combatte, come fece Sylla sotto Dell'imprese Militari.

Pyreo loco forte del porto d'Athene, quando essendosi impauriti i suoi al contrasto de i soldati d'Archelao Capitano di Mitridate, cominciarono a fuggire, ma ritenuti dalla uergogna, radoppiarono le forze sue al combattere, & furono uittoriosi, per il che finita la battaglia tutti quelli che surono infamati di uiltà, perche poi s'erano portati strenuamente libero dalla pena. Parue adunque tempo a Pandolfo allhora lasciar le pene, & di tentar la fortuna s'egli potena dar soccorso ad una cittadella del suo Signore, che gia per molti mesi era strettamente assediata, & riuoltandosi con tutto quest'esercito al suo soccorso, la ritrouò non meno con buone trincere, argini forti, & foßi circondata da tutte le parti dell'esercito nimico, che sosse stata circondata Arcomene cit tà della Grecia dal medesimo Sylla, quando essendoui accampato sotto, intendendo che ueniua Archelao suo auersario con sforzo grande, fortificò gli alloggiamenti con foßi & argini da ogni parte della città, dal che nacquero due buoni effetti, l'uno che s'assicurò con le genti da ogni accidente subitano, l'altro che uinse la città, di maniera che ogni soccorso gli era molto difficile, però con queste ragioni parue a Pandolfo difficile a soccorrerla di nettonaglia senza gran pericolo. La onde, hauendo i nimici un castello non molto discosto, presidiato, penso Pandolfo sosse bene tentar la fortuna, & di dargli un'assalto, con presuposito, che non hauendo quelli del castello aiuto da altra parte, che da i forti della città, douessero i nimici oltra il pericolo nel soccorrerlo, cader in una di queste due, ouero lasciar perder il castello senza soccorso, ouero soccor rendolo denudassero i forti di maniera, che con facilità potessero essere occupati, non potendo quelle genti suplire in tanti luoghi, pur essendo Pandolfo condotto con quelle genti, gli parue ispediente mostrar di non esser uenuto in uano. La città era da un profondo fiumicello in due parti diuisa, sopra il quale, dall'una & l'altra ripa si guardaua un ponte con diligente guardie in beneficio de i Cittadini, per soccorso de l'uno & l'altro forte, però il fiume non potena cosi facilmente alla città esser leuato per l'altezza delle ripe, anzi era in arbitrio de i Cittadini con serraglie di legnami poste nel fiume i quali usauano nel mezo della città, secondo l'uso d'alcuni großi riui farlo gagliardo, & debole d'acque, secondo che gli ueniua commodo, adunque Pandolfo si accestò da una parte, & incominciò a riconoscere i forti de i nimici, i quali essendo gia posti in'ar me, stauano aspettando quello che dal canto suo douesse seguire, & ciascuno in parte, & si fecero dal uespro in sin alla notte scaramuccie di non poco ualore, & sopragiunta la notte, ued endo Pandolfo che il uoler condur

condur farine, uino, acceto, oglio, carne, bestiami, & simili uettouaglie, & munitioni nella citta, era un dar del capo nel muro, pensò almeno di soccorrerla d'alcune uettouaglie con utile de suoi, conoscendo non esser cosa piu honoreuole ne piu bella che conservare la città, & la patria ad un suo Signore in tutte quelle maniere che si puo, perche tutte le conditioni della guerra debbono esfer tali, che tutto quello che gio- assediata. ua ad uno, debba nocer all'altro, perche ogni dritto ha il suo riverso, deue libe-& hauendo Pandolfo dato auiso nella città per una spia, di quanto in rar in tutti tendeua fare, la quale nel tempo delle scaramuccie Pandolfo, ui mandò, quei modi furono segretamente da Cittadini la sera serrate le porte del fiume, & cresciuta l'acqua, Pandolfo fece gettare circa le quattro hore di notte, piu di mille sacchi di castagne secche, con la guscia, & sacchi cento di noci, quali secondo il corso dell'acque quando furono aperte le porte del fiume scorsero di lungo camino presto presto nella città, nella qual preparate le reti di diucrse sorti, pochi ue ne furono che non fossero presi da soldati che furono eletti a questa impresa: ui mandò anchora la notte seguente cosi a sorte una quantità d'otri, non in tutto ripieni, ma d'un stratagema terzo d'olio o di aceto per ciascuna, & poi ben gonsiate, dalle quali di soccorparte andurono a saluamento, & parte declinando l'acqua, restarono rer una citnel secco del fiume, del che accortisi i nimici, secero prouedimento, per d'un sum il che Pandolfo pensò non tenere piu questa nia, & così deliberò partirsi per l'impresa del castello come ho detto, prouedendo che in caso d'una stretta potesse far ritenere i nimici, & lasciò doppò la retroguardia alcuni caualli, & archibugieri framezzati per scorta, del modo che fecero i Francesi nel soccorso d'Alesia in Borgogna, quando uenuti con großißimo esercito, ordinando le battaglie posero i suoi caualli da una Parte innanzi a tutti framezzando a i lor caualli alcuni balestrieri, & soldati armati alla leggiera, acciò se i lor caualli fossero rinculati, corressero in aiuto loro, & non essendo anchor dilungato per spatio di tre miglia, surono alle spalle de i soldati di Pandolso gran numero di quelle genti che lasciò ne i sorti inimici, & seguendogli con grande impeto nacque ne i soldati gran terrore . Ma Pandolfo hauendo intesa la cosa, corse alle retroguardie, & riprendendogli disse. Se per poca luce d'una stella temete, come potrete non temere uedendo lo splendore del sole? non sapete uoi che se ben uscissero tutti questi nostri auuersary da iforti, che non sariano basteuoli, se ben quasi legati uincerui, & se per eiò un picciol luogo non puo hauere gran numero di gente, perche adunque temete contutto l'esercito? & sentita da' soldati questa gran ri-

prensione con poche parole, mostrarono il uiso a chi li seguiua, il che

ueduto da nimici non seguirono piu oltra, ma solo con una parte picciga nano le retroguardie. Accadde per sorte che un Capitano di quelli di Pandolfo haueua duoi cani di questi mastini di Corsica, che teneua per guardia delle tende, & de suoi caualli, i quali erano di questa natura, che quando a caso si slegaua un canallo, questi lo riteneuano di modo, che mai si poteua perdere cauallo alcuno, & mentre che cosi l'una, & l'altra parte era ferma per quello che doueua seguire, era per caso mon tato un ragazzo che conduceua un cauallo d'esso Capitano assai fastidioso per far suo seruitio a pie d'un'albero, & non scordato del costume del cauallo, Pandolfo gli fece cauar la briglia per un soldato, per il che uedendosi il cauallo sciolto, cominciò con calci & galoppi far cose assai, sempre fuggendo uerso doue gli parue hauer minor contrasto, & cosi nel le compagnie uer o i nimici. Seguirono i cani, secondo il solito il lor cauallo, & lo cacciarono nelle schiere de nimici, & scorrendo per quelle genti, bor di qua, bor di la, con gran numero di ferite che gli furono date le posero in gran disordine, per il che nata occasione a Pandolso di potergli dar una stretta, gli spinse la retroguardia addosso, & per non esser riputato di poco giuditio, non nolse nel preparamento di questa battaglia, condur tutti i soldati a un tratto, per non cadere nel pericolo di Canidio Capitano di Marc' Antonio nella guerra Partica et de suoi Canidio ca compagni, quando che mandato in aiuto di Flauio Francese buomo accorto, & esperto nella guerra, essendo giunto nel fatto disegnato, si come douena hor una parte de suoi soldati cacciar nella pugna, & hor per ri frescamento mandarne un'altra, & così una parte doppò l'altra, gli trouò, per mandò tutti in un tratto, onde bisognando poi riuoltare gli troppo speßi uoler seruir soldati nelle schiere sue, non puote. & poco ui manco che non fossero uinti, perche il disponer bene le cose alla battaglia tutto passa bene, & la salute della battaglia consistene i buoni ordini anzi Pandolfo di ma no in mano, rinforzando le genti, cosi ben gli successe l'impresa, che molti e molti de nimici gia disordinati ui restarono, & li altri surono constret ti con gran disauantaggio ritirarsi. Pandolso con gran fretta si mosse a se guitargli, mentre che così gli uide in terrore & fuga, perche non potessero piu ritornare ne i forti, ma non si subita puote esser la fretta sua, che costoro non entrassero ne i sorti suoi molto mal trattati, per il che se guirono poi molte commodità alla città, allbora quando Pandolfo per Soccorso ui andò d'altra maniera , ma fra tanto Pandolfo seguendo l'or-. dine suo, andò al castello, il qual non hauendo soccorso da suoi, s'arrese ma.

pitano di Marcantonio, in che pericolo fi si di tutto l'esercito a un tratto.

ma l'intento di Pandolfo fu di fare, come fece Publio Scipione, il qual hauendo inteso la difficultà d'espugnar Deluino molto ben guardato, & diseso da soldati, cominciò a dar l'assalto a gli altri luoghi de nimici, il che uedendo quelli di Deluino, soccorsero quei luoghi di maniera, che essendo denudato Deluino de soldati, riuoltatosi Scipione lo prese, & così che nel riuoltarsi che gli facesse al castello, partendosi i soldati del forte della città per il soccorso d'essi, gli dessero agio di liberare la città, con la presa di quei forti: ma non gliriuscì per ciò se ne stette con la presa del castello, col qual poi liberò la città.

## ERRORE.



\*ERROR di questi su , che quei soldati paurosi di uenir alle ma ni , pensando partirsi dal campo si trouarono nel tempo del combattere alla fronte contra i nimici , & uedendosi constituiti in mag gior pericolo, col uoltar le spalle che col combattere, hauendo l'arme che haueuano, su questo errore salute ad essi , & a tutto il resto delle genti di Pandolfo. Error su anche quello de gli assediatori della città, i quali sapendo che per il siume si potenza dar uettoria-

glie a i nimici, non considerarono mai ciò poter auuenire, & senza riparo tenendolo, lasciarono soccorrere l'assediata città dal corso naturale del fiume. Ma mag
gior error su il suo, che uedendosi cacciar un sbaraglio d'un cauallo, &
cani che senza consideratione alla lor uolta correuano, surono si
mal accorti che non prouidero al non lasciargli entrare fra
le schiere, & metterui disordine dell'ordinanze.

Però diceua Alessandro Lacedemonio. Vbi
quod uellet non assequetur Leonis exuuium, ibi Vulpinum applicandum

esse vium, ibi Vulpinum applicandu
esse. Come uolesse infe
rire che doue man
ca la forza,
doueria
supplire l'astutia.

Detto di Alessandro Lacedomo

IL FINE DELLA DVODECIMA IMPRESA.



## IMPRESA TERZA DECIMA.

LA VIGILANZA IN VNO ESERCITO QVANto sia gioueuole.



PARTIES

### SOMMARIO.

N Q V E S T A decimaterza impresa c'insegna fra Paltre l'Autore, che l'efser uivilante conserva la vita, la robba, & l'honore di tutti, & da i ninici al tempo di guerra, con un stratagema d'ingannare il nimico col meZo d'un suo pouero cortegiano, a chi son fatte larghe promesse, & che il fidarsi d'un adulatore non fu mai troppo lodato, con l'essempio di Crasso, atteso che assai piu nuo ce appresso un Capitano che cento nimici armati, perche anche la simulatione corrompe ogni grand'animo, con un stratagema di spogliar una città di gente, sotto pretesto d'imprese per darle in mano de i nimici, come indifese, & ci auertisce che si accare Za il traditore, & si loda il tradimento, ma ispedito il trattato ciascuno sta lontano dal comertio nel tradimento, con l'essem pio d'Annibale, & che i danari sono il neruo della guerra, & come non è utile deliberatione quel la che si piglia con manifesto pericolo, & che pochi soldati sono sicuri in luogo grande . c'insegna anchora che quello che gouerna, è bisogno che sia sottoposto a paura, inuidie, o od u, o finalmente a tutti i mali, con un stratagema di scoprir un trattato fatto in una città col far all are ponti, & star a uedere quando s'e ce della città, con prouedimento done si dubita di nouità la notte nella città da i nimici , & con una provisione di soccorrersi l'uno con l'altro nel pericolo, con l'essempio di Ioab Capitano del Re Danid con Abisai suo fratello, contra il Re della Soria 😝 altri , To come ne i pericoli comuni le inimicitie non si considerano, & la paura mostra a i timorosi una A cosa per un'altra, con l'essempio de i soldati di Lutio Sulpitio Gallo, & dell'esercito d'Agatocle, & come i gridi alla uittoria rinfor Zano gli animi & le for Ze a i soldati che gli aspirano . ci auertisce anchora, che di raro i Principi sentano la uerità, & che niuna cosa da maggior terrore all'inimici che l'esser assaltato fuor d'ogni pensiero, con un stratagema di prendere un luogo forte, col mettergli paura da un canto, & dall'altro dargli l'affalto, & che i danari, & le promesse inducono l'huomo a far gran cose, con un stratagema di pigliar un luogo forte, con fargli condur prigioni dentro che prendano l'arme, & che da ogni tempo si deue hauer buona cura de gli priguni, con l'essempio de gli Aduatici contra Cesare, & con un detto d'Annibale quando il uincitore resta uinto in un medesimo punto, & con molte altre cose curiose, & morali, &

con sentenZe, & altre cose militari degne di essere uedute.



On grand'arte, & con i maggiori study che si pos sino raccontare, sollecitauano i nimici ogni giorno, leuare a Pandolfo Delfino una città di confini, nella quale egli su eletto gouernatore per cagione de i pericoli in che si ritrouaua, & passauano pochi mesi che non si scopressero hor d'un modo, hor d'un'altro trattati, & stratagemi contra di lui,

ma tanto teneua in ciò sollecitato da piu bande, & per diuerse maniere, che se non con gran difficultà poteua succedere alcuna cosa di prositto a gli insidiatori, anzi in ogni impresa che contra di lui pigliauano i cattiui, gli lasciauano del pelo. trauagliatosi adunque i maleuoli in darno come dico, in diversi tempi, & doppo tanti assagi fatti di Pandolfo, pen sarono con l'arme del suo Signore, non solo farselo prigione, ma leuarli anche la città, col mezo dun Capitano adulatore, nodrito in corte di questo signore, che quasi di continuo ui dimoraua, & perche costui era accorto cortegiano, & bello parlatore, & di preclaro ingegno, s'inter teneua di maniera, che se non era amato, non era manco odiato, ma essendo in pouertà ridotto, la qual altro non essendo che mancamento del- Pouetra le cose necessarie, non poco era bisognoso, & da costui ottennero i nimici che cosa sia con larghe promesse secondo il solito d'alcuni Principi, che questo Capitano finse col signore hauer trattato in un castello sorte delli auuersary, non molto da questa città distante, il qual diceua essergli promesso dar in mano, & che presto presto uoleua far felice il Signore con que-H'impresa, & di maniera simulò questa cosa bene, che se la fece assai piu credere dal Signore, che non faceua Gaio Mario a i soldati quando faceua che una Maga di Scythia sapeua tutti i fini che doueuano hauere sutte le battaglie, et che no faceua Sertorio della bianca et domestica Cer na in Lusitania, & per tenere o trattar la cosa con piu sicurezza, propose al Signore che uolesse scriuere a Pandolfo, che ad ogni sua richiesta gli douesse dare cinquecento soldati de' suoi per quest'impresa. O quanto saria bene a un Principe auuertire a simili, & si come non si deue lodar un'huomo, se per piu uolte ragionar non si sente, assai meno adoperare si deue ne i fatti di rilieuo, se prima non si uede, & se prima non si couosce ne i suoi maneggi, d'onde che tanto ben seppe adulare costui il Signore, & componere bene questo ragionamento, & dipinger quest'impresa al Signore, che fattosi affettionato di lui, gli cauò questa lettera di mano per condurlo a strano partito, perciò il sidarsi d'un simulatore ringannatore, che sotto specie di bene desidera, & propone il male. Q' in

non fu mai troppo lodato. Vedi doue fu ridotto Crasso quando essendo stato persuaso da Abaro cosidente de Parthi, & che singendo l'amico con Crasso per lui, gli diede con artificiosa eloquenza ad intendere, che non caminasse der su mor contra l'oppenione di Artabasso Re dell'Armen a amico suo, a canto il to da Parti, fiume Eufrate, per il quale si poteua condur uettouaglia per lo esercito, & ottenne molt'altri servity, & lo conduste a mezo una pianura sterile senz'acqua, & doue non gli era pur un sol albore, ne un rio, ne un solo monte, ne alcun fine del camino si dimostraua, ma paese solamente con infinito deserto, doue credendo ad Abaro su uinto, & morto da Parthi uituperosamente, che Dio ne guardi ogn'uno da questi tali, perche l'adulatione assai piu nuoce appresso un principe, & un gran Capitano, che c ento nimici armati, & niuna forza dell'animo humano è si grande che non si posi corrompere o debilitare dalle simulationi & blanditie della uoluttà delle corti, er non crediate che'l simulatore sia con alcuno fedele, perche non fold non perdona a' suoi padroni, ma ne anche a se stes so, quando che sia cosi pronto a tirarsi il mal contra di lui, che al fine si scuopra, & perche il uitio della simulatione, & del persuadere, & lodar a chi s'insidia, è molto cresciuto, con questa lettera nolena quel Capitano leuar a Pandolfo quei cinquecento soldati, & disarmare la città & fingendo far impresa per il Signore, pensò in tal modo dar adito a nimici a poter pigliar la disarmata città senza, o con poco contrasto, & cosi anche pensarono gli nimici doppò che hauessero presa la città far che il detto Capitano per sua mercede, se n'andasse a casa sua a patir i disagi,che a cortigiani falliti sono riseruati per suoi mali portamtie nella lor uecchiezza, come cosi se intese doppo il negotio, & non saria stato marauiglia, perche s'accarezza bene il traditore, & si lodano i tradimenti da i Principi, ma ispedito il trattato, il comercio di simili si suol tener lontano. l'essempio d'Annibale lo manisesta quando che quei Francesi di Lombardia uenuti in soccorso di Scipione contra Annibale, uedendo sot to Piacenza migliore la speran, a de i Cartaginesi, si ribellarono a Romani, & a tradimento nella mezza notte uccisero gran parte de Romani, che se gli opposero nel partire, & suggirono ad Annibale, dal quale benignamente furono raccolti, & accesogli con la speranza di gran doni gli rimandò nella sua città, acciò che stando lontani da lui, perseuerando ne i tradimenti, & esortando i suoi a entrar in lega con lui lascian do i Romani, stettero di continuo a casa sua, Pandolfo che di quanto si tratta alla corte non intende, stando un giorno al tardi su i pensieri come hauria potuto per l'auuenire difendersi, senza dinari, i quali sono il neruo

Adulatione è molto nociuaai Principi.

neruo della guerra, per pagar i soldati, i quali ogni giorno se ne suggiuano (per bisogno) nei presidy numici, doue erano uolentieri riceuuti, & ben pagati, gli uenne questo Capitano che conduceua il trattato a ritro uarlo su le poste, & credendosi poter diuenir huomo grande per questo fatto, conforme al parer di coliu che dimandando ad un suo amico, come potesse farsi illustrissimo, gli fu risposto, se quello che è illustrissimo ammazzerai , gli presentò la lettera del Signore , dimandando che gli douesse dare quei soldati, che nella lettera si conteneuano, & gli comin ciò a far gran fretta, con le piu colorate girandole, che si potessero udi re gia mai , perche diceua che temeua gli passasse il tempo dell'impresa che teneua per essequire. A questo auiso saltò in un istante a Pandolso un sospetto grande, con un gran dolor nel cuore assai maggiore, considerando il fine della cosa, il qual douria da ualent'huomini sempre piu del principio esser stimato, & da un canto uoleua obedire quello she gli cometteua il Signore, d'altro obedendolo, dubitaua che gli nimici non s'auedessero, che la città restaua disarmata, & perciò uenissero a dargli una mala notte, & sapendo che quella deliberatione che si piglia con manifesto pericolo non è utile , stando Pandolfo cosi sopra di se , gli cade in mente, che questa lettera potesse esser falsa, & ragionando da lontano, & poi d'appresso con questo huomo, & come uoleua cosifare que st impresa, lo uedeua con certo, modo rispondere suggendo il punto, che baueria dato a ciascuno, men che pratico, sospetto grande, pur Pandol fo hauendo fatto dare a i tamburi, & fare il scortinio di tutte le compagnie, & hauendo trouato che il presidio era solamente ridotto in poco numero, non maggiore di nouecento soldati in un luogo grande, hebbe molto maggior sospetto d'un smacco, & che costui non sosse molto considente del Signore, ne suo, & perche è bisogno che colui, che gouerna sia sottoposto a paura, a inuidia, odio, calumic, contentioni, & simulationi, & finalmente a tutti i mali, pensò d'esser per questa uolta inobediente al suo Signore, tenendo per sermo che sosse molto meglio esser ripreso da lui, et da sauj, che per adulatione, et pazzia di costui esser ingannato, & fece bene. A un tratto singendo Pandolfo di uolere seruir l'amico sece alzar i ponti, non lasciando uscir alcuni, perche s'imagino che non essendo uero quello che gli era ricercato, fosse per serui tio del Signore, saria stato facil cosa che nella seguente notte si fosse ueduto qualche nouità, & perche digia Pandolfo haueua disegnato ualersi ne i bisogni d'alcuni soldati de l'istessa città, egli haueuafatto sar la scelta di quelli che si poteua servire, & datogli un capo de suoi assai

doue quando fossero auisati, doueuano conuenirsi, fece tutti auisare per questo conto, & che il resto de gli huomini della città, sece comandar alla guardia delle case loro, & tutti meßi in ordine, & raddoppiate le guardie molto maggiori del solito, & hauendo auisati tutti i capi a far Star uigilanti i suoi soldati, giunse la notte, & cosi mando Pandolfo alcune sentinelle a tutti i capi delle strade suori della città, con questo segno, che sentendo furia di gente scaricassero un archibuso, & poi curassero di saluarsi . Pandolfo dentro della città , diede la cura della metà, doue era piu forte al suo Luogotenente, & il resto della città ritenne per se, perche in uero hebbe sospetto di quello che gli auenne, & disse a lui quel che disse Ioab Capitano generale dell'esercito del Re Dauid ad Abissai suo fratello, quando essendosi apparecchiato di far il fatto d'ar me contra Amon Re di Syria, & hauendo diusfo inse il pericolo della uid che co battaglia, gli propose che in caso che'l Re della Syria uincesse egli anuention fa dasse in suo susidio, & se quelli d'Amon uincessero Abissai, che saria Ioab in aiuto suo, & cosi il simile su fra loro conchiuso. Per tanto se faceuano le guardie con diligenza, ma perche i soldati, & i Cittadini nedeuano farsi queste cose, quasi con tumulto, non sapendo il segreto, auenga che i Cittadini, & soldati non fossero troppo amici, si humiliauano però l'uno con l'altro, come se hauessero tutti in un tempo aspettare il suplitio, & era tanto tremore fra loro di questa nouità, che gli pareua che la luna si diminuisse, & che le stelle fossero oscurate, però Pandolfo che non conobbe l'intrinseco de suoi soldati ne de Cittadini, non puote render sopra ciò la ragione come rese Lutio Sulpitio Gallo della diminutione della luna a suoi soldati, apparecchiati al combattere contra ni mici . ne meno quella ragione delle stelle che rese Agatocle Syracusano al suo esercito nel giorno del fatto d'arme contra Cartaginesi, ma bene parlò a tutti in publico, & gli disse che alcuni pochi soldati de nimici uo leuano, come haueua inteso, asaggiargli, però che se in un caso fossero ue nuti, speraua che tutti si sariano mostrati di maniera che gli hauriano fatti pentiti, donde che stimolati questi della città a maggior difesa, st offersero alla guardia contra nimici, & stando ciascuno in quel pensiero non passarono le cinque hore di notte, che in un tratto si sentir ono arche bugi da due parte, & quasi in un subito appoggiare le scale alle mura da due bande, con gridar uittoria uittoria, per il cui grido reintegrandost le forze loro, come il piu delle uolte suole accadere per la potenza della uittoria, incominciarono piu forte a combattere & ascendere le mura

di tal

Ioab Capi tano di Da cesse col fratello.

di tal sorte che a seruirgli pareuano che sossero dentro della città, doue essendosi dato all'arme, & hauendo gia Pandolfo lasciato il traditore a cafa con bonisima guardia, perche non fuggisse, o pigliasse l'arme per i nimici, & egli aunedutosi di quanto si suol dire, che colui che nel male si compiace, nesso muore, pentito di quanto haueua gia fatto & non raccordeuole della sentenza di Demosthene, il qual disse che al desiderio di Detto di shonesto, gli è sempre compagna la penitenza, si troud inciampato, & Demostehauria fatto nolentieri s'hauesse potuto Pandolfo quello che fecero i Ma ne circa il cedoni con Lucullo, i quali essendo in aiuto di Lucullo, & fuggendo alli desiderio nimici, furono seguitati da molte compagnie di Lucullo per ammazzar- dishonesto gli, ma eglino che uidero che i nimici non curauano compagnia loro, si rifolfero i Macedoni come foldati di Lucullo assaltar quei nimici,a chi ri fuggiuano, & cosi cancellarono parte della sua fellonia, ma Pandolfo che lo tenne ristretto, & guardato molto bene, non lo lasciò uscire, & corse al romore dalla banda sua, & all'altra mandò messi al luogotenente, accioche a quella parte facessero combattere i soldati, & che non si dubitasse di cosa alcuna, & ritrouando gia buona parte de suoi soldati, che erano deputati a quel luoco bauere prejo t'arme. & difendersi alla gagliarda, dimandò i suoi Capitani & soldati per nome, & esortandogli alla difesa di se stessi, & dell'honor suo, & raccordandogli quanto fossero obligati al suo signore, subito gli diede soccorso con uno de i capi di guardia pi u uicino, & con molti altri che alle mura si ridusseto alla difesa, altro tanto si sece dall'altra parte, in tanto che doppò il lungo assalto che durò per spatio di due hore e piu, & rinforzamenti di quelli di fuori per entrare nella città , i soldati di Pandolfo ributtarono i nimici con la testa rotta, & nel ritirarsi hebbero maggior danno dallo impacciamento di lor medesimi, che da quelli di dentro, essendo intrauersate le picche, & l'arme inhastate infra di loro, con tanta calca, che aui luppate tutte le file dell'ordinanze, inuiluppandosi come ciechi essendo di notte, & rouinando l'uno sopra l'altro, alcuni da se medesimi si feriuano nell'arme de suoi, co alcuni quanto piu cercauano di ritirarsi a faluamento, rimaneuano calpestati & infranti da gli urti, & pedate di caualli, & liberatosi Pandolfo da questo assalto, ciascuno riputò questa uittoria esfer stata miracolosa, & esfere stata col braccio d'Iddio, accompagnata, & in uero è duro, difendere quella città, doue Iddio non ha protettione, pur ogni uno concorreua in questo, che quel Capitan, che Paldolfo riteneua con custodia in casa, haueffe maccoinato contra il Signore, & tanto apertamente lo diceuano, che

molti inanimati, uoleuano correre senz'altro ad ammazzarlo, ma Pandolfo che dubitò di disordine si leuò con altre suasioni da questa mala uolontà, & stando tutta notte in arme, essendo uenuto il giorno, aussò per messo sulle poste il Signore di tutto il successo, & rispondendogli subito gli mandò il suo Capitano, il qual non potendo resistere alla uerità, la qual al principio non manifestò al suo Principe, per che ancho di raro alcuni lodano la uerità, confesso il negotio a pieno, & riceuè le debite pene, & di qui si conobbe si come i preclari ingegni gran uirtù, cost anche gran uitio, sogliono partorire. Pandolfo poi hauendo riceuuti danari per pagare i soldati, & rimetter le compagnie, fece scortinio de i piu proßimi, & nociui presidi de i nimici, de i quali uno essendo a pie d'un fiume, teneua un ponte di continuo in quello, & perciò pensò di far impresa contra quel luogo d'improuiso, perche niuna cosa da maggior terrore a i nimici, che l'essere assaltato fuor d'ogni penfiero, et oppenione, et scrisse al Signor che a un giorno certo douesse man dare cinquecento caualli alla nolta del ponte per romperlo, perche corredo i nimici alla difesa sua, egli in quell'hora si saria ritrouato d'improui so dalle parte di qua dal finme imboscato con due mila fanti, & in un me desimo tempo che i caualli fossero sorti al ponte, egli alla terra hauria dato l'assalto, il Signore cio intendendo riscrisse al Caualiero che tutto faria, ma che ben douesse auertire che si tenesse secreto il fatto, perche i nimici non se n'auedessero, raccordandogli che molto ben sapeua, che Silentio fa chi si guarda dal parlare, sugge di gran mali, & che ciascuno che con la lingua inconsideratamente transcorre, ne patisce assai, & uenuto il tempo, lasciata la citta fornita, & chiamati alcuni soldati de gli altri presidy del Signore, tanto secc Pandolso che hauendo uniti dumila fanti andò d'improuiso alla disegnata impresa, & uenuta l'hora, giunsero i caualli al ponte, & datisi all'arme per le guardie, corsero buon numero de i soldati del presidio alla difesa del ponte, & Pandolfo uscito in un subito dall'imboscate se n'andò alle mura, & apoggiate le scale, sece dar un grosso assalto alla terra, ma la sorte portò che la sera auanti passan dout soldati da un luogo all'altro de nimici, due compagnie di loro s'erano riposate quella notte in quel luogo, & lo difesero in questo punto, perche essendosi uniti con quelli del presidio, surono bastanti poi, in l'uno & l'altro bi ogno, & lo fecero ritirare dalle mura, di modo che Pan dolfo beffato da nimici, gli cantarono adietro una canzone, la cui sostan za era, che non fu mai laudabile, che colui che batte alla porta aliena; entri

schifar di molti mali. entri prima in casa, che uoglia il padrone, & gli su sorza partirsi con le trombe ne i sacchi, & gloriandosi i nimici d'hauergli dato il contracambio, mal contento d'indi si parti. Hora potete considerare di che animo si trouò Pandolfo , il qual deliberò però leuarsi ad ogni modo quel presidio da gli occhi, & perche i nimici stipendiauano alcuni uenturieri montagnari, i quali molte uolte discendendo faceuano di gran mali, & sapendo tutti i passi del paese, non poteuano di cosi poco spatio sbandarsi,i soldati di Pandolfo che da loro erano presi, & condotti a i nimici nel detto luogo, a tal che crescendo un lor capo in credito, era fatto per la uittoria che s'haueua acquistata in questi maneggi, quasi altretanto padrone del detto luogo presidiato, come il proprio Capitano & gouernatore, Pandolfo desideroso farselo amico, & conoscendo la natura di simili esser solita sempre di tentar cose nuove, fece tanto con mezani & promesse, ch'egli hebbe commodità di ragionare con costui, & doppo lunghi discorsi, & molte parole che gli sece, non si parti da lui, che l'assoldò col Signor suo secretamente, & contante offerte & promesse, che con la decima parte si saria comprata la meta del mondo, & hauen dogli anchor donato cinquecento scudi, gli parue in queste prime hauer satto assai, che questo montagnaro non uolesse hauer termine a pensare a casi suoi , per tanto dirci che quando si puo sodisfar all'amico , o Signor suo in continente, non gli è da dare indugio, & di ciò datone auiso al Signore, & riceuutane la risposta, Pandolfo concertò con questo capo de montagnari, che si facesse una scaramuccia fra di loro, & suoi solda ti il terzo giorno, in la quale queste genti restassero uincitori de i solda ti di Pandolfo, & spogliatogli dell'arme gli conducessero prigioni disarmati nel presidio de nimici , secondo il solito , &che la notte dando Pan dolfo l'assalto con scale alle mura prendessero l'arme, & con loro insieme correndo all'aiuto di Pandolfo , ammazzassero le guardie delle porte, & ogn'altro che all'entrata nolesse ostare, & cosi hauendo ordinato fra loro come di sopra, Pandolfo sece in tempo un'imboscata de i suoi Soldati, come su ordinato, de i quali ne sece certi solamente tre dell'essetto che doueua seguire, i montagnari secondo il concetto che haueua il loro Capitano nella mente, si trouarono in grosso, & aspettarono l'imboscata, & perche erano in grosso numero, surono doppo un debole contrasto quasi tutti gli soldati di Pandolso presi da costoro, anchora che sos sero piu di cento, & spogliati d'arme, gli condussero prigioni nel detto presidio, nel qual entrando questo Capitano di uenturieri quasi trionfan do al solito con i suoi, non gli su detto nell'entrare pur una parola, sal-

no che quando fu entrato s'appresentò al Gouernatore, il quale parendogli esfersi fatta bell'impresa, licentiò i prigioni a buona guerra all'arbitrio de' uenturieri, & condotti tutti in una gran casa doue questo Capitano soleua alloggiare, quiui si restarono per quella sera. O quanto su mal configliato il gouernatore non tenere sotto buona guardia quei prigioni come far si doueua, & non lasciargli insieme con la città, sotto fede d'instabil gente, perche s'hauesse pur hauuto tanta consideratione, che cento huomini gli sariano potuto esfere cento nimici, hauria in uerità considerato meglio in questo fatto, & hauria impedita la ribellione de uenturieri, & il resto che segui poi, & per non hauer buona cura de prigioni gli adulatori popoli Francesi, ingannarono Cesare, quando essendo stati rotti da lui, & tornati nel lor paese, si ridussero in una città fortisma, la qual poi essendo circundata dall'esercito di Cesare, al fine, con pattis' arresero a lui, & leuatogli quell'arme che palesemente i uncitori videro nella città, Cesare nel far della sera comandolli subito che si serrassero le porte, & che i soldati uscissero tutti della città, a fin che non si facesse quella notte dispiacer a quelli di dentro, ma eglino per quanto si seppe poi, haueuano fatto consiglio fra loro, & haueuano determinato, & fermato d'accordo essendo senza guardia d'assal tar l'esercito di Cesare, & cosi secondo il lor consiglio uscirono doppo la mezza notte nella terza sentinella con gran furia tutti in battaglia, & combatterono gagliardamente & con tanta prontezza, & ualore, come si converrebbe ad ogni consumato soldato nell'estrema speranza di Saluarfi, & auenga che di loro gli ne morissero quattro mila, nientedimeno diedero gran danno a i Romani, il che non saria seguito se Cesare accortamente gli hauesse guardati. Pandolfo che sapeua quanto gli era bisognofare, siritrouò al luogo doppo la mezza notte con mille fanti, & con le scale, con le quali s'incominciò con grand'ardire ascender le mura, alle quali correndo armati i nimici per la difesa loro, presero an che l'arme in mano quei prigioni col Capitano de i uenturieri, & suoi seguaci insieme, & non credendosi i nimici hauer in casa l'inimico loro, anzi stimando che ciascuno sosse per disendere il luogo, non si guardando da questo insulto, furono buona parte di loro in un subito morti, & leuata la difesa daquella parte, tutti quelli di Pandolfo ascesero le mura, & prese & aperte le porte, tutto il resto entrò, & non possendone fuggire pur un solo, tutti surono presi & morti, & il gouernato re essendo fatto prigione, consigliò un se stesso, ma tardi, esser molto pe ricoloso il tener dentro una medesima stalla, il Lione & le peccore, & pian& piangendo la fua fuentura diceua hauer fatto cambio difuguale, di padrone esser fatto servidore, & di questo modo verificandos in questi di Pandolfo il detto del Petrarca, quando disse che del suo vincitor si gloria il vinto, la terra col resto, restò vinta con la vittoria del Caualiero Pandolfo.

## ERRORE.

ERROR di questi su, che sapendo il Capitano cortigiano che di mille trattati un solo con dissicultà ne puo succedere, s'imbarbagliò tanto nelle promesse de nimici, che senza considerare piu oltra, s'acquistò la morte con poco honore de nimici che ui restarono con la testa rotta, hauendo prima maggior errore satto il Signore di Pandolso, che gli diede la facultà di sar i tradimenti, non si raccordando che mai non puo esser souerchia la gelosia de s

tradimenti nella guerra, doue di facile nascono discordie, & consussioni, per le quali molte uolte rouinal'impresa. Error su anche di Pandolso predetto, perche credendosi col trauagliare del ponte; prendere il presidio, aperse gli occhi a i nimici,

accompagnati dalla sorte, perche gli aggiunse la sera genu a tener meglior guardia, donde che tornò con le bandiere nel sacco. Ma
maggior error su quello che seguì del gouernatore del preddio nimico, che uedendosi gran numero di gente
aimiche in casa, s'assicurò fidarsi piu di uenturieri montagnari & de i prigioni, che
di se stesso, & di uincitore si sece col resto a i uinti pri-

gioniero, per il che Annibale

Cartaginese, il qual in un medesimo punto uin se, & su uinto, nella guerra contra Minutio, & Fabio Romani ben disse.

Eo prelio a se uicium Minutium, se autem a Fabio suisse su-peratum. Cioè, ch'egli hauea uin to Minutio, ma era state to uinto da Fabio.

Detto di Annibale Cartaginefe.

IL FINE DELLA DECIMA TERZA IMPRESA.



256 DELL'IMPRESE MILITARI.

# IMPRESA QVARTADECIMA.

CHE SI DEVE HAVER GRAN, CONSIDERAtione nel combattere.



#### SOMMARIO.



Principe far guerra per altri Capitani esperti, che per se medesimo, con un stratagema & prouissone che i riserrati in un castello o Città non possino molestare i sold ati di suori, con bell'ordine di Sentinelle, & guardie, con un stratagema prima che si attacchi la battaglia di nassondere soldati , i quali mentre che si combatte eschino in aiuto de suoi , con l'essempio di Licinio Crasso contra Francest, & che non meno appartenga ad un Capitano uincere con pru den a che con l'arme, atteso che la prudenZa, & l'arme insieme accompagnate da ogni tempo l'una con l'altra siorisce, con un stratagema di serrar suori, & di non lasciare ritener in un castello i nimici gia usciti, con l'essempio di Archelao. Ci amonisce anche, che non mai si deue dar luogo alla contraria fortuna s ne meno insuperbirsi in la prosperità che non si stima il nimico suo, con l'essempio de i Parti; auisandoci a douer dubitar d'ogni cosa nelle guerre, & andar ritenuto maggiormente quando s e sulla uittoria, & come si debba porre il maggior contrasto da quella parte, doue i nimici sono s piu forti, con l'essempio di Parmeno Thebano, con un stratagema di uincer il nimico con poco numero, fingendo un gran numero, & di fuggire, & che'l caminar de i foldati alla sfilata in una strada pericolosa e un cattiuo consiolio, & c'insegna anchora come si debba inuestire in una battaglia uinta da quelle parti , doue si mostra piu forteZza , con l'essențio di Cesare , & che ogni indugio ne gli auantaggi è nocino con un detto di Cesare sopra la prestezza delle cose s & con molte altre cose curiose & morali, & sentenze & altre cose militari degne di esser uedute.

Sicurezza fouerchia è molto nocua.



L troppo assicurarsi se ben gioua, & diletta molte uolte per un poco, nuoce poi tanto in una sol uolta, che chiunque far uolesse paragone dal fasti dio che segue in quella uolta sola, alle dilettationi passate, contrapesaria assai piu una percossa buona, che mille pizzigamenti, perche per essempio una mosca che dia cento punture ad uno, quando

gli ne uien dato a lei una botta sola gli lascia la uita. Voi uedete, che'l ladro per una o due rubbarie che gli succedono bene, s'assicura a l'altra

l'altra, & al fin fatto prigione uien impiccato. Però dico che quando un Capitano ha ottenuto alcuna uittoria, che deue andar piu ritenuto nel le seguenti fattioni che nelle prime, perche sempre che uno sia stato uinto da altri,ogni uolta che ottenga poi una uittoria, racquista tutto'l cre dito perduto, & per contrario uno che habbia sempre uinto, & che al sine perde una giornata in termine che si possi attribuir la cagione della perdita a lui, perde tutto l credito, & se ben i uirtuosi conoscono una sfortunata fattione non douere cancellar tante buone o saggie vittorie, nientedimeno eglino essendo pochi, sono uinti da i piu nel mal dire. Però noglio inferire che bisogna andar auertito a fin che non gli internenghi quel che si disse d'Ascanio Milone in quell'impresa di Pandolfo Delfino, il qual trouandosi all'assedio d'un Castel forte, nel quale Ascanio era Capitano, fu Pandolfo da quelli del castello, di notte uscendo alla sprouista molte nolte tranagliato conmolti de suoi soldati, & ancor che di poco spatio lontane l'una da l'altra gli ponesse le sentinelle su i fossi & su le porte del castello, nondimeno Ascanio ogni uolta mandaua genti fuori, & ammazzando le prime, & seconde sentinelle prima che s'auuedessero de l'uscita, mai si puote esser così pronto col soccorso a i bisogni per rippararfi, che molte uolte non fosse assaltato il campo, & offeso mala mente, con sano però & buon ritorno de i nimici, i quali ouero ammazzauano chi resisteua, ouero saccheggiauano tutte quelle cose le quali per il tranaglio della notte, & per la fretta erano state lasciate da i suggitiui, & di ciò insuperbito Ascanio prese a tener poco conto di Pandolfo, il quale ciò conoscendo gli parena un grand'affronto questo, che il suo luogotenente, mastro di campo, & sergente maggiore, & altri ufficiali in uero esperti, & ammoniti da lui del modo, non sapessero ripparare a questo disordine, ouero uscendo fargli pentire senza che Pandolso in persona gli ponesse la mano, & di qui prese a conoscere, non esser sempre uero ciò che gia haueua inteso dire, che celi è molto meglio Meglio è far guerra per altri Capitani esperti, che per se medesimo, perche non sar guerra uedeua alcuno che in ciò curasse la provisione. per tanto Pandolfo volse per altriche prendere questo carico da se solo, perche si suol dire che chi unole uada, & uenuta l'hora debita che soleuano i nimici uscire, egli pose le sentinelle secondo i primi ordini gia conosciuti a i nimici, & prese special cura tutta la notte di questo fatto, donde che aspettando che si sentisse strepito dell'uscita d'Ascanio , non mai cosa alcuna ne strepito si sen tì nel castello sin auanti il giorno circa le tre hore, perche a quell'hora secero preparamento di uscire. Subito Pandolso che non potena hauer Dell'Imprese Militari.

fi con le ni miche schi ere.

costoro, saluo che con astutia, pensò dargli di sianco, o serrargli adoscedone per so doppo le palle con buona comitiua di genti, perche dubitana di quelche no uol lo che dubito Filippo Macedone contra gli Illiri, allhora che douendo se affrontar uenire al fatto d'arme, vide che i nimici haueuano le fronti molto stipate d'eletti soldati, & che perciò non gli era utile pigliar il primo affronto della battaglia con quelli, donde che si rissosse dargli di fianco, co cosi fe. ce Pandolfo, il qual attendeua che costoro uscissero con quel ssorzo che Toleuano, & poi serrargli la strada nel ritorno, & cosi accompagno la sentinella seconda con la prima, & di piu gli aggiunse due de suoi seguaci, er cosi la prima restò in quattro soldati, indi con prestezza prese uin ticinque soldati dal piu prosimo capo di guardia, i quali fece distribuire a i luozhi deil altre sentinelle, cioè alla seconda sei, alla terza otto i & cosi di mano in mano crescendo sin al corpo di guardia, done si ritrouaux una compagnia de soldati, afin che sosse dato intertenimento ad Ascanio nel cacciar l'una doppò l'altra guardia, & piu commodo uenisse a Pandolfo l'impresa sua, & così hauendo tutte queste sentinelle ra doppiate, & conservate con altri soldati, le ridusse con ogni segretez-Ta possibile tanto appresso l'una a l'altra, che l'una l'altra poteua socicorrere facilmente. fece ancho auisare il campo che douesse stare in arme senza tumulto, & per sodisfare a pieno al disegno, & al bisogno dell'impresa tolse altre due compagnie per accompagnarle al sudetto cor po di guardia, & con quelle anche raddoppiò tutti gli ordini delle dette sentinelle, & doue erano quattro si fecero otto, & doue sei, dodici, & cosi di mano in mano impose alle predette sentinelle, che uscendo i nimici , non gridassero subito all'arme , & ciò commisse perche i nimici non s'auedessero del suo auiso, & sicuramente andassero piu auanti, & perche essendo tutto il campo in arme, & le sentinelle uicine saria stato posfibile che ad ogni minimo motto ciò si fosse sentito da costoro, & fece ciascuno star pronisto & quieto piu che sosse possibile, perche uoi sapete che l'huomo astuto molto ben considera i suoi progressi. Pandolfo che conosceua che non meno appartiene ad un Capitano uncer con prudenza, tia in linCa che con l'arme, & che l'una accompagnata dall'altra fiorifce molto meglio da ogni tempo, si pose con uinticinque soldati all'incontro della por quanta co'l ta doue soleuano gli assediati uscire; lontano però quanto sosse meno d'un tiro d'archibugio, & condusse ma un poco distante una parte di tutto il corpo della guardia in un altro luogo appresso di lui, & così su l'aniso stauano aspectando il tempo di far l'impresa, perche sotto l'hemisperio tutte le cose passano con i suoi tempi, & mentre che staua Pandol-

La pruden pitano demalore.

fo su questo, a un tratto uscirono dal castello circa trecento huomini, ben armati, & conoscendo l'insidie fattegli da Pandolfo eglino (come l'altre uolte) incapparono a prima giunta nel primo ordine delle sentinel le di Pandolfo, & subito senza gridar all'arme gli menarono le mani adosso, & ne su morto una parte: il resto al meglio che puote si rittirò al secondo ordine d'esse sentinelle, & i nimici gia usciti gli seguirono solli citandogli con buone percosse d'Alebarde, & picche, arme in uero assai piu sicure nel tempo di notte che gli archibugi, non raccordandosi per conto del seguirgli dell'essempio d'Archelao Capitano di Mitridate, Archelao quando che combattendo contra i soldati di Murena Capitano di Sylla Capitano sotto Pyreo porto d'Atene per esser molto gagliardo, & pronto nel com di Mittidabattere, si lasciò transportar tanto innanzi, & discosto dalle mura, che te,per lasua uolendo poi ritornare, troud serrate le porte & su bisogno che sosse ti- in gran perato nella Rocca con le corde, & i suoi soldati andarono dispersi. Pan r.colo. dolfo che l'historia sapeua, subito andò alla uolta della porta onde erano usciti con suoi soldati, & gli troncò la strada di ritornare in cestello. le sentinelle seguenti hauendo fra tanto udito lo strepito, che combat tendo si faceua, s'unirono & come su detto il corpo della guardia in un in stante gli diede animoso soccorso, & quella parte che haueua Pandolfo con lui piu se gli fece uicina , & allhora Pandolfo fece gridar all'arme. commettendo a suoi che assaltassero i nimici, & che animosamente com battessero, & cost su fatto. Pandolfo che haueua l'occhio che alla ricossa delli usciti non uscissero altri soldati dal castello come si mostraria allo strepito che si sentina, sece guardar il ponte, & fra tanto i soldati ch'erano usciti, & prima assediatividusse nella rete, & in poter de suoi, di doue ritraere non si poterono, perche in un istante Pandolfo Licinio gli ammazzò tutti con questa astutia , ualendosi del stratagema di Lici- Crasso con cinio Crasso, quando hauendo a commetter la battaglia contra France-tra i France si , mandò alcune compagnie con Gaio Portio et Mario Ruffo legati die- si . tro un monte, & allhora che la battaglia fu incominciata, insperatamen te congran gridi uscirono, & gli diedero doppo le spalle gagliardamente o uinsero, donde che uscirono allhora quei soldati in tutto dall'assedio, perche quasi tutti morendo in questa fattione per mano de i soldati di Pandolfo, fecero tanto timido il resto de gli assediati in castello, che nonfolo non uscirono piu, ma hauendogli leuato il sior allhora de suoi foldati, si rese in breue tempo a buona guerra. Però se ben non si deue, mai dar luogo alla contraria fortuna, non si deue anche nelle prosperita. insuperbire, ne tampoco uoler passar il segno di poco stimare l'inimico,

lor superbia.

Marcanto- suo, perche gli puo auenire quello che si recita de Parthi sotto Fraarta nio uinse i città della Media contra Marco Antonio, quando hauendo morto circa Parti per la tremila soldati Romani, er seriti piu di cinque mila essendosi perciò insuperbiti, & persuadendosi che i nimici hauessero abbandonati gli alloggiamenti, & nontenendo piu conto di loro che se gli hauessero in una prigione, la notte riposandosi i Parthi senza guardia sperando la seguen. te mattina andar a manifesta uittoria, surono per uolersi sidar troppo di se, con artificioso modo superati da Romani, & cosi interuenne a que sti . perciò bisogna nelle guerre stimare ogni cosa, & andar come s'è detto di sopra, ritenuto, & maggiormente quando si è sulla nittoria per le sudette ragioni, non essendo il poter dell'huomo in possanza di altro che di Dio solo : Questa noua come auiene delle male nuoue, fu in un instan te in quei contorni publicata, & essendo Lutio Termi uno de i confederati d'Ascanio in una uilla assai debole, nella quale per tener uigilante, & intimore, l'efercito di Pandolfo s'era giaridotto per susidio del castello; hauendo inteso tutto il successo raccontato, pensò suggire, il che essendo refferto a Pandolfo gli tenne le spie appresso, & ragguagliato, che Lutio si trouaua in campagna libera per transito con trecento soldati apiede, & con uinticinque celate, & che marciana a lungo passo, subito Pandolfo fece una scelta di cinquanta armati alla leggiera, & cent'altri buon soldati archibugieri a cauallo, & se n'andò alla uolta de nimici con quei caualli, & uinti archibugieri solamente, che erano ancor loro a cauallo montati, & essendo cosi tutti unitamente giunti appresso i nimici, si fermò, il resto de gli eletti, auenga che il caminar alla sfilata nel camino pericoloso sia un cattino consiglio, nondimeno non li parendo pericolo alcuno, haueua ordine cosi ad arte Statuito seguire Pandolfo in fretta alla sfilata a quattro, a sei, & a dieci come cosi lo seguirono. Lutio ciò uedendo pose in battaglia le sue genti a piede, & da l'un canto, et dall'altro di quei pedoni, divise li suoi cavalli armati alla leggie ra, & poi stette a nedere quel che rinscir donesse dell'intento dell'anner sario, & del numero delle genti che tuttauia per Pandolfo giungeuano alla sfilata, & subito che Pandolfo comprese il numero appresso che fimto di giugnere, uedendo il nimico stare sopra di se con timore che tutto il campo di Pandolfo douesse alla sfilata seguirlo per ruinarlo, deliberonon piu aspettarlo, & d'attendere s'egli con quei soldati (stimando, che questi fossero la miglior parte de suoi soldati) lo potesse uincere, & cosi seguendo il Thema di Cesare quando condotto in Farsaglia per far la giornata contra Pompeo, esortò principalmente i suoi soldati attende-

re, & perseguitare gli Italiani, in cui tutti i due eserciti haueuano posta la sua salute, & non all'altri imbelli soliti a suggire, & Pandolso ciò conoscendo, finse uoler con i suoi caualli, & uenti archibugieri, inue-Stire da un canto della battaglia di Lutio, cioè da quella parte dell'armati alla leggiera, doue pareua mostrarsi maggior sortezza come gouer nata da Lutio loro Capitano, dalla qual parte Pandolfo anchor lui haue ua posto la piu forte parte de suoi , come sece Parmano Thebano contra Persi, il qual uedendo i Persiani nel corno destro esser piu sorti alla bat taglia, ordinò anchor lui con la medesima ragione le sue schiere al fatto d'arme, ma come Pandolfo se gli serrò adosso, non si tosto gli giunse appresso, che quella parte della battaglia, & delli armenti di Lutio come di sopra, sospettosi forsi che hauessero a uenire maggior numero di genti spinsero contra di Pandolfo , ma egli subito non gli aspettando , si riuoltò ad arte a un'altra parte, fuggendo, & gli nimici gia riuolti contra di lui lo seguirono, & egli preudendo la carica per un poco, come gli uide nel seguirlo, disordinati, si riuoltò, & gli rispinse adosso con i caualli, & il resto de suoi archibugieri, i quali sapeuano il stratagema di pigliar il disordinato nimico in mezo, spinsero con gran sorza all'altra parte della battaglia a furore d'archibugiate , & di modo la disordinarono che fu marauiglia uedergli cosi timidamente sbarattarsi,& in po co d'hora gli ne furono assai morti, & in parte presi, & il resto se ne fuggi , lasciando Pandolfo uittorioso nel suo ritorno . uoleuano pe ò quel li di Pandolfo seguirgli, ma egli non uolse, auertendogli di quello, che gia disse Marco Lutio a' suoi soldati quando scacció Asdrubale, perche uolendogli seguire gli disse che pur bisognaua gli ne sussero alcuni restati, c'hauessero a dar noua della uittoria sua: pur con tutto ciò i soldati, che si gouernauano con l'apetito loro , biasimauano Lutio del mal gouerno, & faceuano male, perche non considerauano la prima paura c'hebbe Lutio per la uittoria di Pandolfo ottenuta di fresco contra d'Ascanio, & che sopragiunto di nouo danimici gagliardi, & animosi per la prospe ra fortuna, era poi piu fatto timido, & che indotto poi dalla speranza per la fuga di Pandolfo s'era mosso con qualche ragione a seguirlo, & che perciò non sono in questi fatti sempre i libri aperti a consigliar il Ca pitano, donde che non gli doueuano dar per questo biasimo alcuno, perche tutti siamo soggetti alle correttioni, & gli disse anche che mai si deue improperare un disetto a un'altro perche ciascuno puo fallire.

#### ERRORE.



'ERROR di questi su, che quelli d'Ascanio non stim ando il pericolo per la solita molestia dell'esercito di Pandolso, dal quale so leuano partirsi uittoriosi per l'improuiso assalto, presero credenza di sempre hauer la uittoria nelle mani, & non hebbero risguardo che Pandolso gli potesserompere quei disegni, & sondamenai, sopra i quali eglino haueuano sondato la speranza della lor uittoria. Fu ancho error il suo, perche douendo con suo soldati Asca

nio hauer solo cura del Castello, non contento di ciò, uolse sar piu che non se gli con ueniua, & così al fine ingannato dalla persuasione, restò pri ao della uittoria, con non poco danno, & uergogna sua. Error su anche quello di Lutio, il quale a prima giunta doueua combattere con Pandolso, & facilmente poteua uincere, perche erano di maggior numero i suoi soldati, non aspettando il resto, perche ogni indugio ne gli auantaggi è nociuo. Però Cesare nella guerra contra Farnace usando la celerità doppo la uittoria scrisse a gli amici. Veni visili vici: summam rei gesta celeritatem indicam.

Detto Cefare.

IL FINE DELLA DECIMA QVARTA IMPRESA.

# IMPRESA DECIMAQVINTA

IL CR EDITO, ET LA RIPVTATIONE D'VN CApitano, o d'un esercito, metton gran terrore a nimici.



#### SOMMARIO.

N QYESTA decimaquinta impresa, c'insegna l'Autore fra l'altre, che i gridi nelle battaglie e i suoni de i tamburi, & trombe satti da tutti i canti delle battaglie inuiliscono il nimico, & il gran nome d'un Capitano, o d'uno esercito por tasempre creden a d'ottener la unitoria, con un stratagema sopra il prouedimen to di non temere i stridi, & i strepiti grandi de nimici, & di sari suoi soldata animos col comandargli di non douer tornar all'esercito, se non unitorios, con l'essempio di Quinto Furio, & di Scipione appresso Numantia, quando publico per ribello ciascuno, che per suggi re l'assironto de nimici si ritornasse alli alloggiamenti, & come essendo il soldato assussato a son sententi in su non contra l'improniso, & le correrie de canalli de nimici, con l'essempio di Comene Lacedemonio contra Hyppia Atheniese. Ci auisa parimente come il lungo guerreggiare in una prouincia, sa gli habitanti esperti nell'arne, & che gli è cosa seruile amar le ricche ze, & cosa generosa attendere alle fatiche & studio dell'arme, essendo che l'auaro soldato di taro è ualoroso, & è sempre odiato

1114

to, & mal uoluto da tatti, con l'essempio di Crasso. C'insegna anchora l'ordine di guardar una rocca sorte con poco numero di soldati, con un stratagema di scalar una rocca sorte & pren derla con pochi soldati, & come presa la rocca, ogn'uno delle terre uicine obedisce al castellano, com l'essempio della città uicina ad Alesia di Francia, & con un stratagema di cercar d'uscire saluo de una rocca per assaltare d'improuiso il uincitore, con l'essempio di Velio Presetto Romano contra Assaltante de la contra una naue de la uinto porta anch'ella con lei la unttoria al suo tempo, con l'essempio di Crasso contra una naue de nimici, & che similmente il silentio, & il segreto gouerno porta de grandi utili contra quelli che non temendo stanno con poco ordine, & come il sprezzar la preda, & darla in libertà de soldati s'acquista con la gloria maggior premio di uirtù doppo la seguita uittoria, con un detto d'Annibale sopra che ciascuno ha il suo Capitano aueduto, con mol te altre cose curiose & morali & con sentenze & altre cose militari degne d'esser uedute.



EMETRIO Albanese Capitano delle nimiche squadre soleua, secondo un'antiqua institutione di guerra, per la quale s'ordinaua che nel combattere si douessero sonar l'istrumenti di guerra, & se abzassero i gridi, perche in tal maniera se ingagliardissero gli animi di quelli che assaltano & se inuilisse l'inimico, assaltar i soldati di Pandosso

Delfino, con tanti stridi bestiali, brauarie, & strepiti di trombe, d'arme, & altri instromenti, che rendeuano col suono a chi nongli era solito , tanta trepidezza , che mai non assaliua il campo di Pandolfo , che uittorioso, & conspoglie in gran numero non ritornasse, & tanto erano impauriti i soldati di Pandolfo del nome di costui , che in quanto poteuano, ricusauano uenir all'arme, & egli non puote mai i lor cuori cosi animosi restituire, che sempre nelle scaramuccie alcuni de suoi non gli ne restassero s enza danno, & perdita de nimici , talmente che Pandelfo era per disperarsi, er considerando che i suoi soldati credeuano, che costoro fossero d'incredibile uirtà, & esercitatione nell'arme, & che sotto quella credenza non haueuano ardire di sostenere di sentirghi nominare, non che uedergli, perche in effetto pareuano terribili a que sti di Pandolso in ogni tempo che gli haueuano posti in suga, sece tutto il possibile per proueder a tali inconvenienti, & non essendo sotto il cielo cosa che noua si possi dire, & che auanti non sia stata, ne meno che sia nata, o fatta hor bora, hebbe pur speranza Pandolfo che se gli potesse trouar rimedio, & perche non hauessero a temere piu dello strepito & romor che sentiuano, gli uenne a memoria del rimedio che usano. contra il canto delle Sirene i nauiganti nel mare Atlantico, & con l'istesso rimedio desideroso di rileuarsi, sece scelta di ducento armati alla leggiera, bena cauallo, a i quali, & suoi caualli fece otturar l'orecchie con bombace, & cera, & gli condusse fuori del campo alla strada, per la quale Demetrio gli soleua assalire, & gli commisse che ad altro non attendessero che a serrarsi animosamente contra gli nimici della ma niera che gli fosse stata dimostrata, & gli comandò che non pensassero piu diritornare a lui, se non uittoriosi, perche tutti quelli che si fossero Portati uilmente, non sariano accettati piu, se non per ribelli, come sece Quinto Furio uerso il suo esercito, per il che immitandoli quelli di Pandolfo s'affaticarono alla uittoria anchora loro per non perder la gra tia del suo superiore. Venne adunque Demetrio con sua compagnia, & credendosi secondo il suo solito piu presto con lo strepito, & spauenteuol fuono uincere, che col menar delle mani, restò ingannato, perche i soldati di Pandolfo che altro non udiuano, ma solo uedeuano il modo dell'affronto de i nimici, conobbero in quanta unità per lo passato s'erano obbrobriosamente constituiti, & si affrontarono con grand'animo, donde che Pandolfo con le scaramuccie che si fecero a poco a poco, gli dimo strò come si suol dire che'l dianolo non è cosi brutto come si dipinge, però essendosi assai piu del solito quelli di Pandolfo fatti animosi, temendo delle parole che Pandolfo haueua detto di non perdonare a i uili, & come disse Scipione appresso Numantia, quando publico nimico del suo esercito ciascuno, che ritirandosi si ritrouasse alli alloggiamenti senza combattere, che così Pandolfo gli douesse tenere anchora loro per nimici, portandosi uilmente. Imperò eglino che piu non sentiuano i gridi; & i romori soliti con grand'impeto s'opposero a Demetrio, & mostrando quanto sapeuano ben menar le mani, non trouando Demetrio, secondo il solito molle il terreno, tutti ammazzarono, & uolendo il resto de nimici usare il solito delle brauerie, mai piu con quei soldati non riusci il disegno, anzi assuesatti questi di Pandolso a sostener l'aspetto et uirth de i nimici, furono in ogni tempo uittoriosi contra di loro, per il che indeboliti gli auersary, si ritirarono ne i presidi, & Pandolfo prosperato dalla fortuna gli seguì, & perche Lentulo uno de i Capitani auuersary si saluò in un castello su talmente ristretto consorti, & trincere, che non poteua se non dalli uccelli essere uettouagliato, ne meno soccorso. Anzi per impedir maggiormente il soccorso, fece tagliar gli arbori alle strade , come Cleomene Lacedemonio contra Hyppia Atheniese per impedir il corso de i caualli, nel quale egli prevaleua, & gli sece porre molti altri impedimenti, accio che all'improviso non si potessero far correrie insoccorso di Lentulo. Però Formicone suo collega haueua tiranneggiato una Rocca fortissima non guari lontana dall'assedio, la qual in nero

ro noceua assai a Pandolfo con suoi contadini, che ancor loro per il lungo guerreggiare nel paese erano a sue spese assai fatti esperti nell'armi, & questi habitando in un borgo aperto, auenga che odiassero Formicone perl'auaritia fua , però erano talmente dal Castellano che teneua la rocca piu emmente del borgo diffesi, che come in rocca sorte, anch'egli erano aßicurati .Formicone che meno si confidaua ne suoi contadini dell'altri, sapendo non essergli molto considenti, perche gli portauano odio, & temendo d'ogni cosa come uero Tyranno, il cui timore è cosa pestisera, & mortale, essendo ristretto nella sua rocca, non teneua a sua guardia per non spender molto, saluo che sei huomini, perche essendo as-Jai diuenuto auaro, & non attendendo ad altro che ad accumulare denari , non considerò mai effer cosa seruile amar le ricchezze , & esser co sa generosa attendere alle fatiche, & studij dell'arme, & che l'auaro Capitano non puo mai esser troppo valente soldato, & che sempre è mal uoluto, & odiato da tutti, & ciò si uerifica in Crasso, quando ispedito all impresa de Parti, dimorando in Soria, daua piu tosto opera a radunar dinari , che prouedersi ne bisogni della guerra, perche non pensò mai al supplimento dell'armi, & de soldati, ne manco d'esercitar il campo ne i suoi soldati nelle sattioni della guerra, come sogliono fare i Capitani eccellenti, & non attendendo ad altro che a pesar dinari con le bilancie, & metter estorsioni a i popoli, su per le provincie cominciato ad esser odiato, & cosi poi come inutile fu al suo tempo hauuto in dispreggio, & in niuna stima universalmente da tutti, & al fin su rotto, & morto da Parti, & perciò soleuano tutti quei soldati di Formicone dormire in una saletta ben armata proßima alla porta della rocca , & ogni notte secondo il compartimento fatto fra loro, faceuano la ronda intorno alla roccaad uno ad uno alle sue hore, riputando poter dormire sicuro sotto la detta sentinella, l'ordine della quale era che nel luogo doue si cominciaua a passeggiare & gire intorno alli corridori ogni uolta che colui al detto luogo girando giungeua, sonaua con tre botte una campanella che un era, dando segno di se che faceua buona guardia. Formicone da uero si dimostraua qual su, & esser uoleua, perche un impio sempre teme, & quanto piu gli pareua hauer pace, dubitana d'esser insidiato nella guerra, perciò la guardia che egli faceua fare non era per debito suo, ma solo perche perseuerando nel ritenere l'altrui, fosse estimato, & potesse anchor coprire la sua impietà, per la qual staua in continuo timore, la cui difesa gli era perciò tolta dalla uerità. Pandolso adunque deliberò prendere detta Rocca, & hauendo fatta elettione di tre suoi

foldati animosi & ualenti, gli mandò una notte con spade & rotelle alla rocca secretamente, & perche la rocca era d'alto muro circundata confosa assai profonda, che acqua non portaua, haueua da un lato uer so Oriente un certo portighetto attaccato al muro castellano, del quale Formicone si serviva a certi suoi bisogni, portarono con loro un'alto legno d'Abeto fatto in modo che ad uso di scale se ne poteuano servire, & che noi dimandiamo scalimpertico, & con questo legno a passo, a passo, & con grandissimo silentio s'appressarono alla fossa, & aspettando sem pre che sonata la campanella la guardia si partisse, compassando il tem po con la mente, che gli fosse allontanata dal luogo done nolenano scalare, piu s'auicinauano, stando quieti & con silentio allbora che poteuano credere la guardia, secondo il suono della campanella esser a loro uicina, & con questo ordine appoggiarono detta scala al portico, sul qua le senza esser scoperti tutti salirono, & tirata la scala sul detto portico l'appoggiarono al muro castellano, & ultimamente essendo uoltata la guardia del detto luogo come conobbero al suono della campanella, ascesero con quella sopra il muro tutti tre al luogo della campana, doue essendo ritornata la guardia, credendosi sonare, su subito ammazzata, & in un istante questi tre discesero alla porta, & al luogo doue il resto de gli guardiani agiatamente dormiuano con lampade accese, & tutti in un istante per man de i tre soldati morirono, & hauendo acceso uno doppiero che seco haueuano portato, s'inuiarono alla camera di Formicone, & nell'entrare d'essa camera lo trouarono che se n'usciua per lo strepito che haueua sentito nella rocca, & subito l'ammazzarono, & con questo modo il pouero huomo fu morto da chi mai dubitò. Percio ciascuno ch'accarezza il suo desiderio si fabrica grossa inimicitia contra & cosi fece costui che gustando la Tirannide, & non la sapendo guardare, si tirò l'inimici in casa a tempo che non se n'auide, ma non pensate che ciò auenisse senz'il uoler d'Iddio, per che chi non teme Dio ama la morte, & hauendo ritrouate le chiaue della rocca riserrarono il resto della famiglia, la quale era di fanciulli, buomini, & donne uecchie la piu parte in una camera. Pandolfo fra tanto haueua imboscato una buona squadra di cinquanta armati uicino alla rocca, i quali a un segno di fuoco che su fatto secondo l'ordine, entrarono lieti nella Rocca per la porta. la mattina seguente si diuulgo la nuoua nel borgo, & tutti i con tadini a usanza de popoli che sempre seguono i uincitori, subito s'arresero a Padolfo con il medesimo modo, che essendo stato uinto l'esercito di Ver cingetorige, & compagni sotto Alesia, con i quali erano tutti i soldati della

della Francia da Cefare, se gli resero Alesia con tutte quelle città nicine, le qualibenche prima ribellate, nedendolo sulla uittoria gli prestarono, obedienza, & così a Pandolfo si diedero senza loro molestia, & in poco spatio di tempo Lentulo essendo assediato & non uolendo morire di disazza gio si diede con i soldati, & col castello in discrittione di Pandolso. Ma prima mandò ambasciadori a lui , pregandolo che lo uolesse accettar per buono, & che lo lasciasse uscire con tutti i suoi senza molestia, ma uo-, leua sotto questa sicurtà nella uscita insperatamente assaltar Pandolfo, per tentar se gli poteua riuscire il disegno cheriusci a Velio Presetto Ro mano, mentre che teneua la rocca de i Farentini, assediata da Asdrubale, dal quale hauendo hauuto sicurezza di poter uscire saluo con le sue arme, lo colse improviso & lo scacció dall'assedio con gran mortalità de suoi, ma non gliriusci con Pandolfo, che prima gli tolse l'arme, & poi lo lasciò uscir sicuro da questo pericolo. era il castello assai gran. de, ma non molto habitato, & quelle case che ui erano dentro la maggior parte erano fabricate di legnami, & doppo questa presa l'esercito nimico instrutto come, & di che maniera poteuano offendere i soldati di Pandolfo, nennero al castello, & lo posero in assedio, & dal canto di quei soldati non si mancò punto di tutti i rimedij possibili al difendersi, & cosi gli nimici sforzandosi leuargli dal castello, & eglino direstargli al suo mal grado, accadde per sorte che si leuò un uento una notte assai gagliardo, onde essi prendendo occasione di questo uento, come fece Cassio contra nimici, quando hauendo messo suoco in una sua naue, la cacciò col uento nell'armata de nimici, & l'abbrucciò, colti ancor loro cacciarono sopra le mura fuochi grandi nel castello, credo con trombe, & olle e pignatte piene di certe compositioni col suoco artificiale in gran numero, le quali doue cadeuano faceuano gran fuochi, i quali di poi portati dal uento accesero prima che ui si sosse potuto sar proussione, gran numero di case delle piu uicine a i muri, & da quella parte doue il uen'o spirando mandaua le siamme per le case che abbruccia uano, & non fu possibile mai per il gran calor di fuoco restare alle difese, ne manco gli nimici per detta cagione poteuano dar l'assalto alle mura da quei lati, essendo l'impedimento comune: anzi tutti dall'altra parte si ridussero s su tanto il danno che su patito così nelle case, & robbe come ne i soldati, che s'imaginarono i nimici hauergli nei sacchi, ma Pandolfo con prestezza mando a conuicini presidi, & una notte segretamente conuenuti molti soldati nel detto castello, con tanto silentio gli tenne, che mai se n'auidero gli auuersari, & essendo la seguente not

te sparsi intorno al castello, non temendo di ciò, Pandolso saltò suori con quelle genti, & trouando questi di suori disordinati, gli diede tal stretta che gran parte ui restò morta & debellata, il resto si partì concio in maniera, che non meno si mostrarono i soldati di Pandolso maestri con l'arme che si sossero mostrati inimici col suoco, & sprezzando la preda di costoro la diede in libertà de i soldati liberamente, pensando acquistarsi con la gloria maggiore premio di uirtà doppo la seguita uittoria.

#### ERRORE.



ERROR dell'Albanese, su che non hauendo se non maniere, & forme di combattere, non conobbe la fallacia del suo nimico, la qual lo conduste all'ultimo suo esterminio, & sidandos piu dell'arte accopagnata dalla uiltà dell'animo haueua posto piu speranza in quella, che nel combattere con ualorosità di cuore. error su an che quel di Formicone, perche hauendo gli nimici appresso, non antiuide il pericolo che gli poteua auentre, anzi uinto dalla cupi-

dità de gli dinari, non seppe con uinticinque soldati guardar quello che con diece mi la saria stato difficile ad esser preso, & così non pensando che i beni della fortuna sossero instabili, & dissolubili, su priuo de i danari, della rocca, & della uita in un instante, & altro non portò con lui che la seruitù, nella qual malamente da l'auaritia, su incatenato a maggiore error su anche quello de i soldati di suori del castello, i quali doppo la uittoria del fuoco stando senza auertimento, & guardia, non solamente la-

fciarono nel Castello entrar soccorso, ma diedero anche a quelli di Pandolso baldanza di uincere & dimostrare anche elli il suo ualore contra di quelli, che non credeuano che gli altri bauessero Capitani di ualore, ma chiariti del contrario, poteuano ben dire con Annibale Carthaginese. Roma suum babet Annibalem. Cioè, i Romani hanno anch'essi il loro Annibale.

Detto di Annibale Cartaginele.

IL FINE DELLA DECIMAQVINTA IMPRESA.



# IMPRESA DECIMASESTA

CHEIL VOLER RISPONDERE A OGNI PARO la, non è cosa da sauio.





N Q V E S T A decimasesta impresa c'insegna l'Antore fra Paltre ch'ogni parola non unol risposta, & che manco ogni risposta unol uendetta, & che'l pentir tardo il piu delle uolte non gioua, & ch'egle maggior cosa l'esser nelle riccheZze modesto, che esser gagliardo nell'arme, & come sia difficile il contrastar alla colera, la qual prina ciascuno incolerato della ragione, con un Stratagema di leuar un prigione dalle prigioni, doue era ritenuto. C'infegna an-

chora che quanto piu il nimico è audace, tanto piu si deue esser prudente contra di lui, & che non è cosa condecente nelle publiche attioni esercitar l'inimiticie priuate, & come la pace quando sia giusta che ueramente egliè la piu bella & miglior cosa di tutte l'altre, & che fra pace, & tre qua sempre si deue guardarsi, & che quando si unole assaltar il nimico ne gli alloggiaments; che cose si debbono considerare & spiar auanti, con un stratagema di suggir il biasimo, & di scusarsi in una cosa a suoi superiori, & che quando non si unole servar la fede, si trovano sotiglieZze che mai non furono in mente de i contrahenti, con l'essempio de i Spagnuoli al Duca Fran cesco Sforza, in Como, & ci propone che piu uolte è lo lato una cosa mala doppo ch'egli è satta con qualche escusatione & come il Capitano prudente è da esser preposto al troppo audace, & ardito Capitano, & che egli e facil cosa ributar sopra i morti lu cagion del commesso fallo, & che il poco stimare il pericolo è cagione di gran disordine, con un detto di xenocrate Calcedonese in proposito, & con molte altre cose currose, & morali, & con sentenze, & altre cose militari degne di essere uedute.



E OGNI parola non uuol risposta, manco ogni ri spostamerita uendetta, & spesse uolte colui che per ogni parola ò risposta entra in briga, se ne pente, ma il pentir tardo al piu delle uolte non giona, & molte uolte l'huomo che senza consideratione procede si ritroua imbrattato, & scostandosi dalla ragione adopra per emenda del mal procedere, il Oblivione

Pagarsi di pertinatia, & di procedere senza ragione, donde che da qui piu util che nasce che alle uolte molto meglio saria l'oblimone che la raccordanza scenua. in un'huomo, perche chi uuole ricordarsi d'ogni cosa piglia grossa impre-Ja , essendo massimamente piu facile che si possa ricordare di quello, che

nolemo che non è in facultà nostra il finger smenticarsi quello che desidemiamo. Non diceuo questo senza cagione, ma perche stando un giorno una damigella con la sua compagnia per diporto ad un balcone di sua casauerso la strada, secondo il costume & uso delle donne della città, paso per caso un giouane assai ricco, ma molesto alla damigella, perche da i continui passeggiamenti che faceua costui per la contrada, era la donna tanto impedita che non pure baueua agio d'affacciarsi al balcone che non fosse da costu ueduta, & rimirata, & ciò tanto gli premeua, che da ogni canto temeua, essendo il giouane maritato, & di ceruello balzano, che la fama & honestà sua gli fosse denigrata, & non lo poteua in alcun modo uedere, tanto l'odiana. Non nolena però contendere con lui, ne di parole, ne altrimenti, perche l'honestà della fanciulla non lo comportana, & perche non si dicesse hauer rissa con pazzi, & gia se n'era il giouane aueduto, ma non uolse desistere, anzi per piu dispettar la non stimando il mondo, come ricco ch'egli era, non mancaua del solito suo: e in uero faceua opra non buona, considerando ch'egli è maggior cosa l'essere nelle ricchezze modesto, che l'esser gagliardo nell'armi. Pas fando adunque il giouane accompagnato da un'altro suo nicino, ri sguar do al balcone, & tutto a un tempo non hauendo rispetto all'odio che gli, era portato, salutò le donne, alle quali per intertenimento suo gli disse. Siano benedette quelle colombe che fecero cosi belle colombine, & perun gioua-che l'huomo uerboso è facile a prouocare altri a rissa & discordia, pen-Sando la donna, che per natura del sesso non considerana pin oltra di questo lo portana la sua fantasia esser stata per queste parole oltreggiata; fatta dispettosa contra l'odiato giouane, gli disse con pronta risposta, siano Risposta di benedette quelle capre che secero cosi bei becchi, per ilche opresso il gioua ne dalla non creduta, et pronta risposta, la qual hauédo moglie li penetro al motto di sin al cuore, non considerando che se l'haueua guadagnata al motteggiar donne, che non uoleuano esser da lui motteggiate, se ne penti, però colui che ogni parola non piglia, fa bene, & ciò facendo, mitiga con la 'patientia le gia incominciate differentie, & così doueua sar costui, ma tardo fu, & quasi fu merce, perche chi è amator di mali, è degno di peg-210, credo ben che subito la donna anch'ella ne fosse pentita. Ma chi è colui che alcuna uolta con la lingua non trascorra? Et tratto questo giouane dalla colera, alla quale è cosa disficile contrastare, essendo che ricercandosi alcuna cosa con la colera, spesse uolte si suol comprare la morte: non fu in poter di lui accostarsi alla ragione, & per uendett a si rinoltò alla damigella, & gli disse & fece tante nillane, che sariano

State

Motto di ne a una do

una dama me.

State di superchio ad ogni uil femmella, & la donna ingiuriata come che il giouine con essa lei, non sosse a parole, mai non gli rispose, & sece be ne perche dice Seneca che il castigo della parola ingiuriosa, è il mo-parole infirar di beffarsene, & non gli rispondere mai: ma d'indi non si tosto par castigano tì il giouane, che qui capitarono due fratelli della damigella, & non sa: col tacere. pendo piu oltra entrarono in casa, doue ritrouarono la damigella dirottamente piangere, dalla quale eglino uolendo intender la cagione, se ben fu un poco ritrosetta a quel primo instante con preuenir da loro tutto dal principio al fine gli raccontò. Hor di qui nacque tanto mal penfie ro nelle menti di quei fratelli, che altro non procurauano che leuar la ut ta al sudetto giouane, anchor che fosse giuditio di sauy, il fingere non ne curare pu oltre, essendo che non si possa contaminar un huomo da bene ne la uita sua per uillane parole, ne per ingiuriosi fatti di malignità . Il giouane che di ciò s'anide, andaua per la città con grossa quadriglia, & staua di mal pensiero, & per uscir di briga fece congiura d'ammazzar questi suoi nimici, imperò molti gentil'huomini che s'auidero d'una gran rouina in queste due ca e, si lagnauano grandemente per metterle in pace, ma per colpa di quel giouane trabuccone, il quale hauendo offeso altri uoleua dar le conditioni della pace alli offesi, fu rinuntiato al maneggio della pace . Ma molti de i piu saggi , diceuano che'l giouane tosto si pentirebbe di non hauer cercato quello ch'essendogli hora offento haueua fastidio, & perseuerando nel primo proposto d'assaltargli d'improuiso, glifece un'aguato con gran numero di genti, donde. che passando questi fratelli per la strada nel ritornar a casa, i quali perciò andauano sempre proueduti & con l'occhio a se, se gli scoperse l'aguato contra & furono alle mani . questi fratelli con i suoi compagni si diffesero gagliardamente, ma non potendo resistere a tanti, surono seriti alcuni de suoi, ne i quali tre ne restarono morti, perciò si ritirarono, essendo questa cosa uenuta a notitia del giudice, sece secondo l'uso della corte, al seguente mattino dar delle mani adosso al giouane na-Scosto in casa de suoi parenti, & a molti altri complici che con lui surono imprigionati, & perche piu presto su il giudice buon ladro, che sidel dottore, uolendo saluar il giouane perche gli haueua promesso ducento scudi, pose tanti intrichi in questa cosa, che quanto piu si lagnò giustificarlo, tanto piu l'aggrano, & uenuto il tempo di uentilar le scritture si trono il giouane che stimana esser saluo, condotto alle porte della morte la moglie che amaua questo giouane, quanto per donna amar si possi marito, ottenne licenza dal giudice di potersi andar a cor-

car ogni notte col marito in prigione sin a tanto che durasse la prigionia, Ernon pensò piu oltra, ma il creder di leggiero dimostra leggierezza di cuore, & continuando la donna trouarsi ogni sera col marito, una sera fra l'altre la donna al tardo con un servitore, & una fante di casa, si condusse col prigioniero, & con lui determinò quanto sar si douesse, & essendosi ritornata a casa la mattina, tornò anche come l'altre uolte la sera in prigione, ma uestitosi il marito de țăni della donna; et la dona di quelli del marito, uscì il marito di prigione et in suo loco lasciò la moglie, et se nesuggi, et no auedutasi la corte di questo atto restò delusa, et su facil cosa che riuscisse quest inganno, perche la donna quando andana & ri tornaua soleua tener il uiso riuolto in un lungo panicello, come fece il marito quando se ne fuggì, il quale in habito seminil ueduto, non hauen do anchora segno di barba non gli su hauuto consideratione, & i medesimi seruitori di ciò non s'auidero, sin che giunti a casa non uidero l'effetto. nacque però gran bisbiglio nella città, perche la moglie del giouane inpregionata, era per esser condamata alle medesime pene che patir doueua il marito, ma essendo di gran parentella, dubitando il giudice di maggior male, la concesse a i parenti con grossa cautione. Hora auenne che hauendo questo giouane fuoruscito discipato tutti i suoi beni sulle brauarie, essendosi fatto capo di banditi, su da un Duca assai poten te dimandato al suo soldo in una guerra, & datogli carica di soldati, non passarono molti mesi che per il suo ben seruire fu essaltato dal suo Signore, & diuenne maestro di campo di tutto l'esercito, il che inteso da uno di quei fratelli suoi nimici, sece anchora lui tanto che nell'esercito auersario si pose, & tali surono i suoi egregii fatti, che meritò anch'egli farsi generale delle compagnie da piede di tutto il campo, & di questo modo ciascuno si lagnana star superiore all'altro ne suoi eserciti, & quanto piu era audace & ardito il detto maestro di campo, tanto piu era prudente il generale delle compagnie predette. Durò questa pratica molt'anni, & si giocaua fra questi Signori di stratagemi, perche ciascuno cercana la nendetta contra dell'altro con inganni, anchora che non fosse condecente nelle publiche attioni, esercitare le inimicitie priuate: al fine quando piacque a Dio i superiori stanchi di guerreggiare trattarono la pace, la qual quando sia giusta, & honesta ueramente egli è la piu bella, & miglior cosa di tutte l'altre, & per meglio negotiar fra loro sospesero l'armi per trenta giorni. Il maestro di campo del Duca per la suspension dell'armi, anchora che per sua persona su guardasse, non hauca sospetto alcuno delle sue genti, le quali andando nell'altro

nell'altro campo erano tanto insolenti, che ogni giorno faceuano nouità, & come si teneua, di commissione del troppo audace & ardito loro mae, stro di campo, ma il generale di soldati a piede auersario suo, non potendo piu tolerar queste cose, uedendo che mentre si staua in cotal mentione, & speranza di pace, che era nata (come auiene) una certa negligentia & transcuraggine nel campo nimico, hebbe agio uedere a far, Spiar l'entrate & l'uscite de gli alloggiamenti del mastro di campo, & de suoi soldati, con il sito er la figura del campo, & doue alloggiassero i pedoni, doue i caualli, & doue una natione, doue un'altra del detto esercito, & quanto internallo fosse da uno a l'altro alloggiamento, & dal soccorso che gli potesse uenire, con la informatione dell'usanza delle sentinelle, & della guardia loro; & se piu di giorno che di notte si potessero offendere: del che informato a pieno, non mancò di prouedere a tutto quello che a suo disegno facena bisogno, & una notte spingendo lefue genti in una uilla, doue alloggiana il maestro di campo, tanto lo colse d'improuiso, che lui con tutti quelli, che surono lenti al uoltare le spalle, furono morti. Questo fatto diede tanto mala sodisfattione a l'uno & l'altro de superiori, che gli fu che far assai che la pace non si risol uesse in maggior guerra che prima; pur il generale delle genti a piede, essendo domandato della causa perche essendo sospese l'armi, hauesse fat to questo brutto effetto, rispose con quella autorità che al piu delle uolte accompagna il uincitore, che la suspensione dell'armi su fatta per trenta giorni, ne i quali le notte, non si comprendeuano, & che perciò bauendo assaltato l'inimico la notte, & non il giorno, che di fellonia non poteua esser accusato, questa scusa parue a ciascuno che sosse simile quella che fecero i Spagnuoli, che erano in Como al tempo che'l Duca Francesco Sforza su leuato di Milano, con promessa di dargli Como, quan Spagnuoli do volendo poi il Duca fargli uscire non gli volsero assentire, adducendo scusa non che ben s'era patteggiato di dar Como al Duca, ma non che Spagnuoli si nolsero upartissero dalla città, ér anchor che paresse questa disesa del generale scir di Copiu presto Sofistica che altrimenti, considerata la causa dell'inimicitia particolare che era fra questi, gli su l'esecutione admessa, & tollerata & da molti anchora laudata, & pur con questo i superiori d'esso generale, con tutti gli altri principali lieti di tal occasione, mandarono per escusarsi della battaglia fatta contra l'ordine con i nimici, per confirmare la passata tregua, il che ottennero, & poi non si mancò anchora di conchiudere la pace, la qual stabilita, restò l'audace giouane maestro del campo beffato, & priuo della uita per una picciola cosa che col tace-Comme Dell'Imprese Militari .

resi poteua mandar in obliuione, & si suol dire chi disimula l'ingiuria è tenuto astuto, ma chi dimostra il suo mal uolere, è riputato pazzo, cosi su costui, & da questo su giudicato il Capitano prudente douer esser preposto al troppo audace, & ardito Capitano, & essendo facil cosa ribbuttare sopra i morti la cagione del commesso fallo, quei suoi soldati che camparono quella notte, assermarono di quel disordine esser stato cagione il poco stimar il pericolo propostogli da molti. Io adunque uolendo intendere il nome del generale di quelle genti che fece questa burla al sopradetto maestro di campo, mi su detto in segreto che su Pandolso Delsino, & quasi mi marauigliai che sosse altra persona, sapendo che altro che lui, non haueria cosi segretamente saputo uendicarsi del numico suo.

## ERRORE.



'ERROR di questi su, che'l giudice & la corte che soleua smascarare ciascuno che cadeua nelle sue mani, surono da una debole fanciulla tutti talmente mascarati, che non poterono discernere il maschi o dalla semina, & perciò cadendo in sauola, non su marauiglia se rittenero il giusto lasciando il nocente: però maggior merauiglia saria stata l'uscita di questo giouane fra tante brigate, se non sosse sato tenuto che per i miracoli che suol fare San

Giouanni Boccadoro fosse stato liberato. Ma maggior error su quello del giouane diuenuto maestro di campo, il quale togliendo principio da parole seminili alla questione, & rouina sua, non s'auide che col tacer si poteua disendere da una sforzata risposta d'una donna, & si come non seppe disendersi da parole, si conobbe per l'essetto che segui che non si poteua man co assicurare da i fatti de gli huomini nimici suoi, & cosi suol auenire a ciascuno che tacer non cura, & ben disse Xenocrate Calcedonese ricercato perche
e gli solo nel conuito haueua taciuto.
Rispose. Locutum suisse pamtuit aliquando. Siluisse nunquam. Cioe.
Io mi son pentito qualche uolta d'hauer

parlato, ma d'hauer taciuto non mai,

mai,



IL FINE DELLA SESTADECIMA IMPRESA.

Impresa

Detto di Senocrate Calcedone fe.

# IMPRESA DECIMASETTIMA

IL SOVERCHIO DISIO DI GLORIA IN VN, CApitano, gli è spesso dannoso.



#### SOMMARIO.



di soldati nelle riuiere quardate per hauer aggio poi di fargli smontar un'esercito, & che l'honor h da per buona & ualorosa uita, & non per teste bianche, con un stratagema che i nimici non possano seguir colui che sugge, col dar il suoco a boschi che intermediano, con l'essempio del Re di Francia contra Carlo Quinto fra Antibo, & Frigiu, & di Pelopida Thebano contra i nimici nel paßar d'un fiume. Ci propone anchora, che chiunque è tardo a prendere il suo consiglio gli lascia le facultà con poca riputatione, con l'essempio di Nicomede Re di Bitinia, & che da traditor domestici è difficile guardarsi, con l'essempio della Signoria di Vinetia, & un stratagema di condurre il vimico ad effer il primo a romper la tregua, & come si conviene gran consiglio ne gli apparati delle battaglie , con l'effempio d'Antioco , & che non mai si deue prestar fede a parole de nimici , con l'essempio di Pausimaco Rhodiano . Ci auertisce anchora , che i popoli seguono la natura di quelli che fotto coperta di bene gli conducono in perpetua rouina, & che una terra non si debbia mai ridurre a ragionamento con un suo nimico, che fra tanto non facci guardar le mura , perche durando il ragionamento se g'i ponno sar insidie , con l'essempio d'Antioco , contra gli Efesi, con un stratagema di dar l'assalto a una terra mentre che si parla d'accordo dal le mura, con un detto di Diogene sopra le dolci parole, con molt'altre cose curiose, & morali. & con sentenZe, & altre cose militari, degne d'esser uedute.



A CONFEDERATIONE che fecero gia l'Imperatore, il Papa & l'Signori V initiani contra il Turco, fu cagione che si mandasse una grofsa armata in Albania per riscattar certi luoghi de Christiani dal Turco occuppati, & sar nuoue imprese, & gia essendo le galere del Papa giunte a Corsù, disegnarono i principali desiderosi di glo-

ria, tentar la fortuna contra una rocca d'assai buona fortezza domandata la Preuise, sin a tanto che'l resto della consederata armata giunCofole per gloria pde la giornata mibale.

gesse, & gli mancò poco che a loro non interuenisse quello che interuenne a Sempronio Consule di Roma, quando uenendo in soccorso di Scipione desiderioso gia férito al Tesino perche essendo a Trebbia fiume appresso a Piacenza uerchio di in una scaramuccia stato superiore ad Annibale, stimolato da l'ambil tione, & cupido che tutta la gloria fosse attribujta a se solo, & non contra An- considerando tutte le qualità che allhora l'obligauano a desistere, attacò contra il nolere di Scipione la battaglia, nella quale ignorantemente combattendo, restò uinto, perche a simili termini quasi fu ridotto anch'elli come intenderete, & perche i Turchi d'intorno al luogo stauano all'ingrosso senza gran danno non sariano i soldati Christiani smontati al lariniera. Fu fatta dieta fra Pandolfo Delfino che ui si tronò Capitano, & gli altri superiori sopra il modo che tenere si douesse aporsi in terra. gli propose Pandolfo fra molte altre cose che aspettare si douesse l'armata dell'Imperadore che di ritorno di Spagna s'aspettaua, perche quando in questo mentre far si douesse impresa, che per piu sicurezza si doueua di nascosto sar di notte smontare mille soldati lontani al luogo due, o tre miglia, i quali il giorno seguente allo smontar del resto de l'armata gli sariano stati buona scorta . furono proposti altri partiti chi di un modo chi di un altro (come accade) & alcuni uoleuano seguire il modo d'Hyphicrate, il quale uolendo smontar da l'armata sua di mare per occupar un castello, usò l'habito de i nimici, col quale entrò, & occupò il castello, & di questa maniera uoleuano questi nostri uestiti alla Turchesca smontar per dar adito alli altri, quando fossero giunti di smontar a suo bell'agio con poco trauaglio , ma perche quelli di Prenise sape: uano molto ben che galere per suo aiuto potessero hauere, es che perciò questo partito non potesse esser sicuro, come con buona ragione su dimostrato, al fine fu conchiuso quello di Pandolfo esser il migliore quando che sortire potesse, & alcuni che udirono questo partito esser accettato, diccuano che gli era megli o hauer tacciuto che per ragionar sperar d'esser tenuto sauio, uolendo inserire che egli haueua consigliato cosa che a lui non saria dato l'animo d'esseguire. Pandolfo che s'auide dell'animo di costoro, hauendo lui proposto il partito, disse anche uoler esser quello che ad esecutione lo mandasse, perche egli uedeua certi ignoranti, i quali non credeuano che di ciò ne douesse ripportar buon sine, donde che giu dicò che l'ignoranza l'ignorante accieca, donde che la notte seguente circa due hore di notte, pigliò quattro galere ben stiuate, & delle meglio spalmate & piu in ordine dell'altre, che fossero nelle mani de Papisti, et postigli sopra i soldati scelti a quest'effetto, s'inuiò molto segreto, 💸 a hora debita giungendo al luogo disegnato senza contrasto d'improuiso sece smontare i soldati distanti dalla Preuise da sei miglia o circa, et hauendo Pandolfo dato ordine, che però senza dimora l'armata lo seguis se, a l'aurora tutta comparse, & perche alla Preuise, doue in effetto s'a pettaua l'armata, si conosceua il pericolo tutto nello smontare, ue n'erano molti che per la sua uecchiaia, s'arrogauano tutta l'esperienza del le cose del mondo, & senza dubio in se stessi & con i suoi famigliari a-Pettauano d'hora in hora la nuoua che Pandolfo fosse con tutti i suoi sta ti tagliati a pezzi: ma egli che sapeua che l'honor si da per buona, & ualorosa uita, & non per teste bianche, pensò dargli nuoua non solo del la saluezza sua, ma anche dell'aiuto loro con la uirtu & ualor suo, & di qui nasce che la presuntione del fauorito uecchio, dissa alle uolte l'au torità del Principe giouane, & accostatosi l'armata alla riviera, & da' legni gettate l'anchore, ciascuno con schiffi & fregate si lagnaua porsi in terra, & gli nimici discendendo alla riviera con l'artiglieria & gente armate, ributtauano i Christiani malamente, a tal che se Pandolso con quelli che la notte smontarono, i quali dall'imboscate che per ciò fecero uscirono, non hauesse dall'impresa leuati i Turchi, non si sariano cosi presto sbarcati i Christiani, perch'egli che su l'auiso staua aspettando l'hora d'uscire contra i nimici, & non piu presto per non esser scoperto, perche le cose fatte auanti il suo tempo, il suo fondamento uien rouinato, sentendo il romore fece in un tratto insulto contra i nimici: & gli fece abbandonare la riviera, & cosi dato tempo libero a ciascuno che potesse smontare, i nimici si ritirarono, & accioche seguitando alla coda nonse gli potesse nocere nel ritirarsi, interposero questo serraglio a Christiani, che diedero il fuoco a certe boschiere, per le quali prima si po teuano seguire, & salui se ne fuggirono. A fe di Dio che allhora me immaginai che quando s'andò a Marsilia al tempo del Signore Antonio Fracesi serda Leuio col serenisimo Carlo Imperatore dell'anno MDXXXVI. foa gl'Imche essendo dato il fuoco nelle campagne fra Antibo & Frigiù che ciò periali. fosse fatto da Francesi per impedir il passo all'Imperiali, & gli saria MDXXXVI, sortito con la morte d'una buona parte dell'esercito Imperiale, se ciò si sosse fatto in tempo. Questa i nuentione però non era nuova accortezza che fosse principalmente attribuita a Francesi, come cosa nuoua, ma si diceua che haueuano tolto questo modo d'impedir i nimici a non seguirgli Tebano darglimolestia, da Pelopida Thebano, il quale uolendo passar un roilpasso sume, perche i nimici non lo potessero trauagliare, si fece una cinta di a nimici, legni, a i quali dato il fuoco, i nimici furono impediti seguir piu auanti

Dell'Imprese Mlitari .

& Pelopida paßò a suo bell'agio, & andò pel suo camino senza molestia! ma sia come si uoglia allbora che su per Pandolso deliberato con batterie & assalti prender il luogo, comparse Barbarossa armiraglio del Tur co Imperador di Constantinopoli con dicento uele, & subisogno a Coristiani con perdita grossa in un subito ritirarsi a Corsu, doue hauendo aspettato il resto dell'armata di Vinetia, & dell'Imperatore, segui poi quello che ciascuno per la discordia conobbe esser uero a Santa Maura, perche hauendogli Barbaroffa dato alcune buffe, non folo generofamente si parti uitt rioso, ma molti le mi anco el tolse, & abbrucció, & Pandolfo con gli altri Imperiali in casa sua , secero ritorno , restando i Spagnuoli in Si ilia amotinati, & i Signori Vinitiani patirono affai. Ma auenga che sia uero che'l Turco sia di Regni, & di gente senza comparatione maggiore del Seren Simo Dominio Veneto, non è però maggior d'ingegno & uirtu, & non è prossimo a Dio come questo Dominio, il El maggio quale si puo dire effer mantenuto dalla propria man di Dio, & al fine ri del Tur molto piu perpetuerà il stato loro nella sua grandezza del Regno de Tur chi. Auenga che allbora i detti Signori di Vinetsa, gli lasciassero per questa cagione N :poli di Romania, & la città di Maluasia, & su di loro in questo caso, come de Romani, quando uolendo fauorire Nicomede Re di Bitinia contra Mitridate, furono superati, & mancando Romanine gli animi, riprendendo il configlio loro che fossero entrati in tante guerre, per fauorire altrui piu tosto per ambitione, & da pasio ne, che per prudenza, & maturità, restirono confusi, & al sine giun to Pandolfo alla patria, furicercato come fra poco tempo anco fu constituito Gouernatore della città di B ffa, non guari distante dalla città di Carella tenuta da i nimici, con i quali il suo Signore gia baueua fatto tregua per sei anni, & essendo appresso il sine della tregua, pensò Pandolfo di trouar modo, che gli Carallest in suo danno sosseno i primi a romper la triegua, & propose a uno di Biffa d'affai credenza appresfo gli Carallesi, ch'egli teneua in B ff.a poca guardia, & che presto doиена partire con la miglior parte de suoi soldati, & lasciar disarmata la città, & che non uoleua piu hauer guerra con loro, se ben fosse certo che d'improuiso uenendo i Carallesi a Biff i se ne fossero impatroniti. l'amico che sece del confidence con Pandolfo, il quale però la tenena per disfilente, sece certi gli Carallesi d'ogni cosa, & eglino desiderosi de i beni altrui, & credendo molto a usanza de popoli, & aspettando la partita di Pandolfo stauano ogni giorno per uenir a Biffa. O quanto saria stato meglio guardar se stesso, er por lasciar Bissa in pace, per-

che

Vinitiani per inge gno, & uir co.

che sempre è meglio uedere quello che si disia, che desiderar quello che non si sa , & di ciò raguagliato Pandolfo sece segretamassa de soldati , che a uno determinato giorno si doueuano trouare lontani da Carella una buona giornata, con ordine che se fossero stati scoperti dicessero d'an dar altroue, & hauendo lasciata la provisione per la città per guardia sua, si parti: ma i Carallesi assai piu leggieri della leggierezza, imitando quello che si suol dire, che maggior è la leggierezza de i popoli, che la negligenza de Principi , non cosi presto furono fatti certi della sua partita, che con poco configlio, il quale si conueniua in questi apparati di guerra, & fatti pericolosi, quando pensarono che Pandolfo sosse lontano, & alieni in tutto dal modo della guerra d'Antioco Re, il quale Antioco in tutti i suoi negotii si consigliana, riceuendo i pareri di ciascuno per Reinogni Procedere saggiamente, s'accostarono per dar gli l'assalto, ma i Citta- suo negodini non faceudo comparere alcun soldato, si diffendeuano tuttauia sin- ua consigendo uolersi con accordo rendere, & stando su queste burle gli Bissi-glio. ni con gli Carallesi , Pandolso dall'altra parte muiò i suoi soldati , che tutta notte caminarono, & su l'aprir delle porte giunsero a Carella, della quale presero i ponti prima, che alcuno s'auedesse di loro senza contrasto, & così nella città entrò Pandolfo con buon numero de soldati, & molti fra tanto haueuano dato di mano a l'arme, ma quando uidero la cosa esser tanto auanti, si contentarono hauere gratia di riposarsi & di restare sotto il dominio del suo Signore in questo termine di prestar fede a parole de nimici, si trouò anche Pausimaco Rhodiano Capitano su l'armata di Lutio Prefetto de Romani, quando che Policenide Capitano dell'armata d'Antioco, shandito da Rodifece occultamente intendere a Pausimaco che promettendogli farlo rivocare dall'esilio, era contento dargli in potere suo l'armata d'Antioco, & ciò credendosi Pausimaco sidandosi di lui, lo mandò ad incontrare in Etolia, doue ripo-Sandosi fu la notte seguente da Policenide soprapreso, & da repentino Pausimaco inganno morto con rouina dell'armata sua. Hora essendo uenuto questa preso con noua a Carallesi che all'espugnatione di Bissa erano andati, conobbero inganni da che ciò gli era auenuto per suo difetto, & che Dio non lascia alcuna cosa de. impunita, & tardi aneduti del suo errore subito si ritirarono in un luo-30 uicino a Carella; doue Pandolfo per non dar tempo a i nimici, gli puose l'assedio in un instante, & per miglior fine della guerra, fece intendere a fuorusciti Carallesi che egli non su mai di volontà di fargli dispiacere, che non uoleua gia la total rouina loro, anzi che gli haueria tutti in cafa rimeßi, quando cosi si sossero contentati esser sedeli al suo Signore, &

che ben sapeua, che non era marauiglia sel popolo per qualche utilità sua leggieramente s'era mutato contra del Signore, perche questo era proceduto che sempre i popoli seguono la natura di quelli che sotto coper tura di bene gli conducono in perpetua rouma, & perche egli diceua che desideraua per salute loro parlargli domesticamente, & consolarsi se al suo consiglio fossero diposti d'acquetarsi, esortandogli rimettersi in lui, i fuorusciti, hauendo inteso la humanità di Pandolfo, si contentarono udirlo, & non considerando piu oltra, lasciarono una buona parte delle mura senza disesa, & tutti uennero da quella parte doue s'haueua a far il ragionamento per ragionar con lui, non considerando anchora c'hauendo finto Antioco far una notte un'assalto contra gli Efesi al lor porto essendosi corso tutta la città, la qual si denudò, il resto mentre stauano intenti alla difesa del porto diede l'assalto da quell'altra parte, & prese la città loro, & così hauendo Pandolfo gia ordinato che mentre si ra-Carella pre gionaua, fosse assalito il luogo doue era piu debole, essendo di buona sa da Padol grande za, si presentò dall'altra parte al ragionamento: imperò Panso Delfino. dolfo diede principio a una lunga diceria. Gli Carellesi stauano intenti al suo ragionare, & mentre che cosi si ragionaua, i soldati di Pandolso. dall'altra parte scalarono le mura, & entrati dentro della terra, tutti gli fecero prigioni, occuparono il luogo, doue molti furono morti, molti accettarono la uita in dono, & molti furono in perpetuo esilio com dennati, & in breue tempo uidero il fine de giorni suoi.

## ERRORE.

'ERROR di questi fu , che quelli della Premie posero le guardie solo alla riuiera del luogo, che a ricercana per impedire i nimicia dar interra, & doue il luogo era posto, ma non prouidero che quiui uicino smontare non si potesse che almanco di ciò fossero certificati. Questo non su gia colpa de i soldati priuati, ma ben de i loro Capitani, che non pensarono piu oltra & quando la co pa fosse stata la loro, ne saria però stato cagione il

poco auertimento de gli ufficiali, perche naturalmente tali fono i progresi de i soldati, quali sono de i Capitani Fu anche grand'errore quello di Pandolso, quando si militari de si mili do si misse a gran pericolo della fortuna con poca speranza di guadagno, non aspercando il resto dell'armata della lega, perche se sossero stati sopraggiunti da Barbarossa. poteuano nello smontare, alla Preusse anchor loro esser connumerati nella fauola di colui ch'ando a cercar Maria per Rauenna, fecero anche non poco errore gli Carellest, perche perdendo il suo per acquistar l'altrui, mostrarono di se la maggior pazsia che si facesse mai, & tanto più la mostrarono quanto che doppo la perdita della

sua città sotto buone parole patirono perdere se stessi col luogo occupato. Però dicea Diogene che propriamente le blandose parole sono. Laqueum melleum quod blande amplectens hominem ingulet. Cioè sono un dolce laccio ch'assoga l'huomo.

IL FINE DELLA DECIMA SETTIM A IMPRESA.

# IMPRESA DECIMAOTTAVA.

CHEIL DESIDERIO DI REGNARE, INCRVDElisce l'animo bumano, contra il proprio sangue.



#### SOMMARIO

Q V E 8 T A decimaottana impresa, c'insegna l'Autore fra l'altre, che la cupidità de i slati è cosa incurabile, & non perdona a i figliuole contra i Padri . con l'essempio della figliuola di Seruia moglie di Tarquino contra Tarquinio padre, & chi s'insuperbisce alle scelerateZze con i felici euenti, è misero & suor di ceruello, & che mai si deue andar sotto pretesto di pace, done sia il nimico piu potente, con l'essempio d'Ariouisto, & Cesare, & come da salsi principii non è possibile che ne seguano ueri fini, con un firatagema d'ingannar uno che noglia ingamare un'altro con nuoue foggie d'arme, & che Dio è proueditore di ciascuno, che con sincero animo conduce l'effetto suo, & che non si debbia desiderare col mal oprar occupare l'altrui, con l'essempio di Catone. Ci espone similmente ch'eglie proprio ussicio d'ottimo Capitano, intendere i diseni, & la natura del suo nimico, & che tanto è molesto l'aspettar in tutte le cose, quanto che la induggia puo por tar danno, & come effendo morto il generale nelle battaglie si debbia subito ascondere per leuar il tremor de suoi, con l'essempio di Brutto, & che anche si conuiene assai bene doppo le sattioni d'una città far alcum spassi & spettacoli allegri, con l'essempio di Sylla, con un detto di Filippo Macedone sopra il usuer bene, & con molte cose esciose, & morali & con sentenze, molte altre cose militari degne di essere usdute.



O P P O fatta lunga guerra con Giorgio Signore in Germania, a chi Pandolfo Delfino era nimico ca pitale, non mancò mai il suo Signore che poca cura haueua di star su l'armi, sin tanto che con mezzani indusse Giorgio a far pace con lui: ma però Giorgio ritenendo in se l'odio antico singena non hauer desiderato altro che pacificarsi col detto si

gnore, al quale altro non curaua Giorgio che leuargli la uita, es per questa uia, anche leuargli lo stato: non su mai medico ne medicina che

a questa cupidità d'hauere, & di regnare potesse schisfare, & perché

Seruia fi-Tarquinio moue il gnare.

duenisse gran Signore, uedete che questo apetito su anchora in la figliuola di Seruia, moglie di Tarquino giouane, la qual mosse contra ogni gliuola di pieta paterna, il marito contra il padre, a torgli la uita, & il regno insieme, 'anto stimaua piu esser Regina, che figliuola del Re, però non era maraui glia del desiderio di Giorgio: & auenga che si tagnasse na trail Padre scondere il suo peruerso animo, si scopriua però a certi termini ne i raper ambi- gionamenti, che non se n'auedeua, & si come il sapore d'una cosa, si co tion di re- nosce nel gusto, cost al piu delle uolte l'huomo mistra il cuor suo nel ragionare, come ne fu il Signor di Pandolfo ragguagliato: ma il Signor Giorgio per maggior fermezza di ciò, si ridusse con molte genti armate in una città, la qual pure per luogo di confini si disputaua col Signore per hauer maggior agio di negociar l'inganno che difegnana fare al Si gnore, & con ambasciatori non mancaua ogni giorno sollicitarlo, perebe uenisse all'appontamento dell'espeditione della pace. Costui muero dim. straua che in questi maneggi di stati, non si harispetto ne a promesse, ne a fede, che si diano, ne meno a morte di mille buomini, che il Signor Ciorgio quanto piu si pretendeua di cose, & euenti felici, tanto piu s'in superbina a maggior sceleragine, la cui natura essendo conosciuta, il Signore ne ragionò con Pandolfo, & perche nella città il Signore era amato da molti nobili, & da tutti assai piu che'l Signore Giorgio, ne ricercò il parer di Pandolfo, egli che da fanciullo imparò che nel pensar male s'indouina spesso, li persuase con molte ragioni che si guardasse d'an dar sotto nome di pace, doue l'inimico si trouasse maggior di lui, & che si doueua raccordare dell'appontamento ricercato da Ariouisto Germasotto no- no contra Cesare, il qual fu solo a questo fine per ueder se lo potena con me di pace buone parole far prigione, & nincerlo senza battaglia, & che perciò lodaua al Signore, ch'in risposta mandasse ambasciadori al Signor Giorgio, & che gli risponde se che molto uolentieri si saria trouato con lui, ma in luogo a tutti confidente, & che non gia per conto alcuno di male che si potesse di lui pésare sotto sua sede, ma si per sua sodisfattione, et che hauria condotto seco dumila soldati a cauallo per sua guardia, pur che fosse fatto certo sotto sua parola che tutti potessero retornar salui:fingedo che se ben non bisognaua sospicare che gli fosse dal Signore poco creduto, che manco egli potesse saper che s'hauesse timor di lui, esortandolo Pandolfo tuttauia, ann temer di costui che cosi falsamente cercaua d'inganuarlo, perche non è possibile che di falsi principy ne seguano ueri fini . Sentita la risposta di Pandolfo parue al Signore di così fare, & fece

Ariouisto uolle inganar Cefare. fece elettione di lui a quest'impresa con risolutione, che quando piu sicuro luogo hauer non si potesse, che la città proposta per confisente s'ac cettasse. con questo adunque ando Pandolfo risoluto, & in breue ottenne sotto sede di Giorgio che l Signor andar douesse a ogni suo piacere alla sudetta città con quelle venti, che haueua disegnato, pur che disarmato da spada, & maglia in fuora ui andasse; perche anch'egli haucria due, o tre mila soldati per guardia sua, & della città solamente ritenuto, & il resto licentiato. fu detto di poi che questo disse uoler far il Signor Giorgio, perche fidandosi nelle gente ben'armate che doueua ritenere, ne i Cittadini, non estimo da persona poter esser offeso gia mai, ma si credeua con questo disegno potergli uenir ad effetto quello che poi in contrario gli successe per noler d'Iddio, senza il cui sapere, niente si pensa, & nolse Iddio per questa noltarisernare il Signore senza offesa. Ricenuta la risposta Pandolfo se ne uenne, & hauendo il tutto communicato col Signore, & ordinato quello che far si donesse, si delibero l'an data all'arbitrio del Signore, fra tanto perche ogni inuidia e maliuolentia, è da temere, s'ingegnò Pandolfo prouedergli, & desideroso dell'honore, & uta del suo Signore, come si conuene ad ogni fedel seruidore, gli uenne in mente, che si come gli archibugi, il cui principio fu in quel te parti, s'erano ridotti senza portar suoco, ne corde apoter sar l'effetto suo con quelle ruote, & pietre c'hoggidi s'usano, si poteuano in que-Stimpresa, anche ridurre a tanta piccolezza che senza esser ueduti, cinti o nel seno, o in altro modo potenano esser portati, sece sarne segre- piccioli fat. tamente da molti maestri in breue tempo de piccioli un numero grande, ti tar da di modo che cadain) di quelli che doueu no uenire col Signore ne potesse Pandosse. portar due, & bauendo il Signor publicato il tempo d'andar all'appontamento della pace; ciascuno con ognistudio s'ingegnò per comparere piu bonoreuole che potesse di ben prouedersi di caualli & di nestirsi di liuree alla foggia di quel paese, di maniera che alla corte del Signore doue er ano ambasciatori del Signor Giorgio, d'altro non si ragionaua che di festeggiare, di ben uestire, & di banchettare, & di torniamenti d'amore, & d'altre dimostrationi allegre, con i maggiori segni di pace, che sossero possibili. Il signor Giorgio persido piu ch'alcuno Cartaginese, fra tanto teneua nella città per dar manco sospetto di se, acciò gli potesfe sortir il disegno suo, manco soldati che poteua, & hauendo armata una buona parte del popolo, haueua ridotto i suoi foldati al numero di tre mila molto ben guarniti, & in punto ad ogni fattione, & credendosi con quelle & col popolo nella giunta del Signore farlo rimaner prigione

Catone co tinente dall'altrui.

insieme con la guardia sua, che solo doueua esser di dumila senz'arme Staua con gran desiderio del fine del suo dannato desiderio, che fe lice lui se fosse stato della volontà di Marco Catone, il qual su tanto continente nelle cose altrui, che su uolta che si contentò del uino de i remiganti del l'armata, per non grauar alcuno, perche non haueua desiderato col mal oprare occupar l'altrui: ma il ministerio diuino, il qual patir non puo che la giustitia resti otiosa ne perduta, & perche sempre fu pro ueditor di chiunque consincero animo condusse l'effetto suo, non uolse patire un tanto male nel Signor Pandolfo, anzi essendo partito per andar al Signor Giorgio, mandò auanti mille soldati alla sfilata alla città , done andar si doueua, in questi ordini ch'entrati nella città rinfrescassero solo i caualli, ma non si disarmassero, & che auicinato il Signore alla città per spatie di due miglia insieme col resto douessero con i suoi archibugi carichi unirsi nella città per uenir ad incontrar il Signor suo, ma che perciò non si partissero senza auiso di Pandolso, & così entrati nella città, furono con larga, & allegra fronte da tutti riceuuti, mostrandosi non come soldati, ma come privati gentil'huomini esservi giunti. Il Signor Giorgio fece metter in punto i suoi soldati, & apoco a poco gli inuiò fuori della città discosto un mezzo miglio, doue anch'egli si ridusse, la sciando la guardia della città a popolari, i quali assai ben guarniti s'ingegnauano con buona guardia far il debito loro, & approfimandosi il Signore, gli mandò il Signor Giorgio ducento caualli alla strada. sotto pretesto d'incontrarlo, & per uedere & intendere il suo procedere, & forsi anchora per facilitare l'intento c'haueua, ma egli conoscendo il progresso dell'auersario che non s'accorgena che non gli era creduto, faceua conclusione ferma tra lui, che colui s'inganna, il qual crede che ui sia altro piu proprio ufficio di Capitano ottimo, che intendere i disegni, & la natura del nimico, però ciascuno ben ammaestrato di quanto far si douesse, stette molto in se ritenuto, & essendo stati gratiosamente riceuuti dal Signore, gli fece auanti di lui caminare, per un tiro d'archibugio. Pandolfo allhora auisò con prestezza quelli , che gia nella città erano entrati a uscire, per accompagnare il Signore come su or dinato, ma che però piu d'un tiro di mano non s'allontanassero dalla città, & che secondo il secreto c'haueuano si gouernassero, il signor giunse doue il Signor Giorgio aspettandolo haueua ordinato di ritenerlo, & Pandolfo c'haueua sospetto che nei primi abbracciamenti l'effetto potesse sortire al Signor Giorgio, il quale haueua tre mila soldati alla sua persona, & Sapendo che tanto è sempre molesto l'aspettare in tutte le cose, quanto

fe quanto che che l'indugio possa apportar danno, co non altrimenti, sece Pandolfo una buona battaglia di tutti i suoi foldati che col Signore se ritrouauano, i quali fece marciar con lento passo auanti il Signore, & egli restò alla coda della battaglia con ducento soldati i il Signor Giorgio che si pensò hauer ridotto il Signore, come ridusse Iehu Re di Sammaria, gli sacerdoti de gl'Idoli nel tempio di Raal, quando volendo in tutto estinguere l'Idolatria, gli fece sotto pretesto di far un gran sacrificio a Baal loro Dio, conuenir nel tempio, & poi gli mandò tutti a fil di spa da . Staua con desiderio sotto il coperto della pace di sbrigarsi per un tratto, & haueua commesso che i suoi allhora che sosse stato riceuuto il Signore uoltandosi poi per andar alla città, assaltassero quei del Signore di Pandolfo. Ma perche un'innocente, essendo difeso dalla man d'Iddio difficilmente muore, interuenne a lui, come quando la fortuna alcuna volta ci propone qualche selicità, perche con quella ci da per augurio di qualche subita disgratia , come seguì in effetto , perche Pandol fo che altrimenti l'intendeua, fece che al primo incontro i suoi soldati, affalissero il Signor Giorgio con gli non pensati, & nascosti piecioli archibugi, & nel primo assalto, il Signor Giorgio che auanti alle sue schie re all'improuiso fu colto, si uide smarrito & morto, & ui restò con buona parte de soldati, & con questo hauendo gia perduta la buona uita, perche malamente uisse, s'acquistò dishonorato nome, & si suol dire, che chiunque perde la uita buona, s'acquista fama cattina, & perciò fu poi detto che niuno si puo nel mal oprar leuar della man di Dio. Ma riceuuto il resto di quelli del Signor Giorgio, sece testa grossa contra di Pandolfo, che animosamente tuttauia si faceua larga strada con suoi. quelli altri che gia si ritrouauano usciti della città assalirono secondo l'or dine suo dall'altra parte, & si sece una großißima battaglia, di tal sor te che i nimici posti in consusione, & tristezza del lor Signor morto, il quale non seppero nascondere o consignare ad alcuno, perche non sosse ueduto come fece Brutto del morto corpo di Cassio, che lo consignò alli amici Bruto fece comandò che nascostamente sosse sepolto, accioche i soldati non si com tener nasco mettessero alle tristitie, & uiltà, nelle quali occupatifossero da gli nimorto di mici soprapresi, & non potendo sostener il lor impeto, essendo quelli di Cassio. Pandolfo esercitati nella guerra & quelli spauentati dalla morte del padrone, quasi tutti, al riverscio di quanto credevano, con poca perdita di quelli di Pandolfo ui restarono morti, & quelli della città che in questi romori haueuano alzati i ponti, hauendo intesa la morte del Signor loro O perdita della sua gente, neduta la presenza del Signore di Pandolso,

creare i popoli, fece alcuni spet tacoli.

il qual ritenea in essa amici, & memoria grande, l'accettarono con gran trionfo, di modo che cia cuno dimostrana una trionfal letitia, tanta era la magnificenza ne i ricchi, & il desiderio ne i poueri, & con tal trionfo per suo Signore lo confermarono che non fu omesso alcun segno d'allegria, & il Signore gli ritenne sempre con pace, con amore, & timore, & sapendo il Signore come si conuenga assar bene doppo l'afflittione d'u-Silla per ri- na città far alcuni spettacoli, tornei, & spaßi, immitando Sylla, il quale hauendo posto in Tyrannide Roma sua patria, & fattosi creat dittator perpetuo, fece far per dar piacere, & ricreatione al popolo, doppo tante jatiche, & affanni della patria, molti spettacoli, ripresentationi, & giuochi solenni, sece anchora Pandolfo di commessione del Signore, far giostre, mascherate, balli, & altri diletteuoli giuochi, che furono non poca causa di stabilire l'affettione de popoli nel detto Signore, & da indi in poi, s'incominciarono i piccioli archibugi usare in tutte le provincie de Christiani, & forsi de i Turchi, i quali se Dio nonmette la sua mano, in breue anchora sapranno oltra il costume del guerreggiar d'Italia, aggiugnere stratagema assai in nostra perditione.

## ERRORE.

ERROR del Signor Giorgio fu, che deviando dalla pace nolse la guerra, la qual con pace acquettar si poteua, ma perche 110lendo uincere nell'arme, il Signor di Pandolfo doueua prima disponere se stesso nel desiderio di accumulare i stati, per farsi poten te, gli riuscì uano il disegno, come a quelli che hanno poca consideratione nelle lor cose, facendo maggior error doppo la guerra, che sotto specie di pace uosse hauere, perche contra di se, tutta si

riuosse, & credendosi uincere con armati, fu uinto con disarmati, però doppo, che nella città s'aspettaua il Signor di Pandolfo, doueua, non con la pace, ma con la guerra ben ordinata uscir della città, ma perche non haueua buon ordine, fu conueniente che non hauesse buone armi, le quali non possono stare senza gli

ordini buoni, ne manco doueua con rouina, & disso di morte del compagno, farsi in un tratto Signore maggiore, perche soleua dire Filippo Re di Macedonia. Malo din bonus, O commodus, quam breui tempore Dominus appellari. Cioè, io uoglio piu tosto esser chiamato lungo tempo buono, che pochi giorni Signore.

Detto di Filippo Re di Macedo nia.

IL PINE DELLA DECIMA OTTAVA IMPRESA.

la prodenza des Senore de Lande gue,

Impresa

# IMPRESA DECIMA NONA.

CHEIL CAPITANO, CHE NON OSSERVA la fede, perde tutto quello, che puo esser di buono nella militia.



#### SOMMARIO.

N QVESTA decimanona impresa c'insegna fra l'altre l'Autore, che'l Capitano non osseruando la fede, perde il neruo della militia con l'ordine che si deue tenere nel guardar una porta d'un luogo forte , & di tener i sospetti lontani dal luogo, & che i fatti si deuono compensare, secondo che si uariano i tempi, & le stagioni, cen un stratagema di sar prendere una città con artisici, con l'essempio d'Amileare Cartag nese in Sicilia, & come il secretto del Capitano bisogna che sia occulto, perche non gli sia interrotto il suo disegno, col resto, & che guardar si deue il comunicar i suoi segreti abalzani, & per one incognite, & infedele, & come sia grande ufficio farsi obedire a i foldati per beniuolenza, & che molte uolte una parola del superiore esortatiua, uerso il soldato timoroso gioua assai, con l'essempio d'Epaminonda Thebano. Ci auertisce che con gran pena, & fatica, si custodisce quello che da molti si desidera, & che nel dar principio ad una impresa conniene usar consiglio, & prudenža, & che essendo condotto in una sattione bisogna nel pericolo Mar prestezza. Ci mostra anchora il termine in che si troua un Capitano colto d'improuiso in un fatto grande, & che niuna cosa è piu uana, & leg giera che esser gouernato da chi è oppresso da simili. da sinistri casi, con un stratagema per far deporre l'arme a soldati, & a uno popolo da se stessa per seguitar la nittoria, con l'essempio di Camillo Capitano Romano, & cle i Signori debbano fur sumministrare le cose da carico a quelli ch'accortamente, & con uigilan a temono ogni cosa & con un detto di Paolo Emilio a Scipione sopra il zouernarsi con l'esperienza, con molte altre co se curiose & morali & con sentente & altre cose militari degne d'esser uedute.



On era posibile in modo alcuno, se non con grande ingegno prender una cittadella di Lombardia, in ogni tempo guardata benissimo da gente esperte, & da Capitano sedele. Et ben bisogna dir sedele, perche perduta la sede del Capitano, è uno hauer perduto il neruo della militia, & tanto era (per che staua con sospetto) ben uettouagliata, & ben

monitionata in tutte le cose necessarie, si del uiuere & di uestire di ciascuno che gli albergaua, come per disesa della città, & offesa de i nimici, che non era possibile per assedio, ne per forza, ne per trattato

prenderla giamai. Teneua questa città nell'entrare un rastello suori del la porta, ch'era di tal grandezza, che fra questo, & la porta sariano capiti adagio cinquanta soldati, & tenendogli le guardie continue l'ufaua questo costume alle porte, che piu che due o tre forastieri che fossero a cauallo, o a piede, non poteuano entrar insieme nella città, & quando entravano erano prima aperti nel rastello, nel qual si sermarono & esso serrato, erano poi per una porticella lasciati entrare, & condotti al regente della città che minutamente gli interrogana, dal quale essen do licentiati che per tre giorni solamente potessero star nella città, cia scuno si procacciaua in quel tempo espedirsi. Non era però ad alcuno data facultà di portar arme nella città, se non era soldato del Signore. pur con tutta questa provisione non mancana alla città il solito concorso de mercanti, & d'altre sorte di genti, così adunque Pandolfo Delfino da se stesso, pensò, s'el si potesse hauer modo, col quale potesse diuenir padrone della città, & perche i fatti si deuono compensare, secondo che uariano i tempi, & le staggioni, essendoli uenuto inmente molte maniere di concetti a questo proposito, ch'erano conformi al tempo nostro, si elesse ad uno che piu sicuro gli parue per esseguire, & stabilito nella fantasia sua tutto il negotio, uenne ad un luogo del suo Signore lontano quindici miglia dalla città, affai segretamente, & poi mandò uinti huomini da lui conosciuti uno doppo l'altro de i piu arresigati che potesse hauere, non però forestieri, ma del stato del Signore in essa città, i quali si come l'uno non haueua conoscenza alcuna dell'altro, non sapeuano manco altri, saluo che se ste si esser mandati. la cagione su che'l segreto del Capitano bisogna che sempre sia occulto, perche interrotto il disegno suo la gloria dell'egreggio fatto restaria imperfetta, & di qui si comprende che chi sà tacere è sauio, perche il molto ragionare è uitioso, & a tutti da solo a solo, l'un non sapendo de l'altro impose che nel termine de i tre giorni secondo il costume della città douessero fingere di voler condur re fuori mercantie, & di comprar cose assai, non dando alcun sospetto di se, & che il terzo giorno a l'hora della piazza si ritroneria nno, che come canta in banco uenderia palle di saponetto publicamente, il quale daria il modo a tutti di quanto far douessero con una police, la quale nascosta in una balla di saponetto saria rinchiusa in uno capelletto di giande per sua saluezza, & perche non si facesse sallo nel dar & uender le palle, & si conoscessero anchor quelli a chi dar si potesse la palla della polue, diede a tutti uno mezzo scudo d'oro, col qual comprar douessero la palla, & così ispedito con promissione, & fede di spendere mille uite,

nite, & patir mille morti per lui, tutti in un medesimo giorno separatamente entrarono nella città, aspettando quello ch'egli con sua persona doueua essequire; per il che conobbe quanto sosse grande ustitio del Capitano farsi obedire a i soldati per beniuolenza. Questa su imagina- se, come tione cauata da quel stratagema d'Amilcare Cartaginese, quando uolendo giugnere in Sicilia contra ogni espettatione, inuiò l'armatasua, non dicendo ad alcuno done incaminasse il suo maggio, & diede a tutti i patroni delle naui una lettera serrata che conteneua quanto haueuano a fa re, ma gli commisse che non la douessero leggere, saluo in grandissimo caso di necessità, & saluo quando gli sosse stato comandato dalla naue Pretoria . fra tanto essendo il tempo delle uendemie, & sapendo Pandolfo che colui che edifica un suo pensiero sopra le spalle altrui : è simile a colui che raccoglie le pietre nell'inuerno, stana con gran sospetto; ma perche nei gran fatti, la generosità porta la palma, haueua Pandolfo. fatto ordinare certinanazzoni di legno grandi , alla lunghezza d'un car ro piano che nelle uille d'essa città s'haueuano, quasi simili a quei de Milanesi per condurre l'une a i lor padroni, le quali dalle due parti sece accomodar si, che aprire si poteuano, & serrare di dentro con corde, & ferri aggiatamente, per quanto pretendeua la larghezza del carro, fra l'una, & l'altra ruota, & nel fondo sece far spiracoli grandi, sulla sumità accomodar uno coperchio, incastrato da l'uno, & l'altro capo con buone chiaue di legno per trauerso, perche non si potesse mouere ne cascar da basso: però sopra detto coperchio soprauanzaua mezzo palmo di sponda a i nauazzoni, quale erano di modo col coperchio assettati, che poteuano ritener senza sospetto alcuno buona quantità d'uua, ma da basso poi, cioè nel corpo di quelli se gli accomodanano sei sol dati per ciascuno assentati di lungo, & armati con archibugi, & alabarde curte, & fattogli affettare & accomodare su i carri, d'un poco piu lunghezza del folito senza scaloni, ordinò Pandolfo che dugento archibugieri, & cinquanta caualli alla leggiera armati si ritrouassero la notte del terzo giorno secretamente ad alcune casine suor di strada appresso la tagliata della città un tiro d'archibugio, & che altri mille fan ti quella mattina da diuersi luoghi uicini, chi quindici miglia, & chi uinti, & chi piu & chi manco, douessero marciar alla uolta della città, sin che nuova da Pandolfo intendessero, per il bisogno che da essi ricercaua. Qui in uero non si poteua come fecero i Romani che mandarono dal Capitoglio messi segreti in uolta che dalle mura andando, & uenendo potessero far concetto di cose al proposito loro, ne meno come loro si Dell'Imprese Militari.

Cartagines'imaginas se d'arriuar in Sicilia. contra l'afpettatione de suoi.

poteua mandar da loro incognito, come fecero quando mandarono a Ca millo sbandito per suo soccorso, ma era bisogno trouar altra maniera. Per tanto quando tutte queste cose furono cosi ordinate, si mandò uno esperto, & Jauio canta in banco molto fedele, a chi Pandolso fece tutto questo suo pensiero palese, sapendo potersi fidar di lui, perche sempre guardar si deue di communicar i suoi segreti a balzani, incogniti, & infedeli, il quale essendo instrutto di quanto doueua fare, 'entrò nella città al tempo prefisso, & hauendo molte sorte di palle portato con lui, pose da un lato tutte quelle doue le police erano rinchiuse in una gran scattola bipartita, & dall'altra parte ne pose molt'altre simili nella scat tola per darne a gli terrieri, & al suo tempo secondo l'ordine dispensò le palle sue privillegiate, a chi per mezzo scudo l'una le comprava, & di questo modo ciascuno hebbe le police sue, le quali erano in lettere minute scritte d'un medesimo tenore, cioè. Domattina subito doppo l'aprire della porta, nella quale entraste, se ui entrarano quattro carrica richi d'une poste ne i nauazoni, dalle quali usciranno huomini armati per assalir la guardia della porta, prestategli aiuto con quell'armi, che più u'agradirà, & come loro farete anchor uoi, ma non ui dimostrate se al tro non si facesse, & per segno allhora che il quarto carro fra il ponte & la porta sarà giunto, & che il bifolco griderà che non può entrare, & il simile seguiranno gli altri che sarano entrati, allhora sarà tempo di mostrarsi animosaméte, et no ui sgométate, perche cocorreranno molti ter rieri, et qui finiua le police. Fu detto in questa police di molti terrieri, ac cioche non sapédo l'un dell'altro, ciascuno d'essi pensasse d'esser aiutato da terrieri, & che nella terra fosse trattato, & che perciò si facessero inse piu animosi. Vedete quanto importa l'intelligenza d'un soldato in sar una cosa piu d'un modo, che d'un'altro, perche l'uno modo da la uittoria, l'altro la toglie, non leggete che i Thebani hauendo ueduto che da l'ha-Epaminon sta d'Epaminonda suo Capitano, il uento haueua leuato gli ornamenti, che s'usauano a l'arme da quei tempi, & portati sopra d'un sepolero d'un come inter Lacedemonio, di subito presero un cattino augurio contra di loro, ma petrasse in Epaminonda allhora gli disse che non douessero temere, perche questo site un'agu- gnificaua la morte de i Lacedemoni, perche a i sepoleri si soleua dar gli rio cattuo. adornamenti, uolendo inferire ch'era buon segno, perche doueua uincere con la morte de nimici suoi, donde che presero ardire doppo la paura che d'auanti haueuano concetta infra di loro, però in proposito una parola molte uolte nuoce, & gioua, come in questo fatto conobbe Pandol fo. V enuto adunque il tempo disegnato, & essendosi ridotte tutte le co-Se &

Se & gli apparati nell'esser suo, & inuiati i carri armati del sudetto modo, i quali erano condotti da pratichi soldati, che sapeuano molto ben far il mestiero del bisolco, si ritrouarono nell'aprir della porta alla città con altri carri de contadini. Pandolfo che haueua con lunga esperienza conosciuto che con gran pena & fatica si custodisce quello che da molti si desidera, & che perciò il desiderio suo saria potuto succedergli, se ne hauesse usato diligenza, & fatto prontezza, andò la notte se gretamente alle sudette casme, doue anco secondo l'ordine erano uenuti gli dugento archibugieri, & gli cinquanta caualli, i quali per non esfer Scoperti haueuano presi, & strettamente impregionati tutti quelli habitanti, cosi grandi, come piccoli, in certe camere, & la mattina a buon'hora fece ascendere una sentinella sopra un'arbore molto alto che per la tagliata uedeua sin nelle porte della città, la qual stando su l'auiso in poco d'hora gli nuntiò esser state aperte le porte, & di mano in mano erano condotti dal rastello, nella terra ad uno ad uno tutti i carri, ma prima quelli dell'altri contadini & doppo questo i suoi, eccetto uno. i carri adunque che non erano di quest'ordine entrati secondo gli parue andarono a scaricar le robbe loro, & essendo condotto il quarto carro di quest'ordine dentro del rastello stauano tutti quelli del trattato attenti che'l quarto entrasse sul ponte, & al fine come fu serrato il rastello, & abbassato il ponte della porta, il quarto carro predetto entrò sul ponte pi gliando parte della porta, & facendo uista il bifolco sollecitare i boui tagliò i lacci di corio, con i quali il giogo a i boui era colligato, & a un tratto non possendosi piu ne auanti ne a dietro, il carro ritirare gridò il bifolco non potere entrare, & a questo segno medesimo gridarono gli altri bifolchi, & tutti a un tempo sbarrate le'mastre all'improuiso, Saltarono fuor i soldati, & assalirono la guardia, & quelli ch'erano gia uenuti nella città, hauendo ueduto l'assalto subito si dimostrarono & l'u no con l'altro s'aiutauano, perche l'uno credeua che l'altro di loro fosse dell'instessa città, & credendosi la guardia che nella terra sosse trattato anchora che non mancassero del debito suo, & di combattere animosamente, inuilliti quasi tutti , al fine ui restarono, ma non si tosto su Pan dolfo auisato dalla sentinella che sopra l'albore staua sulla uedetta, che i carri erano entrati, che pensò che se nel dar principio ad una impresa, si conuiene usar consiglio, & la prudenza bisogna anchor, quando s'è condotto nel pericolo prontezza & l'ardire, per soccorrere chi puo perire,& puo esser preso . Per tanto Pandolfo spinse subito quei canalli con altri tanti archibugi in groppa alla uolta della porta, & consicure, &

accette, fece in un tratto gettar a terra il rastello, & soccorse quei primi di cinquanta huomini, & poi aggiunse quelli altri da piede, & essen do gia calata la sarafinesca della porta, laqual non puote calar piu a basso del carro, il qual ad altro effetto che per impedimento della sarasinesca & del ponte & della porta non ui era stato lasciato; tutti a piede entrarono. Ma la terra & il resto de soldati, cosi a piede, come a canallo, essendosi dato all'arme per soccorrer la guardia, faceua gran forza per cacciargli fuora, & cominciauano da ogni parte far scorrerie per le con trade, & accendendosi i cacciati hor da l'una, hor dall'altra parte, tor nauano piu ingrosso, il che suol essere uno aizamento proprio delle battaglie a cauallo, quando la speranza a chi uince, & lo sdegno a chi perde, accresce compagni. Però tutti quelli di Pandolfo animosamente combatterono tanto che fecero ritirar glinimici alla piazza, done si tene na il fatto per disperato da quelli della terra, & gia era ciascuno disordinato, & senza gouerno per l'impensato caso, & i Capitani erano cost fuor di se che non haueuano prouedimento a sua salute, & certo niuna cofa è piu uana, & leggiera che effer gouernato da chi è oppresso da sinistri casi. Subito poi comesse Pandolfo a quei soldati a cauallo, che attendessero di fuori, perche di dentro hauria fatto come sece sbarrar le Strade, per le quali alla porta per la terra si ne aiux ad effetto di fuggire. l'impeto del popolo, & hauendo fatto auisare quei mille fanti che da diuersi luoghi haucua ordinato che uenissero, non passarono due hore che tuttifurono in loro soccorso, & entrati anchor loro si radoppiarono le scaramuccie da diuerse bande alla piazza con grandißimi gridi, che faceuano i terrieri, i quali in questo pericolo ad uso de i popoli ricercanano i piu potenti della terra a non mancargli dell'aiuto suo . Auenga che nel tempo di pace l'hauessero mal trattati con angherie assai, & ancora che il combattere di quelli di Pandolfo fosse con gran disauantagio, perche le donne congli huomini, & fanciulli dalle finestre, pietre, et con ac que che bolliuano, gli trauagliauano assai, nondimeno Pandolfo non seordeuole di Camillo prudentissimo Capitano Romano, il quale essendo gia dentro la città de' Veienti col suo esercito, uolendo facilitarsi la uittoria con minor pericolo, comandò ad alcuni de' suoi soldati, di maniera che Veientini udirono, che niuno offendesse quelli ch'erano disarmati nella città, in m odo che molti foldati V eientini che ciò intesero, gettarono l'arme in terra per esser nel numero di quelli che non fossero offest, & cost su presa la città, quast senza sangue: cost anche hauendo fueto Pandolfo il medefimo, molti deposero l'arme, & tutti i soldati del-10

la città, che si disesero sece scacciar dalla piazza con gran perdita loro, & essendo posta la maggior parte in rotta, non così presto disparue con la sua luce il sole dal nostro Hemisperio, che tutti quelli huomini,
& soldati, che per altre porte non suggirono, temendo di peggio, &
uedendo che combattere con piu potenti & audaci poco frutto s'acquista, si contentarono farsi prigioni di Pandolso, il quale huendo preso
tutte le porte, & la città, & nel seguente giorno acquetato ciascuno,
a tutti si diede libertà, salvo che a' soldati, che per non poter suggir ui
restarono, surono sualiggiati, & data la condegna sepoltura a i morti,
secondo le loro qualità la città unitamente si contentò sotto il gouerno
del suo signore continuamente restare.

## ERRORE.

'ERROR di questi su, che si come i soldati della città si seppere guardare da ogni assedio, & sorza, doueuano anche sapersi dall'inganni, & insidie di Pandolso liberare, come liberare si poteuano se; piu diligenti nelle lor guardie sossero stati. Et se ben le cose quando seguitano per deliberatione di quelli, che non temo no morire, dissicimente si possono schisare, nientedimeno i Signori debbono sar somministra re le cose da carico a quelli, ch'ac-

cortamente & ungilanti temono ogni cosa. Ma maggior error su il sao, che conoscendo l'inganno, che ui su fatto; mancarono assa di ualorosità, a non scacciarsi suori dugento cinquanta nimici, hauendo la felicità del soccorso per diuerse ui e: il che
far poteuano, s'a quei soldan sosse dato l'animo di farlo. Però credo, che non mancasse da loro, ma da l'otio, & l'ignoranza, che di loro impadroniti, gli tolsero di men

te tutta l'auertenza, & ardir suo. Però bisogna esse esserto nel mestier dell'arme; guardarsi auanti; temer ogni cosa; & non esserto disse estimat il periglio: acciò che non sia rirsacciato quello che disse Paolo Emilio Dittator Romano a Scipione Nassica; quando Scipione esor tando Paolo Emilio ad assattate gli nimici: subito che ui su giunto appresso; gli su risposto. Facerem si tune essem attatis. Cioè, io lo farei, s'io susi della tua età. Volendo inferire, che no come giouane, ma con la espe-

PaoloEmilio a Scipio

rienza bisogna dimostrarsi.

11 FINE DELLA DECIMANONA IMPRESA.



100

## IMPRESA VIGESIMA.

CHE VN CAPITANO, NON DEVE FIDAR VN esercito importante ad alcuno, benche gli sia molto intrin-Seco, & famigliare.



#### SOMMARIO.

N Q V E S T A uigefima impresa c'insegna l'Autore fra l'altre che l'ambitione è suror tale, che passa tutti gli impeti humani; & che mai non si deue sidar un Capitano di narrar un suo secreto ad alcuno per amico che sia, se da ner cessità non è constretto di così fare; con un stratagema d'uscir d'una città, riserrata con numero di soldati: & che si debbia antiuedere che'l nimico non pol sa unirsi col soccorso che viene; con l'essempio di Claudio Nerone contra h-

fdrubale: & come nelle citta sospette si deue tenere sotto nome d' Ambasciadore, persone che disno auiso di quanto se tratta; con l'essempio de' Carthaginese a Roma, & che anche il soldato non si deue, andan lo innan (i, lasciar nimico alcuno doppo le spalle. Ci auerrisce auchora, che il soldato deue effere obediente al suo generale, & superiore, come piu prudente di lui : & che quando il Capitano si dispera della uittoria , ch'eglie necessario che i soldati siano pia presto prote ti alla fuga , che al star fermo alle fattioni : con un stratagema di uincere i suoi soldati con conforti, & indurgli alla battaglia; atteso, che i conforti accrescono, & eccitano la nirti & l'animo a foldati;con l'effempio di Cefare: & che il negar di rendersi a buon patti per quelli che sono per esfere combattuti, incende l'animo a quelli di fuori grandemente; con l'esfempio de' Romani sotto Quinto Fabio; quando Cartaginesi, gli negarono le conditioni da non esser lasciate: & con un stratagema d'oprare, ch'una terra senza combattere si arrenda. Appresso c'insegna che si puo molto meglio hauere il consenso di molti separatamente che unitamente, & come le ricche Ze de i soldati sono ornamento del Capitano , & come si suol dire , che si puo donar quello che non si puo uendere; con l'essempio del Senato Romano uerso Pompeo: & che doue non uagliono le buone parole, oprano assai le male parole: con un stratazema di leuar l'assedio da una città, postogli da un Principe col depredar il stato dello assediatore; con un detto di Cicerone in non deliberarsi a cosa nocina, & con molte altre cose cursose, & morali, & con sentes ne, & altre cose militari degne di essere uedute.



IL PIME DELLA DECIMANONALIMPRESA.



V POSTO l'assedio intorno a Pandolfo Delsino m una città del Signor suo, da un certo Marchese, che ui era nicino col suo stato: il quale hauendo più tosto theoricamente termini d'architettore che di guerra, pensò con grand'ambitione (la quale è suror tale che passa tutti gli impeti humani) serrare Pandolfo nella città con alcuni sorti fa

bricati in assai bella foggia , di modo che si pensò che Pandolfo altro piu sar non potesse, saluo che con le braccia in croce, essendo ricercato si contentasse accettar la città, & il resto; pur che sano & saluo & libero lo rilassasse. Fra tanto restando il Marchese in quei persuasiui pensieri; acciò che gli uenisse uolontà di lasciar Pandolfo, & la città in pa ce; & attendere al suo Marchesato, gli mostrò che per l'acquistare l'al trui, non saria stato poco, s'el suo medesimo perduto non hauesse; col farlo chiaro di che danno & util sia il cattino & buon nicino che s'habbia prouocato contra : & cosi Pandolfo sece assoldare una gran quantità di gentiper questo effetto: le quali tuttauia a lungo passo, ueniuano a lui: & subito che hebbe ausso essergli giunte appresso da circa tre giornate, gli parue espediente incontrarle; accioche i passi non gli sossero occupati da nimici, & a fin che senza gran danno & perdita di genti uscire potesse della città a suo bell'aggio ; perciò temendo Pandolfo che'l Marchese non desiderasse ogni uolta che hauesse inteso la uenuta di costoro, dinon lasciargli giugnere con questi suoi; ma prima che sar la battaglia con loro, ouero con quelle che gli uscissero ad incontrargli del modo che deliberò Claudio Nerone contra Asdrubale, prima che se gli agiugnesse Annibale suo fratello con le sue genti; sece publicar nel giorno, che si doueua partire, ch'egli uoleua dar l'assalto a un sorte di quelli del Marchese: & non hauendo scoperto l'intrinseco della cosa a persona alcuna; perche non mai si deue sidar il capitano narrare il suo segreto ad alcuno per amico che gli sia: se da necessità non è astretto di cosi fare, ciascuno restò in questo credere : & che non altrimenti uolesse essequire. Questo fece Pandolfo; accioche doue mancaua la forza, l'ar te potesse supplire: perche si suol dire che doue non aggiunge la pelle del Leone si deue aggiugnere quella della Volpe. Questa nouella su portata non so come nel campo del Marchese; & perciò fece star tutto l giorno in ordinanza le sue genti: le quali auenga che per il caldo grande; perche era di Giugno, patissero assai; nondimeno essendosi proposto che l'huomo nasce, cosi alla fatica, come l'uccello al nolo; non restarono cinque compagnie delle piu forbite, che haueua nella città; & accom-

pagnatole con cinquanta caualli alla leggiera, le mandò fuori alla uolta del forte, disegnato a hore uintitre : ma non lo lasciò molto discostare dal la città, facendo uista di condurre artiglieria suori. I nimici che stauano su l'aspettare mal adaggio s'opposero contra quelli di Pandolfo, & s'attaccò una grossa scaramuccia: & quelli della città procedendo con bell'ordine, bor con una sola compagnia, bor con tre, bor con cinque, & bor con piu, & bor con manco, soccorrendosi l'una a l'altra; alcuna uolta incalzanano i rumici; i quali fingendo anch'eßi alcuna nolta di pigliar la carica si ritirauano, & gli auersary singendo ritenergli si arreslauano: perche non era quel giorno deputato a quell'effetto, ne di far impresa, anchora che alcuni de i capi di quelle compagnie di Pandolfo disegnassero, capitandogli in un beltiro, far sforzo: il che essendo uenuto all'orecchie di Pandolfo, perche alle uolte sotto speme di gloria non gli fosse perturbato l'ordine suo per alcuno strano accidente, eglisece intendere a quei Capitani che il soldato non deue mai prender la batta gliasenza commissione del suo superiore per desiderio ch'egli habbi di gloria: perche facilmente gli può interuenire la rouina sua, come interuenne a Cartaginesi sotto Salerno, quando i condottieri de gli Elefanti bramosi che la uittoria fosse loro, cacciarono senza comandamento d'A sdrubale suo generale, le bestie innanzi contra i soldati ispediti di Metello Consule: che della città erano usciti. i quali prendendo con astutid Metello co la carica, si ridussero oltra l'argine de i fossi della città; doue giunti gli me ninces- Elefanti furono grauemente feriti da quelli, & da i soldati dalle mura: se gli Ele- per il che di necessità uoltarono le spalle ne i suoi & ruppero le squadre: fanti de Car il che fu causa della nittoria di Metello. Et che perciò si guardassero anch'egli da non scorrere in simile, o peggior errore. Et che se ben dolce si mostra l'amaro a chi ha gran sete, nondimeno quando per cauarsi la sete col bere si ua a rischio di perder la uita, ogni dolce per amaro hauer si deue, & giunta l'hora tarda, perche il Sole gia era declinato, fece fra questo mezzo Pandolfo fornire tutti i soldati, che seco condur nolena per incontrar l'assettato soccorso di nettonaglie; per due giorni. Et essendosi oscurato l'aere, & tolte buone guide, & sedele, inuiò da circa tre mille fanti, & dugento canalli, i quali per una altra porta uscirono dalla citta, & tuttania gli altri, che ualorosamente combatteuano di fuori, fece con destrezzarttirare, & essendo entrati nella Città, Pandolfo seguitò con la guars dia

uginesi.

dia sua quelli che di gia si erano partiti, & i nemici à cui parue hauer fatto affai a prohibir lo stato del forte, restarono molto altieri in quella notte, & tanto baldanzosi ne uennero che quasi non si poteano ritenere che non uolessero assagiare auanti sosse il giorno e mura della Città, & non era perciò meraniglia, perche niuna cosa è più disficile a gouernare che l'huomo inalzato a prospera fortuna, gli saria perciò successo meglio la cosa, se soito pretesto di trattar alcuna cosa col Cauagliero, bauessero mandato un perito nella Città con un trombetta, ò tamburro, perche quando fossero entrati, si sariano aneduti di questo mouimento di caminare, ouero se non sossero stati intromessi, hauriano preso sospetto d'altre cose, & sorsi discorrendo sariano uenuti in cognitione di quest'uscita con le buone spie. Carthaginesi anchora loro non mandarono à Roma Ambasciatori per altro effetto che per sapere i contratti de Romani contra di loro, & perche ui stettero molto tempo, dauano ausso di quanto poteuano sapere & Pandolfo che tutta notte camino sino alla nona del seguente giorno, giunse con quei soldati ad un castello de nemici lontano dalla Città & dal campo quaranta miglia, prima che'l Marchese hauesse di ciò notitia alcuna, & essendo soprauenuto un tempo crudele d'acque, tempeste, & tuoni, dessignò uoler assalir il castello per non si lasciar dietro alle spalle nemico alcuno, anzi presidiarlo in suo nome. Ma i soldati anchor che ubedissero uolentieri il suo generale come piu prudente di loro circa l'universal salute, & come il debito richiede, nondimeno uedendo i suoi Capitani star sopra dise, o sorse per questa cagione ò perche eglie necessario che i soldati siano piu presto pronti alla suga che a fattione quando il loro Capitano si dispera della uittoria, ò fosse per la stanchezza perche s'era fatto gran uiaggio la notte passata & nel giorno sin a quell'hora, ò che per qualche altra cagione fossero impauriti, si rissolsero à una uoce non uolere per quel giorno combattere. Pandolfo che da se solo non potea sforza li, & che di suo stile se non per gran cosa non amazzana i suoi soldati, stette patiente per non gli dar materia d'amottinamenti: pur uedendo quanto il tempo & il non lasciar il castello presidiato, gli portana preinditio, sapendo che la patienza con l'humano ragionare rompe ogni duritia, pose mano à i conforti come quelli ch'accrescono, & essercitano la uirtu & l'animo à i soldati, & imitando Cesare quando partito da Roma doppo la uittoria di Pompeo; giunse in Spagna col suo essercito stanco, per- Cesare uin che quel uiaggio da Roma in Spagna fece in uintisette giorm, & oppo- giouane stosi all'essercito di Pompeo il giouane, sotto Corduba, hauendo ueduto in Spagna.

i suoi soldati per la stanchezza deboli & paurosi, si fece doppò alcune esortationi inanzi a tutti alla battaglia, sottoponendosi a molti pericoli, & da questo essempio inanimati i suor soldati corsero auanti il suo conspetto, & con animoso impeto combattendo in tutto quel giorno; alfine furono uittoriosi: così anche Pandolfo gli sece una esortatione grande, proponendogli il danno & dishonore che potria auenire se mancassero a quest impresa, si per il particolar loro, come del suo Signore, & che di piu saria t anto il uituperio che per uiltà s'acquistauano, che sariano da tutti uilipesi: perche l'huomo alieno dell'honore, & alle uirtù indisposto, è come uile da tutti disprezzato, & doppò molte altre parole gli addusse per essempio, d'un'esercito, il qual volendo per un poco di riposo lasciar di prendere una Città che prendere si poteua, in poco d'hora fu rotto & sualigiato da Cittadini & populari con tanto disauantagio del detto esercito, ch'una buona parte gli nemorse. Et hauendo accompagnato quest'esempio con molt'altre amoreuoli parole, subito diedero mano all'arme per correre all'assalto, del che talmente Pandolfo incitò l'animo loro, che suegliati i loro intelletti, subito presero l'arme. Pandolfo gli ringratiò del suo buon'animo:ma prima che si uenisse all'arme uolse assaggiar il castello se si uolea rendere amicabilmente, & mandatoli alcuni de i piu periti del campo a far quest'ambasciata non uolsero i castellani arrendersi: dinolgata, questa nona gia gli animi de soldati erano suscitati per le reprensioni che Pandolfo gli hauea fatto, a tal che se fussero stati i Romani sotto Quinto Fabio quando mando à Carthagine per la pace, & con le conditioni tali che non erano da esser lasci ate, & che non le uolsero accettare, per ilche concitarono gli animi de Roma ni a combattere: Non hauriano fatto di piu, perche si come prima surono quelli di Pandolfo renitenti, tanto piu diuennero solleciti di tal sorte & con tant'animo, che con fatica gli puote poi ritenere dalla proposta impresa al tempo suo, & uedendo i castellani il preparamento fatto per uenire a suoi danni, mandarono senza strepito a Pandolfo le chiaue del castello, & à pregarlo hauerli per raccomandati, perche uolentieri si dauano a lui, & perche egliè sempre molto meglio hauer poco con gratia de suoi, che farsi insatiabile con molte ricchezze, gli accettò senza alcun danno loro & bauendo Pandolfo presidiato il luoco si rissolse caminare il medesimo giorno piu auanti, & cosi sece, donde che l'altro giorno prese un passo d'un ponte d'una siumara di qualche momento, & quiui si sermò, & subito essendo auisati gli soldati del soccorso che timidamente marciauano ad affrontare il camino loro perche: Pandolfo con gente

gente assai gli aspettana al ponte, la sera tutti giunsero, & s'unirono con esso lui, & quiui si fece risolutione di dare un poco di riposo alle genti. Il Marchese credendo ch'i soldati di Pandolfo hauessero caminato come gambari, lasciò i forti forniti di gente & di monitione, & prese a seguirli, ma hauendo ritrouato sul passo che il detto castello era presidiato, & che anche era preso il ponte, gli bisognò pigliare altro partito, & Pandolfo che per sicurezza del ponte non uolea patire, ch'un luoco grosso & assai ben forte che ui era uicino per qualche occasione lo damnificasse co suoi soldati & uittouaglie, mandò alcuni suoi sauoriti in segno d'amicitia a pregar quelli huomini che si contentassero mandar da lui uinticinque ò trenta di loro, a quali uolea reuelare cose che non gli fariano dispiacciute per interesse loro, & che non mancassero di mandare uittouaglie a suoi soldati, che gli sariano state pagate honestamente, perche alle uolte non hauendo i soldati che mangiare si mettessero a dannificarli ne suoi casali, & fatta l'ambasciata molti dubitando di qualche inganno, & molti dicendo questo esser atto di amorevolezza & non potersi recusare quanto Pandolfo hauea richiesto, & molti temendo il danno particolare, molti altri persuadendo all'altri che per ragione non si potena alcuna cosa mala patire, & cosi fra loro dinisando, conuennero il lor configlio, nel quale riffolfero di mandar a Pandolfo uinti huomini, & uenuti a lui s'ellesse parlargli ad uno, ad uno, & separatamente l'uno dall'altro, & come gli ragionò, accioche piu facile gli riuscisse l'intento suo, & gli propose che sapeuano, che egli con questo numero de soldati gli hauria possuto & potria dannisicar assai, & che saria in facultà sua uenir alla terra & prenderla e saccheggiarla, & farli tutti prigione a suo piacere, done che a suoi soldati saria stato guadagno grande & a lui riputatione & gloria, perche il Capitano deue stimare che le ricchezze de foldati siano ornamento di se stesso, ma perche non come nemico ma come amico era uenuto da essi, uoleua che da ami co fossero con esi loro i suoi progressi, & solo il cuor loro desiderana, ri chi edendoli però che si contentassero non mancare di uittouaglia al cam posuo, & diriceuere alcuni de suoi soldati nella terra per sicurezza sua, il che per causa alcuna non si douea, ne potea negare, & quando si negasse che gli dariano ad intendere che non come amico ma nemico suo lo riputassero, & di piu gli dissemolt'altre cose, lequali udite, si contento ciascuno far & cencederli quanto richiedeua. Et di poi tutti uniti & di nuouo propostoli l'intento suo, affermarono cosi esser contenti . Si contentarono costoro di far ogni cosa palesemente per leuarli l'openione Pompeo creato Co collega.

di non gli ritenere, ilche non uoleano però fare caso che hauessero potuto partirsi da Pandolfo, ma finsero cosi fare pensando come si suol dire donarli quello che non si può uendere, come gia fece il Senato di Roma uerso Pompeo, il quale hauendo dessignato essere perpetuo dittator di Roma, su per consiglio di Catone per noui accidenti occorsi, per la sole senza morte di Clodio della qual Milone su incolpato, creato Consule senza collega, per leuarli l'opinione della dittatura, & questo sù il primo confule che senza collega essercitò l'ufficio suo. Ma Tandolfo uolendo uede re essere seguito l'effetto del consentimento di quei uinti huomini, prima che fussero licentiati, mandò per il consenso del populo, il quale alle prime recusò far quello ch'i uinti haueano promesso, pur doppò molte de mostrationi & sittioni de voler sar impiccare tutti quelli che nelle sue ma ni si ritrouauano, et di poi porre a suoco et a siamma tutta quella terra, al fine quelli huomini che pensarono esser molto meglio humiliarsi con? miti, che triumphare con i superbi rendendosi a Pandolfo s acquietarono, et postoli il presidio de mille huomini, tanto scorse piu oltra col re-Sto de suoi soldati, i qualisi ritrouauano, (oltra i caualli) al numero di quindici millia, quanto egli pensò esser di salute la mutation de luochi, et cosi scorrendo fece imprese assai maggiori delle sudette nelle terre del beato Marchese, con lequali lo fece subito dall'assedio leuare.

## ERRORE.



'ERROR del Marchese su tale, che essendoli posto l'esca della scaramuccia auanti, con la finta di prendere un forte, non s'auide che sotto sittione, diede libero passo al nemico, accioche con gli altri unire si poteste, & fece permutatione dell'huomo à l'ombra, & quanto piu diuifando intorno la provisione che era necelsaria al forte, non si accorse della partita di Fandolfo fece non minore errore, che se aueduto si fosse di questo fatto, & non gli

hauesse proueduto, & non minore errore sa il Capitano in non auedersi del diffetto fuo, che se di propria malitia peccasse, ma maggior su l'error suo, che uolendo acquistar l'altrui resto con gran perdita del stato suo Non restarono anche senza errore li habitanti delli dui luochi presi, perche l'una solamente al prender l'arme, l'altro sulle parole non sapendo se ò la fortezza del nemico ò la perdita della lor patria fuggir douessero, si diedero in libertà del nemico del suo Signore, il che schiffare si potea quando che l'esito della presa dell'arme & delle parole aspettato si sosse, perche ui si troua molto uantaggio in chi può aspettare. Però si poteano concordare con Cicerone, quando per la guerra che fra Cefare & Pompeo fu incominciata, richiesto con chi delle due si soria adherito rispose, Quem sugiam scio, Quem sequar nescio. Cio è, io, so chi mi suggire:ma non so a chi andar dietro. Volendo inferire che tutti due suggi ria, & che alcuno di loro non era per seguire in queste imprese.

Detto di

IL FINE DELLA VIGESIMA IMPRESA.

Impresa

# IMPRESA VIGESIMA PRIMA CHEIL VOLGO DESIDERA SEMPRE IL SVO

peggio, e s'appiglia à consigli peggiori.

### OLG WELLER WITTER HEET SOMMAR

N QVESTA VIGESIM A prima impresa, ci insegna fra l'altre l'Autore, come il uolgo apetisse quello che meno intende, & che sempre si consiglia col male essendo sempre i popoli inclinati naturalmente al peggio & fra loro ha piu pre-Ro luogho cio che è piu grato alla moltitudine che la ragione, con un stratagema di uincere una guerra col spendere in un mese quel che bastaria in sei, come havendo un Prencipe un'esercito unito il quale per disetto de denari non puo tenerlo, che debba tentare la fortuna auanti che il detto esercito si rissolua, perche tardando perde l'esercito es la uittoria, & tentando na in termine di uincere, & come usar si dene ogni uia & modo che l'inimici non s'uniscano insteme, con l'essembio di Cesare contra Sueui & Arionisto & che notendo i nemici passare auanti contra la nolumia de chi se gli oppone, che se gli debba dar luoco per darli al la coda, con l'essempio d'Annibale contra Romani al Transimeno, & come si debba fortificare cio che si prende di sorte che metta conto all'impresa, & come il uinto si ritira con tanca forza in una città che essendo seguitato da nemici patisse nel utaggio un'altro satto d'arme, con l'essempio d'Horatio Coele contra Toscani, & Astrubale Giscone sbuttuto da Publio Scipione, con un Straagema di affermar uno che lo segua nel camino con l'essempio d'Afranio seguitato da Cesare, co insegna anchora che la prudenza & uirtu del Capitano conserva l'imperio del suo Prencipe, con l'essempio di Fabio, Schel consiglio S la raggione d'un prudentissimo Capitano porta grand'utile ne i pericolosi fatti, & che la gloria d'un naloroso druiene pin chiara e pin samosa per le meferie de i precessori, & che'l proporre a i soldati il pericolo in che si tronano con la nicimità del nemico gli fa animofi , con l'essempio di Lutio Sylla al tempo delle seditioni , con un stratagema di castione : Con l'essempio di Lutio Sylla al tempo delle seditioni , con un stratagema di castigare i sastidiosi Cittadini col lenarli suor della città con arte, & di lenarli l'arme con l'es-Sempio di Publio Valerio Epidanro, & di mantenere una cutta senza strepito di guerra con l'es-Sempio di Cesare, ce con un'altro stratagema di castigare un traditore che non se ne auerga. & ci auertisse che'l Prencipe sa errere nel commetter sotto la fede d'instabil gente una città, & altre cose sue, co che doue non si è bastante sur resissenza al nemico, si deue tentar pace o tregna per fungire un Stracollo con un'atto & detto di Lamio Macelaro contra Acheo traditore della patria, & con moli'altre cose cursose & morali, & con sentenze & altre cose militari, degue



L volgo come quello ch'al piu delle nolte apetisse cio che meno intende, sempre si consiglia col male, & con eso s'aderisce, apprezza & reputa grandezza imatrimonii che con gli assassini er bo-micidiali publici si fanno, perche dice essersi con-che natura giunto à ualorosa parentella, & sprezza quelle sia. amicitie che si fanno con costumati cittadini et che

eiuilmente gouernano la sua famiglia, perche il gouernarsi bene reputa

uiltà & quasi sempre esaltando il male, & oprimendo il bene come per molti essempy apertamente si conosce col male si gouerna, & ciò mi mostra anche esser la uerità, perche sono i populi naturalmente inclinati al peggio, & quello che è piu grato alla moltitudine piu presto ha luoco fra loro che la ragione. In proposito adunque dico ch'a nostri tempi, & quasi su sempre questa costuma, che quello ch'è bene si tiene per male, & se'l si deue dir bene d'un'huomo generoso essendo la lingua assai men pron ta al bene che al male se ne dicono tutti i mali, come interuenne a Pandolfo Delfino li anni passati, quando molti uulgari & poco intelligenti del mestier dell'arme lo ripresero assai, & diceuano che non hauendo Pandolfo denari dal Prencipe suo saluo che di pagare lo solito esercito, per un'anno ilquale si ritrouaua debole, accumulaua tuttauia' gente noue all'esercito, & l'accusauano che se in una pagha, si dispensaua quel denaro ch'in quattro saria basteuole à sostener il primo esercito, presto presto la guerra per il Prencipe sarebbe fenita, & mancando li denari Saria lo Stato ruinato & preso, & perciò che si douea conservare i denari per maggior bisogno, perche la parsimonia & modestia auanza ogni. ricchezza, & che per allungar la cosa si douea star ritenuto nel spendere, perche si suol dire che chi ha tempo ha uita:la onde nacque così gagliardo bisbiglio nello stato per questa cagione, che poco ui mancò che Pandolfo cosi saggio Capitano non fosse dal Prencipe reuocato & non su merauiglia perche egliè cosa certa che l'huomo peruerso suscita de mali pensieri assai, & i rapportatori sono cagione delle discordie de molti, & non mancauano inuentioni de uari parlamenti contra di lui: perche come sapete è piu gioconda cosa il biasmare che il lodare, & perche il mondo maligno suole sotto specie di pietà alcuna uolta uituperar il bene, si ssorzò Pandolso à tutta sua possa far cose degne di lode, per il che essendo di poi stato inteso da tutti il procedere suo, tutto quello ch'a prima parue biasmeuole, su molto comendato al fine. Ma egli che con ragione gouernaua i suoi pensieri, poco temeua i biasmi, anzi ne prendeua pin presto consolatione per la speranza del successo, ch'altrimenti, e niuna cosa si puo far megliore ch'allegrarsi d'oprar bene in uita sua. Il fatto adunque fù di questo modo, gli nemici si ritrouauano gia ne i confini dello stato del Signore con grosso esercito di trenta sino in trentacinque millia persone, con buone prouisioni & monitioni per lungo tempo, ma erano però priui di speranza d'hauer per quell'anno gente in aiuto loro. Il Signore si era cosi con i sudditi consumato à tenerli lontani per lo adietro, che piu altro che uender lo stato non ui restaua, & per ultimo sussidio

sidio suo s'era sforzato anchora per questa uolta comulare tanti denari quanto hauena bisogno per ritener anchora in piede il suo esercito per uno anno, al qual però come di manco numero non saria mai stato tanto ualeroso ch'hauesse potuto star al contrasto co' i nemici, quando che a fronte si fossero riti ouati. Pandolfo a sicurato de i denari, antiuedendo il fine, & desideroso de ispedir la guerra con prestezza per poter poi uiuere lungamente in pace, come è ufficio d'huomo prudente, conoscendo che quando un Prencipe hà un'esercito unito & uede che per diffetto de denari non può tener lungamente tal esercito, è ben insensato in tutto se non tenta la fortuna auanti che tal esercito s'habbia a rissoluere, perche aspettando ui perde il certo per il dubioso, & tentando potrebbe uincere. Imperò egli diede principio ad un großißimo esercito, & tanto augumento gli diede in quelle prime, che si trouò in maggior numero di sessanta millia soldati fra da piede & da cauallo; co' i quali tutti inanimati & ben pagati assaltò i nemici, i quali se prima surono maggiori alhora si trouarono piu deboli, lamentandosi di se stessi che non surono presti a usar ogni via che tanto cumulo di gente non si convenesse contra di loro, & che non facessero come sece Cesare quando essendo a contese di parole con Ariouisto Capitano Germano nella provintia di Borgogna, prestezza perche non s'intromettesse nelle cose di Franza, intese ch'un grosso eserci- uinse Arioto de Sueui gia giunto al Rheno sollicitana passare per unirsi con Ario-uisto. uisto, donde che giudicò che sosse da ispedirsi con prestezza, accioche non s'unissero insieme due großi eserciti, perche non li sosse poi faticha & pericolo star contra di loro al parangone, & cosi co' i debiti modi di guerra andò prima contra Ariouisto, che se ne auedesse o se sosse congiunto col soccorso: col quale hauendo fatta la giornata doppò molte cose lo uinse, ilche non hauria fatto s'unito con gli altri l'hauesse combattuto. Perciò i nemici mal auertiti non uolendo aspettare si ritirorno. Pandolfo non uolse però consumar tempo a seguirli, perche si contenta- Annibale ua senz'altro che sugissero, anzi in euento che si sossero ristretti uolun- diede il pal tieri gli hauria dato adito di partirsi, come fece Annibale, quando ha- so a nimici uea i Germani riserrati al Transimeno; perche uedendoli gagliardamen- p suggirete combattere, gli aperse la uia di potersene suggire, per il che partendosi gli diede alla coda & poi nel resto rimase uittorioso. Ma ben fra tanto scorse Pandolfo per lo stato de nemici & prese molte città, & castella, & poi ne sortificò parte prima che d'indi si uolesse partire, & il resto tutto fece smantellare, & non passarono sei mesi, ne i quali si poteuano guerreggiare aggiatamente, che diede accrescimento

a i quali anche hebbe tanti denari ch'hauria per altri sei mesi con tutto quell'esercito possuto sostenere la guerra. Ma conuenendosi Pandolfo supe-

riore à i nemici et co prospera sortuna, no uolédo perdere l'occasione, tato gli astrinse che parte suggendone ogni giorno, et parte essendo presi et mor ti, tutto il resto essendo fortemente indebolito, si diuse, & si ridusse in alcune delle lor miglior città restanti, con quella frezza che fece ridurre Horatio Cocle i suoi soldati in Roma, quando su astretto dall'efercito di Porsena, far romper con piu prestezza che non si conueniua il ponte del fiume, nel quale Horatio ferito su quasi per restar morto. Non fu senza proposto questo suo ordine, perche in questo termine segul l'ordine d'Asdrubale Giscone, il quale essendo sbattuto da Publio Scipione nella seconda guerra de' Cartaginesi in Hispagna, divise tutto il rimanente dell'esercito per le città che teneua nella Spagna, a fin che fa cendo Scipione maggior fatica d'occupare le città d'una in una, potesse dilongar la cosa tanto che uenisse il uerno, & i tempi piu al proposito tene Scipio per lui, & di questa maniera i nimici di Pandolfo si ridussero in quelle ne, perche città, nelle quali fortificandosi uenne l'inuernata. Ma il fatto fu che se si fossero uedute l'argutie, & stratagemi che costoro usauano nel suggire si saria stupito ognuno di marauiglia, & non pensate che non si sapessero ualere della fuga d'Afranio seguitato da Cesare in Spagna, quando un giorno fuggedo; perche uedeua effer seguito, finse d'accaparsi, il che ueden do Cesare cominciò anchor lui porre gli alloggiamenti, & allhora che il campo di Cesare era quasi accomodato, Afranio d'improviso si leud, & fuggi l'impeto di Cesare, perche così facenano questi auersary di Pandol fo per fuggirlo, & perche parue a Pandolfo hauer fatto assai se col dispensare le paghe d'un'anno in manco di sei mesi haueua scacciato & indebolito il nimico & presa una parte dello stato suo, & così quello che con poche genti saria stato dubioso, & forsi impossibile fare in lungo tem po, fece con imolti, in poco tempo, per il che essendo tutto il mondo deluso, quello che prima la gente reputò materia, conobbe sapienza grande doppò il fatto, confessando che la prudenza & uirtù di Pandolfo haueua l'imperio del suo Signore conseruato in questa espeditione, non m eno che per la urriu & sapienza di Fabio fosse stato conseruato l'imperio Romano contra la bestialità di Minutio, & di qui si conosce quanto

porta il consiglio, & la ragione d'un prudentissimo Capitano ne i pericolosi fatti, per il che fra quei popoli diuenne glorioso, perche la gloria d'un'huomo ualoroso diviene più chiara & più samosa per le miserie de i

percussori ,

Afdrubale Giscone Cartaginese come tratil uerno lo Sopragiugnesse.

percussori, ma con tutto ciò dico bene che'l mormorar d'altri giona poco, & che se ne deue ciascuno astenere, perche non altro saluo che briga, & maleuolenza s'acquista. Non passò poi quell'invernata ch'una delle prese città, la quale per esser in frontiera dell'altre, ben piu dell'altre l'haueua Pandolfo fortificata, & per le molte gratie ch'egli l'haueua concesse, cosi in generale, come in particolare, tanto di credenza s'haueua preso, che ogni giorno i Cittadini con i soldati erano alle ma ni, & era in breue per nascere un gran disordine, se egli non se gli fosse interposto. Ma perche non bisogna far contesa per ogni cosa , ne meno seguir le pedate de cattiui, sece molto, & con assai destro modo per quettargli, & nonsi arrischiaua introdurgli maggior numero de soldati per non dargli sospetto, ne manco era in facoltà sua leuarli l'arme con quei soli, che nella città si ritrouauano, perche molto piu sariano stati potenti i terrazzani che i soldati. Fu uolta che Pandolso credeua di acquettargli col timore d'hauere il nimico uicino, il quale un Silla, come giorno gli hauria potuto in queste seditioni far del male assai, ma non lo suoi soldati poté fare, ne meno poté ottener da loro ciò che ottenne Lutio Sylla da che tumul-Romani, quando essendo le legioni in sur or grande per le seditioni, gli se- tuauano. ce intendere che i nimici erano uicini, & che non desiderauano altro, che uenir a battaglia con loro: imperò che auertissero al termine in che si ritrouanano. Per il che mouendosi i Romani da queste parole, considerando l'iminente pericolo si riuoltarono, & ottennero la uittoria, pur perche quanto si è detto non oprò con questi capritiosi ceruelli, essendo debito pigliargli ispediente, sinse Pandolso uisitare tutte le città dello stato acquistato, con presuposto di seguir la guerra l'anno seguente: & di questa maniera capitando al fine della uisita in questa città, di che 10 ui ragiono, bellamente assettando le cose sece sar la mostra a tutti i soldati, & gli pagò de gli auanzi, & poi lodando la bella giouentù della città fece intendere a rettori loro, che uol eua di commissione del Signore provisionare & assoldare molti de suoi sudditi, & specialmente di questa città si per util loro come per assuefargli, & amaestrargli all'arme. Et.cosi hauendo Pandolfo fatto publicare un bando che ognuno che poteua portar arme, douesse trouarsi armato nel luogo ch'egli hauena disegnato dentro della città, ciascuno dimandato s'appresentò con le sue armi, & essendo divisi in molte compagnie, alle quali diede Pandolfo de i piu nobili per Capitani, gli fece uscire della città sotto pretesto di fare una bella mostra, donde che essendo tutti ridotti in certe pra derie sotto le mura, su fatto un rollo & discritto il nome di ciascuno, & Dell'Imprese Militari.

fra tanto Pandolfo fece alzar i ponti , & cosi serrati tutti di suorifece

far una scelta de i piu nalorosi, & ricchi che ni sossero, & nietatogli l'entrare nella città, ne mandò per ciascuna dell'altre città cento di loro, a i quali compitamente diede le paghe, & al resto fece deporre l'armi in uno monasterio de frati d'osseruanza che per un miglio dalla città era distante, le quali dispensò secondo l'opportunità al suo tempo, & cosi tutti disarmati ritornarono alle lor case. Pandolfo in questo caso usò il stratagema che fece Publio V alerio Epidauro, quanto temendo la perfidia delli Epidauri, finse far certi giuochi fuori della cutà, a i quali concorrendo la moltitudine de Cittadini, che uscirono, gli fece serrar le porte incontro, & poi non gli uolse ammettere dentro senza promissione della sicurezza sua. Ciò fatto Pandolfo sece nel seguente giorno fare un bando che ciascuno presentasse l'armi di cadauna sorte che haueuano, per il che da molti gli surono presentate l'armi, & alcuni che surono renitenti, allhora che furono auifati, hebbero il conueniente castigo.com questa occasione, & sorse fuori d'ogni sospetto di se, per le passate ingiurie, le quali cosi non haucuano notate nel marmo come il Signore che si ritrouaua offeso, & su nolere d'Iddio, le cui dispositioni sono tanto ter ribili che non se gli può resistere . nel rimanente poi Pandolfo diede a tutti buone parole, & se gli mostrò beniuolo, per il che gli rittenne in tanto terrore, & speranza per l'auuenire che facilmente loro & le città conseruò al Signore, & in sua diuotione, come si recita, che fece per se medesimo Cesare, quando ottenuta la uittoria contra i Nerui essendo suggito Indutiomaro che assalì Labieno, essendo anchor riti-Cesare, in rati gli Armerici che assalirono Lutio Roscio, & congregandosi i principati della Francia a configlio ne i luoghi diserti per congiurare a Cesare, sece chiamare tutti gli principali Cittadini di ciascuna città a lui, & bor minacciandogli, & mettendogli spauento nel scoprirgh quello che tra loro si trattana, & hor con amorenoli parole, esortandogli, su cagione di mantenere una gran parte de quei popoli a sua diuotione; ma non guaristette che'l gouernatore di quella città, & generale di quelle genti che di gia gli hauca posto il Signore essendo amato molto da tutti, trattò di farsi padrone & come giouane ambitioso bauendo intelligenza con i nimici, disegnaua pigliar occasione di potere con sua maggior sodissattione essequir il suo mal intento; col quale però non haueua pensato il Signore metterlo in quel gouerno, non considerando che sia un metter escasu'l fuoco mandar un gioua ne come questo che ardeua di signoreggiare, al gouerno di città, & di genti. O quanto saria flato meglia

che modo ritenesse al cune città in fede.

glio per questo gouernatore hauere piu tosto un poco meno giustamente, che con diffetto affai desiderato: il che peruenuto all'orecchie di Pandolfo, deliberò d'improuiso farlo ammazzare per manco strepito, atteso che altro ordine non poteua riuscire in fauor suo meglio di questo per schiffar questo disordine, giudicando che costui, come gouernator della città hauria hauuto piu comodo ogni cosa con ogni suo pensiero, perche essendoui padrone era manco sottoposto alla giustitia, & non pensate che a Pandolfo fossero bisogno molti ammaestramenti, ne che gli fosse a cenni mostrato quanto s'haueua a sare per impatronirsi, perche in lui nom era necessario Tarquino Superbo che al nuntio del figliuolo col tagliar de papaueri ui insegnò che si douessero, per dominar i Gabij, ammazzar i primati di quella regione ; perche sapeua molto bene Pandolfo quan to si conueniua in questi termini per comodo de suoi Signori, & per questo effetto, egli finse mandar uno de suoi Capitani, da una città a un'altra per bisogno de i soldati, il quale essendosi inuiato con cinquanta archibugieri a cauallo, lo fece andar alla detta città, doue il gouernatore dimorana, & prima ch'egli giugnesse mandò uno auanti a pregarlosse degnasse trouarsi alla porta ; perche gli nolena parlare da canallo a cauallo per non perdere tempo , & potesse andare di lungo , però Pandolfo segui con cento celate di lontano tre miglia, & subito che'l Capitano giunse alla porta doue troud esser uenuto il gouernatore, & singendo non uolere dimorar molto, ne entrar nella città, secondo il disegno, incominciò dargli per parte di Pandolfo molte commissioni , le quali tutte il gouernatore accettaua uolentieri, conseruandole nel cor suo con derisione, sapendo come ben le uolena esseguire, & faceua male; perche per conto del Signore non haueua alcuna ragione, anzi da lui non solamente era molto amato, ma anchor premiato, però ben beati sono quelli, che Senza macchia caminano nella uia de suoi Principi honorati. Tutto a un tempo, che si ragionaua fra loro comparse Pandolfo, & a questa uista nolendo il Capitano porre le mani adosso al Gouernatore, egli pose le mani all'armi insieme con la sua compagnia per sua disesa, donde che auentati contra quelli tutti i soldati del Capitano, in un subito essequirono la sua commissione. Et gia quelli della città haueuano dato mano all'armi quando ui sopragiunse Pandolfo. Ma uedendosi che questa impresa non era in danno de Cittadini, ciascuno si escusò con lui, & acquettata ogni cosa, Pandolfo racquistò la città quasi come perduta, & hauendo raccolte le lettere che troud in casa del gouernatore per conto del tradimento, le fece palese a tutti, auertendogli quanto mal facesse un principe nel commettere sotto la sede d'instabil gente una città & altre cose sue, & mandatole poi al Signore, su Pandolso reputato diligente, sedele, & aueduto servidor suo.

## ERRORE.



ERROR di questi su , che uedendo i nimici assai piu gagliardi cumular genti per Pandolso anersario loro, che si dissidaua so stenere la guerra lungamente, & che poi con quelle genti uoleua ten tare la fortuna, & arischiare la giornata, ne douena crescer auanti & non dar tempo a gli altri di ingagliardirsi piu di loro, non hauendo doue potessero accrescere il suo campo, ouero che quan do gli uidero uniti, & che conobbero esser bastanti fargli resi-

Renza doueuano tentar, & maneggiar qualche pace, o tregua, & con intertenimenti fuggir questa furia. Error fecero anchora quelli della città tenendo gara con i soldati a spogliarsi in un medesimo punto dell'arme, & della patria sua nell'uscire c he secero alla sinta mostra. Ma maggior error su quello del gouernatore che sidato gli la città in mano, non hauendo risguardo alla promessa fede, non hebbe auertenza, che molte son state le congiure & che poche hanno hauuto buon sine, & che doue egst

pensò per farsi Signore esser felice, s'acquistò la morte col uittuperio inseme, il che hauria forse fuggito, se da quello si fosse astenuto, ouero subito, che hebbe pensato il tradimento l'hauesse essequito. Ma si suol dire che huomo depranato non puo esser felice, come si scriue d'Acheo, il quale hauendo tradito Mileto sua patria, & uolendo comprar carne da Lanio Macel laro, che perciò l'odiana, mentre che

Acheo porgeua col braccio la mano per pigliar la carne, Lanio

no per pigliar la carne, Lanio alzata la manarra gli la tagliò dicendo. Ista saltetu manu possina non proditurus es

fta mano , tu non tradirai
mai piu città alcuna.

Dimostrando
con fat-

ti,

parole, che se beni tradimeti piacciono a chi gio
uano, i traditori di
spiacciono a
ogniuno-

Detto di Lanio beccaio a un traditore.

TE FINE DELLA VIGESIMA PRIMA IMPRESA.



Impresa

CHE VN CAPITANO, BENCHE SIAIN qualche parte uitioso, pur che sia fidele, si deue comportare .



N Q V E S T A uigesimaseconda impresa, c'insegna fra l'altre l'Autore, come si puo tolerar ogni diffetto in un'huomo fedele, atteso che niuna cosa è piu bisognosa al Principe, che la fedeltà, & che la toleranza è cosa da huomo-fortisimo, & quali siano le cose necessarie da esser conosciute contra il nimico, che nom si deue mai leuar da un'impresa un Capitano instrutto; con l'essempio di Marco

Attilio Romano; con un stratagema di suggire una conspiratione col uestire i servidori al modo dei padrone, & di padrone farsi servidore, & che in dubio d'esser seguito, si debbia cercare di porgli fra mezo qualche impedimento; con l'essempio de Cartaginesi contra i Romani. Et ci duisa che non paia strano a un nobile , obedire un nato uilmente , & cresciuto per uirtà in altezza. atteso che si attende alla sufficienza sua, & non da chi sia generato; con un stratagema di disunire due nationi che hauessero fatto lega fra loro di non si abbandonare insieme senza romore. Cinfegna anchora, che si debba incontrare il nimico in campagna piu auanti che si puo , & non lo aspettare nel ristretto de gli alloggiamenti; con l'essempio di Euclide nella guerra de gli Argiui; con un stratagema di simulare la uittoria in una parte, per ottenerla nell'altra, & come si debbano purre le schiere in battaglia che una ritirandosi non dia nell'altra, & la disordini : con l'essempio de Cartaginesi, & con un detto di Androclida Laconese, sopra il non suggire chi unol embattere & con molt'altre cose curiose, & morali & con sentenze, & alire cose militari, degne d'esser uedute.



VANDO la moglie, il figliuolo, il seruitore, il segretario, il suddito, il castellano, il Capitano, il giudice, il gouernatore, il soldato, & simili, sono fedeli al suo Signore, ogni altra cosa di che macchiata si dicono, alcuna uolta si puo tolerare & sauiamente procede quel Principe quando, che Fede in un una sua persona pur che sedele glisia, & cadendo Capitano,

in qualche errore gli concede perdono, perche certo io non ritrouo cosa necessara a di che habbi piu bisogno il Principe, che della fedeltà, & con tutto que un Principe sto anchora che ciò sia lo proprio euangelio, Pandolso Delsino sidelisi-

Dell'Imprese Militari.

3/4

mo al suo Principe , fu (come alcuna uolta porta la mala uentura) accu sato di non hauer dato l'assalto ad una terra de nimici, per il molto fa uore che diceuano gli accusatori, ch'egli come Capitano Italiano, haueua fatto alle genti d'Italia , la cagione fu , che diceuano che Pandolfo hauendo ordinato al primo assalto della batteria le genti di Spagna, & di Alemagna, le quali si doueuano sparmiare come gente forestiere a maggior bisogno, & che non hauendo cacciata la natione d'Italia come pratica in guerra, & che nasce con l'arme, ardita, & poco timorosa di natura, a quest'impresa, che la uittoria restò impersetta, il che non era però uero, ma perche l'huomo che lascia il male, & uiue bene, & giu stificato, continua in sempiterna memoria, mai non estimò Pandolfo le parole d'alcuno, perche altrimenti col tempo speraua darne dimostratio ne, & proua al Signore. ben si poteua dir esser uero, che nelle fattioni conoscendo egli la bellicosa gente di Spagna, la constanza de gli Alemani & l'arme, & l'ingegni d'Italia, gli pareua espediente secondo le qualita delle genti preualersi alcuna uolta, piu d'una, che di un'altra natione, & mandare una & ritener l'altra, secondo i casi, e i tempi, & che hauendo ricusato quelle nationi il seruitio del Signore, non poten uano negare d'esser incorse in pena, & in questo non poteua Pandolfo in alcun modo esser ripreso, anzi la cognitione di queste nationi gli faceua tolerare cose assai contra sua natura, massimamente conoscendo, che la toleranza è d'huomo fortissimo, & perciò il signore credulo a questa nolta non riccordandosi ch'egliè difficil cosa deliberarsi dal mal dire, & dalla lingua altrui, cominciò mancare nell'animo suo uerso Pandolso. Ma se'l Signore hauesse fatto uisitar l'esercito per sapere prouedere alle cose necessarie, hauria trouato Pandolfo esser stata conosciuta la qualità del paese nimico, & le terre acquistate, oltra la conservatione di quelle del Signore, & Pandolfo esser padrone de buoni passi del paese, & effer leuata da lui ogni difficultà all'impresa, & non solo effer padrone del piano, ma de monti, colli, & ogni altro luogo difficile, & che appresso sapeua quali fossero gli amici fedeli, & quali dubi, & di cui la fe de fosse per dipendere dalla fortuna, & che si potesse riputare per nimico certo, & che apparato ui fosse di uettouaglie, & d'onde elle si potessero condurre, o per terra o per mare, & cosi di tutto quello, che si sosse fatto per l'adietro, & simili altri prouedimenti, non haueria di sicuro cercato di hauer certezza delle cose di Pandolfo, ne meno bauria mancato d'animo appresso il suo fedel seruitore. Pur andando affai riseruato prima che'l Signor uolesse d'altro Capitano generale prouedere,

nedere, forse per dubbio che hebbe, che egli non seguisse la norma di Marco At-Marco Attilio Regulo Consule Romano, il quale hauendo rotto i Car-tilio pche thaginesi sotto la città di Odi, potendo seguir la uittoria non la segui, non seguis per il nuono Consule che di giorno in giorno s'aspettaua in Africa a quel- sela uittol'impresa, accioche non s'attribuisse a lui le cose ualorosamente fatte ria contra i dal detto Attilio, & per tenerlo in speranza senza provisione di altro domandollo a lui, & perche gli era dato intentione, che non uisaria andato, ouero se ben andato ui sosse saria doppo che sosse giunto suggito, or dino il Signore (& non sò con che ragione) farlo ritenere alle terre di riuiera doue fosse stato piu comodo a suoi ministri, essendo che per mare douena esser il suo camino, & poi a lui condotto Pandolfo subito c'hebbe riceuuto l'auiso d'andar al Signore s'apparecchiò il camino, & animoso per l'innocentia sua shauendo con manço strepito ch'egli potè armata una galeotta, un giorno nel calar del sole, diede al lume della luna uela a i uenti, & si come Iddio mai non porge la mano a i cattiui, mai anchora non permette rouinare l'huomo di buona intentione; andò di lungo, & talmente gli prosperò un uento leggiero, che senza sospetto del mare, Scorfe buon pezzo della riviera sino al far del giorno, er havendo Pandolfo uestito alla marinesca tutti i suoi compagni d'un'istesso modo, non si conosceua chi di loro sosse o maggiore ò minor dell'altro, & già alzato il sole giunsero ad una terra di riviera, dove per bisogno d'alcuni de i marinari si diede con la galeotta a terra , & smontando la piu parte de imarinari; Pandolfo smontò anchor lui, con un sol servidore, per ueder il luoco à usanza de forastieri, non sapendo però anchora l'ordine del Signore, & smontato ch'egii su la maggior parte de i suoi smontarono anchor eßi, gli terrazzani secondo la commissione ch'haueuano di prendere Pandolfo hauendo fra loro fatto configlio s'ingrossarono a poco, a poco, alla ripa del mare. Ma non curarono però in quelle prime dar alcuna molestia a i marinari per non scoprirsi, ne manco sapeuano à chi de quei soldati dar di piglio, essendo tutti uestiti d'un'istesso modo, & se ben dimandauano alli galeotti qual fosse il Signore, gli rispondeuano con parolesdegnose al solito, che l'andassero à cercare, & Pandolso che solo con un seruitore era entrato nella terra separatamente dalli altri, non era in consideratione, & di ciò accortisi i suoi compagni, su auisato che il montar alla galeotta era impedito, & che egli era cercato per esser preso. Donde ch'egli subito pensò di porli in mezzo qualche impedimento, & si come Carthaginesi uinti, & fuggendo da Romani che gli seguiuano fecero finta d'esser condotti con i legni suoi ne i scoglij à sin

che per timore, i Romani col uoltar le uele altroue per non cader anchor esi in questa disgratia, lasciassero di seguirli, come secero, per il che i Carthaginesi suggendo questo pericolo presero uantaggio & fuggirono, cosi anchor lui per fuggir quella furia tutt'à un tempo dimando à lui un schiano che per caso tronò nella strada carico de legni & de nast di terra per bisogno de i marinari, ilqual era uestito alla galeotta & perche ogni modo uoleua intendere & uedere il fine di ciò che si era scoperto, trattolo in casa d'un'homicciolo lo uesti de suoi panni, & gli tolse l'habito suo, con le legne & i uasi in spalla, & andò senza risguardo alcuno trauestito per mezzo la terra, doue non era conosciuto al mare; & per lo abietto uestir ch'egli hauea tolto non gli su uietato il montare fulla galeotta da quelli che su l'auiso stauano per conoscerlo, & prenderlo, & non si tosto messe il piede nel legno, che tagliò le corde con lequali in terra & su l'anchore riteneua il nauiglio, & in un tratto s'allargo. facendo per i galeotti che ui erano, & schiau uoltar la prora della galeotta uerso terra & facendo subito scaricare un moschetto alla uolta de i terrazzani, il quale per buona sorte non si troud carcho saluo che di paglia tutti si smarirno, & non con lento passo chi in qua, chi in la, correndo si partirono, à guisa de columbi che nello inuerno aspettando la pastura fossero stati sopragiunti da un sparauiero suo capital nemico, il che ueduto da imarmari & compagni che sul lito erano sequestrati, senz'altro si uoleuano buttare all'acque, ma alcune barche, fregatelle & schafi, lequali per comandamento de quelli della terra s'erano discosti dalla riniera, subito uedendo ch'ognuno spauentato se ne fuggina, hebbero paura d'esser sualiggiati, & i marinari esser prini de legni, & subito s'accostarono a terra, ilche uedendo quelli di Pandolfo ruinosamente faltarono sulle scafe & altri nauigly, per farsi condur alla galeotta; ma i nochieri e i marinari per paura che i legni non s'empissero troppo s contrastanano, & parte discostanano i naniglij da terra stando nel mezo del pericolo fra Terra e mare: onde perquesto nasceuano questioni & contese grandi, di maniera che si uenne all'arme. Ma Pandolfo che conobbe il pericolo, fece intendere a suoi che si tirassero in terra, & poi aßicurando i marinari da ogni pericolo, furono con buona gratia de tutti quelli di Pandolfo condotti alla galeotta , come molti gia ui s'erano ridotti a nuoto, & cosi tutti scamparono come sece anche Pandolso dalle mani d. quei buon compagni, ma non restò però ch'egli non seguisse il suo camino, & doppo lungo trauaglio & pericoli del mare, giunse al Signore, nanti il quale s'appresentò & se ben a questa prima non su così ben ueduto

uedato da lui, oprò tanto ch'ottenne dal Signore comoda udienza, in la quale essendo il signore stato giustificato della scdeltà di Pandolso per le ragioni che si toccauano con mano, non solo lo conseruò nel grado & ufstio suo solito, ma temendo di cadere nelle mani di persona inesperta, la quale non gli fosseriuscita nell'imprese caso ch'hauesse reuocato Pandolfo instrutto , gli ampliò affai maggior le facultà sue. Pandolfo rinouò anobor lu la fedeltà al Signore, con promissione de non mai mancare di osserli gran protettore per l'auenire. Il Signore non uolse che questa uenuta di Pandolfo fosse senza iscusatione, & gli disse che se ben per i cattiui diporti, hauea patito questo uiaggio, non se ne douea ramaricare, per che come innocente non douea stimare ogni parola, & che per quanto era seguito, era maggiormente cresciuta la gloria, la quale non saria stata senza premio. Hora publicata la noua del ritorno di Pandolfo, ciascuna delle nationi di Spagna & delli Alemani, dubitarono d'esser licentiate, & licentiata una, parea all'altra rimanendo sola in Italia, hauere duro contrasto per le genti Italiane adnersarie; & suscitarono alcuni de i piu nobili di Spagna, che erano nel campo, à ricercare al Signore il gouerno dell'esercito, dicendogli che gli pareua piu strano ubidire colui che stimauano esser uilmente nato, & peggior dise, ò almeno di non piu ualor & nobiltà di loro, che se per seruitio del Signore sossero stati notte & giorni in ogni pericolo di morte. Sentita la proposta, il Signore riprese con piaceuolezza questi tali, & gli rispose che ciascuno che si diletta caualcare, attende alla sussicientia del cauallo, & non da qual cauallo sia generato, perche dal cauallo nasce spesse uolte il mulo, & oltra ciò che ben doueano sapere, che molte uolte si ueggono i sernidori ad altistati, & i Prencipi al basso come servidori divenire. Que sta reprensione con la risposta su tanto acuta & essicace, che non ne parlarono pin, & perche pur dubitarono che questa sua diligenza fosse nun ciata a Pandolfo, fecero segretamente lega fra loro, di non abbandonarsi mai, & l'una enza l'altra non restar in campo, & conchiusero una congiura contra gl'Italiani, & d'amazzar tutti quelli, che juori dell'esercito sbandati hauessero ritrouati, perciò doue gli poteuano dar delle mani adosso, non gli ualeua cosa alcuna allo scampo loro. gli Italiani faceuano il medesimo, ma non poteuano resistere alla possanza di tutte queste due nationi, perche stretti insieme si ritrouauano in gran numero, fra tanto Pandolfo, fu licentiato dal Signore, per il ritorno, & egli con gran prestezza uenendo giunse in campo, doue come prima su incontrato luocotenente del Signore, & accarezzato, & si come in

questa giunta era suamente di licentiar gli Alemani uenne in fantafia a i Spagnuoli che cosi douesse essequire, del che nacque gran bisbiglio nelle sudette nationi, le quali sperando per aiuto suo nelle loro moltitudini dimostrauano la sua mala dispositione, donde che Pandolfo su astretto gouernarsi con grandisima patienza & si come lo impatiente manifesta gran stultitia nelle sue attioni, così per contrario il patiente gouerna il mondo. pur egli tuttania temendo di qualche disordine, cominciò trattare se poteua disunire quelle genti da questi suoi uani pensieri, & gli diceua ragioni tali che debitamente i Spagnuoli da se stessi, ò i Tedeschi parimente doueano, senza aiuto d'altro, farsi amare dal suo generale, & non cercare ambitioni, le quali gli poteuano piu tosto causar danno, & uergogna, che utile, & bonore, & di maniera con uiua ragione Pandolfo gli conuertiua, che uolentieri i Spagnuoli da Tedeschi, & 1 Tedeschi da Spagnuo. li, si sariano disuniti, se non fosse stato la poca sede, & la paura che haueuano di Pandolfo, & de Italiani, & per non uoler essere i primi a mancar della promessa fatta ne suoi ragionamenti, donde che Pandolfo ordinò mandare tutte le genti Italiane in una parte delle frontiere de i nimici, & gli pagò tutti, il medesimo sece con l'altre nationi, di uolerle per adesso porre nelle fortezze, & non tener piu campo, & pagati gli Tedeschi gli mandò ad un'altra parte dello stato in guarnigione, & gli Spagnuoli anch'elli intenti al riposo ritenne con tutta la Caualleria Tedesca, & Italiana in campo. A i quali hauendo date le lor paghe, in questo mentre che le genti Italiane riteneuano i nimici un poco stretti, fece far alcune belle imprese, & quando conobbe alcun di loro uolere calcitrare, lo fece col castigo un poco meno animoso contra di lui del solito, anzi essendosi questi Spagnuoli humiliati, erano ad ogni minimo cenno obedientissimi. Gli Tedeschi che attesero a uiuere quanto durarono le lor paghe come separati da Spagnuoli, s'erano smenticati l'accordo fatto con est, & Pandolfo che teneua memoria di licentiargli, hauendo fatto nascere un finto tradimento che si diceua uoler fare una citta delle piu lontane del stato, uerso il uiaggio del suo paese, gli sece inuia re a quella uolta, & datogli una paga non si tosto furono giunti che gli fece serrare le porte auanti, & con questo modo licentiatine andarono contenti al suo paese. Gli Spagnuoli ueduta l'astutia usata in leuargli, i Tedeschi d'appresso, & uedendo ch'erano castigati in ogni minima cosa restauano mal sodisfatti, pur hauendo riceuuto Pandolfo assai sicurezza, & essendo gli Italiani lontani, si tollerauano assai bene, & gagliardamente

damente abbracciauano l'imprese, confessando esser piu persetto colui de gli altri che in miolior ordine di uita si conuerte, es un giorno hauendo Pandolfo per scienza fermamente inteso, ch'il generale de i soldati nimici era uscito in campagna con molte genti da cauallo & da piede, per uenir a lui, subito pose in punto tutte le sue genti, & conoscendo che si douea senza induggiare incontrar il nemico in campagna, quanto piu presto & piu auanti che si potea, & non aspettarlo al ristret to delli alloggiamenti, acciò si potesse nell'ultimo hauer luogo per ritirarsi in ogni auersa fortuna, se n'andò alla uolta loro, perche a lui non auenisse quello, ch'auenne ad Euclide nella guerra de gli Argiui fra Cleo mene Lacedemone, & Antigono Capitano de gli Achei al passo, per il quale si ua a Sparta, doue essendogli nel detto passo due colline ne su dato come sosse uno per Cleomene ad Euclide in gouerno, & doppo che fu deliberato la cagió della battaglia, glisoldati d'Euclide credendo far bene per star nella som- rotta de mità alla guardia del colle, non si partirono mai dalla città, per il che facilmente gli soldati nimici , senza contrasto gli ascesero sino a gli alloggiamenti, doue in quel caso cosi l'uno come l'altro de gli eserciti erano pari d'equalità di sito, & non hauendo considerato quelli d'Euclide, che gli era necessario partirsi da gli alloggiamenti, & incontrare gli nimici con piu opportunità in altro luogo, & combattere con loro, & che quando fosse uenuto il bisogno, hauessero potuto ritirarsi in luoghi sicuri: accioche prendendo siato, & forza, potessero di nuouo andar contra nimici, & non hauendo ciò fatto, anzi tutto il contrario facendo, credendosi hauere la uittoria nelle manı, perche essendo in luo-Zhi eminenti, si credettero dar maggior danno a i nimici suoi, pagarono per l'ignoranza loro le debite pene, con la uittoria de gli Achei, i quali ascesero il colle in luogo eguale a tutti, & affrontati urtarono quelli d'Eu clide, & gli posero in suga, non hauendo piu luogo doue si potessero saluare. per tanto credendosi Pandolfo hauergli assai lontani, se gli troud doppo le spalle, & tanto appresso, che non era piu in facultà loro ne di Pandolfo ritirarsi senza uergogna & danno, & non si tosto pose Pan dolfo i suoi soldati in ordine per combattere, che l'infanterie nimiche con quelle di Pandolfo, & la caualleria, con la caualleria fu attacata infieme, & tanto fu subita questa cosa, ch'egli era quasi fuori di se, per l'im proussa pugna, & non potendo attendere in ogni luogo, elesse far combattere le santerie, le quali però non resisteuano cosi gagliardamente alli nimici, come egli hauria uoluto, anzi gli nimici gli incalzauano molto, & erano per ripportarne la uittoria, se mentre che le sue infanterie \$ 970 TO X

Euclide La cedemonio fuei foldani stauano in questo pericolo non seguiua a i nimici uno inconueniente, che fie di questo modo Pandolfo hauendo ueduto le infanterie alquanto allentarsi; nolse uedere se dalla canalleria potena canargli ainto alcuno, & giunto a quelli che non erano anchora, se non con scaramuccie, & pizzigamenti attaccati insieme, gli portò noua con allegra fronte che l'infanterie sue, stauano sulla uittoria, & che i nimici si ritirauano, & che presto pre-Sto tutti sariano morti, & presi, se con gagliardo animo non si fossero di mostrati, esortandogli a non mancar dal canto suo di conseguir la unto ria contra la caualleria nimica, perche honorata in tutto fosse l'impresa loro, il che fece Pandolfo, fingendo questa astutia per incitargli, & indurgli a dar una stretta a inimici, donde che tutti cosi credendo esfere uero rinforzando questi soldati con ualorosità la pugna, non hebbero ardi re i nimici di sostener l'impeto loro, anzi uolgendo le spalle, furono a suo mal grado posti in fuga uerso le genti a piede, che malamente incalzanano quelli di Pandolfo, & essendo incalzati gli diedero dentro, & i nostri seguendogli anchor loro, disordinarono le dette infanterie nimiche, talmente che l'infanteria di Pandolfo prendendo fiato, pose ogni suo potere alla uittoria, & poi togliendola in piega, tanto su il disordine in che gli posero i suoi caualli, o il danno che gli diedero quelli di Pan dolfo, che tutte ui restarono, & parte de i caualli suggendo, & portan do il timore della morte con loro, si lasciarono la uittoria doppo le spalle, sempre dolendosi che hauendo l'essempio auanti gli occhi de Cartaginesis quando azzuffati contra Romani in Sicilia, sotto Emilia città:

perche essendo posti in rotta, diedero ne suoi Elefanti, che
gli ruppero, & essendo uinti, su finita la guerra,
furono si mal aueduti, che non seppero prendere partito al suo bisogno, & Pandolso con
poche parole, hauendo dato materia alla seguita uittoria, diede nuoua di tutto il successo al Signore, il

dogli,
dimostrò secondo il costume de i signori ne i felici successi, uolergli tutto il suo bene.

qualriscriuen

500

### ERRORE.



'ERROR di questi fu, che doue cercarono gli accusatori dan nare Pandolfo appresso il principe, gli diedero con sua angoscia riputatione maggiore, lenza che gli fosse presentato prigione, non sapendo che un ualoroso, & prouisto Caualiero si difende da ogni trista lingua, & da tutti i pericoli con la uirtu sua. Er ror fu anche delle due nationi, le quali facendo lega insieme a mal fine, che non poteuano da se perseuerare, restarono ambe

due deluse, & separate; & contra sua uogliai suoi disegni restarono subietti all'obedienza del suo superiore. Mamaggior error su quello de i nimici, che senza propofito uennero a procurare il fatto d'arme, & essendo sulla uittoria, hauendo la caualleriasualargo campo, non seppero con la suga di farsi seguir dalli auersarij suggire di cader ne i suoi per sargli partecipi del precipitio loro: perciò doueuano nella battaglia star fermi, & prendere consiglio da Androclida Laconese, il qual essendo zoppo, si mescolò nelle schiere de soldati apparecchiati a combattere. Ma eglino per esser liberi & scelti soldati, lo ricusauano tenere in sua compagnia, dicendo ch'egli non saria stato pronto al ritirarsi al bisogno, donde che rispondendo Androclida, gli disle. Detto d'An Imo non fugientem, sed manentem opportet bellare cum hostibus. Cioè, chi uuol combat- droclida La tere, bisogna che combatta, & non che sugga. Le quali parole secero rimaner co- cedemone. storo nergognosi.

IL FINE DELLA VIGESIMA SECONDA IMPRESA.

# IMPRESA VIGESIMATERZA.

CHE AVNOCHE VVOLE VNA COSA, NESsuna difficultà lo perturba, ne gli pare imposibile.



### MMA R



N Q V E S T A uigesimater Za impresa, c'insegna fra l'altre l'Autore, che quando l'huomo uuole una cosa , niuna cosa gli par difficile per ottenerla , 🗢 che molte cose innanzi che siano fatte si indicano impossibili, con le provisioni di mettere l'esercito sotto una città , che si disegna assediare ; con un stratagema di far uscir i Cittadini della città col dar il quasto alle possessioni, a sin

ene ujcendo per atuto p pojsmo tugam u pe de siracujano contra Carta-einen de Alessandro delli Epirotti contra di Illyrici , & di Leptena Siracujano contra Cartache uscendo per ainto si possino tagliar a pezzi, facendogli le imboscate; con Sinesi s che'l Capitano si deue sforzare di uincer la fortuna con animo, & gli nimici con le wirth & come il costume de Romani era di prender uantaggio de i luoghi, di fortificar i siti, & historia. de prolubire le uestouaglie a nimici ; con un stratagema di unicer il nimico assediato , & bisognofo, col finger di partirsi, & lasciar gli alloggiamenti forniti in preda, con l'essempio di Tiberio Gracco in Hispagna. Ci mostra anchora che la troppa sicurtà suol tirassi a dietro gran pericoli, con un stratagema di molestar il nimico da una parte per dargli da l'altra, & come la paura non conosce misericordia in uno estremo pericolo, & come commette errore ciascuno che aspetta che nelle guerre tutti i sini gli riescano prosperi, con un stratagema di sar in picciol sito l'essetto suo, come in un grande, & con un altro stratagema di pigliare una terra, col prender una porta, & che l'aceto è commodatissimo rimedio per smorzar il suoco, & che quando il Capitano uede i suoi soldati mancar d'animo al combattere, che gli metta a l'opre delle disse, a fin che conoscendo perciò il stato in che si trouano, si facciano pronti al combattere per necessità; con l'essempio di Lutio Silla contra Archelao, & che gli è di non poca prudenza, il bene usar la prosperità: & come la fame fra tutte l'altre cose è ultimo supplitio, con un detto di Platone, & di Plutarco sopra la speranza, & con molt'altre cose curiose, & morali, & con sentenze, & altre cose militari degne d'esse un un detto di Platone, & altre cose militari degne d'esse un un detto di escono con moltati degne d'esse un un detto di este con este cose militari degne d'esse un con con moltatire cose curiose, & morali, & con sentenze, & altre cose militari degne d'esse un un detto di este cose este curiose.



V R che l'huomo uoglia, niuna cosa gli è difficile, & quando l'huomo uuole così nolere, se gli rappresentano cose per il uoler suo, che chi le uolesse studiare, difficil saria in tutti i libri del mondo potergli ritrouare. Non dica però mai persona, che non si possa far, ne dire una cosa, come che impossibil sia, perche gli essempi di quanti hanno uo

luto, dimostrano il contrario, & perche ne sono le carte piene di scritti, non me ne affatichero piu oltra per credenza d'alcuni. Eglie ben uero chemolte cose innanzi che fatte siano, si giudicano impossibili, & la cagione non è altro, saluo che piu al senso che alla ragione giudichiamo. Dirò adunque che effendo mandato Pandolfo Delfino all'affedio d'una Cittadella non molto grande, ma forte di sito, & ben uettonagliata di tutte le qualità che si ricercano a fortezza, la qual piantata in un monte tutto d'un sasso spiccato da tutti i canti, eccetto da quello, doue per la porta maestra s'intraua, cra talmente sicura, che pareua imposibile potere esser da niun canto con artiglieria battuta. Haueua solo questa città un colle pur di sasso, non piu d'un mezo miglio lontano, il quale era di tanta altezza, quanto quello del monte della città, e pin anchora, il quale ascendendo in alto, sempre di modo si sminuiua a guisa di triangolo che nella sommi tà ui restaua tanto poco di spatio, che con gran fatica hauria capito comodità de suoi cannoni, con i bombardieri, & suoi arnesi, & non gli auanzaua pur tanto di spatio, che adoperandosi uerso la città, in un tiro non si fossero precipitati dal colle al dispet to d'ogn'uno: & perciò per i tempi passati mai uenne in mente d'alcuno po tersi ualer di detto sasso contra la città, si per la piccolezza della sumità sua, si perche anco ad ogni minimo bisbiglio che si mouea in quei paesi, il primo

primo loco guardato era questo, ilqual con uinticinque soldati facilmente Suardanano & non fu marauiglia che mai uenisse in mente a quei cittadi ni che'l sasso predetto gli potesse dar nocumento, perche non è concesso à una mente felicißima, come era quella di questa città che mai fu prina di sicurezza in grand'abondanza de siti, non deuiar da l'uso della ragione,& come sapete mai l'huomo nelle grandezze conosce lo stato suo, & perciò sopra questo sasso non uolsero mai i Signori & consiglieri della città che se gli fabricasse alcuno edifitio , perche non potesse cadendo in mano d'alcuno esser nocino alla città, possendosi facilmente custodire ne i bisogni. Ho uoluto con queste poche parole dimostrar la qualità del sito per meglior intelligenza delle cose qui di sotto, & perche le cose che appertengono alla memoria delle cose fatte, piu facilmente si ponno intendere quando prima sarà discritta la proprietà, & qualità de i luochi, & della contrada. Giunto adunque Pandolfo alla città con l'esercito, se gli cacciò sotto, & essendo suo cossume di considerar sempre di qual parte si potesse servire per alloggiar l'esercito, & di quale per i caualli, & per qual potesse offender l'inimico, & assicurare l'artigliaria, & anche aßicurar li conduttieri delle uitouaglie nel uenir & ritorno loro; uolse neder tutti quei siti. & bauendo ritrouato molto piu da una che da l'altra parte della città idoneo luoco per li alloggiamenti, così per la sicurezza & fortezzadel sito, come per la facilità di condur uettuaglie, & l'abondanze dell'acque, & arbori furono diuisi alli eserciti i suoi quartieri, poscia molto ben riconosciuta la città da ogni parte, assar si mostraua l'impresa disficile, & essendo massimamente la citta molto ben presidiata, su giudicato l'assedio non douer esser di poco tempo. Pur Pandolfo essendo condotto, tento in molte maniere uincere questa città, & di primo corso hanendo assettato gli alloggiamenti fece dar il guasto in quei luochi, done si potena nocere a i cittadini, con alcune imboscate, a fin che uscendo per aiuto delle cose sue fossero tagliati a pezzi, come fece Alessandro delli Epirotti contra li Illirici, O Leptene syracusano contra Carthaginesi, perche l'uno & l'altro hauendo fatte le imboscate, & poi incominciato dar il guasto, roumar le case, de depredare i contorni uscirono i molestati, per ilche uscitt, essendoui le insidie apparecchiate surono li Illirici da Alessandro & Carthaginesi Illirici, coda Leptene amazzati, & fattoli grandißimi danni. Ma questi che for- no uinti si sapenano il segreto mai nolsero uscire & lasciarono romare quanto si da Alessan Moleua, per tanto non gli ne riuscendo alcuna, si ritroud di mala fanta- dro Epiro. sia. Però sforzandosi di nincere la fortuna con animo, & i nimici con ta.

essendo costume de Capitani Romani usar ogni arte di prendere auantaggio de i luochi, di fortificar il campo, & d'impedir che gli nimici non potessero hauere unttouaglie, deliberò anchora lui seguire quei dinini precetti, & di uedere se'l sasso sotto custodia tenuto dalli nemici, ha-

giamenti.

uendolo in poter suo gli fosse possuto essere d'alcuno commodo in questi effetti, & dimandato il configlio de i maggiori del campo, ciascuno teneua che fosse uno affaticarsi indarno, a prendere il detto sasso perche parena che tenesse dell'imposibile. Et dicenano alcuni che mai l'huomo non deue desiderare d'andar tanto alto, che non ui possendo aggiungere cada a mezzo camino, & che però molto meglio saria, attendere a pin bassa impresa, & così alla terra di gia assediata, che abbracciando l'uno & l'altro perdere tutti doi. Alcuni altri diceuano ch'essendo la città in alcun bisogno di vivere, si donea fingere di levarsi dalli alloggiamenti, & lasciar la maggior parte delle uittouaglie in preda de nimici, a fin che abbandonando la città potessero con aguati esser soprapresi. Perche Tiberio Gracco in Spagna essendo fatto certo che li nimici erano col dar lo- fatti bisognosi, lasciò gli alloggiamenti molto forniti, quali dati in prerom preda da de nimici subito gli intrarono, & Tiberio riuoltato fece di loro grani suoi allog dissimo fracasso, & che di questa maniera, forsi si saria possuto ottener qualche cosa. Pandolfo adunque che non era di tanta bassezza d'animo, & che uedeua il rimedio del bisogno non potere hauer luogo ne i cittadini, finse accettar il consiglio di questi grandi, & perciò singendo non desiderare ne curare piu del sasso, non permesse mai puu ad alcuno de suoi soldati tentar alcuna cosa, anchora che ogni giorno se gli mutassero le guardie de i soldati della città per una porta che uerso il sasso se tenea aperta, come sicura uscita fra la città & il detto sasso, la qual uscita indricciaua la uia sua per il medesimo monte della città con bella discesa fabricata nel monte sin'alla radice, & ridotti i soldati come sicurisimi, non conoscendo che la troppa sicurtà si suol tirare adietro gran pericoli, niuno pensiero hebbero mai del campo di suori. Pandolfo che aspettò il tempo d'esequir quanto desiderana, mandò di notte alcune compagnie de ualenti soldati di nascosto alla nolta del sasso, & essendosi imboscati da quella parte donde si saliua sopra quello, con commissione di quanto hauessero a fare la seguente mattina ; Pandolfo nell'aprir del giorno uolendo coprir quella fattione, condusse tutto il resto de i soldati a piede alla uolta della città, con scale & moschetti da disesa, salendo alla porta maestra per mostrar di uoler sar gran cose . per il che essendosi dato

si dato all'arme dentro della città tutte le genti sue si ridussero alle disese, & sforzandosi quei di fuori andar alle mura di ascendere & abbrugiar i ponti, & le porte insieme & quelli della città di difendersi, con archibusate, tiri di sass, & trabuccar trani, & con l'arme d'hasta si sece un grosso romore, di maniera che non su possibile per la moltitudine de i tiri d'archibusi & sasi, ch'alcuno di quelli di suori potesse entrare anzi quelli che s'accostarono, & appoggiarono le scale, furono con i traui & acque boglienti fatti tornar adietro, & tanto era il timore de i cittadini che non s'entrasse che ogni gran male gli pareua poco, uerso quelli di Pandolfo per sua disesa, & come si sa la paura non conosce misericordia in un'estremo pericolo , & mentre che Pandolfo con i suoi soldati cosi si trauagliauano qui, quelli dell'imboscata uscirono contra i guardiani del sasso i quali non potendo esser soccorsi, ne manco possendo resistere al gran numero di quelli di Pandolfo cederno il luogo. Ciò ueduto si fece ritirare l'esercito a 1 suoi alloggiamenti , & quelli della città ch'anchor non erano certificati della presa del sasso, riputandosi sulla uittoria per la ritirata de quelli di Pandolfo stauano alquanto baldanzofi . Ma auedutosi poi della perdita del sasso mutarono pensiero, perche pensarono sopra la recuperation di quello, & di ripararsi possendo a quella Porta gia dal sasso guardata: Et non gli succedendo uno, gli effettuasse l'altro. Pandolfo che con l'occhio aperto tuttania neggiana, anenga che sia ciascuno in grand'errore ch'aspetta che nelle guerre tutti i fini gli riescano prosperi, nientedimeno per non mancare in ogni occasione che se gli potesse appresentare alla uittoria, & al suo disegno, condusse la maggior parte dell'esercito a quella parte del sasso, & sopra quello fatto accommodar un piano secondo la capacità del sito, che declinasse un poco uerfo la città per commodo dell'artigliaria nel reculare, fece per scar-Pellini fare alcuni buchi; ne i quali fece piantar trauelli di legnami forti, & con argani che ui fabricò tirar sulla summità del sasso due mezze colubrine di quindici libre di palla l'una, per batter case & torre della città, & per leuarle la diffesa da quella porta donde si usciua da quella parte del sasso, & done egli pensò di far noua impresa, & per non cadere nell'opinione di quelli che teneuano un'impossibiltà nella piccolezza del sito, fece Pandolfo circondare il piano della summità del sasso, d'altri buchi fatti con i scarpelli, doue postoui i legni gli fabricò una sbarra a guisa d'un steccato d'intorno con legni ben inchiodati, lasciando però aperto lo spacio uerso quella parte della città, doue gli pose i gabioni che "una & l'altra delle colubrine intermediauano, & oltra i legni inchio-

dati gli fece anche porre corde di buona fortezza in suBidio delli legni, & oltra di questo dalla parte aperta uerso la città a piedi i gabioni sece far altri buchi nel sasso, i quali entrando pareano piccoli a uedere, ma come piu si prosundauano piu baueano spacio nel fondo, & in quelli fece porre auelloni großi di ferro, con le gambe inchinate, & poi tutt'il resto concauato nel sasso sece riempir di piombo sleguato il qual di modo s'affermò con quelli auelloni che tauto era difficile poterli estirpare, quanto leuar tutt'il monte del sasso, & a quelli attaccate le corde gli attaccò le due colubrine, lequali doppò i tiri riculandosi erano talmente con queste corde ritenute, che pur non poteano stando anche il sito che pendeua un poco uerso la città ben giungere allo steccato, ne piu cadere. I gabioni furono fatti con pali di legni forti & dritti di grossezza d'un brazzo d'homo, & lunghi un passo & un quarto per il manco, & essendo stati fitti in terra un mezzo piede quando si fecero erano talmente ben polliti che se gli faceua una testura ben serrata, non essendo piantati l'uno palo dall'altro, lontani piu che un piede mezzo. La testura era fatta di pertiche de fassine, de salici, de castagne, de rouere & altri legnami che si trouarono in quei contorni, & per maggior fortezza il primo & ultimo ordine della testura erafatto di due pertiche insieme & erano i gabioni larghi per diametro sette piedi & alti secondo la comodità di poterli riempire. Si sariano fatti piu alti, ma perche non ui era subiettione di torre, ne di muro della città, si tennero piu baßi. Hora fatto sicuro il picciol luogo d'offender il nimico fece per piu sicurezza Pandolfo pu abasso sulla nia, per la quale si ascendena al sasso s'abricare doi piccioli forti uno piu eminente dell'altro, accioche de quei pezzi, & del sasso sosse piu sicura la guardia a suoi soldati. Questo su satto perche nella somità non gli era uoco capace per molti, anchora ch'el Capitano di quei due pezzi d'artigliaria mai d'ini con alcuni compagni si partisse, & cost diede ordine a l'opra sua, & di questa maniera incominciò gagliardamente bombardare in quei luochi della città secondo l'opportunità, tal che poca gente poteua piu uscir da quella porta uerso del sasso, & potena manco da quell'altra, perche l'esercito era da quella parte alloggiato , di maniera che Stauano molto stretti & piu uittouaglia non ui potea entrare. Pandolfo uedendo tanto tempo consumato, & anchor non haner fatto cosa alcuna contra la città, perche il rouinare delle case non gli portaua giouamento alcuno alla presa del luogo, considerando il tempo che ui restaua dell'anno il quale era poco & di peruersa stagione, peno di tener altro modo & di tentare di prendere quella porta della quale

Per il sasso le difese si poteuano leuare, & abbrugiarla al ponte insieme? per aprirsi la uia alla uittoria, & così hauendo unite le schiere se n'andò secretamente a questa porta per darli il suoco, del che accortosi i nimici si opposero, credendo Pandolfo uoler far scalar le mura, ma egli dato il segno a bombardieri che sul sasso stauano apparecchiati secero con i tiri de l'artigliaria star indietro i nimici, tal che piu stare non poteuano alla difesa Pandolfo perciò ridusse le genti piu auanti sin sotto le mura, & con alcuni gabioni si fecero alcuni ripari à i soldati al meglio che si puote & non ui essendo fianco di rilleuo che per aiuto della porta potesse dar nocumento a quelli di Pandolfo egli con la mistura con la quale si faceua un fuoco inestinguibile sece ungere & imbrattar tutti i ponti , & Subito accenderli il fuoco, il qual s'accese & s'attaceò molto gagliardamente con gran lampo et maggior furia, la mistura fu di propria mano di Pandolfo composta molti mesi passati, per simili effetti & anchor che l'aceto sia comodatissimo rimedio per smorzare il fuoco artificiato, nondimeno era la mistura tanto gagliarda & persetta, che non con aceto ne con oglio, ne ad altro modo si potea smorzare, & cosi abbrugiarono i ponti con le porte insieme senza aiuto alcuno de i soldati d'essa città. Pandolfo ne hausa però di gia satto sare un'altra piu gagliarda assai in sußidio della prima, ma hauendo fatto il caso suo con quella, non su bifogno adoprar quest'altramistura, & di questo modo tanto si spauentarono i nimici, che abandonarono la porta la qual non haueano pur potuto riparare ne murar di dentro per i tiri de l'artigliaria che dal sasso ueniuano. Ma perche il Capitano della città che uedea i suoi soldati non cosi fermi come si conueniua, & molto pegri & quasi perduti d'animo, di maniera che non osauano combattere gli cominciò faticare nell'opre delle difese, a fin che conoscendo il stato in che si ritrouauano sossero prontico pratichi a combattere nell'occurentie, come fece Lucio Sylla, Silla fece i ilquale usando i piu pegri & uili soldati ch'haueua nel campo, nelle bat- soldati ui taglie che si fecero contra Archelao Capitano di Mithridate, tanto gli lianim osi. fece animosi ch'eglino dimandauano a Sylla il segno della battaglia, & di questa maniera si fecero di consiglio del Capitano della città forti, in certe cantonate, doue l'artigliaria non poteua, & auenga sia di non poca prudenza il ben usar la prosperità, nondimeno essendo di gran constanza passar le calamità sauiamente, si confortauano l'un l'altro a non mancar d'animo per la disesa della patria, & si come le risse & discordie dal colerico son suscitate in ogni poco di trauaglio suo, & che non altrimenti per aggiunger legna al fuoco cresce la fiamma, cosi quei citta-

dini fatti d'animo piu gagliardo in maggior pericolo, si diedero la sedestra loro di non si abbandonare in queste calamità sue: pur Pandolso entrato con suoi soldati con gran mortalità de suoi, prese una parte della città nella quale non essendo anchor da nimici in tutto occupata, da ogni parte si lanorana per fortiscarsi & tuttania con ogni sforzo si combattena. Ma i cittadini tirandosi a poco, a poco, & disendendo la parte piu adentro, faceano ogni di rouinare la città, & cominciana anchora crescere la carestia di tutte le cose, & non ni essendo speranza d'ainto altru, si scemanano in maniera gli animi de cittadini, che disendendo il rimanente della città gli su per doi giorni bisogno molto generosamente combattere, pur il terzo giorno temendo i cittadini di peggio, & per il mancamento delle uttonaglie patir della same, la qual fra tutte l'altre cose è ultimo supplitio, s'arresero, salvo la vita de tutti, & cost col volere dell'invitto Pandolso, si sece l'invittistma Cittadella vincibile con grand'utile & allegrezza del suo Signore.

## ERRORE.



ERROR di quelli della città fu, che troppo persuadendosi nella fortezza & incredibile nocumento del sasso per la picciolezza della somità sua, non estimarono quanto il sasso gli potesse danniscare, però si douria nelle cose d'importanza estimare ogni cosa, & peggio su che solamente dubitandosi della brauata che si sece per i soldati di suori con scale alla porta maestra, attesero solo alla scorza, ma non alla medolla dell'impresa, & così inauertiti

gli fu leuato il faffo ad essi, affai dannoso in l'altrui mani, ma tardi conobbero il suo male perche quello che la natura da se stessi anno uolse dar al sasso conobbero poi con arrificio accomodarsi dall'arte che da quelli della circì non su imparata come man

artificio accomodarfi dall'arte che da quelli della città non fu imparata, come man co haueano imparato lo artificio di chiuderfi le porre con i muri ò terra, i quali non essendo di legno non potessero abbruggiare, ma assicuratifi della speranza del lasso & dalla sua guardia, caderono nelle fallacie de nimici, però mai si deue l'huomo con la speranza gouernare, però mai si deue l'huomo con la speranza gouernare, perche Platone diceua; spem sse migilantium somnia. Et essendo salace la speranza diceua Plutarcho. Victoria spes exterminat omnia que solent a bello deterrere.

di carcia tutte le cole,
che fogliono ispauentare dal far
guerra.

Detto di Platone.

Detto di Plutarcho.

IL FINE DELLA VIGESIMA TERZA IMPRESA.
Impresa

# IMPRESA VIGESIMA QVARTA

COLVI CHE SI PARTE DALLA BATTAGLIA diminuisce la speranza à suoi, & cresce l'ardire à nimici.

# 500

### SOMMARIO.

N Q Y E S T A uigesima quarta impresa, c'insegna l'Autore che colui che si par-

te dalla battaglia diminuisce la speranza a suoi, & a nimici cresce l'ardire, & quando fia lecito amaZZ are un foldato che esce fuori delle schiere con l'essempio della lega della militia Romana , & come bifogna far con prudenZa ogni cofa;atteso che la prudenza & la uirtù del Capitano sono quelle che gouernano tutte le cose nella guerra, & che non si deuono lasciare uscire i soldati dalle battaglie ne i pericoli, con l'essempio di Fabio, & come nell'atto di combattere non si de ue mai nuntiare mala noua, perche una mala nova faria atta a rouinare l'efercito in un subito, & percio merita il nuntiatore cassigo, con l'essempio di Quinto Sertorio per la morte di Herculeo Barbaro suo soldato contra l'annuntiatore, & ci propone il guardarsi di permettere che si faccino gli abbattimenti & duelli in sactia delli eserciti, perche sono pericolosi d'una giornata con l'essempio dell'abbattimento di Maru-Seo soldato di Sylla. Et che sempre il Capitano deue mostrare generosità et animo grande in ogni fortuna, con un stratagema di riuoltare i suoi soldati posti in suga, con sarli sare auisati che non solendo combatter con i nimici si preparassero combattere con lui. Con l'essempio di Quinto Attilio Consule contra i suoi suggittui con un stratagema di coprire la suga de suoi soldati, che li nimici nimici non se n'auegano, & che nella ritirata per luoghi sospetti deuono le ordinanze marciare di mode di Proprieta de la companya di mode di proprieta de la companya di proprieta del companya del companya di proprieta di prop di modo che la prima offerui la parte di mezzo, & quella di mezzo l'ultima. Et che quando in uno esercito una picciola cosa si stima grande, nasce consusione ne i soldati, & come non è piu pericolos escara picciola cosa si stima grande, nasce consusione ne i soldati, & come non è piu pericolos escara picciola cosa si insegna anricolosa cosa ad uno esercito, che mouerlo inconsideratamente contra nimici, & ci insegna an-chora chella. chora che'l non poter soportar alquanto il mancamento delle cose, è stimato colui di poco ualore, O uirtà d'animo, & che molto è piu marauigliofa la grande Za dell'animo di quel Capitano, Ando effendo nouo di quanto se gli conuien sare entra gagliardamente nell'impresa, & si di-Pone dar buon conto al nemico, con un stratagema di leuarsi gl'inimici d'intorno, & come mai si debba si debbe prestare fede a parola che uenghi riportata di casa del nemico, anchor che si debba credere ogni cosa esser detta, perche da questo credere nasce la provisione, & perche gioua alcuna nolta uolta, & con un detto d'Aristotele Starigite contra bugiardi, & con molt altre cose curiose & morali morali, & consentenze & altre cose militari degne d'esser uedute.

O L V I che nel prepararsi al fatto d'arme si parte dalla battaglia suggendo dal campo, sempre per questa partenza diminuise la speranza a i suoi, & per contrario a nimici cresce l'ardire, & le leggi della militia Romana disponeuano che qualunque soldato alhora quando la tromba sonaua a raccolta sosse i superiori della tromba. L'intendelle esser nel estima si superiori della tromba. L'intendelle esser nel

altri, che non potesse udir il suono della tromba, s'intendesse esser nel

Dell'Imprese Militari. X in

numero de nimici. Et di qui nasce che lecitamente s'amazzano quelli che dalle schiere usciti suggono, & si dillongano a i tempi de i pericoli.

Ma a i tempi nostri come si uede uno soldato in altro tempo fuori di schie ra per qualche suo bisogno, alcumi Capitani moderni poco intelligenti, Senz'altra consideratione condotti da un certo hauer sentito dire, l'amazzano, & credo lo facciano per mostrarsi che intendono bene gli ordini della guerra, ma fanno male, perche l'ordine non è dato saluo che in caso di fuga per uiltà, ò fellonia, & siscoprono perciò ignoranti procedendo contra ragione, però bisogna ogni cosa far con prudenza in questa profeßione, doue si tratta della uita dell'huomo. Et se bene era apresso Romani pena la morte a coloro, quali nella guerra abandonano il luogo doue sono meßi, o per altro modo fuggono dalli alloggiamenti, non s'intende questa legge in tutti i casi di abbandonar il luogo suo, & certo la uirtù & prudenza del Capitano sono quelle che gouernano tutte le cose della guerra, auenga che l'error che si fa nella guerra, porti seco la morte, & perciò è bisogno sapere quando una cosa si sà, la causa perche si fà. Alcuni che con gli essempy si gouernano, se ben non sanno rendere Fabio Mas la ragione delle cose sue raccordano almeno che come Fabio Massimo dittator di Roma non lasciò per una sol uolta ch'i soldati si partissero dalall'ordinan l'esercito, ma gli tenne sempre serrati & stretti insieme, quando condotti in Puglia contra d'Annibale non uolea lasciarsi intendere, così anchor essi debbono fare il medesimo con piu rigore che si può in caso simile a quel di Fabio, & non gia in altri termini, & per questo molte uolte i Capitani senza proposto si fanno mal volere, perche ciascuno che da se senza ragione si piglia facultà, perche si pretende superiore, guistamente è odiato. Et su gia tempo che conducendo Pandolfo Delfino un grosso esercito contra li nimici del Signore, ciascuno di questi eserciti auicinati si teneua da casa sua, & l'uno esercito non uolea per com Bion de suoi superiori ponto cedere all'altro, donde che per la vicinanza erano sforzati uenir al menar delle mani, & deliberato da se stesso Pandolfo far la giornata s'occasione di uantaggio gli ueniua data, perche in effetto uedendo i nimici pigliarsi sicurtà assai, & alcuna uolta correre a pericolo grande, aspetto il tempo, & hauendo dato ordine a suoi Capitani la seguente mattina d'assaltar i nimici , l'un piu dell'altro si dimo-Arò coraggioso, ma quando fu l'bora di far l'effetto, & che i nimici stauano aspettando d'intender il progresso suo, non cosi tosto quelli di Pandolfo furono apparecchiati al principio di tentarli, che alcune delle schiere inuilite non hebbero ardire uedendo i nimici approsimarsi a star Saldo ;

fimo teneua i foldati za.

faldo, & si partirono dalle battaglie per fuggirsene, la cagione fu che un soldato poco pratico uenne con una nuova, ch'alcuni de suoi compagni erano ŝtati amazzati con gran crudeltà nella ricognitione delli auer-Sarij & spente molte genti. Pandolfo fece cercare costui con gran diligen-Za, perche uolea far di lui quello che sece Quinto Sertorio, quando da schiera a schiera combattendo contra nimici, gli uenne uno che gli diede Sertorio noua esser stato morto Herculeio Barbaro suo soldato, per ilche non uo- foldato, lendo che ciò fosse piu oltra refferto, per non debilire gli animi del resto, che portò egli istesso gli diede delle pugnalate & l'amazzò, perche non conviene cattivenuo in questi termini seminare di queste nuoue. Et apresso di questo, accade che la maleuolenza d'uno de i Capitani di Pandolfo ch' hauea contra uno di quelli delli auersarij , & che nel Cuore di tutti due stette nascosa lon-Samente, si palesò in questi tempi per maggior sua sciagura, & in questo ponto che le cose erano al ristretto per la giornata, l'auersario tolse occasione dimostrarsi contra il Capitano di Pandolfo, il qual auenga che per suo debito cessar donesse da queste prinate questioni, nondimeno in quel termine che si uedeua dimandato in quel istesso rispondeua, & erano tanto infra di loro i Cuori accesi, che uoleano albora albora combattendo amazzarsi insieme, & pregauano che Pandolfo gli desse il campo, non considerando ch'essendo offeso l'auersario, a lui spettaua anchora il campo del suo sentimento, perciò Pandolfo con quel modo, ch'un saggio Capitano si suole da questi intrichi liberare, non gli sece altro, an-Zi sapendo in quanto pericolo s'incorre per l'abbattimento fatto in faccia delli eserciti, done gli attinenti del perditor molto s'inuiliscono, acquetò il suo Capitano, adducendoli che quando Marusio di breue statura soldato di Sylla amazzò quel Francese soldato di Cluentio Capitano delli Italiani rubelli, impauriti gli altri Francesi ch'erano con Cluentio, si messero in fuga; per la quale tutt'il resto si parti da Cluentio, & ui furono morti da circa trentamillia da Sylla, fuggendo a Nola, & per tanto egli non uolea che lo combattimento sosse cagione di questo disordine, se ben l'auersario gli hauesse dato il campo. Succedendo adunque a Pandolfo il fatto tutto in contrario per la fuga de quei soldati di quello che eglisperaua, in un instante gli su bisogno dar il debito castigo a i sugitini, per il pericolo in che poneano tutto l'esercito suo, & di prouedere che la suga di questi non sosse dannosa a tutti, e non essendo hora in termine di ciò poter fare conobbe Pandolfo per questo disordine la roina di tutto il campo, perche uedendo il resto che quelli suggiuano, se inuiliuano, & gli nimici piu si sariano inanimati s'hauessero hauuto scienza

di questo, pur auertendo a questo, tutt'a un tempo per nou cader nella

nare.

rcte, & non si mostrando punto pauroso del pericolo in che si ritrouaua, perche sempre il Capitano deue mostrar generosità d'animo grande con ogni fortuna, & a fin che i soldati estimando ogni picciol cosa esser grande non mettessero consusione in ogni parte del campo, mandò Pandolfo la caualleria a fronte de i piu prosimi nimici, perche gli tenessero in terrore & gli uettassero guarnire il campo loro contra di lui, & poi ne mandò drieto alle schiere fuggitiue alcune altre in ordinanza per coprir la cosa, & anche gli mandò a pregare a non partirsi da lui, ne allontanarsi, perche sariano stati prigioni de contadini se i soldati non gli hanessero amazzati, & oltra di ciò gli fece intendere se non uoleano combattere contra nimici si deliberassero combattere contra di lui, & tutto Artilio Co il campo, a ponto di quel modo che usò Quinto Attilio Consule nella solo minac guerra Samuntica, perche anchora suggendo da lui, parte de suoi, gli te asuoi, che fece fare una simile ambasciata, per la quale rivoltati fecero buoni sima fuggiuano proua, ma quelli di Pandolfo che erano gia deliberati , non uolfero afpetgli sece tor tare & contrarij a quelli di Quinto Attilio perseuerorno nella suga sua, donde che non si sidando Pandolfo in questi accidenti, sece il resto del campo di squadrone in squadrone seguirli con ordine che uno squadrone seguendo a l'altro, si potea dar soccorso con tutt'il campo, perche uoi sapete che nella ritirata per luoghi sospetti, deuono l'ordinanze marciare di modo, che la prima offerui quella parte di mezzo, & quella di mezzo l'ultima, il che uedendo i nimici temendo con qualch'arte & fraude potere esser colti, & condotti nell'insidie, & in luogo piu comodo a foldati di Pandolfo & ad essi pernitioso , non si fidarono partire dal luogo suo, anzi da tutte le parti stauano con sospetto grande, per non esser colti d'improuiso, & hauendoli posto il ceruello a partito, schiuò il pericolo che per li fuggitiui gli era souenuto, perche inuiato l'ultimo squadrone i caualli che stauano per frontiera seguirono pian piano con gran baldanza il lor sentiero, & anchora che a i nimici tuttauia mandassero correrie hor di qua, hor di la, però non sapendo bene doue mouere douessero il campo, non s'arrisigarono mai deliberare di se in cosa alcuna, perche non è piu pericolosa cosa ad uno esercito che mouerlo inconsideratamente contra i nimici, et con questo Pandolfo col campo si dillongo da nimici assar bene, et facendo dar di poi in ottimo luogo gli alloggiamen ti, (doue i nimici non sariano uenuti per disauantaggio loro) all'esercito quelli che prima diedero le calcagne al campo, dubitauano d'alcuna pena , & trattarono di fuggirsene . Ma Pandolso gia posti gli aguati intorno al

torno al campo, ne fece prender molti, & attacare a i legni, consernan do il resto. Gli nimici che s'auidero hauer fatto male a non Jeguirgli, pensarono a nuoua impresa, & si partirono per andar a dar l'assalto ad una delle città marittime del Signore distante da questi alloggiamenti, piu che uinti miglia. Pandolfo gli andò dietro, & giunto alla città i nimici si partirono, & partiti i suoi soldati se amottinarono per dubio so to che gli uolesse tenere in campagna nell'espeditione, doue hauessero a pa tire disaggi grandi, il che giudicò non esser ualor, ne uirtù d'animo mai, ma piu tosto delicatezza, & morbidezza, il non poter sopportare alquanto il mancamento delle cose, il che hebbe fatica saluarsi nella città, con alcuni de i migliori ufficiali del campo, & su questo amottinamento tale, che tutto il campo si disciolse, & senza molestia de nimici, ciascuno andò al camino suo, subito conoscendo, che colui è honorato al mondo, che la fortuna abbatte, & che molto piu marauigliosa è l'eccel lenza, & grandezza dell'animo di quel Capitano, quando che del tutto nouo di quanto gli convien fare, cost rigorosamente entra nell'impresa, doue alcuno pensiero non hebbe gia mai, che non pur ui par che ui habbia alcun dubio di non ridurla a buon fine, ma in se stesso la tiene per ispedita in suo fauore, cosi anchora Pandolfo non si perdendo d'animo, se ben per questo disordine gli nimici potessero prendere occasione di alcu no male fortificato nell'animo si dispose dargli buon conto, & mandò suori alcuni Capitani con denari per rinouar alcune compagnie, dubitandos di quello che gli auenne, perche non si tosto si disciolse l'esercito che i nimici uennero all'assedio della città, la qual non era molto proueduta di uettouaglie, ne di genti, giudicando esser cosa facilissima uincer il cor-Po a chi e mancato d'animo, & a questo secero uenire anche l'armata sua di mare per leuargli da quella via ogni soccorso, a sin che da ogni Parte rimanesse Pandolfo oppresso. Horafu qui bisogno discorrere con l'in telletto, come sosse possibile potersi rihauere in questo bisogno, & egli Sollicitando il Signore che lo soccorresse ogni giorno, o per terra o per mare. staua sulla spettatina, uedendosi ogni giorno allontanato da ogni speranza, da ogni commodo, & da ogniriposo, siriputana mal condotto, perche i continui pensieri, & pericoli gli toglieuano il gusto di tutti i piaceri, perche sapete che hauendo egli la somma di questa disesa, gli era bisogno compassare ogni minuto di tempo, & ogn'altra cosa, & quanto piu è grande l'impresa, tanto piu è maggior il fastidio, & tormento di chi la gouerna. Si saria però introdutto alcuno aiuto de solda ti in la città, il quale a mal grado de i nimici saria passato per mezzo

del campo auersario co i modi che sogliono fare i ualenti Capitani. Ma perche saria stato uno aggiugner mal a male; perche non essendogli da mangiare per uno, manco gli ne saria stato per dieci, non si curò Pandol fo piu oltra, pur non potendo le galere del Signore uenire sicuramente, perche l'armata nimica che gli era superiore gli impedina nel soccorso della città, sece singere un tradimento a una città de nimici distante a questa per cento miglia, & fattogli cadere con lettere finte nelle orecchie dell'armiraglio de nimici, per un giorno certo, per il quale intendeua le sue galere douersi ritrouare con uettouaglia a questo soccorso, si parti quella armata, per andar a soccorrer quella città con gran fretta, & le galere di Pandolfo, uenendo senza contrasto a una spiaggia uicina circa uinti miglia, auisati del libero camino, & di tutta la cosa, in uno istante giunsero alla città, & scaricate le uettouaglie, & monitioni insieme con alcuni soldati freschi, & di nuono armatole d'alcuni insermi si partirono gloriose, con allegrezza grande, & ritrouato al fine per l'armata de nimici non esser uero quello, che del tradimento si disse, con fretta ritornarono con timore di quello che era seguito. Ma auedutisi dell'inganno, che la città non era per patir piu necessità per alcum mesi, non stettero a perder tempo nella spiaggia, anzi licentiati dalla mala stagione, se n'andarono alle stanze altroue, con presupposto di non mai piu credere ad huomo che uiua, & le genti di terra prim di questa speranza dell'armata, non si assicurarono da se stessi poter uincer la città di Pandolfo guardata, & partendosi anch'elli, la lasciarono a suo bel aggio nella solita libertà.

## ERRORE.



'E R R O R di questi su, che i nimici uedendo i soldati di Pandolso tutti suggire, hebbero piu temenza del suggir loro, & del uincer le situazioni del loro esercito, che del uedersi a fronte con essi, & non s'assicurarono mai segurgli per non cader in insidie, che procedeua da poco discorso, & cognition di guerra, & manco desiderio di uincere, & quando da uno esercito manca il desiderio dell'honore, ilqual

disio d'honore quando è auanzato dalla cupidità del uincere non puo far in uno esercito molto prouidi soldati. Ma maggior error su quello de l'armata di mare, la quale douendo hauer curà del uincere l'assediata città, da quella si parti condotta dalla uana, & bugiarda parola che senti del finto tradimento. Però il creder troppo non su mai atto da sauo intelletto, & per le facile credenze quasi sempre si resta inganna-

\$00

to, & non mai s'ascende ad alcun grado d'honore, come si conobbe in questi, che apersero con la partenza loro, la strada al soccorso della città, il qual uenuto diede a quella occasione di conservarsi contra di loro, se ben quanto viene detto offeruar si deve. Però il non creder ogni cosa alcuna volta giova, & se pur una volta si crede, si impara a non creder più in questi casi, & l'huo-

upara a non creder più in questi casi, & l'h mo si deue consigliare con Aristotele Stagitite, il qual domandato che guadagno facciano i buggiardi, gli rispose. Vt uera loquenti-

bus non credantur,
Cioè, che dicendo cose
uere,

non uien lore a creduto.

Detto di Aristotele Stagirite.

IL FINE DEL SECONDO LIBRO DELL'IMPRE-SE MILITARI.



different roll of recordard distance gis imparato que la come en la come di la come en l



# DELLIMPRESE

MILITARI DIBERNARDINO ROCCA PIACENTINO LIBRO TERZO.



ALLILL V STRISSIMO SIGNORE SFORZA PALAVICINO.



ON HO PVNTO A DVBITAR che leggendo uoi queste imprese, & stratagemi militari, non prendiate alcuna dilettatione, & ui si riduchi a memoria quanto hauete ueduto, per poterlo usare così nel porre (nell'occasioni)gli aguati a suoi nimici, come nel suggirgli, & se bene il ragionar mio non sara adornato con si alto stile, come si conuerria alla professione del-

l'Oratore, & qualità uostra; nondimeno mi consolo che leggendogli, non ui sarà gia mai a noia alcuna (essendogli grato ogni cibo dell'intelletto) il raccordarsi di hauer gia imparato quanto leggerà in questo picciol uolume: la cui lettura tanto credo gli debbia aggradire, che come proprio frutto, & cibo dell'intelletto, non poco gli dilettarà l'animo suo, & sarà di maniera diletteuole, che

in modo alcuno, non se gli potrà aguagliar altro maggior diletto di questo. Perche quanto è piu nobile l'intelletto uostro del sen so; tanto sarà maggior e piu grata la dilettatione del suo animo dell'altri d'iletti in la consideratione di quelli, & maggiormente trattandosi di cosa, che principalmente appartiene all'esercitio uostro. Et se ben forse io fossi alquanto curioso ad incitarle l'animo, di ueder questo compendio, & a non esser sdegnoso dell'opramia: tanta è la modestia, & gentilezza, che a i tempi passati mi hauete dimostrato, che spero hauerete anchor di presente a caro ogni mia cosa, perche qualunque ama persettamente l'amico, el seruitore, deue similmente hauer a caro le cose sue, & tanto maggiormente, perche il trastullarsi su questo libro, sarà pur almeno cagione nel tempo di pace, di fuggir l'otio, abhorrito dalla natura assai piu ch'ogn'altra cosa, & l'otio con la lode, come sape. te non ha difesa alcuna: essendo che la lode porta gloria, e l'otio, dannoso, & uergognoso su sempre. Et si come la seruitù mia, il cui principio su nel mio nascimento, non mi preme punto, anzi mi aggrada come consecrata a Signore di discreto giuditio, il qual acqueta uolentieri il cuore, e l'opre de suoi sedeli, gli induce a renderui sollecito di uedere, & considerare quel solo, che ad honor & utile ui conduce. Cost essendo uoi sollicitato da chi uolentieri ui serue, & che di continuo ui prega sama immortale, ui degnarete con maggiore, & feruente desiderio pigliar carico di legge re, & osseruare per raccordanza, tutto ciò che di commodo gli uiene donato dal suo seruitore, il qual anche tien di sermo hauer fatto uffitio di fedel seruitore, a seruire, & riuerire uoi magnanimo Signore, che sete stato constituito mio Signore, sin dalla creatione de cieli. Son ben d'oppenione che se ui è alcun Caualiero d'Italia, che non habbia bisogno d'auuertenze in questa degna arte militare, che uoi fiate uno di quelli che meno dell'altri n'habbia bisogno; come Signor d'alto intelletto, dotto nella scienza militare, & pratico quanto si puo essere, e nodrito in questa arte. Ma perche la fortuna nelle cui mani si uede posto il maneggio di questo regno mortale, non sempre mai con un medesimo uiso, dal principio al fine si gouerna, non si deue cessar in ogni tempo, & hora, se ciò fosse possibile, uedere, udire, leggere, & intendere, argutie, & noui modi di guerreggiare, doppo che sempre i rimedij che innumerabili sono di questa professione, non si ponno hauer in un subito fermi nella memoria. Per tanto Signor mio uoglio più tosto come baldanzoso usar prontezza con uoi che altrimenti; acciò per seueriate nel studio dell'arme, & leggendo di continuo possiate con più facilità uedere il desiderio mio, il quale da che io nacqui su tanto curioso all'esaltation di uoi, che prima che so resti di uita priuo, spero uederui in quel colmo di grandezza, che merita ogni uirtuoso, e ualoroso Caualiero d'Italia, e non dubito d'hauer tanto altamente desiderato, & amato, che la speranza mia non ui possi aggiugnere:

anzi spero ueder

e goderlo qual fempre ho sperato. Sc. adunque com' hauete cominciato, e fra tanto, che leggendo questi miei raggionamenti ue drete, & ui confirmarete alla memoria alcuna cosa de miei scritti: Vi degnarete com'io son pronto ad obedirui

cosi comandarmi, essendo cosi ustitio del padrone il uoler comandare, com'il desiderio dell'oprar del seruitore. Et a uostra Signo ria Illustrissima bacio le mani.



# IMPRESA PRIMA.

CHEILDANARO E' CAGIONE CHE L'HVOmos'affatica in tutte le cose.



#### SOMMARIO.



N QVESTA prima impresa, c'insegna fra l'altre l'Autore, che ogni cosa s'indrizza al camino del danaro, & che per quella s'affatica l'huomo, & che tanto quanto fanno i Principi è solamente a fine di sottomettere ogni cosa all'Imperio suo, perche di sua natura misurano le amicitie, & inimicitie dalla loro uti lità, con l'effetto del dinaro a chi se gli sa servo; con l'essempio di Paolo Emilio & altri, & col stratagema di pigliar una città, col leuargli il raccolto, & ridurla alla same; con l'essempio di Fa-

bio Massimo, contra Campani, & un'altro stratagema pur di prender una città col mezzo d'un desideroso di guadagnar danari, & d'introdurgli dentro uettouaglie per ingamargli; con l'es-Jempio d'Annibale capo d'un presidio Romano. C'insegna anchora che quel che si puo conseguir in pace, non si deue ottenere con guerra, & che il sar piacere porta con lui che altro tanto sia fatto a chi lo fa; & come tutti gli huomini facilmente credono quel che desiderano; con un stratagema d'entrar in una città con le spoglie, e uestimenti de nimici, & con le provisioni che sarsi debhana debbono done si dubita d'assedio; con l'essempio di Bruto, & come le città, e i stati si conservano per la sapienza, & buon gouerno de gli huomini; con l'essempio de Thebaui per Epaminonda, & d'Atheniesi per Themistocle, & ci auertisce che chiunque è posto in assedio, gli bisogna uettourati uettouaglia, perche uien tempo che le cose non usate per cibo de gli huomini, si uendono gran prezzo, per non morir di fame; con l'essempio de Casalini assediati da Annibale, ouero gli conuiene licentiare una parte del popolo con le ragioni che ui sono espresse; con un stratagema di leuar un popolo d'una città prima che se n'auegga; con l'essempio di Publio Valerio Epidauro, & che ogni cosa mediante l'eloquenza s'ottiene, & che non basta la forza, ne lo ingegno in un'huo-mo seno al laborate l'eloquenza s'ottiene, & che non basta la forza, ne lo ingegno in un'huomo senza il diuino aiuto, & come la felicità humana consiste nel saperla ben impiegare, con la proussione da farsi quando si dubita di soccorso al luogo assediato; con l'essempio di Mario, con-tra Ottania tra Ottauio, & Quinto Pompeo; & con un stratagema contra quelli che tengono poca cura del-la ou mili. la guardia, & che non apprezzano, & come piu si deue sperar nella custodia della fortezza che nella fortezza. nella forte Za istessa: & che colui che porta con patientia i disagi, & le fatiche supera tutte le difficult. difficultà. Et come il troppo credere leua la provisione al caso che segue, per il che è astretto co-lui, che 1. lui, che ha creduto portar patientia di cosa che con poco si saria difeso: & che niuna cosa uiene
più suor p. più fuor d'oppenione che le cose institte, & nuove : con un detto di Scipi one contra quelli che con la scussiti : la scusa di nol pensaua, si son soprapresi & con molt altre cose curiose, & morali & con sentenZe, & altre cose militari, degne d'esser uedute.





HI CONSIDERA TYTTI I MAneggi, tutte l'Imprese, & tutte l'opre de gli huomini, se ben paiono farsi alcuna uolta per altre cagioni, trouerà alla fine esser indrizzate tutte, al camino del danaro, perche col danaro pare che ogni co sa si faccia, ma malamente si fa, & perche intutto la cosa da se si mani festa uera credo non fia bisogno con essempi, ne con mi humani argomenti darne indicio maggiore, poi-

che le cose maniscste non hanno bisogno di cumulo di parole, & non è cost misero quel contadino, cosi ricco quel gentil huomo, ne cosi grande quel Signore, o Principe, che per il danaro non s'affatichi, non si scomodi, e non metta se stesso con quanto tiene ad ogni rischio, pericolo, & alla morte. Niuno Principe sa perciò guerra con uicini per ueder solamenterotti, e fracassati gli nimici. Ne nauiga molti mari per conto de passagi: ne seguita l'arte, e discipline solamente per cagion di quelle, ma a fine solo di sommettere ogni cosa all'Imperio suo, & non per altro, che per acumular danari. Se si uolesse intendere da che nasce, che s Principi di natura, non hanno alcuno amico, ne nimico, ma che misurano le loro amicitie, & inimicitie dalle loro utilità; ciascuno potria all'aperta rispondere, che ciò da altro non procede, saluo che per conto del danaro, e con tutto ciò il danaro tanto gran Principe, da niuno è conosciuto, & se conosciuto sosse, non è cosi gran pazzo che non solo a uedere il danaro, ma a sentirlo nominare come pessimo Tiranno non lo fuggisse, & non solamente ricusasse hauerlo per padrone, ma ne anche per compagno, ma si bene per seruidore in certi termini. Non è in uero piu iniqua cosa, che amare il danaro, perche con quello si uende l'anima, e'l corpo insieme. Il danaro impadronito dell'huomo conduce il figliuolo contra il padre all'odio, & alla morte, i Principi alle guerre, i nobili alli stenti, i mercanti alli inganni, i religiosi alle persecutioni, le donne al uitio, i soldati alle rubarie, i magistrati alle rapine, & a mille buggie, i cortigiani ad iniqua seruitù, i tristi alli homicidy, i miseri a i latrociny, & i uolubili a i tradimenti, & poi tutti a morte 1810 miniosa, & cosi discorrendo dal danaro non procedono, se non mali esfetti, quando per maggiore o compagno si prenda, & se bene con il danaro si mantengono tutti gli stati, le guerre, il continuo seruitio, il uitto dell'huomo, & altre cose necessarie, & utili al gouerno del mondo, questo

Oro, & argento, quãta forza habbino ne oli aniquesto accade quando si piglia il danaro per servidore, & che per servitio solo si fa di lui capitale, ma non altrimenti. Vedi che col danaro la giustitia, l'amicitia, la sede, il sangue, la patria, e tutt'il mondo si uende , e si compra . Co i danari Cesare corruppe Paolo Emilio Console a non esserli contra nel Senato, & condusse Curione Tribuno a pigliar ogni to da Cesa sua causa in Roma. Per danari come su publicato il bando del Triunui- re con darato , si suscitarono molti contra i percussori di Cesare & inimici conden nati, doue per guadagno fu fatto gran macello de miseri cittadini, per il che era tanto il caso infelice, che i condennati non sapeano di chi sidarsi, ne doue ricorrersi, perch'in un'tratto l'amico era fatto nimico per la cupidità del premio, per il quale Annal Pretore di Roma, doppò che fu nascosto dalla suria de ministri sudetti, essendo stato ueduto dal proprio si tradito dal gliolo, fu palesato da lui, et su tato crudele che gli sece metter le mani addosso a i birri. Fimbria Console Romano, abbandonato da soldati suoi ch'à Sylla si fuggiuano, se uolse ritenersi su a lui bisogno placar la poca sede sua col danaro. Lentulo Console Romano prestò il fauor suo contra Cesare per P ompeo per la speranza de doni & presenti che pensaua d'hauere nel chiamar a se i Rè subietti al Pop. Rom. Per il denaro il traditorello di Giuda non tradi egli CHRISTO Redentor nostro? e quando ad altro magistero tristo non fosse il danaro stato mezano basteria per questo solo a tutti tenerselo piu lontano che si può, e tanto maggiormente quanto ciascuno che ha con lui il danaro, è da tutti insidiato, & in somma, qual'è colui che stra saldo doue il danaro gli è, ò padrone, ò compagno? Ma perche il danaro sì ha cosi grand'impero acquistato tra gli huomini, muno ò pochi si curano non gli esser uassalli, con questa subiettione bisog na che ciascuno si rimetta all'arbitrio del danaro. Et così auenne quando passato non molto tempo che futenuta in ossedione la città di Mirighe da l'esercito di Pandolfo Delfino il qual per leuargli la speran-Za del raccolto gli hauea dato il guasto, nacque tanto bisogno di mangiare che molti misurando le loro uittouaglie, ritrouarono esserli pochi de suoi giorni, perche ò darsi in facultà di quelli di Pandolso ò di morire di fame, si tennero sicuri, perche quanto haueano seminato si dicea che Pandolfonolea fare altro tanto, quanto hauea fatto nel raccolto passato, & come sece Fabio Massimo nell'assedio che sece contra Campani Fabio Mas Perche per due anni, l'uno doppò l'altro gli tolse il raccolto & di questa simo, comaniera gli uinse, dal che tolta occasione di uoler prendere la città Pan- me uinse i dolso con controlle de la controlle de l dolfo si fece amico uno de soldati auersary, sotto promessa de farli guadagnare danari assai, se parte del guadagno uolea communicare con lui. Dell'Imprese Militari.

lio corrot-

Annale Pretore . figliolo p danari.

Fimbria Romano.

Pandolfo disse del communicar del guadagno, perche non s'auedesse do ue egli disignaua. Il che permettendoli far il soldato pur che sare si po-

tesse senza sospetto di lui, presto si restò d'accordo. Et questa uia su presa da Pandolso perche la uia del guadagno commuta & ammolisce pin uolte la crudeltà, e l'odio con la cupidità d'hauere, perciò gli diede commodità d'hauere nella campagna doue gli armenti per uiuer dell'esercito suo si pasceuano certe poche pecore, le quali segretamente per uno di quei pastori gli le faceua uendere a termine di pagarle come uenisse a ripigliarne dell'altre, & così del detto modo di nolta in nolta raccontando al Gouernatore della città bauerle comprate da i passori dell'esercito nimico , le conducea nella città . Mi imagino che Pandolfo hauesse la mira che gia hebbe Annibale contra Liuio Capo d'un presidio Romano, quando hauendo instrutto Cuneo soldato di Liuio che trattaua di dar Romano; la città ad Annibale; Cunco uscina a negotiare con lui, sotto pretesto d'andar a caccia, portando poi le seluaticine somministratoli dal medesire un presi mo Annibale, in la città, il che essendo stato tolerato molte uolte, Andio ad An nibale al fine con l'habito de cacciatori fece da suoi soldati prender la città che Liuio non se n'auide, & facendo costui grande auanzo & molto bene i casi suoi, non cercaua piu oltra como bene o male le comprasse, anzi diceua che quello che in pace si può conseguire, non si deue con guerra ottenere, & di questa mamera sempre parte ne dispensaua alle guardie della porta a buon precio, perche gli fossero fauoreuoli all'intrare & à l'uscire à questo bisogno, & il resto à piu ualuta uendea con grosso guadagno, & il Gouernator non considerando saluo che d'hauer uittouaglie assai, & credendosi come facilmente quasi tutti gli huomini credono ciò che desiderano, perche gli parue utile che in quei tempi uenissero uettouaglie alla città, lo tolerò, & il soldato non mancò di ritornar piu uolte in pochi giorni accompagnato con altri à fare il medesimo, di maniera che continuando piu giorni senza sospetto, mai non ueniua alli armenti ne in altro luogo doue fosse il detto pastore che hor con bestie, hor con farine, & alle uolte con grani carico alla città non se ne ritornasse, per il che crebbe in tanto credito costui di ciascuno che d'ogn'hora che fuor della città andar e poi ritornare se ne uolea, gli erano Senza sospetto a lui & sua compagnia aperte le porte di comissione del

gouernatore, il qual lodando quel soldato, dicena donersi baner maggior beniuolenza uerfo lui che participaua dalle fatiche con utile uniuer sale, che uerso quelli che si danno a i riposi, & che non mai leuar si deue se ben si potesse l'occasione del ben fare à chi far lo unole. Pur un

giorno

Cuneo come uolesse tradinibale.

giorno Pandolfo diede ordine col pastore ch'instasse apresso detto soldato a condur fuori della città da cinquanta o cento soldati da cauallo & da piede, ch'egli gli hauria dato modo di far presaglia. Donde che egli credendo ciò che gli fu detto, condusse fuori della città con commissione de suoi superiori, appresso cento soldati, fra a cauallo & a piedi, non sapendo che sotto la cenere fredda sta la bragia affocata. Ma non così tosto surono dilongati dalla città che tutti suron presi, e toltogli i ue stimenti, l'arme, e caualli, co i quali panni sece tanti altri de suoi & delle medesime arme uestire & i medesimi caualli caualcare, & eletti trarin una diece de piu fauoriti, & migliori foldati ch' hauesse, gli mandò con loro Eimponendo tutt'il peso di quanto s'hauea a fare ad uno de suoi esperti & affettionati Capitani, gli fece andare alla città con bestie grosse & al-ci. tre robbe su i caualli alla libera , mostrando d'esser i caualli della città ch'hauessero fatto buona presaglia, & giunti che furono alla porta su l'Aurora essendo aspettati con desiderio, le guardie piene d'ignoranza la qual fu sempre carnefice della uirtù, & sperone per tutti i uicij, creden do fossero le sue genti, co i suoi caualli & bestie condotte, subito abbassarono il ponte & apersero le porte senza sospetto, & credendo accettar gli amici, accettarono gl'inimici dentro della città,i quali non si tosto surono entrati su'l ponte & nella porta che tutta quella guardia ammazzarono & impadroniti d'essa combattendo sempre la tennero, sin'a tanto che Pandolfo gli mandò soccorso, il qual su presto, perche non molto discosto da questo gioco si trouò, perche chi ama persettamente, Prontamente soccorre & serue, & cost di mano in mano crescendo soldati tanti ne sece entrare che gagliardamente combattendo restarono superiori & scacciati i nimici i quali per altre porte se ne suggirono, restò la città nelle mani di Pandolfo, & perche quasi sempre nelle nouità delle cose la sama ua inanzi, su per tutti quei contorni quella impresa divol-Sata, & Pandolfo in un subito la uittouaglio piu che pote, così di pane, come di uino, legna, carne, olio, sale, & altri necessary, per dubio ch'hauea di subitano assedio de nimici, che si rinforzauano tuttauia, usandoli quella diligenza ch'usò Decimo Bruto, quando passando i monti di Francia con gran prestezza uenne a Modena doue poi entrato sece desse Moproueder la terra di tutte le cose necessarie per il uiuere, & oltra di que-dena. sto, ordinò amazzare tutte le bestie temendo esser posto in assedio, perche tutto il suo desiderio era di conservare la città al popolo; perche chi conserva il piè del fico gode de i frutti. Et cio ispedito sece anchor far le descrittioni delle bocche della città così d'huomini & di donne come di

Stratagema per en città con gli habiti de gli ami

Decimo Bruto,cofanciulli e uechi, & anco di tutte le robbe da uinere ch'in la città siri-

trouauano, & uenuto in cognitione che non gli era uittouaglia piu che per sei mesi intendendo il preparamento grande ch'i nimici faceano contra la città per porla in assedio restaua Pandolfo in pensier grande, perche da un canto gli premeua assai il non poter hauere maggior uittouaglia di quella, che gia introdutta si ritrouaua, & per questa pouertà di uiuere far ad alcuno dispiacere : dall'altra si ritrouaua confuso perche non ardina licentiare ne scacciare alcuno della città; essendo massime la città noua di Signoria, perche dubitaua di bisbiglio & di maggior errore. Pur considerando che le città e i stati si conservano per la sapienza & buon gouerno delli huomini, & che i Thebani mentre hebbero Epaminonda & Pelopida in suo gouerno, sempre l'imprese sue prosperarono in colmo, & la uirtu di quei due huomini fu mezzo d'acquistarli lode fra Greci, & che il medesimo fecero in prosperità li Atheniesi mentre Themistocle su con loro, & sapendo Pandolso che per seruitio del Juo Signore, & conservation della città, douea tentar ogni rimedio, & che hauendo la carica di questo era astretto a questo tratto usar ogni uir tu & ogni prodezza sua, conchiuse tra se stesso che gli era necessario ad berirsi ad uno de i due partiti. Cioè ò d'hauer maggior quantità di uittouaghe, o di licentiar una parte del popolo, per due ragioni l'una perche si conseruassero le robbe, alli disensori della città per non morir di fame, & che non fosse condotto in tanta estremita che uenisse tempo ch'un sorico si uendesse cento danari; come auenne a Cassilini assediati da Annibale: l'altra per fuggir la rebellione che molte uolte per la fame & bisogno di mangiare si fa nelle genti ult, & se ben la pouertà è causa di far ad altri ingiuria & di molti mali, nondimeno perche molte uolte con un ueleno si caccia l'altro, egli prese quest'ordine senza ragionar con altri, & con aiuto de e gouernatori della communità, fece far un bando che ciascuno douesse per tre giorni continui pregar Iddio per difesa contra nimici suoi, ne i quali ancho si douessero sare le pro cessioni colle solennità solite con tutti gli ordini de Preti, & Frati, li quali da tutt'il popolo sossero aecompagnati, & cosi fatto le due prime processioni con tanta deuotione che mai non si uidde maggiore, al terzo giorno che fu una domenica si sece la terza & conuenuto tutto l popolo alla Chiesa maggiore; Pandolso sece intendere a ciascuno ch'egli uolea parlare in publico, & hauendo piu uolte inteso ch'ogni cosa mediante l'eloquenza s'ottiene, postosi sulle scale della Chiesa nel luogo piu eminente doue il popolo piu abasso stana aspettando, gli propose che'l maggior compagno che si potesse hauere così ne l'auersa come nella prospera fortuna >

Dio fi deb be chiamar in aiu to inanzi a tutte le co

tuna, era lo sperar confede in Dio, e raccomandarsi sempre alla maestà sua, & che ne forza ne ingegno furono mai basteuoli senza il diumo aiuto a poter resister contra l'inimico suo. Perche la selicità humana non consiste in valore, ne in poter del mondo, ne in breve ne in lunga vita, ma in saperla ben impiegare, il che si mostra difficile se dal ciel non uien concessa l'impiegatione, & che se ben egli con tutti i suoi soldati aiutato dul popolo facesse gran resistenza contra quelli che la roina della città & delle genti desiderauano, non era però atto a far cosa buona senza il Celeste sußidio, per la cui impetratione meglior mezzo non gli parea poter hauere, di quello dell'immaculata V ergine, la qual per auocata sua apresso Iddio si douea procurare, & che se ben alcuna uolta con dispiacere si principia un concetto, non resta per questo che lieto sine non ne possa seguire, bauendo massimamente la parte d'Iddio con loro, & che perciò egli lodaua ch'alla chiesa della concettione, che fuori della città per due tiri d'arco era posta, si douesse con quest'ultima processione con tutt'il popolo incaminare, acciò che con le deuote orationi ottener si potesse l'intento di tutti per conto della disesa universale, & con queste & altre parole piu presto alla soldatescha che da oratore, inanimò il popolo di maniera ch'egli fu reputato un Sansone, & inviati tutti con questo diuoto animo, poste le guardie di buona sorte intorno alla cittd tutti se ne uscirono, & alzati i ponti, surono tutti quelli della processione fatti serrar di fuora, e piu non gli fu concesso ritornar dentro, saluo che di nouo accettò tutti quelli che di qualch'autoritade et che necessarij o utili gli paruero poter essere alla conseruation della città, ma al resto su necessario prouedersi di noua habitatione, anzi molti ch'il padre loro d'madre haueano di fuori, lo fecero pregare a lasciarli con le robe sue uscire per andar con toro: del che si contentò Pandolso mentre pero che le robbe da mangiare non s'esportassero, & non guari stette ch'i nimici uennero all'assedio, nel qual Pandolfo si tolerò assai di maggior tempo di quel che senza l'astutia usata, non hauria potuto fare. Fu questo Stratagema quasi simile à quel di Publio Valerio Epidauro; il qual te-lerio Epimendo della persidia del popolo, hauendo poca uittouaglia per il presi- dauro, con dio, preparò alcuni giuochi lontano dalla città per i quali quasi ognuno che stratauscito gli sece poi nel ritorno serrar le porte incontro. Pur i nimici lo gema pitrattauano di mala maniera, perche tanto stretti & serrati gli teneano, città. che saluo che alli ucelli era in facultà di portarli un gran di robba, & di done si dubitana che soccorso di gente donesse ucure si chindenano le Strate, e i paßi con gli Alberi molto speßi tagliati oltra i forti assai ben Dell'Imprese Militari.

in

fabricati, usando tutto quel studio, ingegno e forza, ch'usò Mario quando ributtato da Ottauio, e Quinto Pompeo, che fu padre di Pompeo Magno fuor di Roma, attese poi à vietar le vittouaglie, che a Roma ueniuano, cosi per ua di mare, come di terra, & per il siume, discorrendo per i luoghi conuicini per questo effetto, prendendo alcuna città per chiudere il passo delle uittouaglie a Romani, i quali a questo modo pose in gran disaggio & credo che'l suo disegno sosse che mancando uitto uaglia mancassero le forze de Romani & mancando le forze, non solo mancasse la uirtu loro del uincere, ma anchora quella del disfendersi. Et cosi essendo l'assedio lungo e i paesi sterili, patirono anche i nimici disaggio grande ne i suoi forti, & non meno forsi di quel che patiuano quel li di Pandolfo, perche ogni mese gli era bisogno esser rinouata la uittouaglia per la penuria inche si ritrouauano del paese uicino, parte del quale essendo occupata dal Signor di Pandolfo non gli hauria contribuito d'un pane: & l'altra parte exhausta pe'l continuo esportamento hauea piu bisogno di sostentare se medesima, che dar nodrimento ad altri. A tal che ogni uolta che gli era portata uittouaglia perche nelli assedy non s'ha da temere meno la fame, che l'arme nimiche, tutta si partiua tra foldati, e ciascuno se ne facca poi quella parsimonia che gli parea conueniente & auenga che si soglia dire ch'ogni picciol peso a lungo camino sia-insopportabile & graue, nondimeno quei soldati patientemente ogni cosa telerauano, perche anche poco apprezzauano quelli di Pandolso; & in questo partimento di uittouaglie soleano tutti quei soldati unirse ad un designato luogo del forte, a riceuer questa sua parte, & doppo ch'alzati haueano i ponti, & serrate le porte condebil guardie, aßicurandosi assainel ben situato forte, stauano senza pensiero d'esser assaltati da suoi nimici. Pandolfo che questa costuma intese fece una scielta de buoni foldati, con alcuni giouani della città affai ben nell'arme ammaestrati, & un giorno ne l'hora che si dispensauano queste uittouaglie; assaltò uno de i forti de i maggiori ch'hauessero i nimici, & d'improuiso Stando i nimici intenti & occupati al dipartimento, non pensando in quelli della città, con un fiero assalto doppò duro contrasto lo prese, il che su cagione di liberar se stesso con la città, dal resto delli assediatori: però preso che su questo sorte, tutti gli altri surono lasciati senza contrasto. Donde per il lungo tempo ch'eg li hebbe di sostenersi nella città, la durò tanto che ne restò padrone, & così poi tutti quelli che surono serrati fuora, & che ritornarono alla patria, passata questa fortuna furono i ben uenuti. Et come à principio gli parue gran danno & doglid lasciar

lasciar la sua patria. Tanto maggior contentezza fu la sua a ritornargli in tranquillo stato.

## ERRORE.



ERROR di questi sa, che si come a l'hamo il pesce per la pastura si prende, fu ancho per Pandolfo adoprando il mezzo della pastura presa la città, che ad altro ch'alla pastura non attese. Don de che molto meglio saria stato hauer men uittouaglia con piu sicurezza, & patire un poco piu di disaggio che sommettersi alla credenza di un solo. Perche chi porta con patienza i disaggi & le fatiche, supera tutte le difficultà: & in error cadde anche il po-

polo d'essa, perche intenti solo alle orationi, con quelle si lasciarono (non pensando al fine ) condurre di sua propria uoglia suori del proprio nido, il che molto ben penfar doueano, perche non gli intrauenisse come interuenne al coruo, il quale dalle patole della Volpe si lasciò cader di bocca il cibo che ui tenea. Però molte uolte col troppo credere si scorre tanto inanzi, che scoprendosi poi quel che gli auenne & che non sapea, per non gli hauer prouisione è astretto portar patientia di cosa, da che con poco fi faria difeso. Ma maggior error su quello de i nimici, che nel sorte stauano tinchiusi, perche uolendo assediar altri si trouarono assediati loro, per il che nacque che piu sperando nella fortezza del suo forte, ch'in se medesimi, lasciandolo sproueduto de gente per attender solo a se stessi, rimasero oppressi da suoi nimici, & diceano ch'ogn'altra cosa hauriano pensito che dalli assediati esser stati so urapresi, & imperoche nissuna cosa uiene piu suor d'opinione che la cosa insolita & noua caderono in qual in quel detto che si scriue da Scipion maggiore quando disse: Turpe uerbum est dicere: non putaram: Cio è. Egli è brutta cosa dire, Io non pensauo.

Detto di Scipione.

IL FINE DELLA PRIMA IMPRESA.

# IMPRESA SECONDA.

CHEL'ANTIVEDERE LE COSE AVVENIRE, arguisce gran prudenza.

#### SOMMARIO.



N QVESTA seconda impresa, ci insegna l'autore fra l'altre, ch'il considerare quello che possa auenire nelle attioni , su sempre lodato & da huomo prudente, 🜫 che l'obedien Za de suddits nasce dalla disciplina & norma de i Prencipi, con un stratagema de conservarsi i sudditi amorevoli & adherenti , & come la felicità

d'ognicosa, nasce dalla uirtù di chi gouerna, & che non è peggior nimico al mondo di quel che fotto amicitia è inuidiofo della felicità di sua patria, & che la fiducia del Ric-cho sta nell cho sta nella robba sua , con un Stratagema di sare ch'i compatriota per timor di perder il suo , & col oiur. col giuramento rinoltano l'arme contra i compatriota congiurati. Con l'essempio de Fabio &

Gaio Manilio Confuli contra gli Hetrusci. Ci auisa che facilmente si corrumpe il marinaro con da nari, & che la cupidità del guadagno talmente corrumpe le menti delli huomini che non ut si trona compassione ne misericordia. Con l'essempio di Milone in Tarento, corrotto da Papirio Curfore, & con l'essempio d'Antioco, & che non è giusto per ingiuria ò tradimenti uincer il nimico suo, & come l'hu mo che si troua in pericolo deue prometter tutto cù che gli uiene dimandato, com l'essempio & presuposto di Marco Cato co i Barbari, & cle non si deue mai sprezzar il consiglio dato con l'essempio di Marco Emilio & Seruio Fuluio, & che ueramente colui è (auio che sa molto & mostra saperue poco, con un Stratagema di leuarsi un inimico da presso senza Strepito, & con danno del fuo nimico. Ci infegna anchera che per cafo strano, ne per bisogno di mangiare un generoso soldato si debbe sgomentare, ne mai declinar dalla constanza sua, con l'essempio de i soldati di Cesare, & che la conscienza del proprio sallo opra nel cuore de culoro che temano, o morire ò rimanere sempre prigioni , ualorosità & animo di combattere , con un stratagema d'impedir l'inimico sulle armate a non potersi, o non sapersi difeadere, & con un stratagema di sualigiar und città maritima con il suo porto , con le arme nimiche , con un detto d'Anmbale soura Phauer duro contrasto & con molt altre cose curiose & morali, & con sentente & altre cose militari, degne di effer uedute.



L considerar quello, che possa auenir nelle attioni che si fanno, fu sempre lodato; & quando siri-Iguarda il fine dell'opra che si delibera, & che con questo risguardo prudentemente si procede, di raro, e forse non mai si commette errore. Perche doue i fondamenti son ben fondati, gli edificij non sono ai pericoli soggetti. Il gouerno che in quei

primi anni diede il Signor a Pandolfo Delfino d'una città d'assai consideratione, li pose tato il ceruello a casa, che quado d'alcuna cosa gli era ragionato, o fosse di stato, o fosse di cosa generale, o particolare, in tutte con sideraua il sine, & che danno, o utile dalla deliberatione ch'egli faceua ne fosse potuto seguire, e con questo modo procedendo, molti utili ne riportò: & perche in questa città erano soliti habitare cittadini indomiti quali prima tiranneggiauano quel popolo, parendogli duro il non potere, come soleano ogni cosa tirar a se, per impedimento di Pandolso. & d'una rocca forte che haueua nella città fatto fabricare, uolentieri hauriano fatto disordine, se di essere riputati auttori, & di perdere i suoi beni, non hauessero hauuto timore, & egli anchora per non gli disordinare, o confinare studiaua, con piu modestia, & honestà che poteua tenergli obedienti, & col freno della giustitia sargli amoreuoli, & Vbidienza timorosi del Signor suo, essendo che l'obedienza de i sudditti nasce dalne subditi, la disciplina, e norma de Principi amati, & temuti, & perciò non gli onde na- uoleua Pandolfo confinare; perche temeua non si ribellassero, & perche haueua pensato non si tosto che vauesse potuto porre la quiete a questimali principi partirsi, & condurgli con esso lui , lasciando i plebei,

**fca** 

con piu libertà; perche partiti quei grandi non gli saria stato sospetto al cuno di nonità, er la città prina de grandi, non hauendo capo, non ha ueria potuto far cosa alcuna contra il suo Signore, tanto meno; perche glisaria parso a i plebei esser renati, schisffando le molestie de i proprij cittadini, le quali sono di gran lunga maggiori d'alcun'altre molestie: pur considerando Pandolfo ciò che potesse auenire, se per mezzo della lo ro bestialità si sosse il popolo ribellato, non hauendo per le eccessiue spese del Signore mai dinari, con i quali si sosse potuto soccorrere ne i pericoli, cominciò alcuna uolta (non però astretto d'alcun bisogno) pigliar danari in prestito con qualche suo danno da mercanti, & altri dou'egli conosceua poter esser servito, & non gli consumando, nel tempo che promesso haueua restituirgli, erano da bui sodissatti con l'interesse suo, e po chi anni passauano che questa maniera di seruitio de i danari non usasse, bor con uno, & bor con l'altro una uolta, e piu; di modo che se Pandol so hauesse uoluto tutto l'oro, & l'argento da mercanti, & altri popolari, gli sariastato con tant'amor servito, come se egli fosse stato il maggior am co, o parente che hauessero hauuto in quella città. Et con que Stordine, auenga che ogn'anno Pandolfo si grauasse d'alcuni interessi, rittenne la città per alcun tempo felice, perche la felicità d'ogni città nasce dalla uirtù di chi gouerna. Hora auenne che questi bestiali cittadini, non potendo piu tollerar superiore, inuidiosi del uirtuoso gouerno di Pandolfo, & della quiete de suoi compatrioti, non essendo peggior nimico di quel che sotto amicitia, è inuidioso di felicità di sua patria: Nonso da che altro mossi, se non che piu il publico non tiranneggiauano, fecero congiura contra Pandolfo. Ma egli auifato di questo errore, & del giorno che si doueua il loro mal'intento essequire, sapendo che tutta la fiducia del ricco sta nella robba sua, & che gli pare a guisa d'una città esser circundato da lei; sece Pandolso prima dimandare tutti i mercanti, & altri amici della città, a i quali fingendo per interesse suo hauer grandissimo bisogno di danari, tanto sece che cauò da loro piu di trecento mila scudi, e prometendogli far l'assegno su l'entrate della città medesima, tutti in un'altro giorno sece uenire in una gran Sala con questa speranza, & con piu breue sermone ch'egli puote, proponendogli l'amore che sempre haueuano mostrato col popolo al Signore, e suoi agenti, & il conto che di tutta la città il Signor teneua, e simili, gliscoperse la congiura fatta contra di lui, & il nome de i congiurati, persuadendogli che se lo amaueno, & teneuano cara la gratia del Si-L'aore, & se non volevano perdere le lor sostantie, douessero prendere 1

l'armi contra i congiurati, perche altrimenti nel seguente giorno, hauendo i congiurati ordine d'essequir il suo mal intento, saria stato facil cosa, che con perdita della città al Signore elli anchora i suoi danari ha uessero perduto, & che doueuano piu presto seguir l'autorità del signor Juo, & l'utilità del publico, che obedir alla uolontà de i congiurati, & gli commemorò molt altre cose, che gli paruero atte a ritenere le lor men ti. Il che fentito dalle richieste, eglino uolentieri si sariano ritirati dal porre la mano contra i compatriotti ; si come Fabio, & Gaio Manlio Consoli de' Romani nell'impresa contra gli Hetrusci, non gli hauesse Pan dolfo col giuramento astretti a non mancare del debito loro, per hauer costoro nelle mani. Ma egli tratti principalmente piu dal timore di per dere i suoi danari, & di nouità nelle robbe che altrimenti; perche anche si stimaua che la congiura non poteua haucre il suo esito, se non con crudeltà, & atteso che un huomo crudele è odiato da suoi Cittadini che sempre lo insidiano col pericolo della uita, presero l'arme insieme con Pan dolfo contra i congiurati, i quali inaueduti, mastando però con timore per lo insolito mouimento, subito surono presi, & poi perche chi cerca farsi Tiranno per forza è giusto che diuenga schiauo per giustitia, furono anche co i debiti termini di giustitia castigati, e i mercanti rihebbero i suoi danari migliorati, per i quali la città, la robba, il popolo, el medesimi danari insieme si conseruarono dall'ordinato tradimento, nel qual essendone molti altri imbrattati, se ne suggirono, restando la città libera da ogni cattivo bumore. Però il fupremo Signore, non ritardò la uendetta a chi far uoleua ad altri ingiuria. Intesa poi la cosa difusamente dal suo Signore, & bauendosi per altro conto in nome del Signo re da trattare un negotio grande con Principi, nolse dare a Pandolso questo carico; il che intendendo i banditi della città, & doue il negotio s'haueua da trattare, & come il uiaggio di Pandolfo saria stato per ma re, hebbero si fedeli auisi, che seppero la naue, & il nome del padrone, che lo doueua condurre, & allhora bauendo ritrouato il padrone della naue, buomo fragile secondo il solito de marinari, lo corruppero con danari , per far cader Pandolfo , smontato ch'ei fosse oltre il mare in terra, in una imboscata c'haueuano disegnato fargli, & non con minor affettione hauea promesso il marinaro tradir Padolso per danari, che Milone tra hauesse tradito Milone che per gli Epiroti teneua presidiato Tarento nel

di Tarento la Puglia, quando corrotto dalla promessa di Papyrio Cursore, Console, a Romani, gli diede Tarento col resto che teneua nelle mani. In ogni modo parmi per danari. gran cosa questa cupidità del guadagno, essendo che per quello si corrom

pono

pono in modo le menti de gli huomini, che piu non ui si trona compassione, ne misericordia, & con questa via havendo Antioco corrotti i Capitani che guardauano la città di Seleutia fra la Cilicia, e Fenice con poca dissicultà l'ottenne in poter suo, ma sia pur come si uoglia : egli è pur uero, che ciascuno che si affretta farsi ricco, non puo innocente esser tenuto, & debbe saper che la pouertà gli puo soprauenir presto, & così auenne al padron della naue, come intenderete. Pandolfo non sapendo di ciò, al debito tempo s'imbarcò, & con buon uento nauigando giunse doue in terra doueua smontare, per andarsene poi pel fatto suo, ma si come prima i banditi s'inuiarono alla medesima uia, anche prima giunsero di lui, aspettando la uenuta sua in certe selue, a piè delle quali doueua passare per amazzarlo. Subito ch'egli fu giunto in terra, furono i nimici auisati dal padrone della naue per uno de suoi marinari, il quale per questo auiso credendosi hauere di buona mano, & non gli riuscendo poi la sua fantasia, hebbe parole col detto padrone. Perciò non essendo giusto per ingiuria, o tradimenti uincer il nimico, Dio uolse che essendo Pandolfo montato a cauallo per caminare, se gli accostò quel ma rinaro, che le parole haueua hauuto col padrone, & non essendo cosi oc culto il peccato, che col tempo non si scopra, gli disse che guardasse come andaua per quei paesi, & che se gli uoleua fare buona manza l'haueria fatto saluo da ogni pericolo, con guadagno de suoi nimici. Pandolso ciò sentendo stette sopra di se, & non mancò di promettere largamente, pensando hauer a combattere, perche s'imaginò come Marco Cato co i Barbari, che se uinceua haueria pagato del guadagno de i nimici, & se per caso restaua perdente era risoluta la promessa, & così promesse far quanto hauesse dimandato il marinaro, ma perche piu per sdegno, che altrimenti si mosse costui, gli manifestò tutta la congiura, pregandolo per sua salute a non passar piu auanti per questa strada. egli che non poteua perder molto al ritornarsene, s'accostò al consiglio del Ma-Marco Emi rinaro, & non lo uolse sprezzare, come secero Marco Emilio, & Ser- lio per diuio Fuluio Consoli Romani, quello del Nocchiero doppo la uittoria ma- sprezzar un buon consi rittima contra Chartaginesi, & il soccorso di Clypea città dell'Africa: buon contre perche affrettandosi prendere alcune altre città lungo la riviera di Sici- grapdita. lia, consigliati da Nocchieri, che soprauenuta la fortuna di mare s'era da schiffar il lato di fuori dell'Isola; il quale era senza porti, & molto molesto specialmente in quella stagione, eglino sprezzando l'ausso cadero no in tanta fortuna, che di quattrocento settantaquattro naui, a pena ottanta n' auanzarono salue dalla fortuna, & ritornando egli alla naue,

finse d'hauer lettere, & comm sone di andar sin a due giorni prosimi,

& di qui si fece nascere occasione di mandar il Padrone della detta naue per alcuni suoi bi ogni, & della compagnia alla uilla, doue erano sbarcati, senza mai ragionare ad al cuno, quanto gli era stato scoperto, per che come sapete il pazzo quanto sà, tutto dice, ma il sauio lo risserua al tempo suo, donde subito smintato, hauendo Pandolfo propitio uento per suo camino, si parti senza il padrone, & anchor che con prieghist procacciasse di ritornar in naue, non lo nolse accettare, manifestando a tutti il tradimento che faceua contra di lui, & quando Iddio nolse giun se, & smontato in altro luo go assai distante da quel primo, ma non molto piu lontano dalla città, done il negotio suo s'nauena da trattare, & sicuro ridottosi; fece il comandamento del Signor suo, & poi assicurandosi di altra maniera, essendo licentiato ritornò al Signor sano, & saluo, ma con trauaglio grande, il qual però gli fu fruttuoso, perche non essendo successo a i nimici l'intento loro della suddetta maniera, pensarono nel ritorno farlo scontento in altro modo, & postosi fra loro grossa taglia de danari, assoldarono secretamente per certo tempo sei galere, che continuamente stauano per salua guardia d'una grand'I sola, che in mare a mezzo camino si trouaua. Pandolfo che sapeua non potersi senza dissicultà assicurare in questo uiaggio, staua in gran dubio, & su buona guardia per non esfer oppresso, & si come ne per caso strano, ne per bisogno di mangiare, un generoso soldato si deue sgomentare mai, ne declinar dalla costanza sua: cost anch'egli raccordeuole della gran constan Soldato ua Za che i soldati di Cesare dimostrarono nell'assedio della città d'Auarilorosonon co nel paese de' Bitturigi, non potendo hauer uettouaglia, sopportarono un'estrema fame, & non s'udi fra loro un solo che dicesse cosa sconueneuole alla grandezza del popolo Romano, anzi per fuggir la uergogna sup plicano a Cesare a non mancare della principal impresa: non uolse st milmente Pandolfo mancare del solito suo ualore. Perciò nel ritorno al Signor suo, elesse passar quel golfo su l'armata dell'istesso Principe, con chi il negotio trattò, il che essendogli comesso s'inuiò con diece galere, & caminando con buon tempo si scoperse a mezzo golfo una fregata de inimici, la qual fu presa da i suoi, & per quella s'intese tutto il maneggio suo, & in che luogo si trouauano gli nimici. Pandolfo che si affrettaua con la prontezza del castigo di costoro, procurar a se stesso la sicurezza, pregando quei Capitani a fargli questo fauore di prouarsi co suoi nimici, ciascuno intento al guadagno si contentò seguir il parer suo & tutti inuiati caminarono hora a uela, & hora a remi tanto che giunfero

si deue sbigottire ne i casi difficili sero appresso a costoro, che stauano dalla messaggiera sua fregata aspettando nuoua di lui, e uedendosi giunti d'altro modo di quel che sperauano, inconsideratamente volsero suggire, et non su maraviglia, perche non è gran cosa che ad ogni poco rumore un'empio sugga, perche un giusto considandosi, come senza paura s'asserma, & ad ogni cosa s'oppone, Impio sugpur egli fuggir non potendo s'opposero, & ciascun di loro che si troud ge senza es Julle galere era confortato non solo da quelli principali, ma dalla paura guitato. medesima per la conscienza del suo proprio fallo , fatto contra Pandolfo, di che ben si raccordanano, & altri lo mettenano a mente, dicendo che di loro si cercaua la pena, & non la uittoria, & che questo solamente importaua o morir in battaglia, ouer fatti prigioni rimanere ne gli estre mi, & continui suplitij, & cosi essendo disposti al combattere, presero l'arme, & nell'affrontarsi insieme, haueua Pandolfo ordinato molta quantità di pignatte grandi, sulle gabie delle galere, ripiene di calzina ben poluerizata, le quali subito che uide i nimici affrettarsi per difendersi, le fece gettar a basso sulte loro galere, & nel cadere rompendosi si leuana la poluere di questa calcina, di maniera che intrando nelli occhi de i nimici, che a pena ueder poteuano, ma quelli di Pandolfo liberi di questo danno gli entrauano gagliardamente, donde che meno po tendo quelli altri resistere, bauendo perduto la speranza di salute, si come è costume de gli huomini nell'estremo di sua uita, si doleuano della sua morte, & raccomandauano i lor padri, & figli, a quelli che per ca so restassero salui, & essendone stati ammazzati non sò quanti di quelli in quei primi furori; fu detto, che i presenti flagelli son sempre castigo delle colpe passate, & di poi gli sualigiarono tutti, & tutto il resto di quei nalenti huomini, essendo satti prigioni, e armate poi le dette ga lere de proprij soldati, & mutati i comiti, & i marinari, & fatta una buonißima manza a tutti quei Capitani, & cedutogli la maggior Parte di quei prigioni, da i quali cauarono buonissima taglia, ottenne Pandolfo in dono le guadagnate galere fornite: & licenciati quei gentil huomini, & soldati per il ritorno loro, ciascuno andò per il suo niaggio. Ma Pandolfo che conobbe l'occasione con castigo di quelli che l'of fesero di far un gran bottino, s'inuio nerso l'Isola alla città, done soleuano le galere ridursi in porto, et approßimandosi al porto tutti quei Cit tadini, che uidero le galere, ritornarsi, sapendo a che sine s'erano partite desia. desiderosi d'intendere cose nuoue, non sapédo però il successo, aspettarono che che co battelli smotarono parte de i soldati, d'ordine di Pandolfo in diuer si luoghi del porto, & non aspettando gia alcuna nouità, surono presi

gran numero di loro, & de maggiori ricchi, quali sotto pretesto di sa per nouelle s'erano ridotti in quel luogo, & sualigiato il porto con molti forestieri che ui si ritrouarono, & tutti condotti sulle galere & dato all'arme nella citta con grandißimo suono di campane a usanza de popoli ciascuno corse alla difesa del porto, ma tanto su tardo il soccorso, che Pandolfo si tirò dentro piu in mare nella spiaggia, doue in modo alcuno non poteua effer offeso da l'artiglieria, & ciò ueduto, & intesa nella città minutamente la cosa con tutto il successo integro, domandarono i Cittadini pace con Pandolfo, la qual ottenuta, & riscattandosi i prigioni, oltra la taglia che perciò s'acquistò, la città gli donò anche uentimila scudi, & con questo ritornò al Signore col trauaglio, & guadagno che hauete inteso, castigando i nimici con poca spesa del Signor suo.

### ERRORE.



'ERROR di questi fu, che i congiurati col suo mal oprar uolendo alla Tirannide far ritorno, doue pensarono leuarsi la giustitia da gli occhi, in quella caderono, non conoscendo che la Tirannia è piena d'infiniti mali; & che co giusto trattato si puo ritrattare l'ingiusta congiura, con gran perdita sua, & non s'auidero man co che di cento congiure una non ne riesce bene Error fu anco quello del padrone della naue, che uolendosi sbrigare con guadagno dell'huomo; di cui fotto sua fede haueua preso l'assunto di condurre in terra,

se ne sbrigò colla perdita della propria naue, & di ciò su cagione il conoscere i pensieri di costui; per il che conosciuti per Pandolfo s'assicurò da gli aguati, & inconuenienti che gli erano apparecchiati contra. Ma maggior fu l'errore di quei banditi, i quali gia per due uolte in se stessi ingannati, tanto furono pertinaci all'altrui morte, che hauendo ritrouato incontro al propofito suo, meritarono essergli detto, come diste Annibale contra Marcello, che poi gli lasciò la uita. Rem effe cum hoste, qui nec uictus, nec nictor nescit quiescere. Cioè, haueua a

combattere con un nimico, che uinto, e uincitore, non fapeua quietarsi.

FINE DELLA SECONDAIMPRES



Detto d'An nibale con tra Marcel-10.

# IMPRESA TERZA

CHE LA GIVSTA CAVSA DEL DIFENDERSI, ha maggior forza che la cupidità dell'offendere.



#### SOMMARIO.



uentato con l'essempio de Romani co i Falisci & Tarquines, uestiti dell'habito sacerdotale, & come ogni noua mutatione da cagione di nouo disturbo nel presente, ma maggior ferme za da ne l'auenire, & che nou son men necessarie al soldato le uirtu morali che l'arme, & chiunque non contrapesa il disauantaggio done si può dubitare con qualche straordinario nantaggio molte nolte riescono mali assai, & che tutti i luoghi non sono accomodati à tutte le fattioni, ne meno à tutte le qualità de soldati sono accomodate le nationi delli huomini , con un detto di Themistocle contra i uili & con molte altre cose curiose & morali, & con sententie & altre cose militari, degne d'esser nedute.



ENE A il Signore di Pandolfo Delfino, una nobil città la qual anchora che non fosse di molto notabil fortezza, hauea però un castello sorte & grande, & era posta in una gran pianura d'una ualle d'aspri monti circondata, in la quale se non per certi stretti passi si potea entrare, & hauend'il Signore, come il piu delle uolte occorre, per suot

negocij importanti publicata una taglia per hauer certe migliara di scu di da suoi popoli, uedendosi per questo la città, come florida, ricca, & potente & fabricata in forti siti, & hauer giusta causa di difendersi, si ribellò, sotto pretesto che le cose del publico debbono esser stimate più che la uita propria, & nel ribellarsi atteso che la giusta causa di disendere il suo ha maggior forza che non ha l'ingordigia & speranza dell'arricchirsi dell'altrui beni, tutt'a un tempo souragiunse anchora la guardia del castello e lo prese, & ispediti certi lor Capitani unirno in poco tempo un bellißimo esercito & si posero in lega con cert'altre città amiche & a lei vicine, le quali gli promissero l'aiuto toro. Il medesimo fecero i Romani nell'impresa di Carthagine, perche si congiunsero in amicitia con Massinissa, ilquale per essergli leuata Sophonisba e data a Syphace da Carthaginest, accettò l'amicitia de' Romani, nella qual conuicini è di tinuò per quanto uisse. Gli Suizzeri nella deliberata impresa di Francia s'amicarono anch'elli per mezzo d'Orgetorige con Casticco uno de maggiori della Borgogna, & Dumnorige Heduo accioche col mezzo loro entrar potessero nel stabilimento loro. Et cosi Annibale hauendo passato i monti & giunto di qua procurò d'hauer per amici & in fede sua gli In-Subri & Boy, per facilitarsi il suo disegno & cosi gli ottenne, & non secero questo senza buon pensiero perche doue gli amici son ueri, le pene sono communi & a i grandi insortuni si dichiarano i buoni & ueri amici. V enuto la noua al Signore anch'egli, per non dare tempo al nimico, subito fece un'esercito di buon numero de soldati così da piede come da cauallo, & di quanto bisognaua l'accompagnò, & si come il fuoco mai si contenta

Lega co molto utile à una cit tà trauagliata.

si contenta di quantità di legne, la terra mai si satia d'acque, così il suo pensiero quanto piu dall'indugio affermato tanto piu cresceua il desiderio d'ispedire l'impresa, & affrettandosi voler ripigliar la città & la valle, non pote cosi giocar presto ch'ai passi non sossero gia con sollecito piede Biunti i nimici . Era il passo d'entrar nella ualle doue Pandolfo hauea de signato passare, posto in una stretta ualletta di non piu larghezza di due tiri d'arco, da natura fatta fra due alti monti: l'uno era de boschi grandißimi piantato, & l'altro in aspri diruppi & sassi, e nudo d'ogni sorte d'arbori, & la quale entrandosi uerso oriente, & per essa per spacio d'un grosso miglio caminandosi, faceua poi con largo campo, capo nella pianura della ualle. Entrò adunque Pandolfo con l'esercito per passare nella ualle, & subito gli su detto esser i soldati nimici alla strada a pie del monte nel bosco imboscati, però egli spinse gli suoi soldati più auanti, tenendosi con l'esercito piu uerso l'altro monte, & caminato per un pezzo si scopersero i nimici, i quali in parte uscendo dal bosco uennero a fare un poco di recognitione, & si secero uedere: ma ad ogni assronto che se gli faccua si ritirauano, & si ascondeuano nella selua per tirarsi dietro questi altri i quali non gli seguiuano se non in luoghi aperti, temendo che non gli intrauenisse quello ch'auenne a Vertisco Capitano del-Vertisco le cauallerie de Rhemi, quando uenne in soccorso à Cesare contra Bello-Capitano de' Remi uaci, perche essendo andato alla guardia de passi de Romani fattogli un in soccorimboscata contra, uidde alcuni de nimici in poco numero, per il che ue fo di Cesadendosi lui con maggior numero, uoluntaroso troppo, & dispregiando i re contra'l Pochi, cominciò a seguirgli & cadde ne l'imboscata, dalla quale intorniato gli restarono morti Vertisco & altri, & il resto spauentato suggendo se ne ritornò al campo molto piu tosto che non si suole nelle battaglie che si fanno fra caualli. Et mentre che molte uolte cosi secero, su al fine, essendo usciti in grosso numero attaccata una grossa scaramuccia i nella quale per queste prime uolse Pandolso ritenere gli soldati alquanto ristretti, bauendo risguardo al sito occupato dalli auersarij. Gli sforzò però, a suo mal grado ritornar nel bosco, nel quale stando i nimici poteano senza uscirne (essendo il bosco da una parte non piu lontano alla una parte non piu lontano alla uia ch'un tiro d'arco, & di l'altra l'asprezza del monte) a sua posta prohibir il passo, perche stando di fianco salui nel bosco, quanti passo sani ne sono salui nel bosco, quanti passo sani ne sono se chi passo se sati ne sossero di quelli di Pandolso, tanti n'hauriano i loro archibusieri ammazzati. Gli rincresceua bene che non hauessero fatti alcuni fossi, ò impodizioni di alcuni fossi, ò impedimenti come Lisimaco, quando temendo che quelli di Alessandro Posti nelle parti superiori l'offendessero, gli sece caui, prosondi, triplicati Dell'Imprese Militari.

Bruto per lasciarsi le parole de'nimici, fu uinto da loro.

fra lui & i nimici per i quali se gli tenne lontani, per il che uedendo gli imboscati le genti di Pandolso non essere molto facili alla battaglia, cominciarono con mordaci parole fingendo grand'allegrezza a burlarsi di uincer dal- loro, e perche il mal dire contiene piu presto odio che uitio, non si curò Pandolfo molto del lor ragionare per non cader nel periglio del gia quasi uittorioso esercito di Bruto, ilquale dando orecchie alle parole mgiuriose de l'esercito di Marco Antonio & Ottauano, perche usci de i forti, fu uinto. Ma uedendo in che cattiuo Stato egli si ritrouaua con tante genti, staua non senza paura, però non si fidaua far forza, perche non gli uedeua senon disauantaggio, si per il sito, come perche non sapeua il numero delle genti nemiche, e ne anche si poteua rissoluere di piu sicura nia, uolendo passar auanti, donde che dubitando d'esser troppo ardito, passando piu oltre, ò troppo timoroso iudicato ritirandosi, sapendo che gliè uitio naturale esser ardito nelle cose non conosciute, ma conosciute poi grandemente temerle, & essendo che le sorti della guerra sono communi, si rissolse Pandolfo ucderne il sine, & tentò se per il monte altra commoda strada ritrouar si potesse, & perche questo non gli riusci, mandò circa mille huomini alla uolta de i nimici : i quali a pena uscendo & su bito ritirandosi nel bosco, a man franca se ne stauano contra quelli senpre ritenendo il passo, & facendo di strani scherzi in quei soldati, i quali però non mancarono del folito loro ualore, perche il pericolo della uita, & della prigionia fà l'arme gagliarde in mano delli affaliti . Pandolfo accortosi di ciò, e conosciuta la disficultà grande nel passare, gli tenne a bada dall'altro canto, perche mare mai su cosi prosondo, che col piombo non se ne pigli saggio . sece da circa due millia de suoi soldati , entrare nel bosco da un canto piu uerso loro un gran pezzo, i quali tanto caminarono per certe uie & sentieri, che per la maggior parte si fecero da se stessi, ritenendo sempre l'orecchie allo strepito de l'archibusaria che sentuano, che a l'improuiso giunsero uicini al luogo doue i nimici Stauano imboscati, & subito gli assalirono. I nimici disendendosi pensarono fuggir questi di Pando lfo nel bosco entrati; perche non gli stessero difianco, & lasciati quei primi che poi gli astringenano alla strada s'azzuffarono con quelli di dentro, & perche la zuffa andaua del pari essendo il bosco commune, sentendo Pandolfo lo strepito grande il qual neder non pot ea nella selua, rinforzò per la medesima uia i suoi soldati d'altri cinquecento huomini, & i nimici ritirandosi alla summità del monte, del bosco ad essi famigliare, subito Pandolfo commise ch'i suoi si ritiras sero al basso alla uolta del passo & cosi fecero. Ma anchora temendo di 20140

nouo impedimento subito prese quella parte d'abbasso, & per assicurar piu il passo ne sece tagliare gran parte & trauersargli di modo che piu non poteano se non con dissicultà uenire alla strada, ma però sempre ò poco ò assas combattendo co i nimici, che forte lo molestauano per hauen il luogo superiore, & rinfrescati i soldati fece inuiar la maggior parte delle genti sue ch'in un tratto nella ualle discesero, & col resto sece attaccare il fuoco nel bosco da basso uerso oriente , perche uolea spogliare i nimici delli alloggiamenti, come fece Camillo contra i Volsci, quando ma da sar essendo alloggiati apresso certi boschi, subito attaccò il suoco done gli diloggia parena piu facile lo incendio, & di questa maniera sloggiò gli anersarii il nimico sudetti, & spirando un uenticello che quasi di continuo in quella stretta suoco. ualletta suol respirare, tanto gli prestò il suo aiuto ch'una buona parte del bosco s'accese in quella parte doue piu basse & spesse erano le piante, talmente che per la fiamma, e'l fumo che per il bosco si fece, si ritirarono, o il passo, per questa cagione su impedito a i nimici, donde che essendo constretti ascendere per paura d'abbrugiarsi & d'affermarsi piu alto, Pandolfo senz'altro impedimento passò col resto il disficultoso passo, & entrò nella larga pianura con tutto l'esercito suo, & quella militia dal suoco messa in rotta si come prima s'allegrò con scherzi dell'altrui male, cosi poi non restò manco inuendicata, seguendo gli effetti del prouerbio col qual si dice. Che non resta senza pena chi de l'altrui mal s'allegra: e quasi tutti alle sue case secero ritorno. Et cosi prendendo Pandolfo buon segno di questa prima uittoria, senza indugiar, camino alla uolta della città, la qual prima che giunto un fosse, hauea comandato che sossero ridotti, il gregge, grano, e sieno con tutte l'altre cose dentro della città, sperando che le genti di Pandolso per il disagio, sariano uenute ad ogn'iniqua conditione di battaglia, & tuttauia facendo piu unione di gente che poteuano Pandolfo per rendere i suoi piu animosi, & gli aucr-Sary timedi, giudicò esser meglio and are presto a trouargli, & senz'indugio caminando arrivargli adosso, & cosi sece & a questa prima giunta, la città fu cinta dallo esercito, & i suoi soldati uscendogli incontro, si fecero uedere con leggieri riconoscimenti, ne i quali fatti alquanti prigionifu scoperto ch'alcuni particolari, i quali come Signori la città gouernauano, erano stati cagione della rebellione. Albora Pandolfo uedendo che la città non era molto forte, & accioche gran spauento nel Popolo si suscitasse, sece dar l'assalto con scale. Ma quanto piu la città era ageuole ad essere uinta da chi la combattea, tanto piu erano inuincibili zli animi di coloro che la difendeuauo, essendo non solo il di ma

anchor la notte pronti & attenti ad aiutarsi, & a combattere ualoro-

Pompeio discordan do, aspiraua rannide.

samente, & finalmente questi difenderono piu tosto le mura con l'arme, che se medesimi con le mura, donde che surono astretti i soldati di Pandolfo a ritornarsi, & pensar miglior partito. Per tanto sapendo Pandolfo quanto la discordia fosse cagione di gran mali, uolse tentar per quella uia i Cittadini, & mandò uno de suoi trombetti nella città, il quale congregato il consiglio per parte sua, gli manifestò che il signor non uoleua la distruttion sua, & che haueua preso a mal uolergli non per la ribellione, ma per mali diportamenti d'alcuni particolari, i quali al-Cefare, & tro non disegnauano far di quella città, che di quello, che disegnarono gia Cesare, & Pompeo di Roma, perche hauendo ridotto la lor patria alla sol competentia di lor due, non era in libertà del Senato di disporno alla ti- re in alcuna cosa, perche in loro due transferiuano i commodi della Republica, secondo la propria, & particolare utilità loro, & che l'esercito conuenuto non era fatto per la città, perche la uoleua come prima hauere in protettione, sapendo certo che della ribellione n'erano stati cagione i fopradetti particolari, con disegno d'impatronirsi loro, & che contra quelli soli s'era fatta, & si faceua l'impresa, perche non si deue permettere un Cittadino impadronirsi tanto delle cose della città sua, che per autorità de fautori, & partegiani possa occupar la somma della dignita, & si conviene i capi delle seditioni punire, & a gli altri perdonare: conciosia che la pena a pochi; ma l'essempio a molti s'appartenga, & perciò che si comandaua a quel popolo scacciar suora questi tali della città, & non aspettar tante rouine, che contra di loro si prepauauano, perche altrimenti facendo saria stato forzato contra uoglia del Signore mantenergli l'esercito d'intorno a danno universale per colpa d'alcuni, che contra uoglia del Signore uoleuano quelli ritener, & difendere, & che non mai sapienza, ne prudenza, ne meno consiglio contra il Signor suo viene ammessa. Soggiunse anchora molt'altre parole a questo proposito, dicendo che gli buomini degni, & uirtuosi debbono far la guerra per propria uirtu, & non per altrui malignita, per le qua li parole molti esperti, & antichi huomini del consiglio ch'in sua giouen tù haueano nella misera Italia a danno d'altri gustato quei frutti che dal la guerra si riceuono, inclinarono molti alla proposta del trombetta, & parlarono anchor tutti l'uno piu sieramente dall'altro, in fauore di Pandolfo per beneficio comune, credendosi ciascuno di loro nenire in tanto mazgiore speranza di fauore appresso di Pandolfo quanto piu aspra mente si parlaua contra i particolari partigiani della città, & molti al tri

tri non uituperarono il lor parere, anzi diceuano che'l configlio datogli dal trombetta in nome di Pandolfo non era da disprezzare . Et che sauio, e felice si puo dir colui, che per molto che sappia non disprezza l'altrui consiglio, ma una parte di quei malfattori, non assentendo a questi tali, temendo di perdere la uita, incominciarono a fare di gran parole, & da molti essendogli risposto, tanto si fece che si uenne all'armi fra loro, & furono ammazzati molti de popolari, accioche per pau ra ciascun timido si risoluesse a star con la loro oppenione, & si uantauano che non erano per sopportar buona, ne mala fortuna col popolo, perche uincendogli erano per seguitargli serocemente come a uinti in bat taglia, & se bene per una uolta gli fosse stato dato una percossa dal po-Polo, che tanto piu freschi erano per risurgere a combattere contra de loro uincitori. Ma il popolo sollecitato, & al qual non pareua molto utile la guerra, inanimato, assaltò con grand'impeto la guardia d una por ta, & postala tutta in fracasso, & aperte le porte diminò Pandolso in nome del Signore a entrare, & così entrati, & ripresa la terra, & fuggiti quelli che della ribellione furono cagione, la città fu contenta come prima a giurar fedeltà al Signor suo, & far quanto a lui era in piacere, & di qui si comprende, quanto gioua la discordia all'impresa, che si disegna contra il nimico. Cesare per la discordia d'Induciomaro, & Cingetorige umse i Treuiri popoli della Francia. Annibale per la discor dia di Fabio, & Marco Minutio, indusse Minutio co i suoi soldati in pe- ni, mette la ricolo tale, che poco ui mancò a rimaner uincitore. Restaua solo che'l uittoria in castello che da uno de i rubelli era guardato s'arrendesse. Ma non curando il Castellano le parole di Pandolfo si faceua di larga uilla, & da lui solo uoleua secondo che diceua la città ripigliare, aspettando soccorso dalle città con chi in fede s'erano i rubelli collegati, & Pandolfo esortandolo alla fedeltà del suo Signore, humanamente gli parlaua, & promettena difargli perdonare, dicendogli che non meno si deue estimar la giu Stitia che la uittoria, & di piu che ingiusto su ch'egli di sede e si sacesse al suo signore rubello. Auertendolo che ogni mutatione della usta humana è pericolosa, & che se bene il principio delli abbracciamenti, par che si mostri dolce, nel sine poi diuiene amaro, & che a lui quanto piu per gloria sarà renitente rilasciar il castello, tanto maggior sarà il suo Ragello nel ritardare, ma egli indurato assai nolse aspettare la batteria O tirati molti tiri & gettato a terra una parte de i muri, Pandolfo pro-Pose alli soldati che tutte le ricchezze erano nel castello che s'haueua a combattere, & che se le uoleuano se le doueuano pigliare, del modo che Dell'imprese Militari, Z 14:

Discordia tra' Capitamano a' ni

te da Barbari suoi nimici, gli disse facendogli segno col dito che se uoleuano bere douessero cercar l'acque colà dou erano gli nimici, per il che instigati ricuperarono l'acque da Barbari per desiderio di bere ; il che inteso da questi di Pandolfo ciascuno si preparaua all'assalto. Ma la for tuna che in tutte le cose ual molto, & sopra tutte l'altre nelle cose della guerra, indusse il Castellano ad esser assai di manco parole, perche dubitando non poter resistere, disse uoler uenir a parlamento con Pandolfo. Ma perche poco merito fu sempre di quelli, che uinti, & combat-

lani, che se gliarrende rono per

forza.

razzo.

tuti si danno a i uncitori, pensò perche piu tosto per necessità, che per uolontà, o benjuolenza se gli offeriua, non douesse appresso di lui meri-Silla, come tar perdono. Hebbe animo di trattarlo come Sylla i Nolani, i quali tratto i No doppo che si nidero l'esercito sotto Nola, si nolsero rendere con patti a Sylla, ma egli conoscendo che sforzatamente se gli offeriuano, non gli uolse accettare, anzi gli sece metter a sacco perdonando a tutti gli altri popoli che si dierono a lui doppo i Nolani. Imperò con quest'animo si contentò ascoltarlo, & haunta la fede da Pandolfo di lasciarlo tornar sano, e saluo nel detto castello, usci con gran scorta de suoi, gragiono con Pandolfo, & tante conditioni gli propose se doueua lasciare il Castello, che non saria stato possibile alla possanza del Turco poterle ofservare : pur Pandolfo promesse farle attendere per il Signore quello che gli dimandò. Fra tanto con parole ritenne il Castellano:ma i foldati del Castello tenendosi l'accordo che si trattaua per stabilito, cominciarono a tener poco conto della guardia del castello, come secero i Cittadini di Durazzo, i quali con poca custodia lasciando entrar i soldati della Regma Teuca, senza arme, le quali haueuano nascoste ne i barili del-Teuca Regina, come prese Du- l'acqua in gran copia, furono sopragiunti dall'armi, & presa la maggior parte della città da quelli che in poco conto haueuano tenuti, & fu poi m tutto occupata. Però da ogni tempo si deue guardar il luogo da altri desiderato per ogni mal accidente, & di questo auisato Pandolfo spinse subito l'esercito alla muraglia, & dato l'assalto ritrouandosi i guardia: ni sprouisti, & il Castellano suori, prese per forza il castello, & condotto il Castellano d'ordine di Pandolso sano, & saluo in esso, & libero rilassato secondo la promessa, glifece poi dar licentia, dicendogli ch'egli è cosa giusta che i uinti diano luogo a i uincitori, & uscito che su lo sece prendere, & preso impiccar subito per la gola. Et di questo modo pa gò la pena de suoi disordini, perche egli è cosa giusta che chi toglie l'altrui perda il suo proprio. Ridotta adunque la città col castello sotto la Solita

Tolita obedienza del Signore . Pandolfo fu aussato che le città comprese nella lega, haueuano conuenuto un grosso esercito per soccorere alla ripresa città, & tanto che Pandolfo attese all'espugnatione, eglino attesero a prender il passo di doue uenir doueuano nella ualle, donde quasi tutto l'esercito di Pandolfo incominciò a impaurirsi, & tanto piu perche da tutti i canti ueniuano messi, che dauano auiso del gran numero loro, & che erano tanti che per il gran numero dell'archibugiate haueriano fatto le nuuole iu cielo ; il che intefo da Pandolfo, disfe come Leo nida Lacedemonio contra Persi, che questo era a punto come egli desideraua di combattere a l'ombra: pur queste genti incominciarono a impedir le uettouaglie da quella parte. Ma essendo la ualle assai di grani 👉 altri beni copiosa , Pandolfo di c ò dubitò poco , perche la uera fortezza con propria ragione ne gli huomini preclari , auanza tutti i mali pensieri del nimico, & lasciata la città col castello compiutamente presidiata di genti, di uettouaglie, & munitioni da guerra, Pandolfo assoldò una quantità di paesani, & aggiuguendogli allo esercito, il qual restaua alquanto indebolito, si per la morte di molti, si anche per i lasciatine i presidi predetti, contutti s'inuiò per incontrargli, & perche i soldati di quelle regioni, & che contra lui ueniuano in soccorso del la gia ripresa città temcuano assai le nationi, & la militia Italiana, Stratagema colle qual mal uolentieri s'azzuffauano: Pandolfo fece una scelta d'A-peringanlemanni circa il numero di quattro mila, e d'altri tanti Italiani, a' quali nari nimitutti fece far permuta de suoi uestimenti, cioè alle genti Italiane fece ci col mu-Porre le uestimenta d'Alemanni, & alli Alemanni quelli de gli Italiani, & così caminando l'uno uerso l'altro esercito, presto surono appresso. Pandolfo fra tanto uolse gouernarsi con consiglio, per non dimostrarsi esser poco sauio; perche sauio, & astuto si dimanda colui, che col parer de sauj si gouerna. Et di piu uolse intendere il numero delle genti ni miche, & l'uso suo del combattere, & come si potenano prenalere di gente, & uettouaglie nella ualle, & anchor se per caso gli sosse qualche intendimento, per il qual questi così arditamente uenissero, ma vide cia scuno star queto. Pur dubitando di qualche congiura stette per licentiare alcuni parenti de i suggiti rubelli, ma per manco disordine obligo con sicurtà, & giuramento alcuni de piu vicchi, & meno sospetti, & alcuni altri piu sospetti condusse seco nel campo, & poi sece disegno di nonlasciar piu auanti passar la cosa. adunque approssimandosi i nimici, Conosciuta la lor natura di temere i soldati Italiani, non uolse però procedere, se non con gran consideratione in questo incontro, perche se

ben il fatto d'arme non dura piu di due , o tre hore, la penitenza però d'hauer mal ordinato il fatto suo, dura lungamente : & perciò sece le dette genti Italiane incognite, & a l'Alemanna uestite porre in antiguardia, & nelprimo squadrone, perche sossero primi a entrar nella giornata, con questa ragione, perche uirilmente combattendo sotto i ue stimenti Alemanni, rompendosi hauessero credenza i nimici, d'hauere maggior riscontro nella seconda pugna con gl'Italiani, le cui uestimentagli Alemanni copriuano, & cosida i fatti de i finti Alemanni, & dalla paura del uestire all'Italiana, che sopra gli Alemanni si uedeua, s'inducessero gl'inimici a maggior uiltà, & dubio nel proseguir la uittoria, & cosi a quei primi aggiunse non molto lontano gli detti Alemanni uestiti all'Italiana, col resto delle genti Italiane, per secondo squadro ne piu uerso man sinistra, & perche si deue cosi nel porsi alla battaglia, come nel marciar dell'esercito hauer risguardo in che possano piu i nimici, o nella fanteria, o nella Caualleria, acciò si possa eleggere, se meglio sia marciare, o situarsi per il piano, o per il monte, come fece Fabio con tra Annibale, & Spendio Capitano de i ribellati a Cartaginesi, quando per il disagio patito nell'assedio d'Hyppona città dell'Africa, rimesse l'eper le mo- sercito suo per andar contra d'Amilcare, schifaua la pianura per la moltitudine de gli Elefanti, & la caualleria d'Amilcare, & si teneua alla montagna sforzandosi di preocuppare i luoghi rileuati, & difficili da poterui andare, il che gli giouò sempre, sin che uenne al fatto d'arme; perche ridotti poi in luoghi del tutto incommodi, gli restarono uituperosamente morti. Et così anche Pandolfo uedendo nella caualleria il nimico essergli superiore, pose il resto delle genti Alemanne a piè d'un colle un poco piu auanti su l'alta con due sagri, tre moschetti, & sei salconetti, a questo sine, che essendo elli su l'alta restassero superiori a i nimici, & piu facilità, & uantaggio hauessero nel ferirgli: & sulla summità del colle gia mille fanti haueua mandato per piu sicurezza, conoscendo il sito doue s'era posto, esser molto idoneo all'impresa sua, & con quelli, due effetti buoni ne seguiuano, l'uno perche si guardana il colle da nimici, & l'altro si prestaua sicurezza non solamente all'artiglieria, per ognistrano caso, ma anche si rendeuano timidi i nimici per questi. Ordinate adunque le sue schiere, restaua solo d'accommodare la sua poca caualleria, quando che auicinatosi gl'inimici per combattere s'affrettauano sul piano finir la guerra, come piu gagliardi nella caualleria, non meno che facesse Annibale, quando uedendosi accostar Emilio Consule Romano con l'esercito suo, che per prendere la battaglia consideraua, che

Fabio e Spendio andauano lagne contrai nimici.

the circa quei luoghi ui erano larghe, & spatiose campagne, & che i nimici essendo superiori di caualleria, giudicana che non ui si donesse far la battaglia, ma meglio fosse tirar Annibale doue i pedoni fossero piu utili, & ritrosi per questa cagione dalla battaglia, Annibale che Emilio 2 s'auide della cognitione d'Emilio, sollecitò di combattere contra Roma- Canne per ni, & non aucdendosi Gaio Terentio V arrone del soccorso d'Emilio, die- lesse cobat de la uittoria di lui , e de suoi soldati inmano d'Annibale . Ma Pandol tere co An fo che questi essempi teneua a memoria, & uenendogli un squadrone di nibale. caualli alla leggiera de nimici adosso, gla pose la caualleria sua all'opposito, con un capo di scaramucciatori accompagnato da molti ualenti, 🖝 scelti soldati, che tuttania a piè del colle tiranano, & sermati i nimici si conobbe che fra la sua, & la caualteria del Caualiero u'era poco uantaggio, rispetto al sito, & alla infanteria seco accompagnata, & perciò ciascuna se ne stette sulla sua, aspettando cioche ne douesse seguire, o disordine, o uantaggio da l'una, o l'altra parte: pure Pandolso spinse gl'Italiani uestiti de l'altrui panni, in due schiere, contra i suoi pedoni, & i nimici uedendosi a prima giunta solamente contra quelli che credeuano esser Alemanni, hauendo ordinate le sue genti in due squadroni, ne spinsero uno di sei mila fanti contra questi: ma Pandolso ritenendo i suoi sempre piu appresso il colle, che fosse possibile, solo attaccò la pugna con due mila uerso il piano, et gli altri due mila discostati da i primi fecero uista di noler ascendere al monte, & facendo poi un'arco diedero nella schiera medesima de i nimici, & talmente tutti s'attaccarono insieme combattendo, che anchor che gli auersary sossero di maggior numero, non hebbe Pandolfo ardire far aiutare i suoi con l'artiglieria, ma fra tanto che si menauano le mani, & che si conosceua, che quelli di Pandolfo stauano piu presto superiori, che altrimenti, uedendo che l'al tro squadrone de inimici s'approsimaua in soccorso del primo, che col capo rotto s'allentaua, inuiò le schiere d'Alemanni uestiti a l'Italiana in ainto de i primi combattenti. Ma i nimici neduto con quanto ardire questi che si credeuano esser Alemanni, s'erano dimostrati contra la lor speranza, perche si come credeano quelli al primo incontro timidamente douer fuggire, ingannati poi, e uedendogli gli uestimenti all'Italiana, che gli Italiani credeuano uenir a rinfrescare quei primi; gia mezo im-Pauriti dal primo duro contrasto, tanta uiltà gli sopraprese che parueroiR omani, quando i Falisci, & Tarquinesi uestiti dell'habito Sacer dotale con le facelle accese, e con le Serpe in mano, entrarono nel campo Suo: per il chepresero tanto spauento che cominciarono a suggire, &

cosi anchora loro subito si posero in rotta, & qui l'artiglieria comincio a far l'oprasua, cosi nella canalleria, come nel resto della fanteria nimica, & neduto questo primo disordine inuiò la canalleria sua contra l'auersaria, la qual con poca dispecultà si ruppe con l'aiuto di quelli da piede, & mouendosi tutto il campo contra i nimici, fune l'una, & l'altra parte fatto gran fracasso. Ma quella prima rottura de i nimici causata per il permutar del uestir delle sudette genti che uno fu tolto in cambio de l'altro, tanto disordinò quel campo, che quelli di Pandolfo inanimiti, & fauori'i dall'artiglieria, & eßi inuiliti tutti si posero in suga; per il che morti in gran parte, & in gran parte feriti, il resto tut to a Pandolfo con suoi soldati s'arrese. Et sentita la nuoua da quelli che il passo guardauano, temendo ancho di se, si partirono da quello senza ueder il nimico, & da questa mutatione, & con la seguita battaglia, Pandolfo diede un'ottima fermezza nelle cose della città, conforme a quello che dir si suole, che ogni nuoua mutatione da cagione di nuouo disturbo nel presente, ma maggior fermezza dona nell'auenire.

### ERRORE.

'ERROR di questi fa, che i soldati del primo passo che per impedirlo poteuano esfer patroni dell'uno, & l'altro monte sol si restrinsero nel bosco, che su cagione del danno suo, non si raccordando che il bosco commune esser poreua & che col suoco il bosco s'accende. Però non sono men necessarie al soldato le uirtu morali che l'arme : i ribellati della città fallirono anch'elsit, uolendo con la morte de i popolari, conseruare la lor uita, con la città

in suo dominio non considerando che più l'amore che'l timore in questi casi preuale, & che con piu facilità i popoli tum ultuano, quando che fuggendo i dispiaceri continui piu contrapesa l'utile uniuersale, che'l pericolo che diece, o uenti siano in un punto ammazzati. Ma maggior error fu quello del Castellano che non s'assicurando faluo che per sua persona, come assicurare si doueua, che durando il ragionamento non fosse il castello trauagliato, uolendosi saluar la uita la permutò con la morte, però chi non pensa il disauantaggio doue si puo dubitere in qualche straordinario uantaggio, molte uolte riescono mali assai, contra di chi gli pensa poco, & non di manco fallo, furono imputati i foldati del tardo foccorfo, perche uedendo ogni cofa gia ricuperata, si come di doue erano uenuti, ritornar doueuano; uossero piu presto con poco pensiero entrar nella ualle, che astenersi, non hauendo auertenza, che tutti luoghi non sono accommodati a tutte le fattioni, come ne a tutte le qualità de soldatisono accommodate tutte le nationi de gli huomini, & quando poi fu tempo di mostrarsi di molto ardire, piu temerono i panni, & il nome de i nimici, che i proprij nimici, lasciando il resto di loro il passo senza uedere il nimico suo, onde si potriano questi assomigliar a quelli, che disse Themistocle contra gli Eretriensi, i quali

domandaua

dimandaua essere simili a certi pesci uili, per nome Gladioli, dicendo. Gladium quidem habent, cor autem non habent. Cioè, egli hanno l'arme, ma non cuore.

Dette di Temistocle

IL RINE DELLA TERZA IMPRESA.

# IMPRESA QVARTA.

CHEITRADIMENTI SOGLION O DISPIACEre, doppo che s'è cauato l'utile del tradimento.



#### SOMMARIO.

N QVES T A quarta impresa, c'insegna fra l'altre l'autore, come doueriano dispina cer i tradimenti doppo il commodo seguito per opera del traditore; con l'essempio de gli Etoli contra i suorusciti di Cinetha città, & che'l rubare le uittorie co i tradimenti, non gli è riptutatione; con l'essempio del cassigo, che diede il Re D a mid a Recha del contra di contra di

uid a Rechab , & fratelli della morte del figliuolo di Saul nimico di Dauid a tra dimento: & che non e difficile saper uincere a chi sa prendere le occasioni; con un stratagema di pigliar una città sotto pretesto di mandar gli infermi a curar dentro di essa città; con l'essempto di Pompeso contra Catinensi; & uno altro stratagema di rouinar il nimico che troppo curio-Samente cerca briga col fingere timore; con l'essempio di Trebatio Capitano de i Samiti, co con un mala l'il un modo di buttar ponti per passar siumi, non hauendo naui con dolu, & tauole; con l'essempio di Lutio Cecilio Metello in Persia: & che le cose certe sono miglior delle incerte, & che molti sono pru sacili a dar consigli ad altri, che a prendergli per se; con un stratagema che i picchieri sold a consigli ad altri, che a prendergli per se; con un stratagema che i picchieri Soldati restano mutili contra il suo nimico. Et c'insegna anchora che si debba andare ritenuto nella le nella battaglia co i nimici , la cui qualità non è anchor conosciuta ; con l'essempio di Cesare contra pal. tra Belgi , & come presto presto la fortuna si muta , & come il merito del traditore è l'esser amma kato. Et che a i Principi piacciono i tradimenti utili, ma non i traditori, & che quando Passato il bisogno del tradimento, è odiato il suo uitio da ciascuno, & che quando un'esercito se sa insolente per un picciol uantaggio di sacile rouma, & come mette piu conto astenersi dal combattere ne i pericoli che ostinatamente mettersi a rischio di perdersi, & c'insegna, che le sorze dell'animo dell'animo sono maggiori di quelle del corpo nelle estremità, & chi puo ridurre il nimico con qual che artificio, a qualche inconueniente fa bene : con un detto di Pompeo sopra il non mancare .
doue la companio de la companio de la contra dela contra de la contra del la contra del la contra del la contra del la contra de la contra de la contra de la contra del la con doue la necessita ci spinge, se ben gli andasse la uita, & conmoltaltre cose curiose & morali, con sentenze & altre cose militari, degne di esser uedute.





EMPRE anchor che utile a me ne seguisse, mi furono di maniera in dispiacere i traditori, che con allegro occhio non posso, non solo patire, ne sforzar mia natura a potergli uedere, ma ne tampoco udire di lor ragionare, & se non fosse, che pur alle uolte ne niene per simili alcun commodo al mio Signore, subito che per tradimento mi ue-

mente

nisse offerto, o città, o castella, non si tosto (ottenuto ch'io hauesi la cosa offerta) farei impiccar questi mezani per la gola, imitando gli &toli, quando entrati i fuorusciti della città di Cinetha compagna de gli Achei, che col giuramento s'offersero disenderla, la diedero per tradimento a gli Etoli, i quali incontinente che ui furono entrati, ammazzarono i traditori, & saccheggiarono tutte le facultà loro, ad essempio di simili, perche nel rubar le uittorie in questo modo non u'entra molta riputatione, ancor che comodo ne segua, perche non puo l'huomo cosi asconder il fuoco nel seno che non s'abruci, & Dauid quando Rechab & Baan fratelligli aprefentarono il capo d'Isbefeth figliuolo di Saul che a tradimento nel letto haueano ucciso, credendosi eglino subito esser premiati, gli fece ammazzare, & fece bene: perciò di co che non è molto tempo ch'essendo data una stretta grossa all'esercito di Pandolfo Delfino & ritirandosi, gli uenne incontro uno che singendo andar in fretta st fece prendere da suoi soldati, & perche gli su costui subito presentato, gli manifestò che a posta era partito dalla città, che poco auanti siritronaua per dirgli ch'bauea nascostamente improntate le chiaue delle porte, & che sacendole sar secondo l'impronto predetto, gli daua l'animo con quelle chiaue dargli la città in mano. Pandolfo finse di servirlo, e lo mandò a dietro con promesse grandi, ma non gli piacendo il modo ch'egli disse uoler tenere, che dimostraua de l'impossibile ad essequire il trattato, si risolse non lo uoler fare, & dubitò di costui, perche si dice per prouerbio che'l pescatore non ua con un'esca sola a pescar molti e dinerst pesci: & con questa risolutione non cosi tosto su partito, che Pandolso mostrando sidarsi di molti de suoi, gli publicò il secreto, & il modo di prender la proßima città, & non uennero due hore, che l'uno dicendolo a l'altro, & l'altro a l'altro, tutt'il campo ne fu ripieno, & non passarono altre due hore, che nella città s'intese del trattato, ma non della persona di chi, et subito le chiaue surono mutate. Questo lo sece Pandolfo consimile all'animo mio, per le sudette ragioni, & ancho si come meno il cattino huomo sarà fauorito nelle cose persette, tanto maggior-

Dauid, fece morir due traditori.

mente l'huomo da bene sarà prosperato sempre in ogni sua attione, & per che similmente non si sido molto di colui, e non essendo dissicil mai saper uincere à chi sa prendere l'occasioni, non su il partito accettato però Pandolfo s'accostò alla città, che solo per dubio di passaggio era da i medesimi della città guardata, i quali per la maggior parte di picche erano armati, & hauendogli mandato a dimandar uttouaglia per rifrescamento delle sue genti, accioche potessero passar auanti, gli fecero intendere a buona cera in cambio di rifrescamento che si douesse leuar da quel territorio, che altrimenti gli hauriano fatti tagliar a pezzi. Pandolfo cio intendendo, e cognoscendo che costoro parlauano troppo gagliardamente, pensò fargli qualche stratagema per entrar nella città, Pompeo, & finse come sece Gaio Pompeo, quando dubito ch'i Catiniensi recusas- come presero pigliar il presidio, domandò che si contentassero almeno di lasciar sela città entrar gli infermi à ripigliar la santà. Ma costoro ch'haueano l'Isto de Catinië rie in pratica, & che sapeano, che con questa via Pompeo occupò la città de i Catimensi, non nolsero farne alcuna cosa, donde che Pandolfogli sece per risentimento alcune minaccie e subito singendo partirsi, s'allontano un poco. Alhora quelli della città che gia in arme si trouarono, quasi che si credessero ch'egli hauesse timore de i loro fatti, ambitiosi e quasi insolenti, non considerando che le cose certe son meglior de l'incerte, tutti usciti come a punto s'era imaginato Pandolfo gli diedero alla coda, & senza proposito & contra l'opinione d'alcuni, la qual manco su osseruata di quel ch'osseruano i matti la dottrina de saui, si caricarono di questa briga fuor d'ogni cagione, perciò la ritrouarono a questa uolta a punto come sece Trebatio Capitano de Sanniti in Abruz-Trebatio, Sannite, Zo, quando che uenendo Gaio Cossonio Pretore de Romani & esso Tre- perche per batio opponendosi alla ripa del siume, desideroso di briga, & di uenire de il fatto allemonto. alle mani col Pretore, perche l'uno e l'altro esercito era diniso dal fiume, d'arme co inuità Coffonio à che passasse il siume, à che lasciasse passar lui, il che su Romani. consentito da Cossonio. Oh quanto saria stato meglio a Trebatio a non hauer tentato questa via, perche se pur volca passar, lo douca far di nascosto potendo & combattere il nimico d'improviso, & non havendo da far punti douea fare come fece Lucio Cecilio Metello, quando non hauen- Metello, do naui che potesse passar gli Elephanti giunse insieme alcuni doli ouer come sece uasselli di legno sopra li quali ui construsse con le tauole un ponte, sopra'l un ponte quale posti di poi gli Elephanti passò un picciolo mare di Persia, la onde per passar. essendo passato Trebatio il siume, & appiecato il satto d'arme, Cossonio resto superiore, & ritornando il misero Trebatio alla nolta del siume

per ripassarlo, alhora conobbe l'error suo, percioche inuiliti & disarmati i suoi soldati per passare, gli ne furono morti oltra quindeci milia s & col resto se ne fuggi a Canusio, & oltre che si soglia dire che le brighe son trouate da chi le ricerca, si dimestrò anche da quest'effetto il uantaggio, & la causa perche Gaio Cossonio piu presto si contentò lasciar passar il nimico dal suo canto del fiume, che lui passar dall'altro, & si conobbe anchora che se Trebatio con l'indugio hauesse possuto acquistar uantaggio che non lo seppe fare per la curiosità di far troppo presto quanto disegnaua senza consideratione, Pandolfo adunque che si uide seguir da quei popolari prese con le genti la carica, & se gli tirò dietro sin che giunse lontano due mi glia dalla città, doue troud una Crosera di strade; et per tre di quelle si potea alla città ritornare, & fermatosi cominciò à far testa con una parte de suoi soldati, pur singendo temergli & pregandogli ritornare a casa sua, gli dicea ch'erano stati molto mal consigliati, & che molti sono piu intenti e facili a dar consigli ad altri, che a prendergli per se, ma quanto piu gli pregaua tanto piu s'inanimauano contra de i soldati di Pandolfo. Dall'altro canto, eglt che miraua fare d'un tiro due colpi, conoscendo che de suoi soldati pochi gli n'erano che non hauessero oltra la picca e l'archibuso & sue arme solite, anchor la rotella & schioppi da pietra, fece unione da circa cinquecento di questi da le rotelle con i schioppi piccioli alla coreggia e spade, e facendo ritirare quelle genti che teneano a bada quei cittadini in una di quelle strade, per le quali alla città si ritornaua, spinse con impeto questi dalle rotelle accompagnati con certi pochi archibusieri , i quali per la leggierezza de l'arme erano molto agili contra questi picchieri mesperti, & attaccatogli insieme mandò alla uolta della città tutt'il resto de suoi soldati, & i cittadini intenti a quest'incontro de i soldati dalle rotelle che à prima faccia non apprezzauano, perch'eßi erano d'arme lunghe per la maggior parte armati, quando furono al menar delle mani secondo che tirauano una piccata contra quei soldati subito un di quelli cercaua schifarla ò di prenderla sulla rotella, nella quale impegnatosi la picca prima che rihauuta sosse, eragli tagliata in mano, onero con un di quei schioppi ammazzato. Et con questa trappola uedendost l'un doppò l'altro cadere, quei cittadini si misero in suga. Per tanto si deue andar ritenuto alla battaglia contra i nimici, quando la qualità loro anchor non è conosciuta, come sece Cesare quando hauendo il suo esercito auicinato al grand esercito de Belgi, da principio deliberò di soprasedere il nenir alle mani co i nimici, si per lo numero grande che erano, [8

no, si ancho perche era oppinione ch'i nimici fossero huomini ualorosi & Cesare pripossenti, & perciò nelle searamuccie nosse co i canalli leggieri attastarli ma che ue quanto fosse il ualore loro. Et poi che Cesare conobbe ch'i suoi soldati nisse al fatnon erano a i nimici inferiori di ualore, uscì alla battaglia. Et cosi il co' Belgi, medesimo doueano fare l'inesperti cittadini. Ma quei soldati di Pandol- uosse far so per il continuo esercitio esperti non gli seguirono molto che tutti ò po- proua del comeno gli ammazzarono, & dal resto poi de i soldati che la città uota d'huomini soprapresero , non essendogli difesa fu anch'ella con poca disficultà presa & messa a sacco. Ob misero ciascuno chi nelle cose del mondo si fida: uedi che mutation fa la fortuna in breue spacio di tempo che uolend'bor bora questi cittadini ogniun per morto; in un momento son tutti posti in roina. Et credendosi quel primo buomo che'l tradimento propose al Caualiero con l'impronto delle chiaue esser saluo per i buon meriti suoi, gli fu al prim'incontro da uno; a cui il figliuolo era stato morto nella scaramuccia di fuori gettata la testa in terra con una spada da due mani, & così hebbe il merito secondo ch'a traditor della patria si conueniua, & fece permuta della morte & ignominia sua con l'ardir e gloria di quei foldati. Perche si suol dire ch'a i Principi piacciono i tra dimenti à loro utili, ma il traditor nò, & che passato il bisogno il uitio suo è da ciascuno odiato, come si uide il fine di questo misero; il qual come si conueniua alla natura di lui fu del tristo animo suo come di sopra guiderdonato.

## ERRORE.

ERROR di questi su, che non contenti i cittadini di saluar see la citttà loro, uolsero insolentemente con poca isperienza seguire & trauagliar quelli da chi fuggendo furono seguiti di poi, però si suol dire che quando un'esercito si sa insolente per un picciol uantaggio, di facil cade in graue perdita, da che ne nacque poi per non apprezzare la picciol arma della rotella, perdita della uita loro. della città, & delle sustantie anchora, & di qui si deue tener per

esempio, che l'huomo deue apprezzar ciascuno, e non deue mai (potendo far altrimenti) cercare piu briga di quel se gli conuiene, anzi è molto meglio ne i pericoli asteners. astenersi che ostinato combattere. Ma maggior errore su il loro, che se pur la briga gli piaceua, doueano almeno prefidiar la lor patria, & non uota d'huomini & difele per ogni triff euento abandonare, anzi cercar di ridurre i nimici a inconuenienti con qualchi triff euento abandonare, anzi cercar di ridurre i nimici a inconuenienti con qualche artificio, & piu presto con le forze de l'animo condursi a combattere che con le forze de l'animo condursi a combattere che con le forze del corpo, le quali erano di tanto poco rilieuo in loro che si potea sar disserenza da uno all'altro, come da un'huomo a un'altro animale, per tanto se'l si comprendeua non effer bisogno tentar la sorte, doucano dire con Pompeo Magno, quanDetto di Pompeo Magno. d'impedito dal mare a uittouagliar la patria sua, ch'in gran pe nuria era constituita, disse. Vt nauigemus urget necessitas, sed ut uiuamus non urget. Cio è, la necessità ne sforza a nauigare, ma non a uiuere.

# IMPRESA QVINTA.

CHE LA GRANDEZZA DE LL'ANIMO, 31 DEue anchor mostrar con la cattiua fortuna.



#### SOMMARIO.

QYESTA quinta impresa c'insegna fra l'altre l'autore, che la fortezza del l'animo non folamente si deue usare contra l'arme de i nimici , ma contra ogn'impeto della fortuna, & che se ben uno portandosi uilmente schiua col fuo gire strana uentura, non è però che non debba esser biasimato per la suga, co che quelle cose che grandemente sono oppresse quanto piu si commuouono tanto piu si fermano con alcune belle considerationi nel deliberare una sua impresa, con l'esempio di Lucio Lentulo Confole di Roma, dandoci anchor alcune provisioni alla deliberatione della guerra, con un stratagema di far che'l trauaglio della guerra sia commune con l'inimico & suoi uassalli, & come mette molto conto quando s'ha da combattere con gente nuoue combattere con ueterani foldato assai piu atti alle battaglie col campo di Cesare, & come ne i pericoli non solo la forzama l'arte principalmente è bisogno al Capitano, & come non bisogna creder mai ch'un'esorcito habbia aban donato gli allog giamenti per paura de i nimici, perche gli sono molte uolte inganni con l'essempio di Alcibiade Atheniese contra BiZantini , & con un Stratagema di dare col suggir adito a i nimici a darfi alle presagli e 🗢 però restar uittorioso con l'essempio delli Ettoli co i cittadini di Egira città della Morea, & come per i disordini & discordie fatte soura alla preda , nascono grandinconuenienti fra soldati , con l'essempio de Francesi , che spogliarono la Toscana . Ci auertisce anche guardarsi dalli ammotinameuti , & dal non pazar gli soldati , perche queste cose leuano alcuna uolta di belli disegni imminenti , & si come l'amor del servo, è la sicureZZa del Padronesaltro tanto l'affettion del soldato è la lode del Capitano, & chi sugge le contese rimane sempre più honorato che colui che si difende nella briga & risse calumniose, con un Stratagema d'acquetar un'esercito non pagato & amotinato, & che molte uolte il premiar & dar buone parole ad un buomo di seguito, obliga molto maggiormente la sede sua de suoi seguaci, con l'essempio di Marcello con Barceo Nolano, & che utile porta al Capitano l'affettione del foldato, con uno effempio de i foldati di Cesare, & ci auisa che piu s'ha da temere la fortuna nelle cose prospere & liete che nelle auerse con insegnarci lo sule Romano nel gouernarsi nelle guerre con la prospera 🗷 contraria fortuna, mostrandoci un stratagema col singersi timoroso, e con il ritirarsi, ingannare il nímico, con l'essempio d'Amilcare Carthaginese, et altri et come i ponti de i siumi si debbono quando mettono conto guardare, con l'essempio di Cesare, con una fauola del bue & del éamello in proposito ch'ognuno douesse portare il suo peso, secondo la natura del cerno et con mol t'altre cose curiose & morali, & con sententie & altre cose militari degne d'esser uedute.



LLE frontiere dello Stato del Signore, uenne l'esercito de' nimici conuicini per dar principio alle roine contra di lui concertate, & perche malamente uiueano, e il Signore come giusto Signore rettamente si gouernaua gli presero a mal uolere, e tanto era l'odio grande che gli haucano ch'in ogni occasione di nominarlo abborriuano il nome

suo come di nimico, & non su gran cosa perche il raccordare la uirtù e il nome d'un buomo da bene, fa stomacare i tristi, perciò si congregò a quest'effetto il configlio della guerra, doue il Signore propose che la fortezza de l'animo non solamente si deue usare contra l'arme de' nimici, ma contra ogn'impeto della fortuna, & ch'hauendo gl'inuidiosi uicini determinato la guerra contra di lui senz'occasione legittima, non era per lasciare l'oltraggio inuendicato, & che mai in quest'impresa non uolea effer tassato di uiltà, perche conosceua che quando ben per essa hanesse hauer gran uentura, non era però per restare senza biasimo in caso di poco risentimento, che perciò gli hauea conuenuti tutti, acciò si sacesse fra loro tal determinatione fermata con la ragione, che nel successo la non potesse per error prender mutatione in questa guerra, & che speraua da loro compagni in questo suo gouerno ottener tal norma, che lo stato suo in questa guerra piu si saria fermato, perche quelle cose che grandemente sono opresse quanto piu si commouono, tanto piu si sermano, & desideroso di non deliberar l'impresa sua, se non quanto gli dettaua la ragione, e lo auantaggio, & secondo la consideratione della qualità de i tempi, dello stato de' nimici & del suo in questa guerra, ricercaua il parer di ciascuno, parendogli quanto fosse bene il seruar quest'ordine di ragione, & uantaggio, & consideratione delle qualità predette, adducendogli in essempio come Lutio Luttatio Console Romano sece il Lucio Lutmedesimo, quando essendo Capitano dell'armata, hauendo compreso ch'i tatio Coso nimici ueniuano con l'armata per affrettarsi di nauigar in Sicilia ad Amileare con prospero uento, & che l'armata Romana lo hauea con- se in una trario, oltra di ciò uenuto il mar turbato, & confortuna dubitò di fortuna di quanto fosse da fare. Ma poi considerando che i suoi, se durando la for tuna del mare fossero uenuti alle mani co i nimici, haueano da combattere solamente con Annone & con la gente noua, & con naue impedite e cariche. Ma se prolungato il tempo della battaglia hauessero aspettato la tranquillità del mare, sarebbe stato necessario ch'hauessero combattuto doppò che fossero giunti in terra con mani uote & molto ispedite

Dell'Imprese Militari.

& con i megliori soldati eletti dell'esercito da piede e con l'ardir d'Amilcare, & così deliberò al fine uenir alla battaglia nella quale restò uittorioso. Disse egli molt altre cose & addusse molti altri essempi in uero degni di lui, & al fine doppò gran discorsi e ragionamenti fatti fra quei Signori fu concluso il difendersi, & che si doneano le frontiere d'o-

lentieri in campagna.

gni cosa conueniente alla difensione presidiare, & elegersi fedeli et esperti Capitani al gouerno di quelle , il che fu essequito . Fu determinato an chora oltra le genti neterane quali ad uso delle guerre solea tenere per le occorrentie straordinarie, si facesse un grosso esercito, il quale mentre che i nimici perdessero tempo a leuarsi le frontiere presidiate dauanti, facesse anch'egli qualche proua di se contra i congiurati Signori, accioche il trauaglio della guerra fosse anche a i lor popoli commune, essendo il piu delle nolte piu prossime alle roine una casa alta ch'una bassa, & anche perche occorrendo combattere con le genti nuoue si potesse ua-Cesare co- ler delle ueterane senza pericolo alcuno, imitando Cesare, il qual quan batteua uo- do hauea da combattere con genti nuoue, uolentieri facea la battaglia a campo aperto co i suoi ueterani; e cosi secondo la detta determinatiocontrai sol ne su con poco progresso di tempo lo esercito conuenuto, & Pandolso dati nuoni. Delfino fu eletto general Capitano del Signore a quest'imprese, & egli prima che fosse tutto l'integro esercito unito, singendo di dar maggior pre fidio ad una cittadella dello stato che come frontiera e uicina a i luoghi d'uno de i congiurati si guardaua per ordinario, se n'andò di longo con circa tre mila fanti e ducento caualli ad una città d'uno di quei Signori per sua frontiera contra dello stato, e subito accampatosi sotto la città per tenerla in sospetto sin che'l resto de l'esercito giungesse, considerando i cittadini i soldati esser di poco numero, pensarono sualigiar gli allog giamenti co i soldati insieme, & dato l'ordine del giorno surongli riuelati i suoi pensieri. Ma perche Pandolfo in disension sua non sol le sorze ma l'arte principalmente conobbe essergli bisogno, si ritirò con tutti foldati lontano dalli alloggiamenti per un mezo miglio, lasciando pero tutti i padiglioni e le tende piantate e i fuochi accesi & la maggior parte de i seruitori & bagaglieri meßi, & sece un imboscata con tutte queste genti aspettando ch'i nimici uenissero ad assalire i detti alloggiamenti, & uenuto il tempo determinato, che fu circa l'aprire del giorno uennero i nimici secondo il lor disegno uerso gli alloggiamenti, i quali trouati derelitti credettero che questi per paura & dubbio sossero suggiti no i Bizan ma l'intesero male, & se hauessero letto che Alcibiade Atheniese inganno i Bizantini assediati da lui sotto pretesto di partirsi con un'imbo-

Alcibiade gini.

scata che gli fece, perche essendo usciti subito gli ruppe, non hauriane cosi di leggiero sprezzato il pericolo in che incorsero, perche postosi che in qua, e chi in la per questo e quell'altro padiglione, attesero a sualigiar gli alloggiamenti quali furono poi la roina sua, come per simil cagione furono roinati gli Etoli quando da eßi presa la città d'Egyra nella Morea appresso il golso di Corintho doue Dorimaco era Capitano, rivolti tutti gli Etoli & sparsi per la città a rubarla, quelli d'Egyra si ritirarono nella rocca, a poco, a poco, & iui fermatosi con incredibil constanza, & grandezza d'animo uscirno di nouo alla battaglia;nella quale Egiress rup alfine gli Etoli colti d'improuiso uergognosamente suggirono, & perse- pero gli Eguitati da quelli d'Egyra restarono rotti & uinti . Erano gia tra nimici toli sparsi p soldat i nate discordie e grosse parole nel divider il commune bottino, e la città presariano anche seguiti i fatti se mentre ch'erano gli auersarii al guadagno intenti, Pandolfo non gli fosse d'improuiso giunto, perche con tant'impeto e roina gli sopragiunse che senza remissione ne surono gran numero ammazzati, et le discordie acquetate del modo che s'acquetarono i Francesi, quando hauendo spogliata la Toscana dimolte cose buone come cose del popolo Romano, nacquero per la preda assai disordini civili, per iquali andarono in precipitio, perche questo disordine di garra fra i mede mi, causò che i Romani gli leuarono parte dell'Imperio co le presaglie insieme: però si suol dire, che'l ben d'altrus è materia del proprio male.il re Sto fu post in fuga, e quelli c'hebbero maggior forza, e ueloce corso ne i Piedi con gran fatica potero seguitati da i soldati di Pandolfo, saluarsi nella città, donde che la giustitia infallibile, la quale saluo che alla uerità non attende, & la qual si rappresenta come se un'huomo ricco cosa alcuna non hauesse, & che un pouero sosse in molte, e gran ricchezze constituito, dimostrò parte de suoi progressi, in questa prima fattione. Et cosi hauendo Pandolfo ricuperato lo spoglio quadruplicato, stette con questo principio di uittoria su l'auantaggio, aspettando il resto dell'esercito, che se ne uenne a lunghi passi a unirsi con lui. Vnito adunque et perseuerando in questo primo assedio della città, qual durò per alcuni mesi; Pandol so deliberò assaggiare, se con qualche inganno potesse il disegno suo essequire, & disegno con scale una notte prendere un bastio ne di qualche momento che molto difficile gli parue. I foldati che per due mest non haueuano hauuto il suo stipendio come alcuna uolta accade s de si ammottinarono, e po co ui mancò, che quel giorno non fosse il fine de tutti, tutti i giorni suoi, perche fatica assai hebbe a saluarsi dalle lor mani, e riducendosi a certe uille non molto lontane dalla città, conoscendo che si

come l'amor del servo è la sicurezza del padrone, che così anche l'assettione del soldato è la lode del Capitano, glifece pregar, e promettere,

che non dubitassero delle lor paghe, perche sariano stati in breue sodisfatti, e uedendo che riman sempre piu honorato colui che sugge le contese, che quello che nelle contumelie si disende, & massimamente con i suoi, & non uolendo egli alcuno udire, gli fece Pandolfo dimandare sicuro parlamento, & contentati di ciò, ordinò sei poste che doppo il principio de suoi ragionamenti co i soldati correndo uenissero a portar nuova che si mandassero soldati, e buona scorta incontro a i pagatori che ueniuano per pagar il campo, & che gia sariano sei giorni sa uenuti se per dubio de nimici non sifossero ritenuti, & secondo l'ordine dato fu essequito : perche mentre che Pandolfo giunto a loro ragionaua , & rispondeua con dolci parole sapendo che le buone risposte, & parole mollificano l'ira altrui, & per il contrario il duro, & aspro ragionamento sufesta il surore, stauano i soldati attenti al suo ragionare & intesero questa buona nuoua, & acquetati si risolsero tornar all'obedienza sua, senza altre paghe, perche si tennero sicuri fra due, o tre giorni poterle ha uere.: il che non segut, perche sempre su detto esser impedito, e malstcuro il passo, & hor con questa, hor con altra scusa si portarono glistipendij auanti per qualche mese . Pandolfo per piu aßicurarsi usò l'astutia di Marcello, & il configlio ch'egli tenne con Braceo Nolano huomo tenesse con di seguito, & corruttor de popoli, imperò che dimandò uno di quei mag Braceo No giori piu seguitato da gli altri, al qual con buone parole sece assai hono re, et oltra ciò gli dono una bellißima corazza, & gli augumentò lo fli pendio, esortandolo a far quanto poteua, perche i soldati suoi amici restaffero fedeli al suo Signore, per il che costui diuenne tanto affettionato di Pandolfo, che obligò non solo la sua fede, ma anchora quella de gli amici, di maniera che tutti ridotti sotto la città animosì, non solo 110º leuano far quello che per Pandolfo gli era comandato, ma bramanano l'affalto della città che fu gia detto si facesse, desiderosi racquistare il tempo per lor causa perduto, & con tanta affettione appresso di Pandolfo instauano, che ogni cosa teneuano sicura all'impresa sua, & inue ro l'affettionato soldato porta grand'utile al Capitano, come si conobbe ne i foldati di Cesare, quando essendo in Farsaglia, doue il campo di Pompeo, al quale era portato la uettouaglia da ogni parte abondantissimamente, & essi non hauendo se non quella che toglieuano per sorza, non uolsero mai abandonar il suo Capitano, anzi con marauiglioso animo ciascum di loro con desiderio grande instaua appresso Cesare per apic-

Marcello, che aftutia lano.

car la battaglia, donde che i Cittadini che con quei soldati non erano mai stati per parte de suoi superiori muitati, stauano quasi risoluti far accordo con Pandolfo, & essendosi certificato di questo pose in ordine tutto l'esercito per combattere, & dargli l'assalto: il che ucdendo gli auersary, si per salute loro, come per honoranza di Pandolso, perche a chi mandano ambasciatori, se gli da grandezza, & maggioran-Za, mandarono fuori della città quattro de i maggiori di loro, i quali Proponessero la pace, & giunti a Pandolfo altro non ricercarono, saluo che la città se gli arrendeua, con questa conditione, che ciascuno saluo si conseruasse, & assicurasse ciascuno che andar uolesse fuor della città,doue piu gli piacesse, che molestato non fosse, ne nella uita, ne nella robba sua, & contentatosi di quello che i Cittadini gli adimandarono, cosifu in tutto osservato fra loro. Et egli essendo entrato nella città, leuò l'arme a tutti i Cittadini, de i quali molti ne confinò, con buone sicurezze, & lasciandola ben presidiata, si parti hauendo hauuto auiso dal Signore, douer andar a soccorrere quelli che dal campo auuersario alle frontiere dello stato erano strettamente trauagliati, & a lunghe giornate caminando per lo stato del Signor suo senza sospetto, giunse a i confine appresso i nimici tre giornate. Ma eglino sentendosi uenir grossa briga adosso s'affrettarono prendere un ponte d'un siume, perche passar non potessero questi di Pandolfo, i quali auicinati al siume, bebbero nuona esser stato preso il passo da nimici, & non sapendo ancor del modo, ne come i nimici si gouernassero, ne come ben sapessero guerreggiare, auenga che fosse Pandolfo sulla uittoria delle passate imprese, si fermò di qua dal ponte due tiri d'archibugio, e con tutto che piusi habbi da temere la fortuna nelle cose prospere, & liete, che nelle auerse : nientedimeno seguendo lo stile Romano, che su non conoscere alcun terzo caso fra le prospere, e contrarie cose, perche nelle prospere diuemuano piu gagliardi, nelle contrarie piu uolontarosi, & insiammati, hebbe il maggior desiderio del mondo di sargli un bel tratto, & essendo il paese assai abondante di boschi, egli non hebbe molto bisogno di piantar tende, ne padiglioni, perche in caso che sosse nata opportunità al passare non uoleua che'l tempo d'estirpar le tende gli hauesse potuto dar impedimento alcuno. Ma meßi i soldati sotto le piante de gli alberi assai di sito forte, & d'acque abondante, i quali sempre con buonissime uigilie faceua guardare, piu uolte tento la fortuna contra questi, che sen-Za alcun forte, argini, ne fossi il ponte seruauano, per sargli passar di qua anch'egli, ma se ben l'huomo sa quel che può, la mala fortuna sa Dell'imprese Militari. AA in

quel che uuole, & però non gli fu ordine anchor che ogni giorno si facessero grosse barusse insieme, hor su'l pente, & hor di qua uerso quelli

Stratage -- ma per ingannar il nimico p per uia di prigioni.

di Pandolfo, il qual uedendo il gran numero de nimici, esser in luogo stretto, & uolendosi spontare esser il caso disficile, sinse hauer grantimore, & hauendo fatto certi prigioni fece bisbigliar per il campo di ritirarsi il seguente mattino uerso lo stato del Signore, con tutto l'esercito; accioche passando i numici per seguirlo, piu facilmente si potesse com battere, come fecero Amilcare, & Annone Capitani Cartaginesi contra Romani nella guerra marittima di Sicilia , & il medesimo Amileare contra Mathone, & Spendio rubelli sotto Sefira in Libia, & Molono contra Xencetta al fiume Tigro nella guerra d'Antioco, e Tholomeo, la onde spogliati questi prigioni dell'arme furono rilasciati a buona guerra, ma non si tosto giunsero all'esercito loro, che appresentatosi a i lor Capitani gli manifestarono hauer inteso che i nimici partir si doucuano nel seguente mattino per ritirarsi: il che hauendo gli nimici inteso diedero ordine di seguirlo alla coda con tutte le genti all'aprire del giorno, la notte Pandolfo con gran silentio si pose in certe boschine appresso il ponte a man destra, lasciando tutte le bagaglie ne gli alloggiamenti; con commissione che'l seguente giorno ritornassero alla piu prossima terra del Signore, che non molto era lontana, e d'indi non si partissero senza auiso suo, e fatto il nuouo giorno hebbero i nimici spia che il campo s'era partito, & che le bagaglie che haueuano lasciato dietro lo seguinano in fretta; imperò senza indugio postisi a l'ordine, hauendo lasciato il ponte, presero a seguir queste bagaglie, le quali da gli alloggiamenti giascostatosi per piu di tre miglia, & giunti da costoro, furono tutte prese, ma non cosi presto furono partiti gli auersarij, che Pandolfo entrò sul ponte, & passò senza impedimento; & perche molti de suoi soldati erano di parer che si tagliasse il ponte, ouero se gli facesse un forte, che con trecento huomini si potesse guardare alla sommità del ponte, dal la parte di la, & serrar i nimici uerso lo stato del Signore, accioche non hauendo uettouaglie si morissero di same, o sossero da i contadini ammazzati; Pandolfo fu di contrario parere, temendo che serrandogli il passo non sossero come disperati, sorzati sar del male assai, depredando il paese col porresotto sopra lo stato, & con questa ragione gli tasciò nel suo primo essere, & non ui essendo alcuno all'opposito sece far un fosso alto con un poco d'argine al ponte, al qual lasciò circa trecento buomini a guardarlo per ogni malo accidente, & per un bisogno intertenerlo, & sermar alquanto i nimici che seguir non lo potessero, & co-

me fece Cesare nell'impresa contra i Sicambri oltra il Rheno, il quale fabricò il ponte, & doppo che buona guardia lasciò, caminò di lungo all'impresa sua, & del medesimo modo che un'altra uolta rinouato il detto ponte nell'impresa contra Sueui, lo sece guardare, andando al suo camino , così anche Pandolfo in fretta caminò per soccorrere a gli assediati, & colse d'improviso i nimici ne i lor forti, & molti che fuori si ritrouarono, furono presi, & morti, & leuatogli per forza un di quei forti piu rileuanti, & presidiatolo in nome del Signor suo, il resto di quelli, credendosi tutto il suo campo essere rotto s'arrese a Pandolfo saluo la uita, & la robba: il che gli fu in piacer farlo, & rouinati quei forti, ritenendo cosi quel primo ridusse la terra, & gli huomini del Signore in libertà, & il campo de i nimici che gli seguiua ritrouandosi beffato, & d'una giornata, & piu hauergli dato uantaggio al soccorrere gli assediati, ritrouandosi l'intoppo del ponte non curarono impedir Pan dolfo piu nel suo camino, sperando assai ne i suoi sorti ben presidiati: e quelli di Pandolfo, che al ponte restarono, hauendo dato alli auersarij l'ordinato impedimento, diceuano, che la gloria del pazzo, è simile alla neue d'estate, & alle pioggie nel tempo di metere, & che quando eglino pensarono hauer guadagnato quattro bagaglie, allhora si conobbero serrati suor di casa, & per un pezzo hauendo questi di Pandolso ritenuto a bada, questi altri senza combattere, si partirono una notte seguendo il campo, ma non guari stettero i suoi numici che hebbero nel lor campo la nuoua di tutto l'esito della cosa, & si maraniglianano as-Maraniglia

sai di così felice successo di Pandolfo in breue tempo, & bene si

puotero marauigliare esaminando se stessi, perche la marauiglia da altro non procede, che da molta ignoranza, & poca esperienza, imperò dubiosi di peggio, hauendo poco pensiero di combatterepiu, si ritirarono uerso il lor paese, seguitati però da quelli di Pandolfo', i quali per fine della uittoria,

> non gli uolea no lascia

resenza trauaglio, & cosi su mutata in un punto la fortuna di questa guerra, fuggendo coloro, che poco auan ti baucano altri cacciati.

onde nasca.

### ERRORE.



ERROR di questi su, che i soldati de i Cittadini di poca esperienza, persuadendosi, che nel maggior numero de i soldati conssistesse sempre la uittoria, ritrouando uoti gli alloggiamenti de ni mici, piu auanti non pensarono, ne d'insidie conobbero stando malamente sotto sicurtà della suga de suoi nimici, il che su cagi one che poi sotto speranza di unicere, surono uinti loro, però il credere la suga del nimico non porta riputatione ne utile. Ma

magggior error fu quello de i soldati del ponte, che essendo uenuti per ouuiar il palso a chi ossender gli uoleua apertamente, sotto semplici bisbigli, gli lo diedero, e poco ui man cò che a lor medesimi non sosse il passo servato con pericolo d'esser ridotti in prigionia da i contadini dello stato auersario, & anche di danno grande che in essetto poi segui, cosa che non su, se non da disseal soldato a non seguir i nimici postando il suo peso per disgrauar i suoi ch'erano nelli assedij. Però perche tali doucuano essere i soldati, quale il Capitano, naturalmente si poteuano assimigliar que su su moral sauola, che si descriue, essendo che il bue per il gran peso che per lui, & il compagno gli su dato, indebolito, pregò il Camello, che riceuendo la sua parte l'allegerisse al quanto. Ma lui che attendeua a sgrauarsi, ricusando farlo gli rispose. Imo me ipsimo so socio misi portabis: cioè: su porterai anchor me con queste bagaglie. Contra la natura del ceruo, & di questo modo pensarono quei soldati pur che sossero salui loro, & dicesse, chi ha male, suo sia il danno.

IL FINE DELLA QVINTA IMPRESA.

## IMPRESA SESTA.

CHELA GLORIA E IL FINE, ET IL PREMIO della uirtù.

520

### SOMMARIO.



N Q Y E S T A sessa impresa, c'insegna l'autor fra l'altre, che la gloria, è di sine della uirtù, & come bisogna suggire di non lasciarsi porre in mezzo dai nimici; con l'essempio di Cesare contra Belgi, & che piu comoda su sempre la uittoria nello esercito disunito, che unito; con l'essempio d'Ottauiano contra il sinte dello di Marco Antonio a Perugia; & come coloro, che non appressano le contra il sinte dello di Marco Antonio a Perugia; & come coloro, che non appressano le contra il sinte dello di Marco Antonio a Perugia;

se minime, non usano manco diligenza nelle maggiori: & che molte cose ricercano subito refetto che aspettand oi l'consiglio si perdono; con un stratagema di spauentare il nimico facendogli intendere, che i suoi compagni sono in rotta, perche riuoltandosi alla suga gli possa essere adosso fare animo a i suoi a opprimere il resto; con l'essempio d'Eulida, Lacedemonio contra i suoi nie mici, con un stratagema di disunire un'esercito nimico per dargli maggiore stretta col singere la fuga,

suga; con l'essempio de Treuiri. C'insegna anchora, come per le uittorie s'inuiliscono i uinti, & singagliardiscono i uincitori, con speranza di maggior imprese, con l'essempio de Romani. & come si debbono fare i terrapieni alle mura, che sono deboli per resistere a l'artiglieria, & the non meno bisogna esercitar la militia cel tempo, & con l'ingegno, che con l'armi, & come non è usanza di Principe generoso, or superiore di prendere accordo col nimico armato; con un Strat agema di saper i segreti d'una corte col mandargli un musico, & sonatore di diuersi instromenti, & come porta grand'utile a chi uuol far impresa in una prouincia saper lo stato, & quan to possano i nimici, con l'essempio de i Tribuni mandati da Scipione Africano con Lelio nell'habito seruile, & di Gaio Voluseno mandato da Cesare nel passaggio di Francia in Inghilterra. Co auertifce anchora come nell'imprese conuiene esser animoso, & pronto; con l'essempio di Sylla, Menendo dalla guerra di Mitridate di Afia, a Roma contra Cinna, & che a un Principe uirtuofo, & cortese tutto il mondo se gli arrende, & che la natura non permette alle cose humane alcuna felicità di gran fatti passar senza molessia, & come i trauagli che di necessità hanno da uenire si deuono con ualoroso animo aspettare, & che il desiderio de i soldati o pra tanto al combattere che il poco numero uince il maz giore; con l'essempio di Cyro contra Persi; con un stratagema di leuare i soldati numici da i passi presi nelle montagne, col singere d'andar ad uno, & lasciar l'altro, & che la uirth supera l'audacia de nimici, con un detto di Bion Boristenite contra la auari, Gernolt altre cose curiose & morali, & con sentenze, & altre cose militari, degne di es-Ser nedute.



R A Stato per lungo tempo in Stretto assedio tenuto il forte di Mamillo Capo d'una uallata d'alta montagna con suo gran danno, dall'esercito di Pandolfo Delfino, & se gli assediati ristretti patirno grandemente, si può credere anchora ch'i soldati di Pandolfo ridotti nelle trincere sotto il forte in progresso di tempo patirno assai, se non

di uittouaglie, almen d'infirmità, per le quali molti ne morirno senza rimedio, il che uedendo i nimici, non uolendo perder questo apparecchio di felice nittoria, espedirno con diligenza molti Capitani per liberarsi con genti noue dall'assedio. Pandolfo altretanto facendo, & desideroso Gloria è il di rapportar gloria de l'incominciata impresa, perche la gloria è il fine fine delle fatiche. delle fatiche, fece assoldar una buona caualleria, & alcune infanterie, per condurle in campo, temendo di qualche affronto de nimici, & mentre s'affrettauano ciascuna delle parti fare uenire queste géti, furono quel li delli nimici piu di quelli di Pandolfo solleciti, perche uennero prima con assai numero d'infanteria alla uolta sua, & giunti si posero lontani dalle trincere per ispatio di due miglia alla strada, done le genti di Pandolfo doueano ue nire, & iui fermati per suoi disegni secero molti buoni effet. effetti, & primaritennero in mezzo, & ristretti i soldati di Pandolso nelle trincere, dando adito alli assediati di poter dar suori senza suo pericolo. Questo suo danno conosciuto dallo aduersario Capitano molto astuto, non era palesato, anzi tenuto secreto, accioche da qualche se-

desse da'Bel gi effendo

Cefare co- per i termini non pari, & per altre cagioni, non potea prouedersi del me si disen modo che sece Cesare per non esser tolto in mezzo da i Belgi, i quali per il gran numero suo teneuano otto miglia di spacio di campagna, nell'acin perico- camparsi, che sece hauendo i soldati accampati su un colle gli pose in battaglia, & fece il colle da tutte due le parti circondare di foßi, di longhezza di quattrocento piedi, nella cui estremita sece far alcune trincere guardate da soldati armati. Fecero anchor gli auersarij serrare il passo alle uittouaglie che piu a Pandolso non ueniuano, con disegno di uietar alle sue genti ueterane il congiungersi col nouo & aspettato soccor so, perche se hauessero tollerato quelle noue genti congiungersi col nouo esercito, saria stato poi difficile il potergli resistere, & piu comoda su sempre la uittoria contra l'esercito disunito che unto. Il che conosciuto da Ottauiano quando essendo posto in assedio Lucio Antonio fratel di Marco Antonio in Perugia, intendendo del soccorso affrettato da Ventidio & Asinio partegiani di Lucio Antonio, si parti da Perugia in compagnia d'Agrippa per farsegli incontro, il che inteso da V entidio; Ottauiano & Aßinio, siritirarono l'uno a Rimini & l'altro a Rauenna: per il come rite- che Ottauiano lasciatogli all'incontro di ciascuno di loro, quella parte de soldati che gli parue necessaria a tenergli lontani che non s'unissero, ritornò a Perugia, & la uinse : & perciò Pandolfo dubitò assai, aspettando un giorno esser mal trattato, se non u'interponeua qualche intermedio, & se i suoi prima erano deboli piu s'indebiliuano ogni giorno per il bisogno, atal che doue la forza non poteua in lui, era astretto con arte & ingegno proueder a i casi suoi, accioche almeno potesse hauer tanto tempo che potesse unire tutti quelli c'hauea assoldati di nouo con gli altri suoi, & mentre si apparecchiaua a questo prouedimento molti de suoi soldati che uedeuano le cose tardare, lo teneuano pauroso. Ma egli per ridurgli a miglior credenza di lui disse loro, che coloro che non apprezzauano le cose minime, non usaranno manco diligenza nelle maggiori, & che in tutte le cose gli conviene la consideratione, laqual perfettamente non si può hauere in un subito, & che il tardare non era piu per sua cagione che d'altri, & che presto presto gli ridurria à tal buon termine, che restariano sodisfatti di lui, & essendosi al fine auicinata la caualleria noua del caualiero che per suoi auisi ne uenne in fretta, si pose anchora lei lontana da l'infanterie nemiche per spacio di due miglia fuori di strada à man dritta in certi fenili di campagna aperta. Di che auisato Pandolfo,gli mandò un suo la notte, commettendogli buona guar dia

nesse Ven tidio, & Asi nio.

dia, & il rifrescamento loro, perche il seguente giorno intendeua uedere il numico, & ciò fatto, perche molte cose ricercano subito l'effetto ch'aspettando il consiglio si perdono, la seguente mattina senza strepito sece uscir delle trincere una parte della sua caualleria & infanteria ch'egli ui tenea, e l'auicinò a i nimici in campagna, facendogli frontiera da quella parte doue erano piu potenti, & si come mai si satiano gli occhi di uedere, ne di u dire l'orecchie, cosi l'huomo mai impara tanto, che non gli bisogni piu maggiormente imparare: perciò hauendo satto intendere alla caualleria noua che stesse su l'auiso, ma non si mouesse se non dimandata, fece con una parte di quelli attaccare una grossa & ben'ordinata scaramuccia, nella quale ne morirno alcuni da l'una & l'altra parte, combattendo insieme, non come pari solamente di numero, generatione, & d'armi, ma anchor con uguale animosità, & speranza di uincere: ma tuttauia Pandolfo ritirandosi col resto, doppò una resisten-Zadebole, sece prender la carica a man dritta, & si ritirò con lungo passo da quella parte delli assediati, il che uedendo i nimici gli seguirno gagliardamente, & fula ritirata di modo che passarono piudi tre miglia. I nimici incontinente fecero intendere alla caualleria nova di Pandolfo per spauentarla, che quest'infanteria era in rotta, & uinta, & mirauano à farla riuoltare per cacciargli adosso quell'altra parte delle sue genti, alle quali hauendo nuntiata la uittoria de l'infanteria la inducenano pin constante alla battaglia, della maniera che fece Eulida La-Eulida Lacedemonio contrai suo i nimici. Però non potesno quelle infanterie nimi- cedemonio che dare nel seguir quelli di Pandolfo molta pressura, perche quelle po- come sece che genti, da cauallo ch'egli tenea, alle nolte rinolgendosi faceano te- i suoi. Ra & gli faceano alquanto ritenuti, & gli soldati da piede fra tanto si dilongauano, & prendeuano fiato, & condotta con quest'arte la maggiore & piu potente parte de i nimici à separarsi da gli altri, sece entrare con impeto la caualleria noua nell'altra parte delle genti loro, alle quali non potendo resistere, gli diede un grosso danno. Pandolfo ciò sentito, & auisato del fatto, sece subito riuoltar contra i nimici quest'altri suoi, i quali rivolgendosi, e combattendo animosamente contra l'opinione de i nimici, i quali prima credeuano che questi fuggissero, uoltarono le spalle scome gia fece Labieno Capitano di Cesare a Treuiri, quando finse pri- Stratagema di temere; e poi statosi, si riuoltò con impeto contra di loro in un su- ma di Labito, & non possendo i Treuiri loro star a fronte, suggirono di modo bieno finche l'una & l'altra parte de i nimici intrepidita (perche da tutti i can-mere il niti erano incalciati al ritirar che fecero) si congiunsero insieme, & bella, mico.

mente uniti fecero testa. Ma essendo quelli di Pandolfo uniti anch' elli Osulla uittoria, gli constrinsero a ritirarsi con grandisima perdita & danno loro, & Pandolfo con tutto l'esercito resto superiore contra l'eredere di molti, auenga che sempre hauesse tenuto la fortuna come cosaua ria & infedele . I Capitani auersary fra tanto attendenano a confirmare l'animo a suoi intrepiditi soldati, ma poso attendeuano a lor parole, perche cuor tribolato da poco orecchie a dolci parole . Non passarono di poi tre giorni, che tutte quelle genti noue de nimici si sbandarono, & eglino inuiliti, e quelli di Pandolfo ingagliarditi per l'antecedente u ittoria, hauendo conceputo speranza di cose molto maggiori, non apprezzauano il mondo: consimili a' Romani, quando restando uincitori contra Annibale Cartaginese, presero la città d'Agrigento, & fecero molt altre belle prodezze, & fecero l'impresa anchora di Sardegna, & pel contrario fecero i nimici, come Eumeno Lacedemonio perche hauendo gia preso appresso diece città, perdendo Argo restò inuilito di modo, ch'ogni cosa se gli mutò in contrario, e quasi suggendo per dubbio d'esser circondato da nimici da ogni parte, lasciò tante uittoric prima ottenute, & mentre che di fuori queste cose si maneggiauano, gli assediati che temeuano un sinistro fine, uedendo ch'una coltrina del loro forte era debole per la uecchia muraglia, gli fecero un terrapieno un poco discosto dal muro, perche cadendo il muro per la forza de l'artiglieria il terrapieno restasse meglio in piede, & perche il muro debole non rouinasse per il peso grande dell'apoggio del detto terrapieno, ilqual su però di maniera contesto, con fasci di legni uerdi, & terreno con stoppia, & altro ch'era per ostar a i tiro de l'artigliaria per un pezzo, pur uedendosi questi assediati in mal termine, & non possendo piu, s'arresero a buona guerra, essendo stati da queste suc genti da chi sperauano il soccorso abandonati, & licentiate tutte quell'altre brigate che nel forte si tro uarono, lo fece rouinare & liberare il passo della uallata: & doppo molti mesi i nimici rifecero le genti & le ritennero sul suo assar ristrette con animo di uendicarsi, & fra questo mezzo si trattò la pace col Signore il qual conferendo il negocio con Pandolfo & mostrando hauerne poca noglia, essendo gia sulla uittoria & di gran lunga superiore alli auer-Sary, con pensier ancho forsi non morir mai, su pregato da Pandolfo non leuarsi questa pratica di mano & cosi fece, perche la pace è sempre buona, & il Prencipe sempre non une, & è colui sempre tristo che mi sura sulla lunga uita che pretende le cose sue, essendo uarie & incerte le cose del mondo, & egli che sapeua che non meno bisogna esercitar la militia

militia col tempo, & con l'ingegno, che con l'arme, la onde per hauer meglior e piu ferma sicurezza del ualore & potentia de i nimici di quel la che gli era dalli esploratori narrata e scritta, rispose in nome del Signore che la pace far non si negaua, ma che non era usanza di Prencipe generoso & superiore, prender accordo col nimico armato, però che deponessero l'arme, e parlassero, che se gli risponderia, & in ogn'euento nonsapendosi le conditioni con chi si uolea la pace, che si mandaria un gentilhuomo del Signore cot qual si potria piu comodamente & sicuramente trattarla, & ancho stabilirla in quelle parti che dal Signore hauria commissione, & se se sosse nata disficultà alcuna di rileuo ritornando dal signore ch'in ciò si saria deliberato quanto fosse stato conueneuole, con questa risposta che non su ributtata, si inuiò uno ambasciatore molto accorto & uirtuoso, col quale ancho su accompagnato un persetto musico Iouiale & sonatore di diuersi instromenti, giunsero al fine à questo aboccamento co i signori aucrsarij & ogni giorno proponendosi partiti, da l'una e l'altra parte, pochi se ne stabilirono, co fra tanto si saceuano di nobilißimi conuiti allo ambasciatore & a suoi, per il che sifece infra di loro tanta domestichezza in spacio di due mesi che ui stettero, che su cosa grande, & col sonar e co i canti, tant'amicitia si sece quel musico in quelle parti che sempre era de i conuitati à i Trebbi, CF spaßi; in quei luoghi doue senzatormenti alcuna nolta si dicono cose le maggiori del mondo, & di maniera l'ambasciatore e'l musico in poco tempo cosi nel ragionare come nel uedere, e praticare surono instrutti di quanto haueuano, come si gouernauano, & di quanto poteuano i nimici del Signore, che poco piu ne sapeuano gli auersary, & non con minor cura fecero quest'effetto, che facessero i Tribuni e i Capitani mandati da Scipione Africano con Lelio ne l'habito serusle nell'esercito Carthaginese squando gli rapportarono la cinta del campo esser fatta di deboli legnami, & perciò la sece abbruciare, & sacesse anchora Gaio Volusieno mandato da Cesare quando uolendo di Francia passar in Inghilterra, che facesse ricercò quanto fosse l'Inghilterra grande & quante nationi u'habitassero, & come usassero à far guerra, & che leggi tenessero & in qual porto Potesse capir maggior numero di naui, de quali prima ancho però n'haueua fatto diligenza: il che fu assas di grand'utilità, & commodo, & nascendo fra di loro nel trattare i Capitoli d'essa pace inmolte cose disserenza grande, si partirono sotto speranza di far il possibile, perche la pace seguisse & giunti il tutto ripportarono secondo l'operato al Signore, ilqual risoluto di quanto haueua conceputo in mente, conosciuta la

Gaio Volu quado passo in Inghilterra

potenza auersaria, & fatto grand apparecchio di quanto era bisogno in questa guerra, rinouò l'esercito, & non uolendo piu sentir parola ne di pace ne di triegua, seguitò l'impresa con tant'animo & prontezza, che maggior non la mostrò Sylla quando ristretto Mitridate nel regno paterno, parti d'Asia per uenirsene à Roma, per uendicar contra Cinna & altri la morte de gli amici, & l'ingiuria sua, ma prima sece un'esercito molto samoso, nauigli in gran numero, danari & altre prouisioni accomodate & necessarie alla guerra, per la quale furono non solo gli auerfarii posti in terra,ma tutta Roma, et co questo bene tanto prosperò al Signor la fortuna, ch'in termine di tre anni ottenne con la uittoria ciò che desiderato haueua, & ciascuno s'arrendeua come à benigno Prencipe al Signore, dicendo che molto meglio è l'obedienza che la morte, & perche il Signore faceua della sua cortesia à ciascuno largo dono, era da tutti desiderato : e non su marauiglia , perche à un Prencipe uirtuoso tutt'il mondo se gli arrende, e mentre alcuni temeuano che per questa uittoria & augumento di stato il Signore non gli facesse per la uicinità sopranenti, eforsi gli leuasse le lor Signorie, fecero congiura insieme contral Signore, ma l'intefero male, e piu presto dimostrarono pazzia & maluagità ch'altrimenti, & perche non è maggior ricchezza della Sapienza al mondo, laquale è ancho artefice fra tutte l'operationi del senso, non uolse il Signore (certo sapientissimo) esser uinto dalla malitia & pazzia di costoro, anzi gouernandosi da buon senno, impose molte cose per la difesa a Pandolfo suo ; ilqual douendo nel ritorno passar per una di due uallate, le quali per stretta strada dauano cadauna di loro l'accesso; doppò il camino di mezza giornata, in una larga pianura, gli serrarono con groffa scorta tutti due i passi, i quali erano si uicini nel sboccare fuori del monte , che l'uno potea da l'altro esfere soccorso. Pandolso che di ciò non si guardaua, ritornando con le reliquie de ueterani soldati al riposo per alcuni giorni caminaua senza sospetto, & gia uicini all'entrar della montagna per una delle due strade, fu aussato esser i passi da i nimici occupati, e marauigliatosi di questo, mandò un suo Capitano con due trombetti a quelli ch'i doi passi occupauano, per intendere s'erano amici o nimici, & se uoleano dargli il passo franco senza strepito, che l'hauria da loro riconosciuto, & se altrimenti sariano stati sforzati questi soldati pigliarselo con quel meglior modo hauessero potuto: Sentita l'ambasciata fatta con si amoreuoli parole, pensando questi sorsi che la strada si richiedesse per uiltà, e paura di loro, non permettendo la natura alle cose bumane alcuna felicità di gran fatti, ne passar senza molestia,

molestia, sece che risposero che si procacciassero d'altra strada, che per quelle non intendeuano Pandolfo douer passar con quei soldati, & che cosifacendo sariano stati loro amici, & se altrimenti se gli dichiarauano nimici, & che quando si fosse uenuto allo ssorzo il uoler il passo, che non erano per patirlo cosi di leggiero, anzi hauriano per ciò aspettato, & patito ogni tranaglio, perche i tranagli, che di necessità banno da uenire, si deuono con ualoroso animo aspettare. Questa risposta alterò tanto l'animo di questi soldati di Pandolfo che senza ordine uoleuano per forza pigliarsi il passo, & credo l'hauriano ottenuto tanto era in loro il desiderio di combattere con quelli, & diceuano che Ciro co po se Cyro con pochi soldati superò gran numero di Persi, che anchora loro chi soldati erano per uincere questi suoi auersary, se benfossero stati assai di mag- superò mol gior numero di loro. Ma Pandolfo che attendeua ad altro che a com- ti Persi. battere, se poteua di manco, anchor che conoscesse la risposta di quelli altro non voler inferire che dichiarirsi nimici, pose l'ordinanze, & di quelle ne fece due schiere, l'una seguente l'altra, & fingendo uolgersi, con tutte le genti alla uia da man sinistra, doue piu debole erano le guar die per entrar per quella al suo camino, se gli inuiò, e lasciò l'altra, il che neduto da i nimici che alla via di man dritta stavano, temendo perdere il passo dal sinistro canto lasciarono il suo, & con fretta, se n'andaro no all altro per fargli maggior difesa. Ma Pandolfo che cio fatto haue ua sol per questo, non partendosi però da questa prima impresa, sece la seconda parte de suoi soldati uolger a man dritta con gran fretta, per il che i nimici accortisi dell'inganno, & pentiti, non surono lenti al ritorno per ripigliarlo, ma non potendo piu ottenerlo, restarono beffati, & così preso il passo a man dritta, s'inuiarono poi per questa via tutti in ordinanza, & ne andarono per i casi suoi, però di questo modo

su con la uirtù spenta l'audacia de nimici, i quali dandogli alla coda che fu prima capo, & tanto fu ualore, & pratica di quelli di Pandolfo, che si difesero con poca perdita sua, & passato questo pericolo giunsero al destinato riposo, qual ui sperarono poco : per che disegnò il Signore nuoua impre

sa fare. 233

## ERRORE.



ERROR di questi assediati fu, che se'l disio di liberarsi dall'assedio fu causa di nuouo esercito, sapendosi che ancho da quell'altra parte s'aspettauano gente nuoue, perche deboli si conosceuano doueuano subito i primi giunti far forza contra i nimici assai debiliti, & non aspettar che l'auersario suo si facesse piu potente, de peggio su anchora, che in campagna aperta, essendo in mezzo de nimici assai piu gagliardi di loro per la caualleria, & le trincere

non s'accostarono alle sue fortezze assediate, dalle quali se non sussidio poteuano riceuere, anzi tirati da gli inganni, si separauano in parte, che su principio di suo male-Error su ancho di quelli che la pace procurando patirono, che i ministri nimici, 1 qua li si doueuano tener ristretti, gli uidero con la libertà che gli diedero sino nel cuore, non accorgendosi col dolce canto prepararsi contra di loro guerra crudele. Ma maggior error fu quello de gli occupatori de i passi, i quali uolendo difenderne doi, quan to piu curarono guardargli, tanto piu a un solo attendendo, l'altro diedero libero & lo lasciarono in poter altrui, i quali non auidi di tanto si contentarono di quel passo solo, & cosi gli occupatori auari abbracciando assai, rittennero poco, & perciò contra quelli si poteua dire quel che disse Bion Boristenite contra uno auaro. Hic facultates non possidet, sed ipsum possident facultates . Cioè: egli non è patron della roba; Bion Bori- ma la roba di lui. Perche non potendo eglino tenere tutti doi i passi, gli istessi passi tennero loro in confusione, e fuor del lor disegno.

ftenite.

IL FINE DELLA SESTA IMPRESA.

## IMPRESA SETTIMA.

DI QVANTA IMPORTANZA, ET AVTORItà sia la presenza del Principe ne gli animi de' soldati.



### SOMMARIO.



gano gloriosi; con l'essempio di Licinio Crasso, & alcune pronissoni, & per dar maggior assat to al luogo batt uto, & far piu deboli i nimici, perche non si possano riparare, & quanto gionano i servity delle donne a tempi d'assalti, & di necessità. C'insegna anchora che un seroce, he naloroso soldato, combatte sin all'ultimo soffio; con l'essempio de Norbani, & Sagontini, & che

la misericordia

25%

bamisericordia non tolle la fortuna a chi rouina, & come alcuni per pertinaccia di non uolersi arrendere , doppo che sono uinti , s'eleggono morire crudelmente : con l'essempio de Norbani contra foldati di Sylla, & con un stratagema di fingere di far ammotinar le sue genti per dar credenxa a i nimici di disordine per uincergli, & che la molta frettane i presenti negoti suol dar di grand'inconuenienti ne i suturi euenti, & che gli è dissicile sar buoni effetti doue manca l'ingegno, & done cresce l'ignoranza, & con un detto di Talete Milesio sopra la difficultà di conoscer se medesimo, & con molt'altre cose curiose, & morali, & con sentenze, & altre cose militavi degne di effer nednte .



AVENDO il Generale del campo nimico condot to mille soldati in un luogo posto come triangolo fra due castella del Signore, essendosi ridotto in tal fortezza che assai sicuro poteua tenersi, oprò di modo che quei soldati molto animosi mal trattauano ciascuno della fattione del Signore, che per di la fosse passato, & conoscendo Pandolfo Delfi-

no quanto danno a lui, & a suoi soldati portasse questo impedimento del fortificato luogo, non uolendolo patire, gli andò con circa sei mila fanti, & sei cento caualli, & hauendo uisitato il luogo, lo giudicò assai forte di muri, & sito, & quanto gli parue hauesse di male era, che si trouaua fabricato un picciol sito, il quale era tutto ripieno di case quasissin sotto le mura di dentro, per il che mal si poteuano inimici al bisogno riparare a gran batteria, ma a questo supplina il numero grande di soldati in picciol luogo, i quali si poteuano a un bisogno d'assalto l'un per l'altro rinfrescare alla disesa, & anche alle uelte alcuni uscire del luogo a danno de i soldati di Pandolfo, rimanendo anche doppo ben fornito, donde subito Pandolso gli appiantò buonissimi cannoni intorno, & con frequenti tiri, gli fece cader una gran coltrina in terra, i nimici per provisione perforarono le case contigue volendo entrare quei disuori all'assalto, ma auedutosi Pandolfo di ciò, gli fece con alcuni altri tiri cader quei casamenti in capo, per la cui caduta, se ben si leuarono alcune difese fatte di dentro in alcune trincere, s'inalzarono però le bat terie col cader delle case uerso di suori in util de i nimici di dentro. Pandolfo prima che tentasse più oltre gli fece intendere che gli douessero lasciar il luogosaltrimenti che non pensassero mai uscirne uiui, & che gli era per impedire ogni aiuto, & comodo loro, il che sentito da questi gli risposi. risposero, come sece quel nobile Lacedemonio a Filippo Macedone, che Risposta di un Lacede se lui era per impedirgli ogni cosa, non gli poteua però probibire il mo-monio a Fi rire per la lor patria. Allhora Pandolfo ordinò che gli fosse dato l'as-lippo.

falto, e quei soldati di dentro esortati da i Colonelli valorosamente s'ap presentarono alla difesa. Porta certamente la presenza de i Colonelli. & de i Capitani grand'animo a i soldati, & sogliono a i tempi andar ritenuti, & a i tempi cercare di non mancar del debito suo per la lor prefenza, & tanto ben si mostrarono che con gran perdita de i soldati di fuori fu constretto Pandolfo ritirarsi, & perche di passo in passo di quan to si faceua in ogni giornata ne ragguagliaua il Signore, ce li perciò diede ordine con nuouo esercito, & nuoui Capitani mandargli soccorso, & rin frescare il campo di nuove genti, ma Pandolfo sospettoso, che delle sue fatiche altri ne rimanessero gloriosi, fece come Licinio Crasso, quando hauendo gia ridotto Spartaco Gladiatore capo de i rubelli, & serui di Ro ma in poco numero d'esercito, essendo eletto poi Pompeo Capitano di Crasso, che quest'impresa, Crasso temendo che non gli fosse leuata la uittoria dal succosa facesse cessore, sece ogni sforzo per hauerla innanzi l'arrivar di Pompeo, o così attaccato il fatto d'arme, preso Brindesi, restò nittorioso, & di que sto modo Pandolfo auenga che nedesse il caso pericoloso, fatto in se stesso animoso sinse radoppiar l'assalto con la metà dell'esercito, & tutto a un tempo condusse con l'altra metà quei pezzi, co i quali haueua la batteria fatta dall'altro canto della terra, & diede principio a una nuoua batte ria , la qual in breue tempo fu fatta assai più ampla , & larga della pri ma. Non cessauano però i soldati pizzicare, se per la batteria prima po teuano entrare per ritener almanco gli nimici in arme, che non potesse ro attendere al ripararsi dentro delle mura dall'altra parte, il che non poteuano fare, perche fra tanto che alla difesa stauano i soldati, & gli buomini della terra, & che si combatteua, le donne in parte con l'inesperti a l'arme, faceuano i ripari, & faceuano sosi, parte s'adoprava no afar nuoue trincere, con uanghe, badili, zappe, zapponi, garaui na, picconi, & simili instromenti al proposito per cauar terreno, con ducendoui per portarlo doue era di bisogno buoi, caualli, buffali, muli asini, con bigonzi, carrette, carriole, barozzi, & simili, & alcum huomini s'ingegnauano adoprar per esportar il terreno, le canestre, gierletti, le corbe da braccio, & le barelle, facendogli lauorar tutti in un tempo medesimo, con i capi pratichi di fabrica, i quali haueuano cinquanta persone per uno fra huomini, donne, sanciulli, e uecchi, alcune altre donne, preparauano l'arme, poluere, palle & altre portaua no i sassi, & trani, & medicanano i feriti, i quali subito caduti erano da quelle con esortation leuati, & posti in sicuro; portauano ancho da mangiare, & faceuans molti altri seruity, che lungo sania diresimo di

Licinio cotra Spartaco.

tanto che'l soccorso che s'aspettaua ne uenisse. Pandolfo intendendo, che gli auersarij astretti aspettauano soccorso, mandò mille fanti con quella ta ualleria a fargli una imboscata, & per non perdere tempo diede col reho l'assalto al luogo da due parti, & non uolendo i nimici arrendersi, perche haueuano speranza di soccorso, si posero di nuouo alla disesa, ma sforzati al fine da l'impeto de suoi soldati, abandonarono le mura, & non perciò inuiliti anzi pertinaci nel suo proposito animosamente combattendo a contrada per contrada, a casa, per casa, uolsero come gli Norbani Norbani popoli d'Abruzzo da i soldati di Sylla, & come i Salij di Gre come fosse cia, da quelli di Bruto gloriosi morire nell'arme con gran perdita però ro crudelde suoi soldati, & tanta su l'impietà de i soldati che non perdonarono ad mente ucci alcuno, anzi le donne inanimando, & esortando gli huomini suoi piu pre Ro amorire che a darsi a i nimici, anch'elle s'opposero, & all'ultimo nedendosi gli buomini indeboliti; & prini di salute ammazzare, abrac ciauano le donne, & da quelle non possendogli suiluppare priui di misericordia, la qual sola non toglie la fortuna a chi rouina; erano di compa gnia ammazzati tutti, lasciando quella memoria di se che lasciarono i Sagontini doppo la uittoria de Cartaginesi, i Santhy, e i Norbani sedeli i quali resistendo contra i soldati di Sylla, essendo Emilio Lepido una notte per tradimento messo dentro della città con caualli, & fanti uedendosi i Norbani ingannati disperati della propria salute alcuni ammazzarono lor medesimi, & alcuni spontaneamente si tolsero la uita, l'un l'altro, & alcuni altri s'impiccarono, & altri si serrarono in casa, & secondo l'ordine dato ciascuno attaccò il suoco in casa, & tutti con la città s'abbruciarono. Egli è uero che'l general de nimici haueua Lia rivolto una parte del suo esercito al soccorso di quei meschini, ma troppo tardo fu, & si ritirò: ma Pandolfo rinfrescato quelle genti, & lasciati gli insermi, & seriti nell'occupato luogo con alcuna guardia de soldati, andò per incontrar il soccorso appresso l'imboscata per non gli dare spatio di pigliar nuono consiglio, & gia anisati i nimici si piantarono in campagna non molto distanti a quelli di Pandolfo in sito honestamente forte, si per intendere il progresso suo, come per uedere se lo po-teuano teuano giungere in qualche disordine egli di ciò auisato da gli esploratori, sece che una parte de suoi soldati, sinsero ammottinarsi, & in un tratto dato all' arme furono tutte sotto sopra, & gia erano partite l'una dall'altra le sue genti, quando i nimici credendo esser tumulto fra di quel li di Pandolfo con gran fretta si stesero contra di loro con gagliardo animo, ma eglino di subito uniti contra il credere de nimici che gli assalta-

. uano; si dimostrarono d'altro modo, che non s'hauriano creduto costoro & fra questo tempo giungendo alcuni Capitani, & Soldati di quelli, che al Signore insoccorso mandaua contra il castello, & i nimici troppo frez zosi, restando ingannati dalla salsa oppinione, surono rotti, & quelli che nonmorirono presi, & ancho menati prigioni con grantrionso dell'imprese di Pandolfo, & di qui si conobbe che la molta frettane i presenti negoty, puo dar grand'inconvenienti ne i futuri eventi.

### ERRORE.



ERROR dei ristretti soldati su, che uedendosi con disauanta gio oppressi senza soccorso da i nimici uossero piu presto morenta do dargli in preda il luogo fatto sepolero loro, che rendendos con la uita, restargli nimici per uendicarsi poi . Però piu saggio partito faria stato a loro abbracciar mediocre conditioni, che come ostinati senza utile del suo Principe farsi pazzamente tagliara pezzi. Et non minor errore fu quello del lor generale, perche

con ogni poca dimostratione che in ciò fatta hauesse, di facile poteua, se non fosse tardato dar la difesa delle perdute genti. Ma maggior error su quello che nacque poi ne i nimici, perche da falsa opinione indotti, credendosi assalire il nimico suo suello di Pandelso. quello di Pandolfo restarono da se delusi, & non conobbero così bene il fatto dei dor medesimi, come pensarono conoscere i fatti de gli auersari, però egli è difficile far buoni effetti, doue manca l'ingegno, & cresce l'ignoranza, & perciò Talete Mi-Detto di lesio dimandato qual cosa fosse ditticile; Rispose. Se ipsum noscere, quia aliena re-Talete Mi- clius perspicimus, quam nostra. Cioè, conoscer se stesso, perche noi conosciamo meglio altrui, che noi medesimi.

lefio.

IL FINE DELLA SETTIMA IMPRESA.

# IMPRESA OTTAVA.

CHE QVANDO SI PVO ACCUSAR SOLAMEN te la fortuna, e non l'imprudenza propria, il male è piu sopportabile.



spetta à l'ufficio suo , con l'essempio de Consult Romani contra Sylla , & come non mai sono tante pronti i rimedij quanto s'appresentano à gl'huomini l'occasioni delle fallacie, & che il restringer e la laute Xa del umcere a soldati in campo gli restituisse alla buona disciplina gia perduta per il uincere troppo abondante, con lo essempio di Quinto Metello nella guerra Iugureina & che la intelligen adel combattere nodrifce l'ordine della militia con un stratagema diritenere i nimici che fuggano dal suo Capitano, con parole essicaci & pronte reprensioni, con l'essempio di Lutio Sylla contra le fue legioni nella guerra Mithridatica in Afia , & con l'eshibirfi del Capitano ad esser con loro per far uergognar i soldati della lor uiltà, con l'essempio di Murena Capitano de Romani. Ci mostra parimente, che doue s'appresenta il poco ualore & l'animo vile in un soldato si deue procedere con molto piu auedimento & con maggior prontezza sulle guerre, & che la carestia, & la fame consuma piu un'esercito che alc una altra cosa, & che è piu crudele che'l ferro , con l'essempio dell'esercito di Marco Antonio & di Ottaniano ne i campi Philippici, & che alcuna uolta il rompere i ponti de i fiumi porta utile che i nimici non ponno fuggire ne congiun. Zersi congli altri & uiene tolta la speranza di suggire a quelli che lo rompono, con l'essempio de Romani al fiume d'Adda, con un stratagema di uincere un'efercito col lassarlo passar in parte un sume, e poi con impeto assalirlo, con l'essempio di Cesare con i Suizzeri, & come molte uolte il Prencipe pasce il soldato per diece anni perche in un giorno lo liberi, & poi al suo tempo non lo gode, o come uenuta l'occassone la si debba pigliare contra i nimici, con l'essempio di Publio Scipione contra l'esercito d'Antioco in Lidia sopra l'occasione della pioggia che gli leuò la sacultà de l'arme, con un stratagema d'acquetar quelli che disegnano alli ammotinamenti col dargli speranza di pagargli sotto la città che si disegna espugnare, & colmostrargli parte de i danari, & come la speranza de i danari & della preda sa ualoroso il soldato, con un detto d'Eudamide sopra il non potersi ragionar con sede di guerra senza esperienza, & con molt altre cose curiose & morali, degne da effere uedute.



L BEN gouernar le cose che si fanno, porta almeno seco questa sodisfattione a chi le sà, che se ben la fortuna gli fosse auersaria (il che di raro accade a chi ben si gouerna) perche tutta la fortuna della guerra depende dalla nirtù & prudenza del Capitano, si gode non hauer mancato punto del debito suo, perche si come egliè usticio d'huomo

ualoroso & da bene non stimar cosa alcuna, pur che non manchi del debito suo in alcunluogo, cosi par ch'ognuno l'habbi hauer per iscusato, come in uero per iscusato hauer si deue quando si lagna non desistere in tutti i modi di provissione nelle cose spettanti al suo governo, avenga che sia certo non poter resistere ne manco conseguirne uittoria. Di questo modo i Consoli di Roma & i nimici di Sylla aspettati à Roma, doppò l'im-Presa di Mithridate in Asia à i danni della patria, benche à lor paresse esser giunti ad uno estremo pericolo, non però lasciarono indietro alcune promsioni di diligenza, ne studio, ò prontezza, per opporsi al nimico per non mancar del debito loro. Pandolfo Delfino certo non hebbe mai altro sigillato nella mente che in tutte le attioni sue non mancar mai di quanto egli doueua nel gouernare con quella peritia e ualore ch'egli

Dell'Imprese Militari.

poteua i suoi soldati, & s'altrimenti hauesse fatto non saria mai campato da tanti infortuni, ch'ogni giorno le malitie de gli huomini gli suscitauano, & de quali mai ne pote ueder il fine, per che non mai sono tanto pronti i rimedy quanto s'appresentano a l'huomo occasioni di fallacie & inganni. Io ciò diceuo perche auicinatosi Pandolfo a i nimici, essendo riuscito dalli alloggiamenti ch'egli teneua in campagna, tanto sconciamente e con grand'animo se gli cacciarono i nimici adosso con l'esercito, che quasi per le seditioni disordinato, & imbelle per il lungo riposo,

nodrimento in uero de l'otio & poltronaria, & come sapete l'otio e'l

loggiamenti ritirarsi, & tanto a lui piu parue graue questo inconue-

niente quanto piu gli auenne suor di speranza, & perche essendo usciti

spalle : egli ciò uedendo subito saltò da cauallo, e si cacciò tra loro, 🕊 perche la intelligenza del combattere nodrisse l'ordine, il quale alle uolte scaturisce dalle lingue de gli buomini esficaci parole che conuertirebbono i sast, pigliò l'arme in mano e cominciò con gridi à riprendergli, e poi ad eshortargli e dirgli che non doueuano fuggire, perche col ribattere i nimici, e non col fuggire si sariano saluati, ouero non potendost saluare che douenano morir piu tosto col suo Capitano che lascuarlo in mezo l'arme de i nimici, & nominando sempre, hor l'uno, hor l'altro per nome, di quelli in che molto piu speraua, gli diceua: deh fratelli la

uita

Ripolo lu go è nutrimento del proprio fonte & origine d'ogni distruttione, su astretto ne i medesimi alocio.

Suoi soldati con gran desiderio di rompere i nimici, à tutto transito uide col contrario effetto una ritirata affai dishonoreuole, & cio auenuto diede lamenti grandi co i Capitani del mal diporto di ciascuno, perche cosi codardamente si fossero dimostrati co i nimici contra il solito loro, & per tanto eshortaua tutti loro à inanimar i suoi soldati, d'non mancar di combattere nella opportunità , la qual pensò douer essere alla prima occasione. In questo mentre Pandolfo incominciò à restringere la lautezza del uincere & delle commodità à soldati, per restituirgli alla pristina disciplina, & immitò in questo caso Quinto Metello nella guerra Iugurthina, quando uedendo i suoi soldati scorsi per l'abondanza delfe i suoi sol le cose, gli tolse ogni sorte di companatico saluo che la carne a lesso, T dati disco- ciò fatto i soldati desiderosi cancellar l'ignominia acquistata per la poca sua demonstratione, stauano auertiti ogn'hora d'uscire alla battaglia, quando tutto l'esercito ridotto nelle debite schiere s'oppose à i nimici, e qui s'incominciò la battaglia fra le genti da piede . I nimici che della uittoria passata erano alquanto fatti altieri, non mancarono di generosità, per la quale quelli di Pandolfo intrepiditi al primo empito uoltarono le

Quito Me tello,come gouernafstumati.

uita, e l'honor del uostro Capitano ui sia raccomandato, se non per uoi, almen per lui à chi sete tenuti. Furono di tant'essicacia queste parole ch'a questa uolta uergognosi sin nelle uiscere si riuoltarono, & con tanto empito esponendosi uolentieri alla morte, & pronti alla uittoria entrarono, che diece di quelli ualeuano per cento de nimici. Non su meno animosa questa fattione, alle parole del caualiero che fosse quella di Lucio Sylla contra l'esercito Mithridatico , quando allentandosi le sue legioni , gli saltò in mezzo con la spada ignuda dicendo , che non doueuano mancar à l'obligation c'haueuano di difendere il suo Capitano, & che se gli fosse stato richiesto done l'hauessero lasciato, non gli saria stato troppo honore quando hauessero detto hauerlo lasciato combattendo in Boetia contra nimici, per il che uergognofi per queste parole combatterono ammosamente. Per tanto gl'inimici di Pandolfo si ritirarono non potendo resistere, donde si può notare, che doue il poco ualore & animo uile si dimostra in un soldato, si deue procedere con molto piu auedimento & prontezza de l'ordinario, la onde su quest'impresa consimile à quella de' Romani sotto Pyrrheo luogo & porto fortissimo d'Athene, guardato da Archelao quando doppò molte baruffe, i Romani gia stanchi hauendo i nimici riforzato noua zuffa, incominciarono im-Pauriti à noler suggire, ma surono ritenuti da Murena lor Capitano con efficaci parole, per le quali concitati dalla uergogna dupplicarono il uigor de l'animo, & con incredibile ardire assalirno le schiere de nimici Poste alla guardia delle mura di fuori, & n'ammazzarono circa due mila gl'altri se ne suggirono dentro le mura, & nel ritirar che secero i nimici; Pandolfo gli cacciò una parte de i caualli a i fianchi, di modo c'hebbero che far assai à saluarsi ne i suoi ripari, & con tutto ciò che egli fosse su l'auantaggio fu nondimeno dalla necessità delle uettouaglie sforzato mutar gli alloggiamenti, perche la carestia & la fame consuma piu l'esercito, ch'alcun altra cosa, & è la fame piu crudele che'l ferro, & che cio sia uero lo dimostra l'essempio della estremità; nella qual su ridotto l'esercito di Marco Antonio & Ottaviano ne i campi Philipici da quel di Bruto doppò la morte di Cassio, quando essendo constretti i soldati di Marc' Antonio & d'Ottaniano per la gran fame uenir alla Bruto quabattaglia; Bruto se ne staua ne i suoi alloggiamenti ristretto, co uedendo to sopporgli auersarij morir di same egli patina ogni parola inginriosa che contasse le patra eli tra gli era detta; perche conoscendo chiaramente la necessità delli auerriose de ui sary, deliberò patir ogni cosa con proposito di uincergli per same, & mici. non volse uscire abattaglia, anchor che poi per bestialità de suoi uscen-

che parole riprese i fuoi soldatiche l'aba donauano.

do restò uinto, il che non saria stato se fosse perseuerato nella sua deliberatione, e percio hauendo Pandolfo il ponte del fiume uicino con grossa

gliarono il ponte a'ni mici; perche no gli

guardia sempre a suo fauor ritenuto, pensò passarsene di la, per leuarsi da gli occhi un ridotto gia fortificato dalli nimici per impedimento delle nettouaglie, e cosi senza contrasto alcuno passò con tutto l'esercito, & anchor che in un fortino che rimaneua uerso loro, lasciasse un poco di g uardia al ponte predetto, lo fece anche rompere & tágliare per queste cagioni: l'una perche i nimici non si potessero insieme giungere & passan do impedirgli ne l'impresa sua, l'altra per priuare i suoi soldati di speranza di salute, & che hauer non potessero saluamento se non nelle uittorie; come fecero Romani riuolti à l'impedimento contra gli Insubri & complici al fiume d'Adda quando gli tagliarono il ponte, perche non Romanita si giungessero con la lega, donde che i consederati de Romani surono priuati della speranza del fuggire. Gl'inimici adunque hauendo giudicato la partenza di Pandolfo esser suza, lo seguirono, & ritrouandolo hauer passato il siume si lagnarono di passar anch'elli, condotti da un suo desiseguissero: derio di far gran fatti come interusene molte uolte à gli huomini c'hanno una certa inclinatione & prontezza d'animo nel desiderio & uoglia grande del suo disegno: ma quelli del fortino di Pandolfo che gli teneuano bersagliati, secero tanto che gli ridussero andar piu ad alto, & cominciarono non sò à che modo & credo per nouo ma debil ponte passare il fiume . Pandolfo auisato se ne ritornò con tutte le genti al fiume , & ritrouatigli di gia passati à doi & à tre per la maggior parte, & con poco ordine, commise che tutte le genti da piedi da una parte 💝 la caualleria dall'altra parte, senza indugio intrasse alli nimici, à i quali essendo leuata la facultà di ritornare in un subito di la per la strettezza del ponte, & altezza del siume, & à quelli di la di passar di qua per soccorso, tutti surono tagliati à pezzi in faccia di quelli che passati non erano, iquali spauentati dal macello che uidero, se ne fuggirono, cosa che non gli saria auenuta se si fossero raccordati, ouero hauessero saputo che Cesare hauendo giunti i Suizeri gia passati in Borgogna parte di qua, e parte di la dal fiume della Sona gli sopragiunse di tal sorte, che la maggior parte di loro fu messa a fil di spada, & il resto si diede à fus gire, & non cosi presto su questo effette seguito che colse una pioggia tanto grande alla ripa del detto siume, che oltra la fatica sostenuta nella battaglia, tutti quei soldati di Pandolfo rimasero tanto conquassati, che non gli fu alcuno tanto ardito che non dubitasse a questa uolta di morire: pur quando a Dio piacque, cessò la pioggia, ma restarono tuttigli

ti gli archibusieri senza suoco, & temendo ch'alcuni dalla parte de i nimici alla cui espugnatione hauea gia disignato non uenissero per soccorso de' suoi, & che senza suoco & conquassati così gli giungessero d'improuiso, stette non senza sospetto, non hauendo appresso di se i cariaggi sopra iquali egli soleua sempre portare pietre in balle di mistura composte da fuochi a simili bisogni, ilqual fuoco s'accendeua bagnando la pietra ò con acqua ò consaliua, & laqual balla ò pietra come secreto non à molti conosciuto, faceua Pandolfo di sua mano: & gli interuenne allhora come à quel soldato che diece anni pasce il cauallo perche un di lo liberi di periglio, e poi al suo tempo non lo può godere. Fu ben uolta che Pandolfo dubitò che non gli auenisse quello che auenne all'esercito d'Antioco in Lidia, quando sopragiunto da grossa pioggia continua di giorno, & notte, su di maniera trattato male, che non solo le persone, i caualli, & le armi erano satti inutili a quello esercito. Il che presentito da Publio Scipione anchor che fosse un giorno religioso, com- Scipione messe la battaglia, & restò uittorioso di loro: pur la sorte portò a que- cobatte in Hi di Pandolfo che non si uide persona contraria in quel giorno, & ri- giorno redottosi poi discosto al siume tre miglia ad una uilla, fece rinfrescare un Poco i soldati, & iui dimorati, & fatti medicare i feriti, & dato ordine alle cose per la impresa del forte, fece Pandolso dar piombo & poluere a ciascuno per caminar all'espugnatione del forte de i nimici, il che inteso da tutti, si come prima parcuano uolontarosi di far gran fatti, altro tanto perseuerando nell'animo suo generoso, diceuano uolergli sar con effetto, ma stauano di mal pensiero, perche uoleuano esser pagati, Prima che andassero a combattere, & certo haueuano ragione: ma Pan dolfo che non haueua tanti danari, che fossero bastanti pagar tutta l'infanteria, & caualleria insieme, & non potendo deliberare a chi di quelli douesse dar le paghe, & non uolendo manco che per pagar uno piu che l'altro nascesse maggior disordine, gli sece intendere che egli aspettaua denari, & che per hora gli hauria dato una mezza paga, & che Su la parola sua s'assicurassero che presto presto sariano del resto sodisfatti: con tutto questo non si uolsero quetare, perche uoleuano l'integra paga, il che uedendo Pandolfo, & dubitando di ammottinamenti, gli rispose assai, & gli disse che non restassero pertinaci in questo, perche ad ogni modo, subito che sossero da lui partiti, oltra che le paghe non gli sariano pagate, non saria stato anche gran cosa che fossero stati tagliati a pezzi, perche le foglie, che cadono dal uigor dell'arbore, o che sono calpestate, ouero se sono raccolte sono gettate al fuoco, & di piu

anchora disse uolergli contentare, affermandogli che sotto il sorte dei nimici gli hauria pagati a prima giunta, & con questo gli inuiò, & giunti al luogo, mostrò molte casse di danari con altre casse che non surono aperte, ch'erano piene di piombo da monitione, dicendo che tutti i danari, gli erano per la paga, & per piu, ma perche era nata occasione di prendere il forte done gia s'era attaccata un poco di baruffa per ricognitione de i nimici, gli fece con grande csortationi instanza a non perder questo tempo, ne questa occasione. La onde ridotti i soldati dallasperanza del danaro, & della preda de inimici, non mancarono del suo costume, perche non cosi ueloce sugge il gallo sul tetto, quando nella casa del padrone è seguitato da servidori, come corsero questi su i bastioni del forte aiutati dalle duplicate, & triplicate scale che con loro haueuano portate, & anchor che molti gli ne restassero morti, su però preso il sorte, & quasi tutti quelli del presidio ammazzati, & ritrouan do danari assai delle paghe de i nimici, sece poi Pandolfo appresso il loro Capitano ciascun contento , & con questo modo di gouernar i soldati hebbe Pandolfo, non solo le sudette uittorie, ma dell'altre anchora.

### ERRORE.



'ERROR di questi su, che quelli di Pandolso che uoleuano col desiderio uincere, & tagliar tutto il mondo in pezzi, surono come galline astretti a tornar al suo luogo, & poi anche alla seconda uolta mostrar la uiltà sina. ma perche s'erano i suoi soldati sinenticati la lor disciplina, non pensarono piu auanti, che se gli hauesfero pensato hauriano saputo che tutte le imprese per difficili che siano si sanno sacili, a i ben disciplinati, se ben a i poco esperti

gli riesce in contrario. Fecero anchora errore i nimici quando togliendo un'estetto per un'altro, uolsero troppo affrettarsi di passar il fiume, & circonuenuti sa metà di lo ro trouarono i foldati di Pandolfo non fuggitiui, ma affai piu ualorofi di loro, & di ciò ne fu cagione anche il non hauer premito il male che gli poteua interuenire nel passar del siume, & quasi sempre sogliono gli huomini esser men sorti contra del ma le, che non hanno preuisto, che contra di quello che èstato per prima conosciuto. Error su anche di quelli del forte, perche intendendo che alla sua distruttione s'incaminauano, non mandarono alcuni per intendere i progressi di Pandolfo; i quali se inteso hauestero, tenza dubio la maggior parte de i suoi lassi per la seguita battaglia. & priui di fuoco hauriano guadagnati, ma la inesperienza di ciò ne su cagione, ciò non si puo negare, essendo l'esperienza di tutte le cose maestra, & per la quale il foldato fi fa molto piu perfetto, & antiueduto. Però ben disse Eudamide figliuolo d'Archidamo, a quel Filosofo sopra l'esperienza, quando uolendo inferire niun di guerra poter ragionar con fede senza esperienza, diste. Sermo quidem belli mirificus est. "At qui eum dicit, side caret. Eo quod illum nunquam circumsonut tuba. Ctoè, il parlar ch'ei fa di guerra è marauigliofo, ma non gli fi deue dar fede, perche non ha mai fentito il suon della tromba.

Detto d'Eu damide.

IL FINE DELLA OTTAVA IMPRESA.

Impresa

## IMPRESA NONA.

CHE NE PERICOLI DE SOLDATI LA PREsenza del Capitano è di grand'importanza, & giouamento.



### MMAR

N Q V E S T A ottaua impresa c'insegna l'autore fra l'altre, come gioua assai la presenza, & diligenza del Capitano al commune pericolo con suoi soldati nelle battaglie; con l'essempio di Cesare contra Neruy: & che piu nien lodato il Capitano, che patisce delle satiche, & pericoli con suoi soldati, che quelli che fra esi hauessero distribuiti i danari , & honori , con un stratagema di partirsi dalli alloggiamenti, & che nimici stimano che niuno ui sia partito; con l'essempio di Spartago, uolendo suo gir da Lutio Varino Console suo auersario, & con un stratagema d'usar maniera per la quale i soldati non si aueg gano della morte de i compagni, & come la paura d'uno esercito accre scela i: see la licenza a i nimici, & scema la prontezza sua, quanto gioua l'auantaggio del sito, doue la canalleria non habbia for Za; con l'essempio di Cesare contra Farnace figlinolo di Meridate, & con un stratagema di cotrir gli occhi con la poluere delle strade battute da i caualli per mutar 3li alloggiamenti in luogo auantaggiofo,& come non è men da faggio Capitano nelle occafioni mu tar confi tar configlio, con l'essempio di Carthalone Cartaginese. C'insegna ancora come il passar d'un ponte porta gran pericolo a chi cerca di paffarlo facendo i nimici molesti; con l'essempio di Cesare contra Beloi: Belgi; con un stratagema di ritener inimici lontani, che non impediscono il passo d'un siume, © come egli è utile allo esercito, che aspetta i nimici, mandar canalleria ad incontrargli per mo-strarsi Strarfi, & ricconosceroli; con l'essempio di Cesare contra SuiZzeri, & che, è conueniente a ciascuno prima che si disponga di uoler essequir un suo disegno, saper la fermezza, & il modo seon the far si deue, perche altrimenti resta imbrattato, & come bisogna ad un gouernatore d'e-serciri. ferciti hauer cognitione de i fiti, & che mai si deue cercar di disendere quei luoghi done si dubita contrapesar la perdita col guadaono, con un detto di Filippo Macedone sopra il curare il commo-do dell'appropria con guadaono, con un detto di Filippo Macedone sopra il curare il commodo della una altrui, & con molt altre cose curiose & morali, & con sententie & altre cose militari degne d'esser uedute.



Assava Pandolfo Delfino per transito con parte delle sue genti con non poco sospetto per certe uallete, & essendogli fatta una imboscata da i nimici, cadendo in quella uenne alle mani con costoro, & non gli essendo molto auantaggio tra di loro, di numero de soldati, si fece una baruffa sempre auanti tutti s'affaticò assai per restarne superiore, & quel giorgrossa, doue con pericoli grandi Pandolfo, quasi

no conobbero i soldati quanto giona la presenza, & diligenza del Capitano al commune pericolo, & quasi sempre nelli estermini de soldati, & de suoi superiori che sono presenti, eglino si fanno di tanto ualore, che di uinto che fosse il lor Capitano lo fanno uncitore, come si recita di Cesare, quando condotto in grand estremità da Neruy, da i qua i su talmente astretto che piu non ui uedea rimedio allo scampo suo, egli prese una rotella di mano d'uno de suoi soldati, & si pose nelle prime squadre nel conflitto contra nimici, & chiamando per nome i soldati, & i suot Capitani, esi ciò uedendo, presero tanto ardire, & speranza, che desiderosi farsi uedere, & conoscere in presenza del suo Signore quanto ualeuano, si fermarono, & combattendo fecero di modo, che con un sfor-Cesare con Zo gagliardo raffrenarono l'impeto de nimici. Il medesimo oprò la prela presenza senza del medesimo Cesare ne i suoi soldati, quando astretti in Insua liberò i ghilterra dalli Esfedarij per la nova foggia di combattere , giung endo op portunamente Cesare in lor fauore si rihebbero alquanto i Romani per la uenuta sua, & i nimici stettero ritenuti : per il che diceano poi quet Soldati che merita piu lode quel Capitano che partecipa delle fatiche, 🌣 pericoli con suoi soldati, che quelli che fra esi distribuiscono danari, & honori, pur con tutto questo gli ne restarono molti da l'una, & l'altra parte morti . Sopragiunta la sera suadendosi ciascuno esser sulla uittoria ogni uno si ritirò co i suoi, con presuposito di uedere il fine della pugna il giorno seguente . I nimici che gia fatto haueuano i quartieri nel luogo dell'imboscata, dal quale si partirono per impedire il passo, parendogli esser posti in sito assai sicuro, elessero di ritornar a quel primo alloggiamento non lontano dal luogo del conflitto un tiro d'archibugio, & tutti così da piede, come da cauallo s'alloggiarono come prima, & così alloggiati pareuano di numero grande. Si conobbero poi pochi esser ridotti, la onde uennero in cognitione essersi perduti molti huomini nella passata battaglia, & perche tanto dà passione il male che si troua, come il ben che si perde, sgomentati sempre stettero in timor grande di perdersi tutti alla futura pugna, & perciò uedendosi quasi disfatti diceuano che hora si conosceua che egli è meglio hauer il uicino appresso che il fratel lon tano, uolendo inferire che haueuano bisogno d'huomini, & subito man darono all'esercito suo per soccorso, facendo uoto a Dio in perdition delli auersary. Ma Iddio che non esaudisce i uoti contra l'ingiusto, gli lasciò nel suo timore: pur non uolendosi porre a rischio d'aspettare i nimich al seguente giorno, deliberarono suggirsi, & acciò che quelli di Pandol fo non s'auedessero della sua partenza, piantarono molti pali ne i luo-

soldati di gra pericoghi doue erano ordinati i corpi di guardia, a i quali legarono in piede di quelli huomini, che il giorno auanti, erano stati ammazzati con le stratagema picche al lato, di maniera che di lontano pareuano i fuochi, quali fu- per uia di rono fatti grandi effer circondati d'huomini , come fece gia Spartaco al-huomini la porta de suoi alloggiamenti , uolendo fuggirsene da Lutio V arino pro-motti. consule Romano. gli surono anche accommodati alcuni caualli di poco nalore in questa uscita, & ciò satto presero la uia per partirsi, ma di ciò aussato Pandolfo gli su in un subito all'opposito, a tal che surono a-Aretti a tornar ne suoi quartieri. Pandolfo che non s'era curato di tornar adietro, anzi di passar auanti, haueua commesso per coprir il danno de suoi restati nella battaglia, che ciascuno si riposasse unito come si trouassero, auertendosi quanto noiar potesse al pensar sopra i perduti soldati, & ciascuno così da cauallo, come da piede, cioè i caualli se-Parati da i pedoni, non curando piu esfer appresso al Capitano, ne alle insegne sue, che appresso ad altro si posero in piu sicuro luogo, che poterono, & tutta notte con estrasordinarie guardie se ne stettero aspettando il muouo giorno. La seguente mattina i soldati di Pandolfo non hamendo cosi sottilmente ricercato come la battaglia seguitafosse, anzi essendosi riposati sotto credenza di nedersi poi congli amici, i quali da ogni tempo si amano, & con i compagni nel seguente mattino, desiderosi di uittoria, cominciarono con gli ordini soliti farsi uedere. Gli auersary impauriti del passato caso, semimorti si moueuano trepidamente, o si mostrauano infaccia quanto era l'animo loro, & questo è cosa naturale, che quando il suore è mesto, & listo, quasi sempre si dimostra in faccia, & di ciò auertitosi Pandolso gli incalzò con quella fortezza che egli puote, hor con un modo, hor con un'altro, a tal che al fine non supplendo la uirtu del suo Capitano, al disfetto de suoi timidi soldati come il debito portaua, una parte di loro si messe in suga, & il resto sentendo quegli altri gridare alla unttoria su rotto, & quelli che non surono fatti prigioni similmente per certe selue suggirono. Ben qui si conobbe quanto la paura d'un esercito accresce la licenza a i nimici, & sce mala diligenza, & prontezza sua, ma non però fuggirono molto lontano, perche sperando gli uenisse il dimandato soccorso, che poi gli uen ne dimille huomini, mutando gli alloggiamenti, si posero fra un gran rio, & una collina, doue la caualteria non gli poteua dar alcun nocu- sito de luo ghi ècagio mento, & impediuano il passo con la superiorità del sito, con la quale spesso divis sperauano, come uinse Cesare Farnace figliuolo di Mitridate con l'aiuto toria. d'un colle superiore, uincere anchora loro Pandolfo, il quale era trana-

gliato malamente con poco danno de nimici, imperò egli che conobbe anchora essere impedito da uno affronto, uolendo seguir l'impresa sua, & non restar macchiato nell'honore, che con tante fatiche s'haueua guada-

gnato, perche naturalmente molto di cuor s'ama quello che con gran pe ricolo, er sudor s'acquista, spinse nel seguente giorno tutta la caualleria di galoppo contra i nimici per diverse strade, che tutte alla volta de i loro alloggiamenti caminauano . I nimici marauigliatisi di questa nouità tutti posero mano all'arme, & mandarono una parte de suoi caudli contra questi di Pandolfo per intenderne la cagione, & quando gli nede: uano uantaggio fermo, prendeuano partito a dargli delle busse, & se per contrario, si ritirauano facendo gran correrie; nondimeno su maggiore lo scompiglio, & il romore, che la battaglia, donde che si leud tanta poluere nell'aere che assomigliandosi ad oscura nebbia, prese Pandolso partito per ridurre tutte le genti sue in sicuro, & uantaggioso sito, efsendo le sue genti, & quelle de i nimici in tal essere che l'una dall'altra non si poteua uedere. Fra tanto bauendo incaminato le sue genti da piede alla nolta del monte, sollecitamente le condusse a quello, & prese il più eminente luogo delle colline, luogo molto al proposito contra nimici, done che ui si fece di modo superiore, & uantaggioso, che sicome pensò d'andar piu auanti, deliberò tentar la fortuna, & debellargli in tut. to, non essendo men sauio il Capitano, che nelle occasioni sa mutar proposito, che pazzo colui che persiste in pericolosa oppenione, come fece Cartalone Capitano Cartaginese, quando hauendo deliberato tener assediata l'armata de Romani in Sicilia, sin che l'hauesse presa, ueden do poi poter far l'impresa con suo maggior uantaggio per altra uia, & se, per osti- ottener il nimico, lasciò la prima, & seguì la seconda, & ottenne il natione per disegno suo. Gli Inglesi doppo l'ubedienza promessa a Cesare, il quale gnalata uit- da una tempesta di mare soprauenuta, su ne i navigli grauemente opprese so, mutando propesito per nuova occasione congiurarono di nuovo contra Romani, il medesimo secero i Morini nel ritorno di Cesare d'Ingbilterra, con la medesima ragione, & occasione della rouina del mare, auenga, che la mutatione sua alfine gli fosse di poco gionamento. acquetata la poluere, & conosciuta che la causa delle correrie de i caualli di Pandolfo, fu per oscurar gli occhi alli nimici, perche non potessero ueder il suo disegno, si rissolsero con destro modo di ritirarsi in piu sicuro luogo, il che secero, ma non però senza perdita di molti soldati, & di lor robe, perche hauendo comandato Pandolfo a suoi che s'a doprassero le spade al comandamento de suo: Capitani, allhora che gli su dato

Cartalone Cartaginedè una letoria.

dato il segno, secero impeto contra i nimici, a 1 quali nel disloggiar bisognò lasciar assai del suo. Poscia Pandolfo si diede a seguir il loro cami no, ma non si presto su allontanato da questi, che quasi suggendo, si ritirauano, che si troud di nuouo alle spalle circa sei mila huomini, & cinquecento caualli, i quali perche egli haueua da passare un fiume, che non poteua passare, saluo che con barche, si credcttero hauerlo in una rete, & nel passar farlo rendere buon conto, non meno di quello, che fece Cesare a Belgi, congiurati al siume Axona, doue i Romani haucuano il ponte guardato da Titurio Sabino, quando non potendo i congiurati resistere alla battaglia, uolendo ripas-Sare il siume, ne surono alla ripa molti ammazzati, & facendo sor-Za di passar sopra i corpi morti, surono tolti in mezzo dalla caualeria & tutti furono ammazzati. Pandolfo che uide, ch'al duro contrasto era impossibile resistere per sorza, sece alto alla ripa del siume do wera il solito passo, e ritrouò esser state tagliate certe boschine che nel la giarra del fiume erano piantate et fece con quelli et alcuni altri legna mi fare alcum ripari sulla ripa nella foggia d'un semicirculo grande, rimanendo da i ripari sin al fiume un grande spatio libero; doue pose gli suoi alloggiamenti, & appressatosi i nimici quando non anchor erano ispediti i ripari, fece uscir de i steccati alcuni soldati à riconoscergli, accioche i nimici cost d'improuiso non gli stringessero, bauendo preso quest ordine da uno simile di Cesare, quando rivolti gli Suizzeri contra l'esercito suo che ne andaua à Bibratte per conto delle uettouaglie, mandò auanti la canalleria sua per ritenere l'impeto de i nimici fra tanto ch'ordinasse un luogo comodo per le sue genti alla battaglia. Et fatta fare un poco di scaramuccia fu l'opra finita. Gli auersary conoscendo l'antiqua fama de i soldati di Pandolfo, non restarono senza timore & si come auanti il giuditio bisogna apparecchiarsi alla giustificatione, & similmente auanti che si ragioni bisogna imparare da se la risposta, così è conueniente auanti che si disponga uoler essequire un disegno, saper la fermezza & il modo con che far si deue, & resta bessato chi sà altrimenti, donde che questi nimici del medesimo ordine procedendo si ritirarono, co quando a Pandolfo parue tempo opportuno di passar il siume, sece passar la seguente notte delle tre parti due, & poi nel passar il resto diede suoco ai ripari & cost essendo il fuoco in alto asceso, surono i nimici di seguirgli impediti, & cosi senza pericolo se n'andò Pandolfo al designato luogo con le genti sue, lasciando i nimici à guardar il fuoco che di quel Passaio faceua uno maraniglioso segno d'allegrezza.

### ERRORE.



ERROR di questi nimici di Pandolfo fu che dolendofi dell'altrui male, tanto s'unirono i spiriti à pensarui sopra, che il pensiero gli tolse l'occasione di pensare à se medesimi per suggir la morte, e non auertendo d'assicurarsi nelli presi alloggiamenti con le guar die che far doueuano nel piu eminente luogo di fopra, furono constretti uscir del forte sito con perdita molta, e con l'arme sue dar la uittoria à suoi nimici, per tanto non hauendo egli cogni-

tione de i fiti, & non sapendo distinguere l'uno da l'altro come principalmente gli appartenea, caderono in questo errore. Ma maggior error fu di quelli altri che potendo caminar auanti & dar il fuoco à i ripari, come nel partire diedero i fuoi nimica, non conobbero l'occasione à far riuscire uano il partito à i nimici suoi, il che facilmen te ui poteua seguire con la desiata uittoria, se attaccato il suoco al riparo in quella parte ispedita, haueslero impedito il finire il restante del detto riparo. Ma perche non mai si deue cercar d'occupar quei luoghi doue si giudica contrapesar la perdita col guadagno, uolsero piu tosto lasciare suggire il nimico, che combattendo andare à rischio d'esser ammazzati. Per tanto ben disse Onosandro. Salutem rerum non sorti com nosandro. mittere cures. Cio è, non ti curar di metter la salute dell'impresa, nel arbitrio di Fortuna.

Detto d'O

IL FINE DELLA NONA IMPRESA.

### IMPRESA DECIMA.

CHE I PRINCIPI ORDINARIAMENTE CER cano di mandar ad effetto i loro desideri, .



### RIO. M

N Q V E S T A decima impresa c'insegna l'autor fra l'altre, come i Signori son ordinariamente curiosi & esecutiui ne i lor desidery, & che non uogliono esser ripresi, & che bisogna sapere star col mondo chi spera beneficio da lui, con alcum notandi soura l'assoldare diuerse genti muno esercito, er quando in dinersità delle genti nasce tumulto à seditione, difficilmente si può placare, & che i periti e ualorofi soldati non nascono per tutto, perche la peritia s'acquista con l'esercitio, con alcune ragioni, & che assoldando gente noue piu presto si denono assoldar de suoi che de forastieri, con l'essempio de Romani, & che utile si caua da i soldati ammaestrati & aueZZi alla guerra, con l'essempio di Cesare & altri. Ci insegna anchora che il combattere con soldati inssperti & non ammaestrati, sacilmente si perde la giornata, con l'essempio de Romani à Trapani, & con uno Stratagema di far conoscere un'errore a un Prencipe con l'esperienza, & con i modi d'ammaestrare i suldati inesperti. & come la scienza del combattero & l'uso di guerra nodrisce l'andatino & quanta

🜣 quanta pressura porta appresso un'huomo d'honore il uergognarsi d'un fatto dishonorato fatto per lui , con l'essempio del figliuolo di Tiberio Scauro con un stratagema d'indurre i uili & inesperti alle battaglie, col modo di sar combatter gl'inesperti adagio, co a parte, per parte co ammaestrargli al tempo di riposo, con lo stratagema di uincer i nimici con l'assalto che si facci sempre a un hora, per fargli credere che non potessero essere osfesi da altro tempo, & con un altro stratagema di fare stare gl'inimici in arme che non dormano ne piglino riposo, col singer di nolergli combattere . Ci mostra anchora come molto sconuenza al Capitano condur i suoi soldati alla battaglia difuniti, con l'effempio di Sempronio Romano contra d'Annibale & d'altri & che fi deue esser alieno dalli appetiti & gouernarsi sempre con consiglio & come sempre i soldati debbo no esser apparecchiati al combattere, & che secondo le occasioni si deue il Capitano con le fatiche & il riposo gouernare moderatamente, & che quan to pin il soldato è esercitato, tanto pin si fa esperto & animosamente combatte contra't suo nimico, con un detto d'Agesilao sopra l'incaminare lo studio de giouani, & con molt altre cose curiose & morali & con sentenze & altre cose militari, degne d'esser uedute.



VANT o siano alcuni Signori (non gia tutti) curiosi, & essecutiui ne i lor desidery, egliè tanto noto al mondo che non può riuoltarsi l'huomo in parte alcuna, che del mal che seguono da i lor appetiti, non se ne ueggano pieni i fogli, e se per caso uno amico e seruitor loro, si fà sotto coperta d'altri ragionamenti cadere in proposito ch'il Si-

gnore si debba guardare per l'auenire di cascare in tali desideri, subito s'empie di tanta maluagità contra di colui che lo riprende, che mai piu lo vole ne per servitore ne per amico, & non solamente non lo vole vedere, magli puzza tanto il nome suo, che guai à colui ch'ardisse nominarglielo, & di qui nasce ch'i seruitori, e gli amici per star in gratia del Signore loro, perche egli paia hauer fatto bene, sono sforzati confessar ogni gran male esser grandisimo bene, & con qualche copertura mostrare che'l mal sia bene, e non mai male. Et certo come disse Cicerone nonfà maggior mancamento l'huomo di quello, che quando egli approua un tristo per buono, & si come ciascuno che applande ouero accarezza i figlinoli, gli affretta i flagelli & i supplicij nol credendo, così anchora il seruitore che seconda i desideri del suo signore, al fine lo conduce al precipitio: perciò i buon seruitori non lo sogliono fare, & ne segue anche un'altro male ch'i buon seruitori i quali gli propongono il bene, s'incolpano del male e paiono i maggiori tristi del mondo, e di piu egliè for-Za che seruendo essendo buoni diuentino tristi anch'elli, e i padroni coperti di questa Signoria, pur ch'alle uolte sappiano dire una parola di sustanza, sono apprezzati di modo, che se gli attribuisce intelletto di Souernar ogni grande stato . Mase si potesse pur riprendergli come ripre-

Dell'Imprese Militari.

le riprenmenderiano de gli errori.

Principi s'a fe Nathan Dauide, sò ben io che molti Signor: fanno molti errori, che mettessero non ne fariano tanti, & forse con Dauid si pentiriano del fallo loro, perciò essendo questi frutti del mondo chi non uuole parere appresso il mondo un'asino, per huomo da bene che sia, bisogna sapere star ben col mondo, quando che da quello se ne spera beneficio, ma poi in conclusione tale è la famiglia, quale è il capo. Nacque adunque in questo proposito al Signo re di Pandolfo Delfino essendogli denuntiata la guerra d'un suo potente auersario, santasia d'assoldare una quantità di genti sorastiere per hauer nell'esercito suo, uarie & diuerse sorte d'huomini, perche si persuadeua che diuerse gente facilmente non poteuano conspirare insieme, e tutti piu ageuolmente hauriano ubedito à i comandamenti de i lor Capitani e questo era l'intento suo , ma non considerò alla debol sorte de gli huomini che uoleua affoldare, ne manco, che quando nelle diuersità delle genti nasce tumulto ò seditioni, dissisimente si può placare essendo che placandosi una parte, l'altra natione non si acqueta, & non è manco le cito ad alcuno metterui modo, perche la gente in se diuersa essendo trapassata da l'ira & dalla furia piu arrabiata, s'incrudelisce l'una con l'altra doue in uero provisione non si troua. Pur con tutto questo n'assoldo alcuni che per essere gagliardi à casa sua, per la fortezza de i siti, o de i passi, & pratica del loro paese pensò che tutti fossero leoni, ma come si leuauano dalle lor capanne si dimostrauano le piu inette genti del mondo, e gli conduste à questa impresa, nella quale si considaua tanto di quelle torme, che gli pareua che'l neruo del campo tutto consistesse in loro, & con che ragione si gouernasse questo suo parere lo dica chi lo sas es auenga che al maneggio di questi tali si conoscesse quanto ualeuano lo dimostrauano anchora maggiormente nel lor uiso, perche si conoscono gli huomini al uolto, & à i motti della faccia s'hanno intelletto d'no Io non dico gia ch'in tutti i luoghi non ne nascano de corraggiosi & de simidi, ma dico bene che i periti e ualorosi non nascono da per tutto, perche questo s'acquista dalla uirtù & esercitio. Pandolfo nel prender L'ordine della militia dal Signore, ricercato da lui per conto del ualers delle genti, disse che douendosi far guerra con gente noua, & potendosi far con i soldati della sua medesima provincia, si douevano piu presto non -lasciare, che accettar forastieri, per che non si saria astretto à metterst -à discrettione di genti esterne, non li mancando l'arme proprie, & per questo conto & ancho perche minor esperienza non poteua esser ne suoi che fosse ne i sudetti forastieri inesperti, era di parere far una buona militta nel suo stato & se ben fosse stata senza esperienza si saria ridotta cosi esperta con lo esercitio & continuo uso con un poco di tempo come la forastiera, & disse di piu ch'appartenendo la disensione della provincia cosi à i sudditi, come al Prencipe perche i danni sariano stati communi, molto piu animosamente hauriano contra i nimici combattuto che i sorastieri, i quali per ordinario sono corruttibili, insedeli, & ammotinatori, & che si doueua seruare l'ordine delli antichi de i quali gli adduceua lo essempio de Romani quando che per hauere i soldati propri, distribuiuano in Italia i beni acquistati alli Italiani, per auezzargli alla fa-chefacesse tica & rendergli fedeli & affettionati, accioche affaticati in questo, roper hahauendosi poi ad esercitar nell'arme fossero piu robusti & hauessero i solucie i soluci dati dome dati domestici del paese & non forastieri. Il parlar di Pandolfo credo dati dome Poco ualesse appresso del Signore che gia haueua fisso il chiodo di cosi sa- forestieri. re, ma egli, che haueua tutta la carica del campo conobbe che la poca esperienza di questi soldati noni, hauria causato un giorno un gran danno al signore, & a tutto il campo, & a lui uergogna e perpetuo scorno, Se Cesare non hauesse hauuto nelle guerre della Gallia i soldati auez-Zi, & ammaestrati, i quali da se si trouauano à i suoi luoghi, & appre-Sentauano alla battaglia senza magistero del suo Capitano, non hauria fatto così degne imprese in poco tempo come sece. Casio che sapeua ciò esser uero hauendo da far l'impresa contra Rhodiani, apparecchio l'armatasua & esercitò le naui l'una con l'altra al combattere, accioche gli buomini fossero piu esperti al suo tempo. Romani quando hebbero dise-Anata la guerra contra Carthaginesi, sra tanto che le quinqueremi si fabricauano, ammaestrauano anch'elli nel mestier del nauigare tutti quelli che mai su i naugli non erano entrati. Fece altretanto Philippo Macedonico nell'apparecchio della guerra contra gli Etoli, Lacedemonij, & Eliesi, quando comando che i soldati s'esercitassero nell'arme, & d remi per la guerra di mare, & il medesimo secero gli agenti e Capitani di Tholomeo nella guerra contra Antioco, non per altra cagione che per esser ammaestrati, perche il combattere con soldati non ammaestrati contra gli esperti, facilmente si perde la battaglia. Però Romani à Trapani contra Adherbale Carthaginese per non hauer persone pratiche , furono uenti nella guerra di mare. Per il contrario Lucio Luttatio Romano umse Annone Carthaginese sotto l'Isola Hyeronese per simil cagione, Pandolfo perciò desiderando qualche segno d'esperienza che cagio di questi soldati noui, ordinò sar la rassegna di tutti loro, & commise uinse Anche nel comparere che facesse il Signore in campagna, facessero una bella salua. Fra tanto egli sinse molte battaglie, hor con squadroni, hor al-

Lucio I ucthaginese.

trimenti, & hor con poche, & hor con affai gente, & hor unite, hor disunite, & singendo di voler fare un fatto d'arme divideua il campo & faceua che una parte, fosse nimica de l'altra, & poi gli faceua l'uno & l'altro incontrare, & soccorrere in diuerse schiere, & bor pian piano & hor conforza ritirare, piantar l'artigliaria, & altri simili. facena ancho far scaramuccie, darsi & prendere la carica, prendere i siti, le fontane e i passi di ritornare alla città, & molt'altre cose per instruire gli inesperti, perche chi ode il sauio, si sà sauio, & la scientia di combattere à uso di guerra nodrisce l'audacia, e meglio combatte l'esercitata e picciola moltitudine come pronta alla uittoria, che la rozza & indotta genia : è in uero piu presto si deue desiderare hauere mille periti & esperti soldati che due mila male esercitati in questo esercitio. Al fine giunto che fu il Signore, si uenne à questa salua, ma non così presto questi inesperti sentirono quest'ordine di salua, e tanta archibusaria accompagnata con itiri e strepiti de l'artigliaria, ch'impauriti come conigli & forsi credendo che la cosa andasse da douero, poco us manco che in faccia del Signore l'arme non gli cadessero di mano, à tal che questo spettacolo mostrò maggior uituperio di quanto ueder se ne potesse gia mai. Il Signore uedendogli tacque credo per uergogna, la qual però non fu tale, che se ne togliesse la uita, come il figliuolo di Tiberio Scauro, ilquale bauendo ceduto al nimico nel Tridentino, essendogli per questa cagione recusato l'andare al conspetto del Padre, oppresso dalla uergogna disperato s'ammazzò, anzi se la passò il Signore con tanta leggierezza, come se fosse stata cosa che non fosse toccata a lui: ma Pandolso uedendo il debole soccorso che far poteuano i sopra nominati al campo: restò il piu disperato huomo che sosse gia mai, & uedendogli men buoni nel tempo di quiete a far cose di mostra, faceua giuditio che sariano Stati al tempo di guerra peggiori a far cose da douero, e pur tacque anch'egli, perche non essendo cosa alcuna piu facile a l'huomo ch'il riprendere altri & più difficile ch'accettare le reprensioni, non parue espediente a suoi consultori ch'egli dicesse ne facesse altro. Et doppò questo non passarono molti giorni c'hauuta la nuoua che i nimici ueniuano a i danni del Signore, tanto crebbe il timor di questi che gli pareua sempre hauergli alle spalle : pur Pandolfo conoscendo che non è d'utile alcuno quel soldato che non è d'utile alcuno que dato che non è brauo & ualoroso nelle guerre, & che non è buono nelle paci, pensò molto al caso suo, & non potendo di manco uolea pur poter si ualere di costoro con gli altri al bisogno, ma s'auide che di soldato, gli conueniua diuenir pedante, per tanto egli finse fra costoro d'hauere in-

Vergogna quato possa ne gli animi generosi.

teso che fra poco tempo certe compagnie de nimici haueuano da passare non molto lontano al campo, & ne diede auiso a i Capitani di quei soldati, a i quali diede quest'impresa di riconoscergli. dall'altro canto, perche la cosa non paresse concertata, mandò Pandolso circa quattrocento de suoi soldati Italiani fra archibusieri & armati di picca & alebarde con Capitani noui & incogniti ad un'imboscata, a i quali commise che come pratichi al primo impeto sossero alquanto ritenuti ma che nel mez-Zo & fine s'allentassero, & fingendo d'hauer paura di loro prendessero la carica a tutto transito: la onde con bell'ordine ordita la cosa uenne il tempo di far l'effetto, & hauendo fatto comandar i Capitani per andare a riconoscere & incontrare i nimici sopradetti, eglino freddamente si moueuano, & mal uolentieri prendeuano questa carica, il che uedendo Pandolfo per dargli maggior animo in questa fattione gli propose andare con esi loro, & ordinò da circa cento archibusieri a cauallo che uenissero accompagnare la sua persona, perche uoleua presentargli in quest'impresa, pur quest'andata era piu tosto, perche sotto una burla non nascesse qualche disordine ch'altrimenti. Inuiati adunque & giunti al destinato luoco, a un tratto comparsero alla sfilata circa cento huomini fra archibusieri e picchieri i quali mostrando uenir di lontano incontradi questi nostri, cominciarono far testa, & Pandolfo subito ordinò una gran testa di questi inesperti archibusieri, con quattro ò cinque file auanti de suoi a cauallo, ch'a piede haueua messo, & secondo l'ordine dato s'incaminò la cosa, però laudò a questi suoi inesperti che piu presto procurassero prendere i nimici ch'ammazzargli, perche hauriano guadagnato la taglia. V edendo adunque questi suoi, che gli auersarii stauano ritenuti, & che loro spronati dalle parole di Pandolso erano incalzati animosamente, & che tuttauia scaricando i suci archibusi ogni cosa gli andaua ad effetto, secero tanto animo che uedendo gli auersarij suggi re, uoleuano sfrenataméte tutta notte seguirgli, ma domandatigli à ricolta gli ridusse gloriosi al campo, con circa cinquata prigioni iquali con gra satica gli pote ridur salui nelle sue mani, perche non uoleano dar orecchie a cosa che Pandolfo gli dicesse ancor che sosse ad essi lodenole, et li sece sar la taglia, laquale fingendo che uenisse portata dal campo nimico, tutta uol Se che fosse di quei buon compagni, & perciò ingagliarditi, & fatti alquanto instrutti, nel mestier dell'arme di giorno in giorno, desiderando farsi uedere un'altra uolta meglio, stauano aspettando che gli sosse comandato, & non passarono molti giorni che nata occasione di far da douero, Pandolfo mandò ad una fattione di non poca importanza, & Dell'Imprese Militari.

riconoscimenti dall'una parte, & l'altra, gli indusse a combattere a par te, per parte scambieuolmente, & adaggio, accioche con indugio il tem po consumandosi si sostentassero contra i nimici, & ritenutigli soli

per lungo spacio sulla speranza della uittoria, & por con altri accompagnati, & raccordandogli la prima uittoria, & il guadagno che baueriano fatto, essendo uincitore, talmente, quando furono licentiati ur tarono gli i nimici, & si gouernarono che non poteua Pandolfo, se non persettamente lodarsi di loro, & cosi pian piano di questo modo gli ridusse perfetti soldati, ma però insolenti, & poco obedienti, & quando egli gli haueua in loco non peri coloso gli esercitaua sempre nell'arte dellaguerra in diuerse maniere, & gli faceua correre, & nel corso giocar alcuna cosa per fargli agili, diligenti, & leggieri all'ascendere a una batteria, a una scala, a seguir il nimico, alcuna uolta gettar il quadrello, o palo diferro, & giuocar alla lotta per fargli forti, & destri-Faceua anche a molti altri di loro portar di cotinuo le corazze per asut fargli all'arme, & al peso, in ogni euento, che carichi di uincer sosse stato bisogno sargli caminare, anchora gli saceua sar argini, & sossi & condurre da un luogo all'altro alcuni pezzi d'artiglieria, & porla sul le ruote per fargli pratichi che a un bisogno si potesse di lor servire, gli faceua anchoraimparar passar un siume a nuoto, & a nuotar nell'acque perche fossero sicuri al passar per dissetto de i ponti, & ciascuno secondo che s'haueua eletto l'armata lo faceua esercitare in quella, perche ben Armi de- la sapesse adoprar, & maneggiare, perche l'arme poco uagliono se non uono esser son fatte samigliari all'huomo, che adoprar le uuole, gli ammaestrana familiari al anchora astare, & seruar bene un'ordinanza, & conoscere, & obedire uolentieri a suoi officiali, & seguir la sua insegna, & intendere bene i suoni de i tamburi, & delle trombe, accioche quando si bateua un arma, uno assalto, una ritirata, un uoltar difaccia, un ordinanza, un marciare, o un fermarsi, o un bando, ouero si sonassero da piacere l'intendessero, & come si facenano le sentinelle, & che gran peso, & pericolo fosse il suo, & ancho come assaltar doueuano gli nimici, & resisterglia un improviso, & cosi gli faceua far anchora molti altri, & in finiti atti, che si fanno in guerra, come accamparsi in luogo idoneo, scaramuccie, imboscate, assalti, battaglie, ritirate, correrie, prese, & perdite de siti, alti, & baßi & molt'altre simil cose, & con tanta diligenza che Scipione non la usò maggiore a Numantia, uerso il suo esercito, per il che diuenne militia persettissima ad ogni sattione, a

tal che ad ogni difficil caso sariano stati buoni, & in conclusione non sece mai tanto Quinto Statorio co 1 Numidi di Syface, quando gli disci- Quito Sta plinaua per la guerra contra Cartaginesi , come fece Pandolso con questi & non uenne guari che'l campo nimico, si pose in campagna appresso un luogo del Signore presidiato bonestamente, & per tema di qualche im- siface. pedimento, Pandolfo s'appressò a i nimici col campo, & ogni giorno al declinar del Sole, & al tempo di porre le guardie, si sollecitaua, hor con assalti improvisi, hor con scaramuccie, hor con dare all'arme, hor con un modo, hor con un'altro sempre a quell'hora, atal che ogni notte riposandosi senza fastidio non gia come Anniba Annibale le sotto Asdrubale suo Capitano in Spagna, il qual sopra la nuda terra dormiua dormina da un sacco solamente coperto, ma commodamente come dico sopra la nu dormendo, mai non haueuano di lui timore alcuno, se non all'hora detta di sopra, anzi sempre che uedeuano i soldati di Pandolfo partirsi sen-Rafare alcuna cosa degna, gli accompagnauano con i maggior gridi, & Parole ingiuriose del mondo, in guisa che molti riputando piu graue l'in giuria, che'l danno; estimauano piu quelle parole che i fatti, giurando non le lasciar invendicate mai . Al fine havendogli assicurati in questa maniera, Pandolfo prese ordine nel leuar della luna circa la meza notte far per una uolta quanto poteua contra i nimici, & perche dalli negoty ardui & difficili nasce la causa di farsi gli huomini samosi, hauendo mosso il campo contra di loro in ordinate schiere, gli assaltò di improviso ciò non aspettando essi, anzi dormendo sotto deboli sentinelle, & Suardie, & di maniera intrarono questi di Pandolfo adosso di costoro, & contantarabia, & gridi, che fra il romore, & il menar delle mani, & fra li spauento ch'hebbero costoro dell'improvisa, & impensata sattione, a pena desti dal sonno sapeuano doue si sossero, donde che in un subito doppo un poco di contrasto surono posti in rotta, nella quale molti surono morti, & pur una buona parte di loro uedendo la gran rouina, & disdetta che impensatamente la notte gli era sopragiun ta, si ritirò, & temendo che quelli di Pandolfo aspirando alla uittoria non gli seguissero, subito con sollecito passo suggendo caminarono altroue, & presero il ponte d'un siume che fra due alti monti scorreua nella uallata per impedire il passo a chiunque gli seguitasse, & per potersi anchor rimettere, & fu la lor fretta tale, che hauendo Pandolfo similmen te temuto di questo, mandò con instantia alcuni de suoi soldati a quella uia, ma non potero essere tanto solleciti che i nimici, non gli fossero giun ti prima di loro. Però essendo certificato di questo gli cacciò dietro un'al

torio disci plinaua i Numidi di

da terra .

tra parte del campo per sforzar i nimici, la qual giunta al mezzo giorno finse Pandolfo voler di subito assalire il nimico, ma tardando la cosa ritenendolo in dubio di hora in hora, altro non gli fece saluo, che diede riposo a i suoi, & gli sece rinfrescare, & tutta la notte seguente adagio dormire, sotto buona guardia, & i nimici ognihora temendo, che s'appizzasse la baruffa con loro, tutto quel giorno, & la notte che seguì stettero in arme, & uigilando senza gia mai dormire ne hauer ripo-To alcuno, & forfi anchora con poco mangiare erano molto fiacchi, & smarriti, & quando i foldati fono tranagliati, & non mangiano, gli manca il core, effendo abbattuti dalla fame di dentro, però disconniene molto al Capitano condurre i suoi soldati alla battaglia stanchi, & digiuni, & se Sempronio a Trebbia contra Annibale non hauesse apiccato in quel tempo freddo la battaglia con i suoi soldati sbattuti dalla mala stagione di quasi un giorno intiero, & digiuni contra Cartaginesi ristotia nell'as- rati col fuoco, & con buoni cibi, non saria cosi restato confacilità supesaltare i ni rato, perciò Annibale poi in Puglia contra Emilio, & Varone nolendo prender la battaglia cominciò ad esortare ciascuno che attendesse a cibarfi, & poi combattendo fu uittoriofo. Il medesimo sece Filippo Ma cedone nella guerra contra gli Etoli nella palude d'Etolia, perche ristorati prima i suoi soldati sece opera persetta, & così anche sece Xencetta Capitano Acheo, & di Antioco contra Molone Capitano ribellato caminando uerso la Media al fiume Tigio. Et ucnuta l'aurora prendendo costoro credenza, che Pandolfo non ui uolesse fare altro, laßı, 🛡 occupati parte dal disconzo, & per il digiuno, & parte dal gagliardo sonno che gli opprimeua, si diedero in preda al dormire. Pandolfo che questo & non altro aspettaua, assaltò le guardie con le sue genti fresche & con tanto surore che pareua che l'ardire ui sosse stato repentinamente infuso dal cielo, donde che tutto il campo suo prese quel ponte, & possi i nimici spauentati da questo inaspettato accidente in rotta la pin

parte di loro restò morta, & il rimanente preso. & in tal modo si portò in quest'impresa che in breue tempo liberò il Signor suo da gran fastidio. Per tanto si può ben dire con Cesare che malamente è ridotto colui, a cui la uirtu & ualor suo non gioua, come

a questi che dal sonno op preßi, se ben era-

no ualorosi, non apena si destarono, che senza potersi mostrare il loro nalore, furono fraccassati.

Errore

Sempronio & fua impruden

mici

### ERRORE



ERROR del Signor su, che douendo dalli appetiti estere alie no, & sempre con configlio gouernarsi, perche la prudenza è gui da, & perfettione in tutti i maneggi militari, & di tutte le uirtù morali, & douendo anchora tenere genti esperte nelle guerre di continuo, poco ui mancò che con gente inesperte non causasse a se & ad altri irreparabil danno, donde che si puo dire che lo esperto soldato riceue tutte le buone operationi nel suo esercitio,

& che quanto piu il foldato è esercitato, tanto piu si sa esperto, & animosamente incontra il suo nímico. Error su ancho de i nimici di Pandolso, perche douendo sem pre esser parati alla battaglia contra gli auersarij riposandosi, & credendo, che'l com battere hauesse sue stagioni come il piantar de i frutti, restarono delusi con perdita & rouina loro. Però chi non sà ben essequir il disegno suo, dimostra non esser ben disciplinato, & non sapere ne in tempo, ne ben comandare. Ma maggior su l'error suo che riducendosi in ultimo da uno estremo ad un'altro maggiore, ne l'uno, ne Paltro gli fece utile, ne honore, però fecondo l'occasion si deue con le fatiche, & il riposo il persetto Capitano moderatamente gouernare. Però be n disse Agessilao La- Detto di cedemonio ricercato a che maggior studio si douessero i gio anetti incaminare quan-Agesilao do rispose. Ad ea quibus usur sunt, cum ad uirilem peruenerint atatem. Cioè, bisogna Lacedemo amaestrargli in quello, mentre son putti, di che si debbon seruire, quando sono nio. huomini.

IL FINE DELLA DECIMA IMPRESA.

## IMPRESA VNDECIMA.

CHEGLIE QVASIIMPOSSIBILE, CHEGLI inganni stiano segreti.



#### ARIO. M M

N Q V E S T A undecima impresa, c'insegna l'autore fra l'altre, un stratagema di far cader nella rete, & uincere uno troppo uolont eroso, & che di raro un inganno puo star segreto quando ui è tempo in meZzo da pensarui sopra, & come non deue mai il Capitano andar disarmato dal suo nimico armato, perche puo esser ritenuto, & essendo ritenuto il nimico batte l'esercito, & lo ronina; con l'effempio di Cefare contra Tedeschi, & che la estade è tempo attissimo a sar facende, & come non mais contra Tedeschi, & che la estade è tempo attissimo a sar facendo morto il non mai si deue andar a combattere senza uantaggio. Ci aussa anchora come essendo morto il

Generale , l'efercito resta senza capo , & subito si rompe : con l'essempio d'Inducismaro Belgico , & che le accorte infidie, & gli soprauenti sogliono sotto buon Capitano riportare souente la uittoria de nimici , & come fu mestiero a chi drittamente unol procedere, considerare non solo le cose presenti , ma quelle che hanno a uenire , & che la notte per costume sa gli hucmini assai piu licen tiosi del giorno, & uno alle nolte per diece; con un stratagema di lenare il soccorso ad un luogo? che si uoglia prendere, & sen a molestia di soccorso prenderlo, & come poco numero di soldati non è sicuro in spatio grande, & che la fortuna assai presta il suo fauore nell'occupare che nel rittenere. C'insegna parimente come sia sempre difficile la resistenza de pochi contra il oran numero in largo sito, & che nelle miserie d'altri piu presto si deue esser pietoso, che crudele; con un stratagema di fingere essere infermo, & dar segno d'infermità essendo sano per suggirsene. Et che il castigo si da non solo per colui che sa fallo, ma anchor per essempio d'altri; con l'essempio di Cesare contra i rubelli di Francia, & chi non è presto, & pronto ne i pericoli resta quando è sopragiunto prima uinto che si sia apparecchiate alla disesa, & con un detto del sauio sopra il non confidarsi dell'inimico suo, & con molte altre cose curiose, & morali, & con sentenze altre cose militari degne d'esser uedute.



V di maniera a tutti quelli di Pandolfo Delfino leuata la speranza di poter hauer modo di rinfrescar l'esercito di genti, & con battaglie ordinarie uincere i nimici non hauendo ne danari ne gen te, con le quali potesse stargli al parangone, che se bene fra gli eserciti non u'era stato molto uantaggio nelle fattioni passate ciascuno si tenena dal

la parte di Pandolfo per perduto, donde che egli fu astretto (ancor che tuttauia si maneggiasse sulle brauarie) trattar pace con i nimici, della qual essendo stato ragionato assai per mezzani, si diede ordine fra il general Capitano auersario, & Pandolfo di ritirar si in un disegnato, & confidente luogo per il negotio, & essendo rifferto a Pandolfo ch'esso Capi tano assai desiderana questa pace, pensò di star sul ritenuto un poco, & fingendo esfer soprauenuto da febre, & da dolori, da i quali non poteua se non con tempo lungo liberarsi, fece auisar stando di continuo nel letto ıl General nimico della infirmità sua, & in sua escusatione lo persuase a star ne i termini suoi sin'alla pristina sua sanità, & quando il soprasedere gli premesse, che egli non gli poteua dir altro, saluo che per il tal giorno l'aspettaua a cena con lui, perche acconciamente fra loro sisaria la pace espedita, ouero che per successo di quella, almeno si saria po tuto deliberare una lunga triegua. Fece ben quest'usficio Pandolfo, ma non pensò mai , che'l Capitano nimico non si auedesse di questo stratage-L'inganno ma, & che la sua intentione non gli fosse palese, perche per ordinario l'inganno di raro a chi ha tempo di pensarus sopra si puo tener segreto. Pur il buon Capitano desideroso di quiete per alcuni mesi, & non attendendo

di raro fi puo tener fecreto.

dendo al pericolo, nel qual poteua incorrere, persuaso, come buomo grossero oltra misura dalle parole di Pandolfo s'assicurò d'improusso uenır dal suo nimico armato, & uenne a Pandolfo, il quale in ogni caso baueua pensato nel camino fargli abbreuiar la strada, ma perche si partì fuori d'espettatione, fuggi quel pericolo, per tanto Pandolfo diede auiso a suoi Capitani, che stessero auertiti a tener segretamente apparecchiati isoldati ad ogni occorentia, & su amicheuolmente, & con buon occhio da lui riceuuto, ma la mattina seguente doppò ch'egli hebbe ordinato che fosse rittenuto, essendo di estate, la quale è tempo attissimo a far facende, si ritrouò sano all'esercito con le sue genti, le qual cacciò sotto l'esercito de nimici , & gli sece publicar la morte del loro Gene rale, per porgli in timore, non s'hauendo mai andar a combattere fenza uantaggio, anzi piu presto desistere potendo, dalla disauantaggiosa impresa, perche morto il Generale resta l'esercito senza capo, & subito si spezza, come fece quel d'Induciomaro Belgico de Treuiri quando essendo partito da i ripari delle genti di Labieno soldato di Cesare, sopragiun- la sua mor to da i nimici fu morto, & allhora l'esercito senza capo restò tutto con- tesece rui quassato, & tagliato a sil dispade da i Romani, & Pandolfo in un nare il suo subito appicciò grosse barusse con loro: nelle quali fatto gagliardo impeto per Pandolfo, non hauendo inmici capo, ne gouerno sicuro; non essendogli dato spatio di prendere alcuno partito, furono di maniera trauagliati, che non si poterono mettere in battaglia. Et si come i soprauenti, & le insidie satte da buono Capitano sogliono portare souente la uittoria, così anchora Pandolfo sopragiugnendo costoro, ottenne al fine di essere uincitore contra di loro nel medesimo Siorno, & essendo ritornato Pandolfo la sera istessa a casa, quel Capitano non intese cosa alcuna di quello che sortito fosse in quel giorno, Perche hauendo Pandolfo sinto di caualeure per alcune questioni de suoi soldati, lasciò ordine che non lo lasciassero partire sino al suo ritorno, pur Stando con sospetto grande l'aspettò per ispedirsi della pace, & non potendosi poi alcuna altra cosa buona concludere l'altra mattina su licentiato da Pandolfo: ma credendosi come prima ritrouare in punto l'esercito suo lo ritrouò d'altro modo, & hauendo conosciuto quanta disferenza sia fra la pazzia & la sapienza, perche il pazzo camina nelle tene- Differena bre, & il sauio nella luce, ritroud la pazzia sua non esser altrimenti fra la pazdalla prudenza terminata, come si termina il giorno dalla notte, perche zia, & la sa lui uinto & il suo nimico uittorioso ui rimase, & essendo confuso dal subitano caso, & per il dolor che prese insirmato, dolendosi sempre come

si diceua che la sper nza della pace l'haueua troppo ingannato, & che

fa di mestiero à chi dirittamente unol procedere considerare non solo le cose presenti, ma anchora quelle channo a uenire, in poco tempo se ne morì, & se'l pianto di ciascun morto si fa per ordinario di sette giornifu questo del Capitano di tutto il tempo del suo raccordare, perche sempre si raccontarà questa sciocchezza in suo uitupero, & questa su una burla quanto al fine quasi simile a quella che fece Cesare a i Tedeschi, che già al tempo suo haucuano occupato il paese de Menapij oltra il Rheno, perche licentiati che douessero partirsi dalle regioni di Francia, & elli com fittioni sollecitando ottenere l'amicitia di Cesare per haucr tempo di far il caso suo, uennero un giorno i maggiori principali da lui con coperti inganni per farlo soprasedere . Ma auedutosi Cesarc del finto animo , & della perfidia loro, subito gli fece ritenere, & leuato l'esercito suor de i ripari tutto lo mosse contra i Tedeschi , iquali soprauenuti & inauertiti surono rotti & morti, & poi licentiati gli ambasciatori deliberarono ingani rup non piu partirsi da Cesare per dubbio c'haueuano d'esser morti da suoi. pe i Tede- Restauano però ne i presidij de nimici alcuni soldati, quali di continuo trauagliauano i sudditi del Signore, perche ogni giorno bottinauano con nii Capita tra di loro senza pericolo, hauendo i luoghi presidiati in buon numero uicini alle terre del Signore. Per tanto Pandolfo si deliberò in ogni modo di mettersi in auentura se potesse leuargli d'improuiso uno de i detti luoghi presidiati, & fatta una buona scielta de soldati conosciuti nell'esercito cosi da piede come da cauallo da circa tre mila huomini, e non piusi appresentò una notte ad uno di quei presidij, & uolse andar di notte perche la notte alle uolte è piu comoda a simili effetti che'l giorno, & la notte fa per costume gli huomini fedeli, assai più licentiosi del giorno, & uno pare diece la terra alla qual si presentò & alcune altre de i nimici, essendo la piu parte ne i colli & uicine di quattro sin in sei miglia l'una, da l'altra, & che soccorrere si poteuano in ogni poco di tempo, teneua quest'ordine, ch'ad un solo segno di suoco che si facesse a un luoco, tutti gli altri luoghi mandassero l'aiuto a chi il fuoco facesse, per il che uedendosi gli sudetti assaliti, si posero alle difese, & secondo il solito lo ro, dimandarono col fuoco soccorso; ma Pandolfo sapendo la sua costuma mandò prima alli altri luoghi nimici & iui appresso fece sopra alcumi arbori eminenti la medesima notte accendere piu suochi, per rendergli incerti tutti, doue correre douessero, le guardie de i presidij che su gli auisi stauano per gli nimici, manifestauano ciò che uedeuano a suoi Capitani & soldati, i quali uedendosi un suoco appresso & in ogni altro

LHOZO

schi tenen do prigio-

[2

luogo de uicini un simile, non sapeuano giudicare doue ciò procedesse, ne manco deliberare a chi di quelli douessero dar soccorso, perche ciascuno pareua, per lo segno c'haueuano i luoghi che dimandasse soccorso, è imperò confusi ciascuno attendeua al luoco suo. Questa astutia di Pandolfo lo serviua a due vie, l'una che il soccorso non potesse venire alli assaliti, l'altra quando gli sosse uenuto alcuno de i presidy per aiuto di quel l'altro ch'essendo uotato di géti fosse stato in preda di Pandolfo. Ma la for tuna, la benignità della quale pareua che con quel luogo assalito lungo tempo hauesse ministrato i beneficij, maravigliosa bastonata gli diede in questa cosa, perche priud del soccorso & anche per questa cagione, ch'in poco numero si trouarono i soldati che lo guardauano in spacio grande & contra soldati appostati & di gran numero, si videro perduti & Pandolso fra tanto conoscendo che la fortuna assai piu nell'occupar l'altrui, che aritener il suo, presta il suo fauore, seguendo la sua inclinatione, non mancò con piu diligenza, & curiosità ch'a soldati sosse possibile, far ascender le mura, & attendere alla uittoria, la qual anchor che dissicil sosse, esanguinolenta, perche i nimici del luogo non mancarono punto della uirtu loro, al fine generosamente ottenne, perche sempre difficil su la resistenza de pochi in largo sito, contra il gran numero de nimici di suori, co di qui si puote conoscere, quanti casi apporti la fortuna in guer ra, non pensati, perche ridusse l'inimico a uedersi uccider senza ingegno di sapersi disendere & soccorrersi, & di maniera che non su pur Possibile poter saluar dal Martial furore de suoi soldati un'huomo de i ni mici vivo, eccetto che'l Capitano di quelle genti col suo Sargente, iquali Perche la sorte gli portò da quella parte doue Pandolfo si trouò, restarono suoi prigioni. Erano questi di natione Corsi & perche consci di sua natura dubitauano tuttauia di alcuna sinistrezza, non aspettando che gli dimandasse taglia alcuna, da se stessi gli la fecero offerire. Accettata adunque che fu da Pandolfo la promessa della taglia & hauendo posto ordine alla guardia del luoco recuperato, si partitte conducendo seco i prigioni, da i quali hauendo riceuuto larghissime parole, & la suafede, di non fuggirsene, gli lasciò molto adagio, & con poca guardia, Perche nelle miserie altrui si deue piu tosto esser pietoso che crudele, & non uedendo che gli sosse portata la taglia in tempo egli su pregato la-Sciare il Sargente perche andasse sollecito per essa, del che Pandolso contento, restò il Capitano per l'una, & l'altra parte prigione sino a l'intiero riscatto, & ciò conchiuso si parti il Sargente, ma non si tosto su Partito, che'l Capitano cominciò a pensar sopra la suga sua, & essendo

fatto certo Pandolfo con apparenti segni, cosi del uiso & sembiante come d'altri, che dauano testimonio de l'animo suo, il quale lo riteneua sempre su i pensieri, & solleuato col cuore, lo fece doppò sempre tener legato. Ma il triftarello ch'ad altro non attendeua saluo ch'al fuggire, & non pagare taglia alcuna, hebbe non sò come uia d'hauere della poluere di minio colore, ch'usano i pittori a pinger rosso, & fingendosi infermo grauemente, non uoleua mangiare, & se pur pregato mangiaua, non pigliana per sua bocca saluo che pesto di carne, & benena acqua nascosamente col minio che haueua. Questi cibi liquidi con l'acqua gli lubricarono il uentre, & tutto quello che digeriua ueniua rosso per il minio beuuto, & pareua sangue congelato. Pandolfo auisato che costui patiua flusso di sangue segno mortale in un'huomo, gli uolse dare il medico,ma lui lo ricusò, & non uolendo Pandolfo contra sua uoglia indurgli il medico perche non pensasse qualche danno, non gli fece altro saluo che lo fece slegare, sin tanto ch'egli fosse risanato del flusso ch'egli credeua del sangue, & postolo quasi in libertà con sufficienti guardiani, egli una notte fingendo hauere dolori grandi del corpo & inclinandosi con la persona sino in terra tenendosi la mano sul uentre, come se ui hauesse ilu pi, & passeggiando una sala doue la guardia staua, la notte tanto passeggiò con lento passo, & si lamentò che di stracchezza adormentò le guar die, le quali uedendolo al lor giuditio quasi uicino a morte, ogn'altra cosa che la fuga hauriano aspettato da questo Capitano che se ne fuggi, & rubbò la taglia con esso lui a Pandolfo, ma perche gli huomini più presto alle uolte si giungono, che i monti, non passarono molti mesi ch'in una sca ramuccia doue egli si troud su ferito & preso, & subito Pandolfo auenga che con le braccia in croce gli facesse molti preghi, & che sia cosa da grande perdonare a chi gli è supplicheuole, uolse fosse impiccato per la gola, a tal che se fuggi il mese, non fuggi le Calende: per il che si suol dire che credendosi col fuggire farsi un segno di croce, si diede colle dita ne gli occhi, de i quali si priud con la uita, con l'honore, & le sustantie insieme, e gli uosse dar questo castigo, ad essempio & spauento delli altri, perche fossero osseruatori della sua promissione; imitando Cesare di contrario effetto quando per uietar le rebellioni nella Francia hausasse con- uendo uinta la città di Vsselodunio, sece prendere tutti quelli c'hauetra certi ri- uano portato l'arme, e gli fece tagliar le mani, saluandogli la uita, & non ad altro fine saluo , che fosse il castigo de maluagi a tutti gli huomini piu manifesto. Ma in proposito di costui, perche ad altro non attese che col scampo mancar di fede, & di sparmiar i danari, non conobbe che

Cefare, che crudeltà belli.

che si come l'occhio d'Iddio piu uede sopra de gli altri lumi, anzi che uede sin nel profondo dell'abisso, così anchora conoscere doueua che facendo furto della promessa sua con il fuggire, non l'hauria l'istesso Iddio lasciato impunito, come gli auenne. Per tanto se secondo i demeriti su castigato, a lui solo ne fu data la cagione.

### ERRORF.

ERROR di questi fu, che'l general Capitano de nimici, nel'a cui persona l'esercito teneua tutta la fiducia sua, discostatosi da quello, se stesso & l'elercito pose in arbitrio de suoi nimici, il che non gli saria auenuto se da suoi soldati, non si fosse partito, e pur partendosi gli conueniua auisare di quanto gli poteua auenire, & ammaestrargli nel lor gouerno per la sua absenza, perche essendo la natura de i foldati solita seguitare i loro Capitani, haueriano

fatto quello che gli fosse stato imposto, ma non sapendo distinguere il Capitano il tempo col pericolo che gli poteua correre adosso per l'absenza sua, non seppe manco comandare quanto gli era bisogno. Non minor error fu ancho quello del luogo combattuto, perche uedendofi con la diuerfità de i fegni del fuoco leuaco il soccorfo, che con un sol segno di suoco dimandaua, non seppe con altri segni d'altra maniera Prender partito a i casi suoi, però chi non e presto e pronto ne i pericoli quando è souragiunto, resta prima uinto che si sia apparecchiato alla difesa. Ma maggior error fu quello di Pandolfo che mentre il corfo con simulata infirmità pose l'insidie alle guardie per fuggire, diede a lui tanta credenza di se, che si lasciò gabbare non da lui una dalla colorita feccia che dal uentre gli uscina. Perciò quel sauio ben disse del ninico. Inimico non confides. Cio è non ti fidar del nimico.

nn fanio.

IL FINE DELLA VNDECIMA IMPRESA.

## IMPRESA DVODECIMA.

CHE MALAMENTE SI PVO GVARDAR VN buomo da gli animi deliberati.



N Q V E S T A duodecima impresa ci insegna l'Autore fra l'altre come mat sa рио guardare da un'huomo deliberato, col modo con che s'intertiene un seditioso, con uno stratagema di suscitar cause contra superiori sotto difesa de l'ambitione altrui in giorno solenne, con l'essempio d'Atheniesi contra Lacedemony ne i suos giorni sacri della Minerua, & che gliè ufficio d'estrema pazzia uolersi commettedubby cast della fortuna, & the maggior pazzia non si puo fare che farsi colpenole d'un grosso errore per parere appresso il uolgo grand'huomo, con l'essempio di Spinther Fauonio & Dolobella alla morte di Cesare. Ci insegna anchora che l'aspetto d'una nouità d'una cosa consonde piu, che la forza nel combattere, & che il persuadere è piu facile che lo ssorzare, con un stratagema di suggirsene incognito in habito uile, & con prouissons preparatorie a uincere una città ben presidiata, & come l'occasione della uittoria è uera gouernatrice nelle imprese, con l'essempio di Pompeo contra Cesare a Durazzo & d'albri, con un stratagema d'intrar una città per cau i sotterranei mentre che si da l'assalto in un'altra parte con l'esercito, & ci auertisce che di raro o non mai resta inuendicata una cosa mal fatta, con l'essempio de Suizzeri del Cantone Tigurino, & che gliè cosa degna opprimere la fiaude con fraude, & come la guerra non è pasto da ognino, & che gliè principal cura d'un Capitano ne gli assedi riconoscere bene tutte le parti delle città in sua propria persona, perche altrimenti non si può sidare d'esser sicuro, con un detto di Paolo Emilio soura che'l Capitano debba hauer cura del combattere, & con molt altre cose curio se morali, & con sentenze & altre cose militari, degne d'esser uedute.



A L guardare si può da un'huomo deliberato, perche come la deliberatione entra nelle uiscere del cuore di alcuno, inmodo ui si imprime, ch'a uiua forza bisogna ne segua il segno d'essa deliberatione, & se per contraria uoluntà, qual mi par difficile, non è cancellata, mai non si parte, mai non si moue, ne mai si diuertisce, anzi quanto più

tarda l'esecutione, tanto piu s'impronta, si suggella, & si sermanel cuore del deliberato, & iui concitata da l'odio, & continuo rancore, rodendo il cuore ui alberga, sin tanto, che disciolta per lo seguente esfetto si diparte . Si manifestò questo discorso a quel tempo che Pandolso Delfino era al gouerno della città di Pioia in un cittadino , ilquale essendo ritrouato con l'arme prohibite su preso, & secondo il tenore de i proclami punito, per il che tenendosi costui ingiuriato da Pandolfo s'assis al cuore questa offesa di maniera, che da se stesso deliberò non lasciare questo fatto senza uendetta, e non pensate che si sgomentasse punto perche l'impresa fosse grande a un pouero come lui, & da tempo ch'era quasi come suergognato, perche molto piu indurato diceua, ch'eglie cosa d'animo uile lo scusarsi per pouertà, & il lamentarsi della propria calamità, & di quella de i tempi, & riuolgendo questa deliberatione per molto tempo nell'intelletto suo, determinò fare ogni sua possa co detramenti di priuare Pandolfo del gouerno, ma uedendosi di poca autorità hebbe, assai dubbio non potere sua mala intentione esequire per questa usa . E in uero non è maggior suentura in un'huomo che poter poco & uoler molto, & non potendo per altra miglior usa deliberò leuar la città al suo Signore, il qual confidandosi nel cuore de i sudditi non teneua nella città piu che ducento soldati per guardia delle porte, & pensò che cio

cio fosse un colpo ch'anchor potesse battere contra di Pandolfo. Trattò adunque costui questo satto separatamente co inimici del Signore, & hebbe gran parole da loro, & tanto seppe esser segreto ch'altro che egli stesso non lo seppemai, & ridusse il negocio tanto auanti ch'altro non restaua che ritrouare il modo di eseguirgli, & saperlo usar da tempo che fosse riuscibile, & non potendo da se sece prouedimento d'hauere compagni assai nella città a l'impresa, perche poi riuscendo il fatto, s'imagino che non gli saria mancato soccorso. Questo mal huomo al qual molti fanorinano doppò il castigo souradetto, perche ciascuno uol'entieri dona fauore a quelli che sono inselici, innestigò di tutti quelli che si diceuano offesi da Pandolso , & a quelli parlò separatamente , & ogni giorno con l'uno ò con l'altro fingeua hauer lettere che Pandolfo. doueua esser priuo del gouerno. Hor diceua ch'egli era in contumacia del Signore, & che lo uoleua mandare in altri paesi, hora che lo uoleua far sindicar de l'amministratione del gouerno, & bora diceua che la migliore noua non si potria dare al Signore che nuntiargli che egli fosse stato ammazzato, ma che non uoleua il Signor cio comandare ne far esequire per non dare mal essempio di se con altri servidori suoi : la onde tanto disse & fece costui c'hebbe promissione da molti separatamente non sapendo l'uno, dell'altro, che al primo romor che si sacesse contra di Pandolfo di porre, uenendogli comodo, mano a l'armi con lui & di ammazzarlo, & se ben non mai delle suenture del nimico si deue rallegrare, perche Iddio molte uolte riuolge le sciagure in colui che s'allegra, faceua da ogni canto costui grandi ßima dimostratione d'allegrezza. Prouedutosi adunque de compagni, incominciò a praticar ne monasteri de fratiricchi, a i quali tutti proponeua che la regola loro era di religione, di costumi & dignità, superiore a tutte l'altre, & hora nell'uno, & hor nell'altro facendo simili ufficy, gli suscitò tanto la ambitione fra loro, & con poca fatica seminò tanto odio quanto mai fosse possibile dire, & approßimandosi la festa del Santißimo corpo di Christo, nella quale Secondo il costume della città , erano astretti tutti i religiosi siano di qual si nogliano qualità andarui, & done alcuna nolta per la precedenza della processione si faceuano romori grandi, perche l'uno si protestaua piu degno dell'altro, prese il cittadino occasione d'esequire l'intento suo, nelle teste come gli Atheniesi contra i Lacedemonij al tempo ch'eglino celebra- di Mineruano i sacri giorni della Dea Minerua, perche da tempo che non teme-ua si solleuano i Lacedemony gli saccheggiarono i campi, & eshortando il citta-tra i Lacedino tutti quei frati, doue le discordie erano piu euidenti gli confirmo demoni.

Dell'Imprese Militari.

DD

l'uno non sapendo dell'altro a non cedersi il luoco nelle processioni, & a tutti s'offerse in auto con uinticinque armati dall'altro canto con preghi fece inuito di tutti quelli che si pretendeuano offesi da Pandolfo per quel giorno, acciò uenissero armati sotto la disesa de i frati per l'effetto suo, & tanto ben seppe questa cosa ordinare, che ciascuno delli inuitati come piu era amico d'uno, che d'un'altro de monasteri de frati, cost per quelli credeua uenire alla disesa col cittadino, & similmente que frati di diuersi monasteri tutti in se credeuano il cittadino con i suoi compagni esser in aiuto suo . Hora uenuto il tempo della processione secondo il solito della città andò Pandolfo per accompagnare il creator del tutto, & il medesimo secero tutte le coppie de frati & altri religios? con gli nobili & cittadini infieme. L'amico c'haueua la mente intenta al desiderio suo, si sece uedere da i frati i quali confirmati dalla opinione di costui, stauano attenti con grand'ambitione per essere l'uno de l'altro superiore nell'ordine di seguir la processione, abenche questo gioco non fosse apparecchiato ne per frati, ne per preti. Già s'era inuiata una par te della processione, quando giunti al luoco de frati, nacque contesa della precedenza, di maniera che uennero infra di loro dalle parole a i fatti & a questione. Onde Pandolfo ciò uedendo, & senza sospetto di quello ch'egli non hauria estimato auenirgli in cento anni, corse al romore, & con un pezzo di hasta cominciò a suiluppare gli frati dalli intrichi, il che non hauria fatto se d'alcuna cosa ordita per il cittadino si fosse aueduto, perche saria stato ussicio d'estrema pazzia uolersi commettere a i casi dubij della fortuna: ma questi congiurati incontinente si dimostrarono contra di Pandolfo coa le spade ignude, & riceuendo molte serite credendosi morto cadè interra; molti perciò furno ammazzati & molti feriti & amontati l'uno sopra l'altro, non solamente per l'uccisioni & le ferite, ma per la fuga anchora cadendo l'uno sopra l'altro di tutti si faceua un monte, & in un subito molti altri che per lui ui si opposero gli caderono adosso, a tal che surono morti in breuissimo spacio piu di cento buomini, il resto suggendo lasciò il cittadino con la sua compagnia a tutti superiore. Perciò alcuni parenti & amici suoi come si suol dire ch'a luna noua ogni can abbaia s'accostarono a quelli, alcuni altri ch'in la congiura non erano si secero così alla libera compagni di questo fatto perche sus- per parer braui, ch'al suo ragionar non neganano essere stati partecipi se punito, della congiura & cosi s'ingolfauano in questa pazzia, che non s'auidero giurato co che Lentulo Spinther, Fauonio, Dolobella & altri che per parere par va Cesare. tecipi della gloria di Bruto & Cassio per la morte di Cesare corsero in

aiuto loro, & se ben non furono nel numero de i congiurati furono però nel numero de i puniti, & che perciò del medesimo modo anch'elli Sariano Stati trattati , & faceuano quasi del capo credendo Pandolfo esser morto & tutti unitamente raccolti ad una porta della città, la presero & incominciarono uerso la città subito fortificare con fossi gabioni, botte, & trincere, accioche i cittadini non gli potessero far impeto per leuargliela, & lasciatogli buona & fedel guardia corsero ad un'altra, & la preseno, facendo il medesimo, di poi si corse per tutta la città impiendo ogni cosa di spauento conmorte di quelli di doue si temeua di trauaglio, & come s'ella fosse stata presa per forza & che fossero Statispronatidal pericolo comune & dallo ardore di combattere. La città non sapeua come gouernarsi in questa nouità, non sapendo di doue deriuasse questo fatto cosi horrendo; dal qual dubitarono della rouina sua se piu da un lato che da l'altro si sossero riuoltati, perche l'aspetto della nouità della cosa gli consondeua piu che la forza del combatter de i congiurati, & in ogni caso tanto pote il terrore in loro che surno non solo della lor mente , ma anchora del loro gouerno priuati , & indebiliti, temendo che questo giorno douesse essere come quello della morte di Cesare, nelquale non solo alcuni de Senatori & amici di Cesare furono tagliati a pezzi, ma molti altri forastieri furono morti per ignoranza & senza consideratione, come suol interuenire ne i tumulti & garbuglij delle città. Ciascuno si sforzana di ritirarsi & star armato in luoco for te, ò in casa sua, per ogni strano accidente perche per prouerbio si suol di re, che per ogni picciol scoglio si sende la nauc. Fra questo mezzo molti parenti & amici delli uccisi andarono a pigliar i corpimorti per dargli la sepoltura, & fra l'altri non hauendo Pandolfo parenti che cura pigliassero di lui, fu portato quasi subito anch'egli come morto in una chiesetta prosima al luoco della morte di tutti, & in quella riserrato. Il Capellano uenendo poi da se solo, per uederlo se gli appressò, ma egli che per sei hore e piu era stato suor di se, & come mortospigliò risentimento & aprendo gli occhi uide il Capellano intento al rimirarlo & subito gli parlò, pregandolo che gli saluasse la unta & uolendo fuggire lo arresto con parole, offerendogli farlo il piu felice huomo del mondo, & di donargli cose assai, perche chi dona & appresenta acquista ciò che unole, persuadendogli a non mancargli per util suo, & essendo il persuadere piu facile che lo sforzare, tanto gli disse & promise il pouero Pandolfo che ciò sentendo il prete, uergognoso di se stesso s'escusò, & gli promesse di non abbandonarlo, & con la chiara d'ono

La morte d'un Prencipe mette in cofusione ogni qualità di persone.

to medicò. Gia s'approßimaua la notte, quando incominciò giungere il soccorso de i congiurati, cosi di caualleria come da piede per sostenere la città a i nimici del Signore, & toltolo nella città per quelle porte gia occupate, s'impaurirno quei primi soldati della guardia, & cominciarono a pensar partiti di fuggirsene. Il Capellano ciò intendendo non perdè tempo per servitio di Pandolfo & prendendo un buon cavallo colla bastina mutò Pandolfo di panni & così serito se lo tolse dauanti & lo condusse ad una delle porte anchor tenute da suoi soldati, & non uolendosi palesar a tutti sece dimandare uno caporale, alqual si manisesto, & lui non parlando ad altro di ciò lo pose suori, & raccomandando la porta allı altri l'accompagnò con tre altri amici, & tutta notte caminarono sin che giunsero in un luogho doue hebbe agio d'hauer un cocchio con due buoni caualli, col qual lo condusse fuori del territorio della città done effendo curato, in breue si risano. I soldati dello istesso Pandolfo chi anchora l'altre porte ritencuano furno ostretti lasciarle in poter de nimici, & fuggirsene. Non manco fra tanto il Signor metter insieme le fue genti pagate & anche assoldarne dell'altre per rihauer la città, & non lasciar inuendicato questo fatto , concedendo a Pandolfo l'impresa di ricuperarla. Ma quando l'hebbe accettata la conobbe anchor lui diffcile, essendo molto ben guardata da nimici, pur deliberò andarui, inuiato non s'accostò cosi di subito alla città, ma attese a prendere alcuni castelli e fortificargli, perche gli paruero al proposito come sece senza contrasto, & al resto sece dar il guasto, sacheggiare & abbrusciare, & di tal modo ridusse le cose che non era possibile cauarne frutto sin a lungo tempo perche con questo detrimento impedendo la uettonaglia era poi per conseguire un perpetuo impero nella città, & ciò ispedito non volendo Pandolfo tanto attendere a rimovere le cause de i pericoli del suo campo, ch'egli non uolesse ancho sollecitare piu per non lassar passar le commodità del tempo a offendere i nimici per la uittoria, la qual commodità è uera gouernatrice nell'imprese, uolse prendere l'occasione offertagli dalla fortuna nel termine ch'egli uide la nimica città, col combattere con l'artigliaria, ouer con le mine per rouinar le mu ra, & facilitar la strada a i suoi soldati al dar l'assalto, perche non interuenisse a lui come a Pompeo contra l'esercito di Cesare a Durazzo, & a Lucio Scipione per mezzo di Labieno & altri suoi Capitani coli incor- in Barbaria contra il medesimo Cesare, & a Sesto Pompeo contra Ottauiano, & ad Annibale contra Romani, i quali non sapendo usar la uitto ria offertagli, furono da i uinti superati. Et dando uoce Padolfo d'aspet-

Pompeo, per non saper usar la uittoria, resse.

tar maggior numero di genti, s'accostò co tutto l'esercito alle mura, & di madati i Cittadini a volersi arrender ricusarono di volerlo sare, e haven do messa in punto l'artiglieria la piantò in piu idoneo luogo che fosse possi bile, et tentò co quella far apertura di muro, ma no li succededo a proposi to questa maniera di cobattere sece in molti l'uoghi caui sotterranei per aminarla, non ritenendo le fosse della città acque: & anchor che i nimici ui attendessero con contracaui di dentro per far esalar le mine, nientedimeno fece uno di quei caui assai grande cacciar tanto auanti, che non s'auidero i numici, che per caso usci in una Chiesa antica della città, come per un fondo d'una sepoltura si conobbe , per la qual stando serrata continuamente, & non piu lontana da i muri, che di cinquanta trabuc chi si uenne in speranza di prender la città, & essendosi gia con legni il cauo ben fortificato, ordinò Pandolfo quanto s'haueua ad essequire, & singendo una notte con scale dar un'assalto da una parte, doue il muro della città antico era piu basso, & debole, sece entrare una parte de suoi soldati nel cauo con torce accese, & similmente hauendo appoggiate le scale alle mura, i soldati della città con i terrieri, se gli opposero gagliardamente : ma mentre erano intenti a difendersi da questi dalle scale quelli del cauo uscirono per la sepoltura nella Chiesa, & per la Chiesa nella città in gran numero, & si secero d'improviso larga la strada in quelli che le mura guardauano dallo esercito, che con le scale ui uoleua ascendere, ma quando i piedi sono cacciati dalli altri piedi, & l'arme fregate dall'altre arme, nonsi puo fuggire il menar delle mani, ne meno la battaglia, per il che erano astretti a difendersi, ma per il timor indeboliti poco durò la sua difensione, & essendo posti in fuga, uoltarono le spalle alle mura, per le quali entrarono gran parte delle genti di suori, & presa che su una porta di doue la caualleria entrò col resto del l'esercito. Racquistò Pandolso la città con grosso danno de Cittadini, e appresso fece le uendette delle publiche imurie, con quelle del Signore delle sue insieme, però raro, o non mai resta inuendicata una cosa malamente fatta, come per questo essempio si dimostra quasi simile a quello de gli Suizzeri del cantone Tigurino, perche hauendo eglino gia lungo tempo passato, ammazzato Lutio Cassio Consule, & messo l'esercito Romano sotto il giogo, surono poi nel tempo di Cesare i suoi posteri Cesare setagliati a pezzi alla ripa della Sona in gran parte, onde Cesare non sola- ce uedetta mête fecel uédetta delle ingiurie publiche, ma delle prinate ancora, perche di Cassio Questi: questi popoli in quella istessa battaglia che tolsero la uita a Lutio Cassio, tra gli Suiz fecero ancho morire Lutio Pisone ambasciatore auolo di Lutio Pisone zen.

suocero di Cesare, & su detto che su cosa degna con la fraude opprimere quella fraude, che'l Cittadino col resto de rubelli, secero al Signor suo.

### ERRORE.



ERROR di questi su, che'l Cittadino, credendosi solo di uendicare contra di Pandolfo, & del Signore, si uendicò anche con tra de suoi Cittadini, & cen nando ad altri, percosse se stesso, & uolendo hauer Pandolfo per morto, la uita non gli tolfe, anzi attendendo impadronirsi della città, gli diede per suo maggior rilieuo agio ad uscirsene col sacerdote, guida in perditione del Cittadino . Però chi uuol far un fatto, lo deue far compito,per-

che simile è il non fare, come facendo nol finire. Ma maggior errore fu il suo col re sto de i seguaci, perche hauendo la chiesa antica a pie le mura, all'assedio intorno non s'auidero che stando serrata, gli poteua portare pregiuditio per imboscate, & altre trame, che in quella si poteuano fare, donde che essendo principal cura d'un Capitano ne gli assedij riconoscere bene tutte le parti della città in sua propria persona, non solo non lo fecero per offender il nimico suo, ma ne anche per sapersi diffendere da loro, & per inauerte nza furono, come hauete inteso gabbati per la Chiesa, la qual fu uita a quelli di Pandolfo, & aloro, fu morte. Perciò fi suol dire che la guerra non è pasto da ogn'uno, & ciò conoscendo Paolo Emilio Romano, prendendo in se tutta la cura del fratello inesperto, si dice che lo mandò a suoi soldati, & disse. Quiescite, ensesq; uestros acuite, catera cura permittatis mihi. Cioè stateui in riposo, & fate aguz zar le uostre spade : ma del resto lasciate a me il pensiero. Volendo inferire che a lui come prattico Capitano apparteneua l'ufficio del gouerno, & a gli altri inesperci per sapere offendere, & diffendere al suo tempo.

Detto di Paolo Emi lio.

IL FINE DELLA DVODECIMA IMPRESA.

### IMPRESA DECIMA TERZA.

CHELE VITTORIE ACQVISTATE CON LA uirtu, son piu illustri, che quelle che s'acquistano con la sorte.

# MMARI



N QYESTA decimaterZaimpresa, d'insegna l'autore fra l'altre, che la de-Arezza della persona congunta con la forza, rende l'huomo nel difendersi piu ficuro, e piu gagliardo nell'offendere, & che le uittorie acquistate con la uirth, con astutia sono assai piu risplendenti che quelle, che con la sorza, & crudelta sono acquistate, & come egli è ufficio di degno Capitano con uirtà arte,

uigilanza confumare piu che fia possibile le forze de i nimi ci , & che il tardar la pugna alle uolte èdi

è di utilità al foldato, es contrario a gli nimici; con un stratagema d'accrefcere un siume che sa debole d'acqua per impedire che non si possi quazzare, & di dicrescerlo per poterlo passar a pie sciutto; con l'essempio di Creso, & ci aussa come conviensi a forti , & gagliardi soldati , affaticarsi intrepidamente oue consiste il pericolo, & che il Capitano deue sur gir l'occasione di ridursi supplicheualmente in discrittione de suoi soldati; con l'essempio di Fimbria Consule Romano, con un stratagema di suggir dalle mans de gli ammotinati, & come i danari sono cagione di tutti i mali, & di tutte le discordie. Et c'insegna anchora che le angustie sanno gli huomini loquaci, & che gli è concessa facultà per ragione militare a i generali dell'eserciti di punir i soldati , sino all'ultimo supplicio , & castigar ammotinati , se non in tutto , almeno in parte seueramen te; con l'essempio d'Appio Claudio, di Paolo Lutio, & di Paolo Rutiglio, uerso le sue genti seditiose, & ammotinate, con un stratagema di ritenere i soldati che non si disordinino col correre abere ne i fiumi; con l'essempio di Curione Capitano Romano, & che quella cosa è piu combattuta che piu strettamente è custodita, & come non è minor uirtù saper usar la uittoria che uin tere, & che nell'imprese infelici, doppo il fatto i Capitani perdono il credito, & sono disprezzati, & odiati da suoi soldati , con un detto di Cesare , contra Pompeo , che non seppe usare la uittoria, & con molte altre cose curiose, & morali, & consentenze, & altre cose militari, degne d'effer nedute .



N Qy E L modo che la destrezza della persona con la possanza congiunta, rende l'huomo nel difendersi piu sicuro, & piu impetuoso, & gagliardo nell'offendere in tal modo anchora la uirtù col ualor di coloro ch'acquistano le uittorie, con l'astutie compagnate, rendono molto piu chiara, e piu uiua la gloria loro nel conspetto delle genti,

tanto piu, quando che non con la forza, & crudelta della guerra, ma con la prudenza, & senza arme, la riducono a perfetto fine, & perciò quando Pandolfo Delfino disegnò di continuare nell'incominciato assedio per conseguir la uittoria senza ferro i nimici suoi, secero grande apparato per soccorrere di uettouaglie l'assediato castello di Ceruina, al qual per esser nelle forze dello stato acquistato del suo Signore, era molto disficile l'andarui, & tanto più era difficile, quanto che da quella parte, onde piu facile si dimostraua il camino, ui era un siume qual da lontane uallate discorrendo portana gran quantità d'acque continuamente. Que-St'acque appresso d'una città di collina del suo Signore, si diuertiuano in due parte, & come prima era un sol siume, se ne faceuano poi due, che assai lontani l'uno dall'altro discorreuano al basso, ma quanto piu al piano deriuauano, tanto piu le ripe s'inalzauano, & si fortificauano i Paßi di buona maniera, pur l'uno, & l'altro d'eßi fiumi, portando il peso dell'acque di ciascun di loro, da ogni tempo si guazzauano co' caual i, Galcuna u olta co' pedoni, G' come fu ordinato uennero con grosso

esercito per uettouagliar Ceruina. Pandolso facendo usficio di buon Capitano, il qual era con sua uirtù, arte, & uigilauza consumar piu che sta

posibile le forze de nimici, fece unire poche, ma buone genti, che ordinatamente teneua ne i presidi, & sattone di nuouo alcune altre, se gli oppose alla seconda parte del siume, il qua e essendo allhora quasi impossibile che gli potesse uietare, che non passasse un tanto esercito, perche portaua poche acque, temeua d'una gran baruffa. Gli auersary giunti al fiume uedendosi le genti a l'opposito, & non sapendo anchor di fermo alcuna cosa di quelli di Pandolfo si fermarono, è gli diedero tempo di prendere a' suoi bisogni, perche il tardar la pugna, è molte nolte utile a una parte, & contrario all'altra, & cosi a un tratto per impedirgli Pandolfo fece segni apparenti di uoler combattere, & aspettargli uolentieri, & fratanto essendo le gocce dell'acque infinite, come infinite sono le arene del mare, cosi essendo innumerabili le difese, secondo i termini in tutte le cose commise che con gran numero de soldati & guastatori fosse con pallificate, gabbioni, & traui, faßinate, terra & con altri ripari, fatta la diuersione di quell'altra parte dell'acque del fiume, che come disi da un'altro canto discorreua, donde che ciò essequito tutta l'acqua che portauano essi due fiumi, fece con gran fatica in termini di due giorni insieme discorrere in un solo alueo, aucnga che portasse gran trauaglio a suoi soldati, a i quali si conueniua come conuiensi inuero a i forti, & gagliardi soldati affaticarsi intrepidamente, oue consiste il pericolo, per il che hauendo unte quest'acque si uennero a innalzar molto, che non piu cosi facilmente si sariano passate a guazzo. Creso per Questo su rimedio contrario a quel di Creso, quando non potendo con l'esercito passar, ne con ponti, ne con naui il siume Halı, sece nelle par ti superiori un gran cauo nelle spalle del suo esercito, nel qual diuertendo l'acque del fiume passò il primo guado quasi a pie sciutto, il che successe a questi tutto il riverso, perche l'acque di due parti surono in una sola ridotte, & impauriti i nimici di questa improussa diversione, si disserauano non hauendo allhora naui, ne modo di gettar ponte, le quali quan do anche hauessero hauuto saria hora stato facile il uietargli il passar del fiume, per che non si tosto hauriano disegnato passar col ponte chest fariano fatte trincere, & fortificato il passo dal lato uerso Pandolso su l'altezza delle ripe, per le quali gli hauria dato non poco trauaglio, cost nel metter del ponte, come nel passar sopra d'esso, come segui in fatto, perche quando i nimici uolsero buttar il ponte con barche che secero condurre, quanto piu si sforzauano buttarle all'acqua, tanto piu gli erano fra cassate.

pastar un fiume, che faceffe.

cassate. Pur Dio che non uolse a tutti i pensieri di Pandolso dar selice successo, gli interpose impedimento per leuarlo dall'impresa, & sempre par che la fortuna si traponga alle forze de i pensieri di colui che si troua nell'auersità, & affanni, donde i suoi soldati ridotti a termine di combattere, dissero non uoler aspettare la battaglia, se non erano delli auan Zi delle sue paghe sodisfatti , anzi ammotinati uoleuano se Pandolfo non gli pagaua leuargli la usta. Hora si puo pensare che l'hauer sidanza in un'huomo, & il sidarsi in un'altro, sia piu presto pascolo di matti ch'altrimenti, perche uiene ad esser questa sede con la speranza piu presto un abbracciar l'ombra, & fuggir il uento, che fine d'alcun commodo, che si disia . V edete hora che sperando Pandolfo col combattere , & con la uirtu de suoi soldati, sar gloriosa impresa, su come gran naue in mare lasciato in calma, donde che pensò mettersi da canto per suggir l'occasione del pericolo, di ridursi supplicheuolmente in mano de suoi soldati, come fece Fimbria Consule Romano, quando i Romani fecero la pace con Mitridate, perche approßimandosi l'esercito di Sylla a quello di Fim bria, fu richiesto a consignar l'esercito a Sylla, ma rispondendogli che Fimbria in anchor Sylla non era piu Capitano Romano di lui, non gli uolfe cedere, che stato si e perciò apparecchiatosi ciascuno alla battaglia, i soldati di Fimbria suoi soldati cominciarono fuggir a Silla , il che uedendo Fimbria fu constretto per cotta Silla . fermar i soldati, stracciandosi le uesti, inginocchiarsi supplice a i piedi di ciascuno, & non facendo frutto per questa uia, ne corruppe alcum con danari a restar seco, placando di questa maniera la poca fede de i suoi soldati. Hora si puo pensar in che termine si trouò Pandolfo quando che dall'uno, & l'altro canto i nimici non gli mancauano, che tuttauia stauano con auidità di fargli poco piacere. In uero egliè ben graue il sasso, & l'arena, ma l'ira de i matti mi par piu graue, però felice chi la può schiffare. Allhora conoscendo Pandolfo il gioco della fortuna esser cosa disficile a intenderlo, hauendo per suo rilieuo instrutto il suo luogotenente assai amico de soldati di quanto sar douesse, si parti dal suo alloggiamento, & singendo esser piu presto fauoreuole a i soldati, che altrimenti caminò alla uolta loro, però sempre con timore di qualche soprauento, mostrandosi anche di uolergli ragionar di cose assai, & non cosi presto su giunto che tutti gli soldati lo seguirono, & all'u-Sanza lo intorniarono desiderosi d'intendere di che uolesse ragionargli, & egli cominciando nell'esordio a dargli speranza di danari cagion d'ogni male, & di tutte le discordie, gli disse molto belle, & buone parole, le quali talmente gli fiorinano in bocca per la tema che tenena di lo-

ro, che chi lo sentina lo slimana huomo di grande eloquenza, e ben poteua questo esser uero, perche le angustie fanno gli buomini abondanti di parole, perciò stettero pacienti, sin al fine de suoi ragionamenti, fra tanto essendo stata data commodità a Pandolfo di ritirarsi, si ridusse

con piu prestezza che puote in un ricetto antico, non molto lontano, ma assai sorte da ogni battaglia, il che presentito da i soldati, si tronarono pentiti bauergli tolta l'occasione di ritener i nimici oltra il fiume, & temendo come ammotinati, & senza capo di capitare nelle mani de i ni mici, o de i paesani, & d'esser tutti tagliati a pez zi, o dall'uno, o dall'altro, & che Pandolfo come sdegnato, gli douesse dare il condecente castigo, pigliando il minor male, gli secero instare di pacificarsi seco, il che facilmente ottennero da Pandolfo benigno Signore, con perdita di alcuni di quelli che di questo disordine sorono cagione, a i quali, essendo sempre colui offeruato dalla giustitia che è l'offeruator di lei, fece dar de i calci al uento, usando quella autorità, che alli Imperadori de gli eserciti è concessa, di punir i soldati sin'all'ultimo supplicio. Non nolse però imbrattarsi nella morte di tutti i colpenoli, perche saria stato la rouina troppo grande, & poi essendo meglio ne i bisogni un cane uiuo, che un leon morto, gli parue assai sar un poco di risentimento, per essempio a gli altri, & per non esser riputato seuero, non uolse nel punir costoro rigorosamente osferuar la legge a pieno, perche egli è necessario esser seuerissimo nel castigar gli ammotinamenti, ma costoro Appio Clau meritauano bene a questa uolta uno Apio Claudio per generale, quandio, come do decimo l'esercito d'un Paolo Lutio, che da una parte delle legioni ne cauò tanti a sorte, & gli ammazzò, che furono poco manco di una decima, & di Paolo Rutilio, che in un sol giorno fece morire tre compagnie de suoi soldati per castigare i seditiosi, & di ciò ragguagliati! nimici, non ritrouando chi forza gli facesse, arditamente passarono il fiume, tenendo per fermo che non da altro, saluo che per timidità fossino quelli di Pandolfo dal fiume partiti , ma auuertiti del fatto come fu, si pelarono gli occhi di rabia, a non hauere sualigiato quelle genti, O i soldati quasi erano per l'odio conceputo per la poca auertenza de suoi superiori per tumultuar contra di loro, pur acquetati, di questo modo soccorsero Ceruina d'assai uettouaglie in non poco danno del Signore di Pandolfo. Egli non essendo sicuro da i nimici che erano in gran copia passati, si per rispetto de suoi soldati, come per conto de i castelli da lui posseduti, ne i quali si temeua il tumulto al solito de popoli per le cose occorse, con fretta si ritirò, con quelle genti per uenti miglia grosse, hauendo

punisse gli ammotinamenti.

uendo lasciati quei castelli, che teneua con i debiti presidi. Questi soldati nel marchiar alla guardia, haueuano preso gransete, & nell'arriuare ad uno picciol corrente, per la ripa del quale si caminaua per sei miglia & piu; inordinatamente desiderauano buttarsi all'acqua per be re, ma dubitando Pandolfo di disordine, & essere da i nimici seguito, fece subito intendere che l'acque erano state auelenate da i nimici, nelle parti superiori, & che non molto lontano si sariano trouate acque, per poter comodamente senza pericolo spengersi la sete, & che si guardassero non cader nel pericolo, & infirmità che caderono i soldati di Curione Curione in amministratore di Cicilia, quando partendosi con due legioni andò in che disordi Barbaria, & stimando i Barbari per l'opinione della gloria sua, ch'egli se in Barba douesse far gran fatti auelenarono l'acqua. Et sermatosi Curione con l'e- ria. sercito suo, cominciarono i soldati benendo di quell'acqua cascar in subita infirmità, & poi moriuano, & per tal cagione furono constretti partirsi, & mutar gli alloggiamenti: il che sentito da costoro restarono con grande ansietà di bere, & non pensate gia che se l'acque con questo ti more non gli fossero state prohibite che gli fossero stati molti simili a gli eletti d'Iddio nella guerra che commesse a Gedeon contra Madian, et Amalech, quando fece scelta di quei soldati solamente, che sol con le mani si gettauano l'acque in bocca, & non di quelli che ginocchiandosi beueuano a piu potere, perche tengo per certo, che ciascuno di questi hauria non solo ginocchiandosi beuuto, ma se fosse stato possibile, si saria contutta la uita cacciato nel fiume, tanto era il loro desiderio di bere. Mafinito il camino, licentio poi tutti a sfogar l'appetito suo in esso fiume, & certificati delle cagion dell'inganno che gli fece Pandolfo nel uie targli l'acque col narato essempio, sempre poi gli ne restarono obligati, conoscendo tutto ciò esser stato a sua salute. I nimici poi deliberarono far l'impresa sopra uno de i presidy del Signore, & condottosi con grand animo una notte, mentre si metteuano in punto per l'as salto gli messe Pandolfo tal terrore nel cuore, che se nonsi partiuano, tengo per fermo che piu bell'im presa non si saria raccontata sino a cent'an

> ni, mercè della ualorosa guardia che ui fu, con la qual era bisogno combattere, non con parole, ma con buoni fatti, & ben disse quel sauro che quella cosa è piu combattuta che piu strettamente è custodita.

### ERRORE.



ERR OR di questi che uoleuano soccorrer Ceruina, fu, che doppo che non s'aui dero non hauer portato con loro ponti per ogni suo bisogno, non si raccordando come l'acque si possono diuertire da un luogo a l'altro, mancarono assai non tener spie che del successo de gli auersarij gli potesse ragguagliare, perche conosciuta la discordia de i soldati co i loro Capitani, facile gli poteua sortire la uittoria, & perche su dissetto de i maggiori del campo nimico, di-

minuirono in gran parte del credito, che di prima haueuano co i soldati, perche quafi furono disprezzati, & odiati da loro, come auiene nell'imprese infelici. Ma maggior error fu il suo che essendo passati il siume con maggior numero assai delli ammotinati, non gli essendo altro contrasto, poteuano non solamente uettouagliar Cer uina, ma anchor con gloria fua seguir gli auersarij, che con gran timor se ne fuggitiano. Però si suol dire che non è minor uirtu saper usar la uittoria che uincere . Et in ciò ben disse Cesare contra Pompeo quando essendo Pompeo uincitore sotto Durazzo, & che non seppe proseguir la uittoria; disse. Hodie penes hostes erat uittoria. At non habent ducem qui victoria sciat uti. Cioè, la vittoria era hoggi de nimici, ma non han no hauuto Capitano, che l'habbia saputa conoscere.

Detto diCe fare contra Pompeo.

IL FINE DELLA DECIMATERZ'A IMPRESA.

### IMPRESA QVARTADECIMA

CHEIL CONOSCER LA NATURA E COSTVMI de' nimici, è di gran giouamento.



#### RIO.



N Q Y E S T A quartadecima impresa c'insegna fra l'altre l'Autore come il conoscer la natura, & il modo del niuere de i nimici porta molte uolte gionamento, & ch'egliè costume de soldati douendo passar per transito, în paesi sospettos. mandar canaderia a riconoscergli & stargli all'opposito sin tanto che sia passate l'esercito, con uno stratagema di uincere il nimico con beuande contaminate,

che uon può fare paZzia maggiore l'huomo, che per l'altrui robe metter in auentura la uita propria, & come il prender largo paese nel passar & scorrer per le campagne dà maggior terror ad ognuno, con l'essempio di Cesare doppò passati i monti Heluety alli Aruerni, & che per saper il concetto de nimici si deuono sar correrie uerso loro perche si prendono prigioni da i quali s'intende alcuna cosa, con l'essempio di Marco Cato in Spagna. Ci mostra anchora che la fortuna e molto da temere nelle cose prospere, & che il costume de i popoli è attendere alle nouità, con l'essempio de gli

de gli Insubri congiunti con Annibale, & con un stratagema d'intrattenere con le buone amicitie che s rubellinon si diano in protettione de i nimici & poi prendergli & castigargli, con un stra tagema d'andar fotto una citta come nimico & che paia amico in principio & efferui tirato da l'ordine della guerra , con l'effempio d'Amubale contra Romani in Spagna , & contra Sagontini, con un stratagema di privar una città sotto pretesto di bisogno di nettovaglia per assediarla, c poi prenderla con l'essempio di Dionisso Syracusano contra Regini , & gli Hymeresi . Et come non si deue lascear crescere il principio di alcuno ch'appresso di lui conuenza dubitare di manisesta giustitia, et che lo ingiuriare chi non offende non è cosa giusta. Ci insegna anchora che maggior ingiuria non si fa a l'huomo , che leuargli il nuere , et che il dritto della guerra unole ch'il uincitore comandi al uinto , con un stratagema di uincer il nimico in campagna , con l'attaccare la scaramuecia e poi da un'altro canto dar il fuoco alli allog giamenti delli nimici per disordinargli alla difesa delle sue robbe, & che non si deuono mai seguire gl'immici che suggono se ben non è prima la cosa intesa, con l'essempio de Romani contra Parthi, & che molte uolte il uincitore d'una impresa al sine rimane uinto, & il uinto uincitore & che non cost sacilmente si deue credere che'l nimico lassi le uettouaglie in facultà de gli auersary senz'arte, & come i popoli appetiscono cose noue, & che quanto piu credono acquistarsi la gratia del uincitore tanto piu cadono in peggiore stato, con un detto di Thimone Athenicse soura l'auaritta & l'ambitione che sono lo elemento di tutti i mali , & con molt'altre cose curiose & morali , & con sentenze & altre cose mi litari , degne d'effer uedute .



L conoscer la natura & il modo del uiuer de i nimici, porta molte uolte giouamento a chi gli ha auertenza & cio su a Pandolso Delsino di prositto grande dico in quel tempo, ch'i nimici di sua natura presti a prender l'arme, & studiosi di cose noue ma facili a desistere doue ueggono i pericoli, assoldarono alcune compagnie de Suizzeri, con le

quali passarono imonti per uenir a i dami di Lombardia & del resto d'Italia, & perche egliè costume de i conduttieri dell'esercito nel passar di lungo mandare doue ponno hauere alcuno impedimento, acciò l'esercito senza strepito passi, alcuna caualleria a ritener i nimici in casa sua, hauendo gli auersarij passati i monti, & essendo gia riuolti tutti al suo maggio, si trouò Pandolso con alcune infanterie & caualli suor di strada in una buona terra del suo Signore, ilquale teneua la parte contraria: per il che egli da se pensando, che quei ualenti & dotti Capitani non hauriano pretermesso l'ordine di guerra, percioche gli hauriano mandato soldati alla terra per dubio che di Pandolso & delle sue genti, hauessero potuto hauere per ritenerlo in casa senza lor molestia, uosse Pandolso stare auertito da ogni impensato accidente, perche le barbare nationi uanno sempre pensando cose noue & crudeli, & diede ordine di fare sombrar i borghi della terra di tutte le robbe portatili & così esequendo gli sece lasciar solamente sieno, pane, farma, & uino, con tutte

Stratagema per parer molti effendo pochi.

quelle quantità di polli che ui si trouarono, & a questo sine lo sece, perche dandosi alle rapine gli potesse giungere a qualche stretta, perche maggior pazzia non può far l'huomo che per l'altrui robbe mettere a pericolo la uita propria, & di piu non gli essendo scordato ch'i nimici si compiacciono assai nel bere & mangiare, & che sotto questo saria stato facil cosa a potergli trouare, gli uenne a memoria che la mandragola radice, incitatrice del sonno, gli saria potuto esser buon mezzo insieme con il papauero, a potergli dare una botta nella uiscera, & con quella fece tutt'il ulno che si trouò ne i borghi corrompere; approßimandosi adunque i nimici che da suoi maggiori haueuano imparato a combatter piu con uirtu, che con ingami, faceuano da tre canti delle strade che teneuano gran correrie per sicurezza del campo, è per dar maggior terrore contra ogniuno, & per parer di maggior numero di quel ch'erano in effetto, col prender gran paesi, imitando Cesare quando essendo passato dalli Heluetij alli Aruerni per il monte Gebena uia asprissima & pessima per le nieue, commise a suoi caualli che spargendosi per tutto scorressero quanto piu paese potessero, perche apportassero maggior terror a i nimici che fosse possibile, diedero noce di uenir con tutto l'esercito contra di Pandolfo & della terra in che egli si ritrouaua , ma non era uero; perche solamente con cento cinquanta caualli uoleuano far correrie a quel luoco per saper l'intentione, & il disegno di Pandolfo. Imitando Marco Cato in Spagna, quando non potendo saper il consiglio de nimici fe ce correr trecento caualli uerso i nimici, & con quelli hauendo preso um prigione hebbe il suo intento, ma Pandolfo che uoleua ingannargli & che sapeua il costume come di sopra, & che doueuano caminar auanti, si fermò ne i borghi, & iui gli aspettò, & con esi che uennero in grosso con caualleria nel far del giorno fece attaccare una buona scaramuccia, & bor con caualli bor con fanti a piede resistendogli, tanto gli ritenne in questa pratica che uenne l'hora del pranso, & egli secondo il suo disegno fece riturar le sue genti tutte con bell'ordine nella terra lasciando borghi a i nimici i quali combattendo molto gagliardamente gli seguirno sino sotto le mura, & alzati i ponti di comissione di Pandolfo tutti quelli della terra se ne stettero con buonisima guardia. I nimici non conoscendo che la fortuna è molto da temere nelle cose prospere, insuperbiti de l'honorata fattione d'hauer fatto a suo mal grado ritirar quelli di Pandolfo nella terra, & d'hauer guadagnato i Borghi, essendo lasciata per esi honesta guardia di fuori, a l'uscita della porta, doue non poteuano esser offesi, si dierono al rifrescamento de caualli & di lor medesimi fins

mi sin tanto che l'esercito sosse gia di lungo passato, & ritrouando buon uino & pane con alcune altre cosette non hauendo alcuna molestia da quelli della terra, si diedero al bere, auenga che il ualoroso Caualiero deb ba fuggire l'andare doue si mangia perche il mangiare & il bere molto gli scema la riputatione, & anchor che questi tali non molto sconciamente beuessero; con tutto cio il uino corrotto facendo l'opra sua contra quelli che beuerono gli fece cader senza suo auertimento in un prosondo fonno, & Pandolfo aspettato c'hebbe il tempo, saltò fuori con grosse squadre di caualli & da piedi, & ai beuitori diede tal sonno, che da quello non si destarono mai. Il resto che sulle guardie & su gli auisi staua non potendo resistere portò a tutta briglia la nuoua al campo, il qual ingombrato di maggior impresa seguì il suo camino, & con quest'arte d'hauergli conosciuti di natura inclinati al bere restarono delusi. Et perche come occorre ne i nolubili si ribellarono alcune città, terre, & castelli di Lombardia nella uenuta di questo esercito, secondo il costume de i popoli ch'attendono alle noustà, poco saggiamente si tirarono adosso una ruina, & non deuiando da quel che fecero gl'Insubri, co i conuici- Insubri nel ni, quando che non hauendo così presto hauuto noua che i Romani era-la uenuta no stati inferiori all'esercito d'Annibale ilqual di nouo era giunto in le che cosa Italia al Ticino, tutti si diedero & si congiunsero con Annibale, dal facessero. qual furono benignamente riceuuti, & credendosi questi paesani sorsi che l'uno fosse di miglior filato, che l'altro Tramontano, una fra l'altre città, alla quale il Signore haucua disegnato, piu uolte si ribellò al Signor suo, & di qui egli prese occasione di ottenere l'intento del Signore. O sel si trouasse pure nel cuor de l'huomo alcun termine nel desiderare, & comandare, certo io haurei dato ogni ragione di desiderare questa città al Signore, perche egliera cosa alui molto comoda, ma acquistata questa gli crebbe maggior il desiderio nell'altra, perciò conchiudo che'l Desiderio desiderio è senza fine. Per tanto Pandolfo cominciò con alcuni trattar dell' huoamicitia, & ad ogni lor servitio offerirsi, & cosi a poco a poco, tanto mo èsenza fece che compose la città in amicitia col suo Signore, & la fece d'alla fine. parte auersaria desistere ma non però ritornare all'obedienza del suo primo Signore, & cosi stando sottosopra la conferuo sotto l'ombra dell'a- Annibale. poggio datogli per alcuni anni. Pandolfo perciò seguendo la guerra checosafa contra i nimici, per non parer a principio di uoler assaltar la città, ma cesse quan che paresse che ni fosse tirato da l'ordine delle cose della guerra, come se- do uolse ce Annibale nel romper la guerra contra Romani in Spagna, & con- guerra a tra Sagontini sinse di voler andar a i danni d'alcuni suoi vicini, & spie-Romani.

Dionigi con finta uò le uetto uaglie a' Rhegini.

gate le bandiere d'un debole esercito colà si ridusse, & di luoco in luoco tanto andò che s'accostò a l'amica città, alla qual domandò uettouaglie per lo esercito con disegno di uolerla spogliare in tre ò in quattro uolte di maggior quantità di grani, uini, & altre nettonaglie c'hauesse potuto, e poi porla in assedio non lo uolendo accettar dentro, come fece Dionisio contra Regini in Calabria, & gli Hymenei, a i quali sotto pretesto di pace gli leuò tutte le uettouaglie, e poi gli assaltò con l'esercito, di pace le. per il che mancandogli il uiuere gli uinse, ouero pensò Pandolfo non gli dando la città uettouaglia, di rompergli la guerra, però i Cittadini nolentieri per quella uolta gli ne diedero, ma consumate quelle, suspicando di quanto seguì parlarono fra loro di farsi alcuni Capitani nella città che in ogni tristo euento pigliassero l'arme alla difesa di tutti contra di Pandolfo, dicendo che non si deue lasciar crescer il principio d'alcuno, che appresso lui conuenghi dubitar di manisesta giustitia, & in quella elettione, perche ogn'uno concorreua a uoler esser de gli eletti, nacque fradi loro gran contesa, pur furono eletti tre Capitani della città, O la de forse de i peggiori, perche spesse uolte nelle contrarietà ciuili si danno la bonori a i piu uili, & meno bonorati, i quali acciò che Pandolfo d'indi si leuasse con quei soldati, lo licentiarono incontinente, vicusando dargli le uettouaglie, per il che fingendo per questa cagione hauer al cuore questa repentina licentia, con gran colera se gli dichiarò nimico, & subito battuti i tamburi fece dare all'arme . I Cittadini sproueduti conos scendo il pericolo che non prima baue uano conosciuto, nel qual si ritro uauano, mandarono la carta bianca a Pandolfo, perche egli domandas se ciò che uolesse, dicendo che l'ingiuriar chi non l'offende non era giusta cosa. Ma perche non mancano occasioni a chi uuol partirsi da l'amico suo, respose Pandolfo che maggior ingiuria non si fa all'huomo; che leuargli il uitto, & che a lui bastaua tacere, & uincere, & che prima doueuano parlar a quelli a chi piu era necessaria la pace; per il che non la uolendo i Cittadini assotigliare, gli fecero intendere che par tendosi co i soldati gli hauriano dato non solo uettouaglie, ma anche buo na somma de danari, ma egli che le uettouaglie, & lor medesimi con la città desiderana, non uolendo leuarsi cosi opportuna occasione di far bene i fatti del Signore, ne dar tempo a i Cittadini di prouedersi, perche mentre che l'auersario si troua con disauantaggio, & debole; allhora con prestezza si deue continuar l'impresa fece dar l'assalto alla città, & pre se per forza, & ancor che ogni cosa per due hore andasse a sacco, nientedimeno poco fu perduto, perche quasi tutto fece. Pandolfo restituire fotto

sotto promessa d'una paga, che la città a i soldati diede, er con que lo fu al bisogno di tutti soccorso, & acquetata la cosa si fermò con le genti nella città, & suo contado. Ma non passarono molti giorni, che per le lagrime, & sospiri di molti orfanelli, che moueuano ciascuno ad hauergli compassione nel suo disaggio, lo fecero pregare a partirsi, perche non saria stato possibile poter resistere a tante spese, & incomodi, che si patiuano ne gli alloggiamenti de soldati, & Pandolfo facendogli rispondere che essendo il dritto della guerra, che l'uincitore comandi al uinto, non attendeua à pigliar ordine da loro della partenza sua, ma quando fosse stato tempo, hauria fatto quanto fosse stato utile, & grato al suo Signore, & postoli poi i debiti presidi, passati alcuni giorni si par tiron certi Albanesi che da nimici nel passar de i monti furono anche assoldati per uenturieri, tuttauia non mancauano con correrie far ogni giorno gran danni, e presaglie su quel di questa città, il che temendo i sud diti correano a i forti luoghi, e ogni cosa gli andaua in male, et essendo in tesa questa ladraria dal Caualliero, piu uolte gli fece intendere che se non cessauano da queste molestie, & non si fossero leuati dal territorio del Si gnore, che gli hauria tutti fatto tagliar a pezzi, & che niuna cosa era peggiore al mondo che non temere Iddio, & non guardarsi dal male. Ma temendo poco le sue parole, anzi ambitiosi, & non stimando alcuni, se teneuano i primi Cauallieri del mondo, & quasi inuincibili, & rispondendo a Pandolfo glifecero intendere che a lui non toccaua predicare la conscienza alli altri, perche s'egli si sosse gwardato dal male non hauria quella città nelle mani, & hor qua, hor la in campagna aperta poneuano gli alloggiamenti suoi a danno grande de i soldati. Deliberatosi adunque dargli un castigo, hauendo eglino un giorno mutato gli alloggiamenti, glifece Pandolfo una grossa imboscata, & come uide l'opport unità si coperse contra di loro, i quali animosamente se gli opposero, & gli ritronò d'affai maggior numero di quel che gli era stato riferto, & asai bene difendendosi stette alquanto sul ritenuto, & per facilitar l'impresa conoscendo la lor natura intenta solo al rubbare per cumular danarı, mandò di trauerso alcuni corridori per abbruciargli gli alloggiamenti, ne i quali secondo gli su commesso gli accesero il suoco, il che ueduto finse Pandolfo ritirarsi, & prese il carico, ma i numici Albanesi dandola per un poco non lo seguitarono altrimenti, dubitando Stratagema che non gli interuenisse quello che interuenne a Romani nella battaglia de Parthi p contra i Parthi, doue non essendo i Parthi disauantaggiosi simulando la tro i Roma suga ridussero i Romani a credersi esser sulla uittoria, con la qual opi- ni.

nione transcorrendo i Romani tanto uerso la fuga de Parthi, tardi conobbero esfer circundati dall'inganni de nimici, & con questo modo suro no i Romani uinti. Ma per questa, & altra cagione, perche pensarono di auantaggiarsi d'alcuna cosa per la suga delli auersary, et desiderosi di sal uar le robbe sue dal suoco acceso, corsero a gli alloggiamenti, & ciascundi loro distribuito al proprio comodo, furono credendosi gli nimici esser lontani, di nouo da Pandolfo assaliti da un'altro canto, & non hauen do tempo d'unirsi al contrasto de suoi soldati, intenti piu alla robba che alla uita, furono parte presi, & sualigiati, & molti morti: il resto sbaragliato, si ritirò suggendo con piu prestezza di quello che al combat tere da cauallo si richiede, di maniera che questa compagnia si dissipo come è ancho cosa naturale che la compagnia de cattiui facilmentes rompa, quando non è da equità, & da giustitia seruata, ma peggio su che quelli che credeuans esser loro amici, & da loro douer esser in questa suentura aiutati, secero come suole al piu delle uolte auenire nelle infelicità, & miserie nelle quali molti amici dine nono nimici.

### ERRORE.



ERROR di questi su, che gli auersari di Pandolfo soliti attesti dere a cose nuoue, doppo che hebbero passati i monti credendo si ogni cosa esser piana, perche uidero i nimici serrarsi dentro le mura non si credettero piu poter esser uinti, & sotto la uittoria restarono da i lacci del sonno presi, & morti, & così molte uolte auiene, che'l uncitore d una impresa resta al fine perditore della guerra, & per contrario il perditor la uince, però se i nimici happo al la companio della contrario.

nessero posto il freno al lor appetito, come conuiene ad ogni soldato, & i lor Capitani haueflero tenuto il luogo della ragione, & delle considerationi del mondo, non hauriano cosi facilmente creduto che le uettouaglie lasciate nel borgo fossero state sen z'arte lasciate in abandono, ne in preda di chi uoleua. Grand'error su ancho quello della città ribellata, perche condotta dalla speranza di meglio hauersi nella uenuta de ca pitali nimici d'Italia, uariando, e faltado della cenere nelle brage; restò in preda di chi el sa non hebbe alcun dubio gia mai. Però non su marauiglia perche e gliè natural instabilità de i popoli, che hanno un straordinario desiderio con mutar Signoria, se si mili nella disdetta della guerra per guadagnare la gratia del uincitore, con la quale credendosi farsi beati sempre cadono in peggiore stato. Ma maggior error su quello de gli Albanesi ambitiosi che de la la la cada de gli Albanesi ambitiosi che dando opera solo al predare de i popoli tanto alla preda fi foggiogarono, che uolendola faluare, tutta in un tempo con la propria uita lafciarono a fuoi nimici. no a fuoi nimici. Però ben diffe Thimone Atheniefe quindo uolendo dire che l'auaritia, & l'ambit one, erano elemento di tutti i mali, disse. Ambitio male profundit , quod male colligit auaruia. Cioè, l'ambition malamente sparge quel che l'auaricia malamente raccoglie.

Detto di Ti mone Ateniese.

IL FINE DELLA DECIMAQUARTA IMPRESA.

### IMPRESA DECIMA QVINTA.

CHE CHI E'S AVIO PER ALT RI, E NON PER se stesso, merita d'esser biasimato.



#### SOMMARIO.

N Q VESTA quintadecima impresa, c'insegna fra l'altre l'autore, che con i

modi antichi si congiungono i moderni, & la memoria delle cose passate, da la cognitione delle presenti, & che in ogni tempo deue esser odiato quel sauio, il quale per se non sa usare l'opera della sapienza sua, & come non mai si deue credere alle parole del nimico; con l'essempio di Clemente de' Medici Pontefice, 💸 che a Principi s'attribuiscono sempre l'opinioni formate ne i consigli, col uolere de i quali tutte le cose sono gouernate Ci insegna anchora che la sufficienZa, & ta laude del moderno consiste sapendo lo stratagema di raccordarselo, & di saperlo usare al tempo suo, con uno stratagema di far licentiar l'esercito al n'mico sotto una triegua , fingendo lo auersario anch'egli licentiare il Ino, & che la speranza, & Popenione spesse uolte inganna l'huomo, & che non bisogna credere alcuna cosa che dica, o faccia il nimico, perche tutto è inganno, con l'essempio di Claudio Nerone in Spagna contra Afdrubale Barchino . C'insegna anchora che quella perdita non si puo dir grande, quando ui si puo rimediare con minor perdita del solito delle guerre, & come il Capitano ridotto in pericolo, debba prouedere a quanto gli possa auenire, con le prouisioni da farsi in una terra doue si delibera saluarsi; con l'essempio di Cesare nel faro di Alessandria, con le cagionis che fanno mouere un Capitano a far proua di lui nelle occasioni, & che maggior honor si da al uiriuoso soldato ne i buoni successi che al Capitano che si porta uilmente . Ci auisa similmente che ad un uirtuoso soldato, qualunque grado anchor che insimo puo esser scala per farlo salire a qual si noglia altezza, & che si debbono usar brauarie nello appresentarsi che fa il nimico a una terra perche se gli da terrore, & per sar maggior numero di genti, si debbono assoldar soldati in ognò Parte; con l'essempio di Marco Catone, & Scipione in Vtica contra Cesare, & come si debbia tentare la volontà di colui, che tiene una terra con promesse, con doni, con paro le, & con minaccie, per farlo rendere, per non uiuere alla forza, & che la pouertà, & la forza fa esperimentare molte cose all'huomo, ci mostra anchora che quando un rimedio non giona se ne deuono tentar altri ; con un stratagema di leuar le difese dentro le mura d'una terra che habbi subiettione di monti, & colline, con l'artigliria, con un un'altro stratagema di spauentare gli nimici con cofe non usate a uno assalto di mura; con l'essempio di Domitio Corbulo a Tigranocerta in Armenia, & con un prouedimento di fuggir i colpi dell'artigliaria, che gli batte doppo le spalle, stando alle difese delle mura, & chi sa principio di uittoria non si deue guardare da stanche Zza, & da nin. da pigliar commodita per ottenerla, con l'essempio di Cesare contra Pompeiani, & si dice anchora in che si puo usare il benesicio delle donne nelle necessità d'assalti, & che quando la sorzanon puo hauere il luogo suo, si debba ricorrere alle condittioni per conseruar la riputatione del Capitano, G quando s'offende un principe non si debba mai sidar di lui, & come si debba piu tosto seguire l'autorità di tutti ch e ubidire al defiderio d'un folo , & con un detto di Solone , che dal fine fi caua la uerità, & con molte altre cose curiose, & mrali, & con sentence, & altre cose militari degne d'effer ned ute .



I svol dire che al tempo nostro non si uà piu d l'antica, & che tanto si sono gli ingegni di ciascuno assotigliati, che ciascuno intende il caso suo, & che piu a parole non si crede come si dice che anticamente si faceua, & pur ueggo tuttauia che con gli antichi modi, s'aggiungano con parole, & con fatti i moderni in molte sorte d'esercity, &

l'essempio si uede cosi ne i grandi, come ne i piccoli, anzi come d'un gran fatto, & d'honorata impresa, & di cosa degna di memoria si unol ragionare, sempre si mette la mano alle cose antiche, perche con la memo ria delle cose passate si causa la cognitione delle presenti, & con l'una, & l'altra poi esperimentata si fa il soldato prudentissimo, & se bene i mo derni poi gli seguono, ad ogni modo si dice che la fantasia, & il modo dell'opra, uengono tolti dal talmaestro, o antico Signor ch'anch'egli cosi fece; imperò non come si dice uiene nell'inuentione lodato il moderno ma dell'occasion ch'egli ha saputo prender di seguir il modo antico, accomodandolo al moderno tempo, e per tanto si suol dire ch'in ogni tempo dene esser odiato quel sauio, il quale per se non sa usar a tempi l'opra della Clemete set sapienza sua, & che cio sia il uero lo dimostra la non smenticheuol impre timo Pon- sa di Roma, quando quel saggio Pontesice, e pur saggio Clemente de Medi ci, credendo le parole delli agenti de l'Imperatore, non hauendo lontano i nimici, licentiò tutti i suoi soldati i quali se medesimi e tutta Roma salnimici, su i nar potenano da ogni fortuito e improniso caso, et dimostrò tanta creden pericolo di za e tanta fede alle altrui parole, che per farsi amico a chi gli fu sempre nimico, lasciò accostare il Duca di Barbone Capitano generale de nimici a Roma sprouista, la quale per le parole del Vicere di Napoli si era di comissione del Pontesice spogliata della guardia, & in un subito, bench'egli sotto le mura gli lasciasse la uita con l'esercito, la prese, co di quello che poi ne seguisse ne son pieni tanti e tanti foglij de scrittori che non occorre nel mio proposito dirne piu auanti. Dirò dunque che nell'historie antique in molti luoghi si legge che col medesimo modo di credere alle parole, con che fu presa quella Reuerenda città di Roma, ch'altre primane sian state prese, & che'l Vicere come buon maestro di guerra ciò conoscendo, uenutogli il proposito d'usar gli stratagemi antichi

tefice per credere alle parole de' ester fatto prigione.

chi, seppe condurre questo a quel perfetto sine che su, forsi anche consultato da suoi ministri, perche a i Prencipi s'attribuisce sempre l'oppinione confirmata ne i configli, col uoler de i quali tutte le cose son gouernate, & cosi nell'auenire da quelli che di questa astutia n'haueranno in se memoria saran prese dell'altre città, ma se'l Pontesice hauesse sinto, credere al Vicere, & che con fittione hauesse licentiato i soldati che non molto si fossero discostati dalla città, forsi sotto pretesto di ammo tinarsi non si puo dubitare che non hauesse fatto il debito suo, perche al Suo tempo saria stato facil cosa, che la beffa sosse restata al buffone, perche la patria, come disse Lentulo Legato Romano, è ben disesa in qualunque modo ch'ella si difende, ò sia con ignorantia, ò con gloria; benche qui non poteua se non con gloria sua beatitudine riuscire, essendo la radice delli inganni dalla parte delli auersary, & perciò si deue tenere per fermo, che le cose antiche danno il lume alle moderne imprese, & da i fatti delli antichi, si riceue il diussamento de i gouerni moderni, & non si puo negare, che se'l Pontesice si fosse raccordato che Titurio bino, per Sabino con i suoi soldati, partendosi dalli alloggiamenti sotto la sicu- creder al rezza delle parole d'Ambiorige Aduatico a chi contra il uolere di nimico, su Lutio Cotta suo collega uolse credere, su acerbamente combattuto & morto, & che Quinto Scipione sotto le parole di Quinto Pompeo, che per ingannarlo si finse fugitiuo fu condotto in un'imboscata doue inaspettatamente fu co i suoi soldati rotto, & preso, & al fin morto, & di molti altri simili non hauria sua Santità creduto così di leggiero alle parole del Vicere, se non fosse stato chiaro, che l'esercito di Barbone se ne tornaua indietro, ò che non era per offendere Roma, però la Sufficienza & la laude del moderno, consiste sapendo lo stratagema di raccordarsi, & di saperlo usare al tempo suo, cosi in offesa del nimico, come in difesa sua, perche come disse Socrate tanto ne sappiamo quanto tenemo a memoria. Ricordandosi adunque Pandolfo Delfino di cotale stratagema, & ritrouandosi in campagna con buon esercito di caualeria, & da piedi per prendere una grossa città uicina allo stato del suo Signore, & essendoui in opposito il General delle genti auersarie con grosso esercito, uolendo pur suggir l'occasione del combattere con costoro per esequire il suo disegno, tentò con destro modo co i nimici la tregua per un'anno, & essendosi mandati capitoli da l'uno e l'altro campo a questo effetto, al fine su la tregua incaminata & fatta fra loro, con Patto però se a i Signori de l'una & l'altra parte piacessero le conditioni, & che nondimeno fra sei giorni ciascuno licentiasse l'esercito suo Dell'Imprese Militari.

Pandolfo a un tratto facendo quasi come del fratello col nimico Capitano, & imbarcatolo grandemente, gli persuase cose asai, & fingendo licentiare l'esercito suo lo divise in certi luoghi, & castelli presidiati, & lo aduersario non auertendo piu oltra licentiò anchor lui il suo con esfetto, & stando con credenza che la tregua perche su procurata dal Caualiero con tanto desiderio douesse seguire, non uennero quindeci giorni che sotto pretesto che'l Signor suo haueua scritto non si contentare delle conditioni, readunò Pandolfo l'esercito gia distribuito in un subito, il che far non pote l'auersario senza contrasto, & prese tutto quello c'haueua designato prendere, & cost restando il nimico Capitano imbarcato da speranza & dalle parole di Pandolfo mostrò raccordarsi poco de gli antichi essempi, & che quasi di questa maniera Claudio Nerone in Hispagna hauendo ristretto Hasdrubale Barchino che sotto conditioni di pace fatte con Claudio di lasciar libera la Spagna, lo lasciò temporeggiando liberarsi a poco a poco dallo stato in che erano serrati , però s suol dire che la speranza & la oppinione spesse uolte inganna l'huomo, Vi rimase solamente una terracciola cinta di uecchia muraglia, debole di forza, & d'huomini, & ignobile a fatto, nella quale per auentura un Capitano de nimici haucua dato uoce d'affoldare gente per seruitio d'un Prencipe, & ui haueua ritenuto appresso cinquecento buomini, 00 i quali stando per partirsi si scoperse allhora il fatto chauemo raccontato, & perciò considerò il caso suo, & temendo che partendosi por tria facilmente essere sualigiato, per il camino con quelle genti, G essendo che da natura e dato l'instinto a i bruti animali di disenders? deliberò anchor lui di star fermo in quella terra, per non perder se Steffe & le genti, stimando anchor c'hauesse patito, & perduto alcuna cosa, che quella perdita non si potesse dir grande, quando si fosse potuto rimediare con minor perdita del solito della guerra, & auenga che la terra fosse situata in maniera che fosse molto habile fortificarsi di mura, & fosse, era nondimeno subietta ad alcune colline che gli erano intorno, per la sommità delle quali si potena nedere & offendere in alcune parti della terra & particolarmente appresso il muro di dentro da l'altra parte. Questo Capitano adunque pronenon effer dendo a quanto gli potena accadere fece nettar la fossa, & far i ripari doue mancaua il muro, & doue il muro era piu debole lo fece fortificare col terrapieno imitando in questo antinedere, Cesare quando temendo che per la via del farro d'Alessandria gli sosse tolto la via delle uettouaglie, quando fosse preso il borgo ch'era alle stretture del

Cefare, che priuo di uettouaglie per la uia d'Ales-Sandria.

porto, occupò il borgo, il quale fece guardare, & con questo sicuramente si ualse de gram, & de i soccorsi in quella guerra, per quelle Aretture del porto, & perche il tempo è inuentore di nouità, l Capicano deliberò ualersi di questa occasione, & di tenersi in quella terra sin all'ultimo di questa impresa, & non solamente faceua questo per acquistarsi fama & gloria di guerra a confusione del suo generale, che troppo haueua creduto al nimico, & che troppo presto haueua licentiato le genti, perche maggior honor si da al uirtuoso soldato ne i buoni successi che al Capitano che si porta uilmente, ma caso che ui soffe anchor rimasto morto con quelle genti, potesse fare honorato testimonio della fede, & della prontezza sua, & perche essendogli uia di rimettere il suo Signore potesse uendicare la ingiuria fattagli da Pandolfo, & hauesse lui solo quest'honore d'hauer rinouato le forze del Si-Suore suo, essendo che questa cosa gli poteua esser mezzana a farlo andar inanzi col suo Prencipe, perche a un urtuoso soldato, qualunque grado anchor che infimo, puo essere scala a farlo salire a qual si uoglia altezza. Pandolfo hauendo ciò sentito, temendo che da queste genti non si cagionasse un qualche gran disordine & trauaglio alla uittoria sua, sapendo ch'egliè cosa chiara che un'huomo è piu auertito d'un'altro, si riuolse alla uolta di questa terra, il che sentendo il Capitano, mostrò gran brauerie quando Pandolfo s'appresentò, & assoldaua come Catone in Marco Catone per Scipione in V tica contra di Cesare qual si uoglia sor- Vtica, che te d'huomini, pur che fossero in età di portar arme, a fin che si disen-soldati sadessero da Pandolso & per suggir questo primo impeto, & non si tosto cesse per ui giunse Pandolso che hauendo circondato intorno la terra cominciò andar con a tentare hor con promesse & parole, hor con minaccie la uolunt à di questo Capitano, ilqual come pouero et perche era nelle forze dello stato, credette d'esperimentarlo con doni & brauerie, essendo che la pouertà & la forza fanno condescendere l'huomo a molte cose, ma perche ne d'accordo, ne con minaccie, ne meno con promesse, lo pote tirare a conditione alcuna d'arrendersi, anzi gli rispondena il Capitano che da gli buomini di grand'animo deue essere suggita la cupidità del danaro: tento col far delle mine in molti luoghi per la rouina de i muri, accioche gli fossero scala col riempir i fossi allo assalto. Ma essendo ogni cosa stata uana per i rimedij di contramine & ripari fattogli di dentro, perche doue era il pericolo i soldati della terra animosamente si metteuano alla difesa, non ui pote far altro. Pandolfo non hauendo artigliaria da batteria, ma solamente alcuni pezzetti, i quali facil-

iiu

mente togliendogli giu delle ruote, ogni modo n'hauria portato uno Hora perche sà mestiero quando non gioua un rimedio tentarne un'al-

tro , subito Pandolfo fece condur una parte delle genti con quelle artigliar ie sopra una di quelle colline uerso mezzo giorno, la quale scopriu le mura di détro nerso Settentrione: dalla qual parte, cominciò con l'altra parte de soldati far dar l'assalto alle mura, donde che subito s'affacciarono per resistere al furor di quelle di fuori, i quali con ogni forza & ingegno si lagnauano di pigliar la terra, & non ui mancò punto che la cosa non seguisse: perche Pandolso allhora sece scaricar quelle artigliarie con le quali batteua le mura di dentro, le quali erano scoperte dalla collina togliendogli per questa uia le difese, & per maggiore spauento loro come se fosse stato Domitio Corbulo all'assedio di Tigrano certa in Corbulo,& Armenia usò uno spauenteuole stratagema perche ogni uolta che alcusuo spauen ni de soldati ò altri usciuano come si costuma per trauagliar quelli di teuol strata suori ò per suggire, gli era senz'altro tagliato il capo, es al tempo dell'assalto erano sopra le mura gettati i capi tagliati i quali cadendo a i piedi di quelli di dentro ch'aspettauano l'assalto pareua che cadessero teste de morti dal cielo, il che rendeua tanto gran terrore alli astanti che quasi si mostrauano in faccia gli istessi morti. Queste cose non più considerate ne uedute dal Capitano della terra portarono grandanno alle sue genti, perche in un medesimo tempo non poteuano sopportar d'auanti la moltitudine delli archibusieri & di quelli che si sforzanano d'entrare, & difendersi dietro dalle spalle dalle moschettate che gli erano sparate dalla collina, donde che fu la cosa di gran spauento a tutti questi soldati della terra per la strage che da nimici dinanzi & di dietro gli fu fatta, ma il Capitano non mancò punto d'animo, anzi per prouedere in questo caso cosi pericoloso, sece la notte con tauole, legnami & terra una trincera dentro del muro alta a bastanza, sotto la quale si disendeuano i soldati da l'artigliaria, & se bene ui si tiraua ui era fatto poco danno. Non restò per questo Pandolfo che uidde la uittoria bauer principio di far ogni sforzo, non guardandosi da stanchezza ne cercando commodità per ottenerla, come fecero i soldati di Cesare quando hauendo cacciato i Pompeiani ne i ripari, ripigliarono

la forza & diedero l'assalto a i ripari, & gli presero, & così anch'egli non cessò da i stenti ne di far battere, per le contrade soggette a l'artigliaria, & per doue passauano i Terrazzani per suoi bisogni & in altri luoghi a caso, donde che ogni giorno erano seriti & morti in gran numero di donne di fanciulli & altre genti ch'attendeuano alla cura di

portar

Domitio geina

Portar da mangiare alle mura, & portar i morti alla sepoltura, & i feriti a casa a medicarsi secondo le occasioni. Al fine uedendo Pandolso che costoro stauano saldi, & ch'egli con poca riputatione saria sforzato lasciar l'impresa, tento noue conditioni col Capitano, le quali essendo ascoltate da lui diede intentione d'accordo; però non si fidaua di Pan dolfo come offeso da lui, perche quando s'offende un Prencipe non si deue mai fidar di lui, pur parendogli hauer fatto assai & essendo priuo di soccorso, & pregato da terrazzani di accettar la pace & le conditioni, conoscendo che piu tosto si doueua seguire l'autorità di tutta quella terra in questo caso, che ubedire al suo desiderio, & considerando anchora che la guerra era stata presa da lui di maniera, che niente altro pareua essere stato cercato saluo che poter con pace partirsi con le genti a saluamento, s'accordò, & ottenne d'uscire con le bandiere spiegate, & conle persone & le robbe salue, & con le provisioni del viuere per tutto il passaggio dello stato del Signore di Pandolfo, il quale come splendido Capitano, gli usò oltra di ciò tanta liberalità del suo, che quasi su stimatamaggior delle sue facultà.

#### ERRORE.

ERROR di questi auersarij di Pandolfo fu, che persuadendosi nella triegua, che le parole fossero fatti, mostrarono i fatti a loro un inganno fattogli, & altro che parole, perche con le parole restarono da i farti delusi. Donde che essendo dalle parole a fatti gran differenza, doueuano non alle parole, ma a' facti credere. Ma maggior error fu il suo che uedendo il fatto, che fatto non era, facendo loro quello che al suo credere far si doueua, restarono con quel

fatto e fatto del ni mico uinti non si raccordando che tra pace, & triegu a non u'è confi denza alcuna. Però faria stato meglio tentar la sorte de lla guerra con la uirtù, & ualore de suoi combattenti, che licentiatigli patir da suoi nimici grauis imo supplicio, come fecero costor o poco auerriti. Fece anchor grosso errore il Capitano che si cacciò nella terra quando hauendo preso occasione di grandezza con lo aspettar l'esercito di Pandolfo hauendo di poi a tutti i difegni, così delle mine, & delli affalti, come del le artiglierie, & stratagemi riparato, hebbe si poca patienza in non aspettar un poco piu di tempo, che per affermare le conditioni contrarie al suo primo pre suposto, si lasciò leuare suor della terra, la qual poteua al sine esser la rouina di Pandolso, perciò non si deue solamente pensare a quello che si appresenta nel principio, ma si a quel lo che ni deue solamente pensare a quello che si appresenta nel principio, ma si a quel lo che per il principio possi seguir nel fine, perche il fine è Signor del giogo. Per Detto di tanto ben disse Solone, uolendo inferire che dal fine si caua il persetto giudicio. Neminem dicendum beatum ante obitum. Cioè, nessun deue chiamar un'huomo beato innanzi alla morte.

IL FINE DELLA QVINTADECIMA IMPRESA.

# IMPRESA SESTADECIMA.

CHE L'HVOMO NON PVO MAI ESSER TANto sauio, che possa da per se stesso suggir le suenture.



#### SOMMARIO.

N Q Y E S T A sestadecima impresaci insegna l'Autore sia l'altre, che not mai l'huomo deue persuadersi tanto che possi suggire da se stesso le suenture, & come uon è mai degno di troppa lode colui , che si bessa delle disgratie del uicino : perche ancho i sauj fallano, & ci insegna le qualità, che deue hauere un perfetto Capitano, & che l'ambitione, & il fondamento delle uittorie passate rende il uincitore insolente, di maniera, che credendo sempre uincere, resta debellato, con l'essempio de Veientani : parimente uincitori di Tito Quintio Peno , & compagni Tribuni , & poi furono ninti da Mamerco dittatore , & come l'arte è pui necessaria , & attà all'occupare un luogo forte che la forza; con l'essempio di Metello, & con un stratagema di prender una città non guardata nello abbassar del ponte. Ci mostra anchora le provisioni di ritener gli nimici dalle correrie, & impedirgli a non poter correre sulle porte, & in quanti pericoli si mette un Capitano per non consigliarsi nelle imprese che fa ; con l'essempio di Galba , & altri che si son consigliati , con un stratagema di far traboccar i caualli ne i fossi , con ponti coperti . & artificiosi . Et come il Capitano mai si deb ba fidare nelle passate uittorie , con l'essempio de Sontiati d'Aquitania , 🔗 che mi no si deue sidare nelle cose, che hanno a uenire, ne di metter speranza a quanto si disegna. C'insegna anchora che le cose contrarie al disegno satto, levano la grandeZza a i Capitani de gli eserciti con un firatagema di far cessar i nimici col ritirarsi per potergli dar da un'altro lato, & come un fatto uergognosamente seguito escita l'ardore a gli huomini d'honore per la presa uergogna di cancellar la uergogna sua; con l'essempto di Lucio Giunio, & come i guardiani delle terre mai non debbono abbassar i ponti a i suoi fuggitiui per saluargli da gli nimici , perche alle nolte i nimici con loro mescolati prendono la terra, entrando sul ponte; con l'essempio de i soldati di Bruto contra la città de Santhij. Ci anisa parimente come il gridar alla uittoria da gran spauento; contra chila uittoria è gridata, & che non s'ha da mouer guerra contra d'alcuno, se l'occassone no'l ricerca, & non se sia astretto dalla necessità, con un stratagema, per non impaurire i suoi soldati doppo le fattioni, per conto de i morti con destribuirgli con le compagnie nuove; con Peffempio di Vercingetorige contra Cefare, & che nelle cose humane si debba riguardare più il prin cipio per il fine che ogn'altra cofa, con un stratagema di ridur i nimici a credere che non possaio esser offesi, & che l'impedire le uettouaglie al nimico per ridurlo in estremo pericolo è in un buon rimedio, che sail Capitara con Port. rimedio, che fa il Capitano; con l'essempio di Scipione contra Annibale, & che preso, o morto il Capitano tutto il resto si sugge, con l'essempio della morte di Holoserne, & che il singer di temer il nimico, & poi d'improssifo affaltarlo in piu bande lo fa pauroso, con l'essempio d'Emilio Paolo contra i Liguri, & come ciascuno per esperto che sia, & pratico puo fallire nella sua profeßione, & che niuno si deue mai arrogar di poter far da se cosa persetta, sen a il noler di Dio, con un detto di Therameno che desiderana essere stato morto per timore di cadere in peggiore conditione di morte, & con molte altre cose curiose, & morali, & con sentenze, & altre cose
militari deone d'esser undus militari degne d'esser nedute. Anchora



NCHORA che la natura di ciascuno sia piu lau dabile quando mancandogli i uiti, subito in lui la uirtu fiorisce, nientedimeno non dene mai l'huomo in se persuadersi tanto, che da se possa suggire le suenture che in ogni giorno si ueggono auenire anche ne i sauj, & non è mai degno di troppa lode colui, che del disgratiato caso del uicino si bessi, o

che in se stesso ; o in publico lo riprendi, come gia mai a lui tal cosa interuenir non potesse, anzi ciascuno deue ramaricarsi di quelli, che in qualche errore degno di castigo incorrono, perche si uedrà bene un discreto buomo che con tutta sua possa cercarà fuggir il male, & nientedimeno il gouernatore del tutto, il quale è primo principio, & ultimo fine di tutte le cose, permetterà per qualche essempio, essendo i con stitti humani, allı infelici, essempio de' peccati d'altrui, che a maniscstatione di se, o per castigo d'altri errori di colui, che cascar debba in gran fallo, per lo qual capiti nell'arbitraria discrettione di giudici, che lo condurranno a ustuperosa morte, & forse le migliaia di persone haueranno fatto assai peggior male di colui , le quali senza castigo Dio per metterà che liberi dal uituperio del mondo , se perseuerano . Però essendo il secreto tant'alto, che capir non si può persettamente dall'humano intelletto, basta solo che ciascuno con tutto il poter che Dio gli concede si accosti piu a lui , suggendo il male piu che si può . Et pregarlo sempre gli dia gratia che non lo lassi deviar dalla volontà sua, essendo le cose terrene senza la gratia della sermezza celeste, infermissime. Adunque non dica mai persona, che non si las ciaria per modo alcuno condur a fare l'errore che gia fece l'amico suo, perche si suol dire, che ancho i saun fallano, & che delle pelle di volpe ne i mercati si vendono, & sinalmente qual è colui che uiue, che non uede la morte? In questo proposito adunque dico, che fu gia tempo che Pandolfo Delfino si persuadena esser il miglior soldato del mondo, perche credendosi saggio, audace, naloroso, pronto a i pericoli, gagliardo, nigilante, & di buona tollevanza, sedele, esperto, industrioso, esercitato, pratico, & curioso di ben servire il Signor suo, co di vincere, sempre il nimico, o per forza, o per ingegno, prosperarono di maniera le cose sue, le quali con buon consiglio si trattanano, che tutte succedendogli com'egli disegnana, gli Pareua non da fortuna, come si suol dire, o da volontà d'Iddio, ma per suo maturo procedere auenisse, & su da tanta ambitione assalito il buon Pandolfo per le uittorie passate, secondo il costume d'ogn'uno, che tut Discordia trà Capitauittoria in mano a'nimici.

Metello in che la forza

ti lo teneuano esser giunto a i termini dell'insolenza, perche lo uedeuano dependere assolutamente da se stesso, come secero anche i V eientani quan do hauendo non per sua uirtu, ne per uiltà de soldati Romani, ma per la discordia de i tribuni, cioè di Tito Quintio Peno, Gaio Furio, & Marco Postumio, uinto per quella uolta, uennero in tanta superbia, & ni, mette la ardire che credendo sempre uincere, furono doppo che fu rinouata la guerra per essi, da Emilio Mamerco dittatore rotti, & presi sotto Fidena, & egli perciò tanto se n'andaua altiero, che si beffaua apertamente d'ogni infortunio d'altri soldati, doue di loro occorreua ragionare, & tutte le cose ch'egli desideraua fare gli bastaua, secondo il giuditio suo , solamente pensar da se di cosi uoler fare . Non si raccordando che Iddio, o altro, in quest'arte militare potesse piu di lui, perciò come forsenato, & del tutto impazzito da questa ambitione, si delibero un giorno prendere una offai forte, & ben guarnita terra de bastioni, & muri in Italia, almeno con ingegno, & arte, doppò che per forza era impossibile pigliarla, essendo che l'arte pare piunecessaria, & atta al-Spagna usò l'occupare un forte luogo, che la forza, come fecero Metello, & Gneo piu l'astutia Pompeo nella espugnatione della Spagna contra Sertorio, i quali hauendo espugnato alcune città con somma sorza, uedendo di poi le altre star in piu sicurezza, & pertinacia, come piu sorti cominciarono adoprar piu l'ingegno, et l'astutia che la forza, e con quelle quando una, quando un altra città occuparono, & così Pandolfo hauendo segretamente fatto uenire buon numero di caualleria in un luogo, che gli pareua commodo per assaltar all'improviso la terra, che senza guardia soleua stare, pensò in quell'hora che'l ponte fosse abbassato poterla prendere con uinti caualli che alla sfilata prima, entrando doueuano pigliar la porta, mettendo il resto della detta caualleria in lor soccorso. Ma uenne per uentura a gli habitatori questa impresa cosi segretamente notificata, che egli non lo seppe mai, & si come quelli della terra prima senza briga non si soleuano suegliare, se non a i canti de i galli, mutarono il loro costume, essendo anch'egli sforzati suegliarsi al suono de gli instromenti di guerra, perche si suol dire che quelli che uiuono in pace, non si suegliano al suono delle trombe, donde che hauendo fatto anchor loro segreta unione di gente a piede, per impedire la caualleria, & per piu facilitar la uittoria loro, fecero circondar la terra d'un fosso largo lontan un tiro d'archibugio dalle mura accomodando di maniera l'escauato ter reno, de l'una, e l'altra ripa, che non cost facilmente di lontano conoscer si poteua. Pandolfo fra tanto preparatosi senza consiglio & altro spiare alla

sua impresa contra il costume che solea tener nelle fattioni d'importanza non piu come Galba Capitano di Cesare nella rebellione de Francesi nell'alpe di San Mauritio, per difesa sua, & non piu come Publio Crasso nella giornata in Aquitania contra Vocontij, doue furono uittoriosi, ne come Vercingetorige sotto Gergonia doue Cesare disegnaua l'assedio contra la città, i quai tutti nelle lor guerre uedendosi in pericolo ogni giorno si consigliauano della disesa & offesa contra i nimici, ma così impensatamente una mattina a l'hora che si abbassano i ponti egli comparse nella campagna della detta terra, doue vicino al fosso in molte case di fuori d'essa terra stauano ogni notte soldati a piedi imboscati, aspettando la uenuta delle genti di Pandolso & di lontano scopertolo uscirono i soldati all'incontro suo lontano dal fosso per un tiro d'arco uerso i caualli. Su'l fosso gli era artificiosamente fabricato un ponte con trauersi larghi l'uno da l'altro quanto sosse poco piu della pianta del piede d'un cauallo ; i quali così posti l'uno seguente all'altro pareuano stando un poco discosto un solo & gran ponte sicuro, sul quale però non gli poteuano i caualli passare. Iui adunque si fermarono quei soldati del castello a i quali mandò Pandolfo certi pochi caualli, per riconoscergli, & doppò che surono scoperti, stando senz'altro riparo alla guardia del ponte predetto, gli fu referto dal poco numero de foldati auersary, & senz'altra consideratione confidato nelle passate uittorie, le qual teneua hauere ottenuto per singolar uirtu sua, diede a conoscere a ciascuno che la facultà de matti altro non è, che la propria sua materia, & confirmandosi nell'ambitioni de i Sontiati d'Aquitania quando uenuti alle mani con Crasso, fu fatta grossa battaglia; nella quale stimando i Sontiati, i quali si considauano nelle uittorie altre uolte Ottenute, non solo la salute loro, & di tutta l'Aquitania, ma anchor la uittoria contra i Romani, essere ripostanel lor ualore, furono sinalmente con molte ferite che riccuerono sforzati uoltar le spalle, & lasciare gran numero di loro morti . Spinse Pandolfo la metà della caualle ria contra costoro & essi singendo suggire & la ciargli libero il ponte, si leuarono dal fosso con desiderio di mostrar il suo ualore al suo tempo, i caualli dal corso cacciati con la fantasia de suoi soldati che solo l'occhio a i nimici fuggitiui haueuano credendo hauere un sicuro ponte, piacque all'omnipotente Iddio il cui uolere fuggir non si puo, che da quello ingannati caderono nel fosso l'uno & poi l'altro, con rouina del Ponte in buona parte, & rivoltatosi i soldati della terra, gli ritornarono con tanta presezza adosso, che tutti i caduti nel fosso con i caualli

ammazzarono, di modo che un buon numero furono in un subito in esso sepolti, senza che da Pandolfo potessero esser autati, & di questa guisa egli su sorzato mutar proposto, & allhora conobbe che niuno si deue sidare nelle cose che hanno a uenire, ne deue metter speranza a credere che altrimenti non possa auenire di quanto si disegna, ma si deue continuamente risseruare alcuna parte per quello che puo accadere fuor di speranza, perche in tutto siamo huomini, & maßimamente nelle guerre. Perciò uedendo scemarsi la riputatione acquistata nelle passate imprese perche le cose, che succedono in contrario del disegno fatto, leuano la grandezza a i Capitani de gli eserciti in un subito, finse ritirarsi per un altra uia, tentando entrar nella terra dall'altro canto con presuposto di uendicare la morte de suoi, & per racquistarsi anchora il credito perduto, & uergognoso del fatto seguito, prese tanto ardire come suole auc. nire a gli huomini d'honore per la presa uergogna, che deliberò non par tırsi mai senza risentimento, & fece come Lutio Giugnio Console Roma no nella guerra di Sicilia contra Cartaginesi, il quale poi che hebbe per duto l'armata in Naufragio pieno d'affanni, & uenuto a Lilibeo si sforzaua con ogni sua possa far alcuna bell'impresa, con la quale egli hauesse a sminuire la riceuuta uergogna, & fece si che glisuccessero alcune imprese,non poco generose. Ma Pandolfo sapendo tutto il luogo esser cinto di fossa, fece presaglia di molti Contadini, & gli mandò con zappe, & altri istrementi abbassare le ripe del fosso, & riempitolo alquanto, sece Stratagema far un largo passo, doue quei da piede auersarij corsero per impedirlo, per la cre-der d'esser masurono tardi, & fra tanto i nimici che'l fracasso di quei meschini dallontano il le mura haueuano ueduto farsi nel fosso, uscirono in parte per spogliar morti, & parte per rinfrescar quelli, che per un pezzo combattuto haueuano, forse credendo alcuni che Pandolfo sosse lontano, & a un tratto, come furono oltra il fosso ui si opposero alcuni di quei soldati, di nuo uo usciti, intorno i quali si cominciò per quelli di Pandolfo un tal menar de mani, che molti fuggendo alla terra si morirono, & parte combattendo, & ritirandosi si mescolarono co i nimici, & uolendo uscire della terra il soccorso, & riceuere gli suggitiui abbassarono i ponti, & tutti insieme quelli di Pandolfo , & della terra , entrarono quasi del medesimo modo, che fecero i soldati di Bruto nella città de Santhy, popoli della Grecia, perche essendo i Santhijusciti per abbruciar le munitiofe la uita de ni de Romani, attacarono grossa barussa con lui, & non potendo i Santhis resistere, si ritirarono a lungo passo, & aperte le porte da quelli della città per saluamento de suoi rentrarono due mila Romani con lo-10,

nimico.

Bruto come prédefsanthij.

ro, & fu tanta la confusione, & suria di questa intrata, che nell'entrar caderono le porte, & doppo la morte di molti dell'una, & l'altra parte la città fu presa, & crudelmente oppressa, & gridando quelli di Pandolfo al solito de gli auantagiosi uittoria , uittoria ; tanto s'impaurirono i popolari , secondo il solito : perche l'assalto , & le grida arre cano a i nimici grandissimo terrore, che beato fu quello che da i muri, o dalla porta, piu presto dell'altri puote uscire. Presa adunque la porta, done dal canto di tutte due le parti, ne morirono alcuni, restarono quelli di Pandolfo luperiori, i quali hauendo scorta la terra, che era di poco circuito, presero la piazza, però Pandolfo che haueua satto leuare i ponti, con poco tempo attese ad acquetare il rumore de soldati uincitori, a i quali con un bando vietò il sacco con gran loro dispiacere. Fra tanto un Signore amico della terra acquistata, hauendo sentito questo romore, & temendo di qualche male allo stato suo, auenga, che non sia da mouere guerra contra d'alcuno, se l'occasione non la ricerca, ouero che la necessità no'l stringe, nientedimeno non ui essendo occasione in questo Signore, ne meno necessità, fece grand'unione di genti da caualli & da piedi, & doppo lo spatio di tre giorni alla notte sequente s'accostò alla terra, & accampatosi di lontano un tiro d'archibugio dalle porte, done egli fece cominciare certe deboli trincere, accioche piu per la porta non potesse persona alcuna uscire, ne entrare, per portare uettouaglia, iui si sermò oprando che i suggitiui della terra, & altri soldati auanzati a quella baruffa dello acquistato di quel luogo fossero con silentio distribuiti di notte fra le sue compagnie, accioche i suoi nouelli soldati, auertendosi del danno di costoro, non s'impaurissero. Seguendo il modo tenuto da Vercingetorige Capitano de Francesi nella ribellione con tra Cesare doppo la rotta riceunta sotto la citta d'Anarico confine de' Bitturigi, & non hauendo Pandolfo, se non gente da cauallo, & esseudo prius per la maggior parte di lancie, gli sece armare d'alcuni archibugi, epicche che nella terrasi trouarono. Ma fatta la descrittione della uettouaglia, trouando nongli esser da uiuere per un mese a quelli che nella terra co i soldati si trouarono, rimase disperato per timore di cadere nelle mani de nimici per poca sua consideratione, & non poteua Pandolfo da se stesso credere, come in cosi grosso errore sosse trascorso, Es pensando a i casi suoi, perche nelle cose humane piu il principio per il fine che ogn'altra cosa si deue riguardare, conobbe hauer fallito assai, a non cercar di prima conoscere il pericolo del sasso, & come presa sosse stata la terra, come niner potesse co i suoi soldati, & poi potesse hauer soccorso, & auenga che al tempo della morte rari si trouano, che

dello eterno Iddio si raccordino palesemenne, nondimeno molti conoscono la miseria del suo fallo nel fine de i fatti di questa prosessione, & hauendo Pandolfo compreso questo esser stato la uolonta d'Iddio per dargli castigo, si riconobbe del suo fallo commesso, & gli dimandò perdono, pregandolo con cuor sincero, lo campasse da quest infortunio, promettendogli per l'auenire far miglior uita a tutta sua possa, & fatti i preghi, sperando Pandolfo per gratia uscire da questi intrichi, si raffermò nell'animo, di far buon cuore. Pertanto spendeua ogni giorno una parte de soldati a piede & da cauallo alle scaramuccie, & con manco noia che poteuano de soldati nimici faceuano gran correrie, & faceua dar all'arme tre e quattro nolte fra'l giorno, & la notte, & alle nolte di piu, tenendo suegliati i nimici, iquali solamente perche non entrassero uettouaglie, non attendeuano ad altro che a stare alla difesa del passo, sperando senza combattere hauere l'intento loro, & ridurre i suoi nimici in estremo bisogno, non altrimenti che sece Scipione Africano di Annibale, quando sapendo la destruttione della Liin che mo bia per la lunga guerra, leno a Carthaginesi il commertio del mare, & intendendo doppò la uittoria hauuta contra d'Annibale, lui esfer constituito in disagio di uettouaglie, ma che ne aspettaua per la ma Carthagi - del mare, gli prouide per mezo di Termo Tribuno ch'a i passi stretti mandò, & così diede a Carthaginesi & ad Annibale grossa pressura, & continuando Pandolfo in questi assalti per spacio di quindeci giorni continui, hauea talmente auezzato i nimici a non temere i suoi soldati, che se ben usciuano non piu si moueuano come se alcuno non gli fosse uscito contra, & così assicuratili & per la lunghezza della cosa fatti negligenti, & indotti a tener poco conto de nimici, pensò Pandolfo suegliargli, & hauendo fatta raccolta de tutti i suoi soldati, con quelle meglior arme che si puote, insieme con quelli della terra ch'egli conobbe esser al proposito, fece ordinare la guardia della porta & del ponte senza ch'egli palesasse ad alcuno quel che uolesse sarc, & auanti il fare del giorno fece abbassare i ponti & uscir tutti i soldati con gli altri della terra con esso lui, & in un subito assaltò il campo de nimici d'improuisa, i quali credendosi come l'altre uolte che le cose non sossero da douero, restarono nel sonno per la maggior parte, & egli che desideraua non conmortalità de nimici uincere, fece opera di prendere il Signor loro, & cosi entrato & colti i nimici nella sonnacchiosa pigritia, andò senza contrasto ad una uicina casetta, doue esso alloggiana, Gri trouatolo

Scipione do togliefuaglie a nesi.

trouatolo uscire, perche gia haueua sentito ingrossar il romore subito fu preso, & condotto nella terra di commissione di Pandolfo, & il resto poi non meno che se sossero de i soldati di Holoserne, quando lo uidero per mano della uedeua Hebrea prino del capo, prese tanto spauento che quelli che dalla morte, & dalle mani di quei soldati camparono, impau riti piu che conigli, mostrarono l'ardire, & uirtu sua, co i piedi. Par mi in questa impresa di Pandolfo uedere Emilio Paolo, quando ristretto Emilio Fao ne i forti, fingendo temere i Liguri, tanto gli affatico che d'improuiso lo,come ui saltando fuori de i forti, da quattro parti uinse il nimico, & hauendo cesse i Ligu Pandolfo ringratiato Iddio della seguita nittoria, col stratagema usato ii. diede tutta la gloria a lui, & maranigliandosi del gia perduto intelletto nel principio dell'impresa, & delle poche sue considerationi, persettamente conobbe che ciascuno per esperto, & ben pratico che sia, può fallire nella professione sua, se non ha il uoler d'Iddio con lui accompagnato, perciò niuno s'arroghi da se poter fare cosa perfetta, senza il uoler del Signore, perche tutte le operationi, che son fondate sulle forze humane, & che sono gouernate, & condotte col giuditio de gli huomini mancano dell'aiuto d'Iddio.

## ERRORE.



ERROR di Pandolfo fu grande, come ho detto, ma grande fu assai l'error de gli auersarij, perche essendo uenuti per assediar il nimico suo in poco tempo, come far poteuano, non uolsero hauer patienza tanto, che secondo le ragioni della guerra per quel poco tempo nell'assedio perseuerar potessero, perche da l'otio in catenati si lasciarono sotto sittioni persuadere a non temere il nimico, però gli huomini otiofi sono la corruttela di tutti, & co-

ftoro, hauendo fatto l'habito nel quotidiano ripofo fi mostrarono tanto difficili all'op Porfi a suoi nimici, che da loro uituperosamente surono morti, & uinti. Ma maggior error fu il suo, che se ben in molti assalti, & correrie, non surono colti, non do ueuano però auezzati da questa persuasione mancar al debito loro, ne prender tanto di se fiducia, che non essendo in tante correrie stati offesi, potessero sperare non pote r piu, in alcun modo esser uinti, come che hauessero la fortuna nelle sue mani legata. Però chi fi fida della fortuna fa il conto fenza l'hoste, & doueuano esclamar con quello Therameno, il quale solo campando dalle crudel mani di quelli che ammazzarono nel conuito tutti gli altri: esclamò. O sortuna cui me occasioni seruas. Cioè: O fortuna a quale occasione mi riserbi? Et ben disse perche doppo poco su ammazzato forse con maggior pena.

IL FINE DELLA SESTADECIMA IMPRESA.

Dell'Imprese Militari.

# IMPRESA DECIMASETTIMA.

COME POSSA VN PRINCIPE HAVER DAnari da suoi popoli, senza angariargli.



#### SOMMARIO

N Q E S T A decimasettima impresa c'insegna l'autore fra l'altre, come il luogo posso in assedio, deue esser ben cinto d'argini, & trincere, & forti per leuar il sussidio a nimici, con l'essempio di Cesare, & altri, con una prousisione di
hauere denari da popoli senza angariargli, & con un stratagema di condurre
la presaglia fatta in campagna, appresso la città, di doue essendo usciti i soldati
per impedire, che non si conduchi a faluamento se vitornano. C'insegna anchora come si deb
bano porre i soldati smontati dall'armata nelli allog giamenti sotto conserua delle galere per ogni
strano accidente, con l'essempio dello esercito d'Amone Cartaginese sotto Vtica, con un stratage
ma di soccorrere una città assediata, doue sia perseolo di canalleria, per larga pianura a sar la
caualleria utile. Et che chi ua a imprese di momento bisogna andare ben fornito, & monitionato
di quanto bisogna, con l'essempio di Publio Crasso soldato di Cesare. Et che ual piu un giorno
di buona fortuna nella guerra, che uno anno di buona cura, & solicitudine, & come il
mostrare non hauer bisogno consonde il nimico che assedia una città, con l'essempio de Galli intor
no al Capitoglio di Roma, & con un detto di Cesare sopra il non guardarsi da niuno, & con
molte altre cose curiose, & morali, & con sentenze & altre cose militari degne d'esse un detto.



E il lungo assedio haueua mosso a compassione il Signor di Pandolso Delsino, quando che per uia di terra non poteua come gia haueua tentato soccorrere i suoi soldati assediati in un castello, ne dar gli uettouaglia, maggiore, & d'assai piu dolcezza & rendeua lo assedio, & ogni mal che perciò patiuano gli assediati, i quali nella cura pertinente

all'ufficio suo, mostrauano ne i lor cuori il loro Signore scolpito, & pareua che ogni fedeltà che potesse essere in uno affettionato seruidore fosse in costoro, & in uero per essempio si uedde, che quando il seruo troua nel suo Signore compassione, rende dolce la seruitù sua. Era il castello uicino ad un siume, che lontano per quattro miglia si usciua nel mare, mell'uscita saceua un mezo porto doue aggiatamente da ogni tempo cento galere se gli sariano gouernate, ma passandosi uerso il castello piu d'un miglio

miglio, non se glipoteua nauigare, se non con piccioli legni, & quando per uia di terra si nolena soccorrere al castello, ritornanano quelli del Signore, con la testa rotta, per lo impedimento de il gran numero de i caualli, che haueuano i nimici, & perche il castello con duplicate trincere, & argini era serrato da i nimici, & non meno di quello, che cinse Cesare V elaunoduno terra de Senoni, & Alessia nel ducato di Borgogna, nella guerra Gallica, & contra Pompeo il giouane Corduba città di Spagna, & Marc' Antonio contra Decimo Bruto allhora gouernador de Celti a Modena, perche non fuggissero i nimici, & uettouagliarsi non potesscro. Era l'impresa del soccorso molto disficile, e poi con tanta caualleria scorreuano le campagne, che non gli potendo quelli di Pandolfo refistere, non faceuano alcuna cosa perfetta ne buona essendo detto castello nelle forze nimiche. Il si-Snor ciò uedendo tentò la uia del mare, & hauendo unita gran quantità de legni per nausgare, artigliarie, caualli, & assaißime uettouaglie, & soldati da piede, & da caualli, messe insieme una grossa armata con grosso esercito, ma non hauendo molti danari perche gia erano uote le borse, & una parte dell'entrate impegnata, non sapendo come fare era per disperarsi, non parendogli opportuno angariar i popoli, perche secondo il giuditio di Solone mai si deue esser pronto ad im-Ponere le collette. Ma per configlio di Pandolfo deliberò il Signore. prendere in prestito tutto l'oro & l'argento che nelle mani de i sudditi del suo stato si ritrouò, per la cui ualuta hauendo a ciascuno satto l'assegno, & ordinato il compensamento su l'entrate dello stato, s'accomodò di tanta somma de danari in questo punto, che senza dannificar i popoli d'altra grauezza si souenne ne i bisogni suoi, & cio secero i sudditi uolentieri hauendo sospetto che potesse interuenire a loro quello che su satto nell'impresa apparecchiata contra Cesare per il Senato Ro-Romani mano & Pompeo, quando aßignati a Pompeo tutti i danari ch'allho- per madar ra si trouarono del publico, aggiungendone appresso delle borse de i pri- sare che da uati, posero anchora grauezza a tutte le suddite città, & hauendo nari adope pagato Pandolfo con questo l'esercito intieramente, lo imbarcò con le rassero. uettouaglie sulle galere & altri nauigly & tutto l'apparecchiamento bisognoso: & fatto uela essendosi inuiati & passandosi per la riviera vicina ad un grosso luoco de nimici, uidde molti armenti in terra che pasceuano, & tratto da questa occasione mandò due galere a terra di doue smontarono tutti i soldati. I uaccari & pastori dando luoco a l'impeto loro fuggirono: ma quelli della terra secondo il solito della moltitudine,

desiderosi di cose nuove, hauendo scoperto i nimici uscirono in gran parte per impedire la presaglia. Ma Pandolfo che ciò antiuide tosto che furono usciti, uoltò tutta l'armata contra la terra fingendo uolerla prendere. Il che uedendo gli habitanti, ciascuno corse a l'arme, & quelli ch'erano usciti fatti paurosi d'esser serrati suori in predade galeotti ritornando nella terra diedero tempo a quelli di Pandolfo di condur le bestie a saluamento sù i legni. Et seguendo il uiaggio, giunse al fine nel porto del sudetto fiume per andarsene al disegnato soccorso. Et essendo smontato una parte senza impedimento alloggiò dietro al fiume doue gli erano gran quantità di gerbalie in piano, & uedendo che niuno compareua de nimici, & perciò temendo di correrie d'improuiso, & che gli interuenisse doppò ch'erano smontati quel ch'interuenne all'esercito d'Annone Capitano Carthaginese nel soccorso d'Vtica assediata da Mathone & Spendio rubelli, quando lasciando Annone l'esercito suo Carthagi - di fuori della città done egli era liberamente entrato sotto credenza che si fossero i nimici partiti, sourapreso poi l'esercito da Mathone & Spendio fu rotto Annone & spogliato dell'arme da i riputati fuggitiui, alcuni ru- pose Pandolfo tutti i soldati ch'erano smontati sotto conserua delle galere, che'l piano assai bene da quelle parti disendeuano, & doppò poco tempo essendo uenuta la caualleria de nimici per impedirgli che non se smontasse, col resto delle compagnie di fanteria se gli diede buon conto in questa prima con l'aiuto delle galere che con l'artigliaria guardauano assai quella riuiera. V oleuano percio questi di Pandolfo smontati; fare cose assai, ma sempre gli tenne ripresi, dicendogli che i frutti non si mangiano se non son maturi, & che anchor non era tempo far proua di loro, perche l'arme non si portano se prima non si fanno: pur su fatto tanto che per quella uolta se ne tornarono i nimici al suo dispetto, col pensiero di fare alla seguente mattina il fatto d'arme in quelle campagne : ma Pandolfo pensaua altrimenti perche auanti che si uenghi al fatto d'arme, si deue ogni consiglio esperimentare. La notte seguente egli fece tutti i carri sbarcare, & bauendo fatto cumulo da circa trecento carra, in terra tutti fece alla lunga del fiume stendere l'uno seguente a l'altro. Erano i carri leggieri, & condotti da due caualli per carro, che dalla parte di fuori erano difesi da una armatura di pauesi dalla sommità del timone che per trauerso ui haueua un legno inchastrato con caucchie di ferro nel quale era insisso un'altro legno di qua & di la sin alla prima ruota dauanti, & quella armatura era in esso legno di lungo con bell'artificio posta per difesa come ho detto de i caualli,

Annone nese, perche fusse rotto da belli.

caualli, & ciascuno de i carri poteua con la sommità dell'altro che seguiua con una catena chiauata, incatenarsi, eccetto cento di quelli che per trauerso si conduceuano, la metà de quali pose auanti, & l'altra metà pose dietro dell'esercito equalmente, al capo, & coda, di tutti i carri & cio fece Pandolfo a fin che fossero serraglio alle sue monitioni, & a tutte le genti, & di questa maniera hauendo il passo franco uerso il sume senza impedimento de nimici, perche non si poteua guazzare ne buttar ponti così d'improviso, & altrotanto haueua verso i carri di doue la caualleria non poteua giocare, & così hauendo posto fra i carri & il fiume l'esercito in ordinanza secondo la longhezza di tutt'il corso de i carrı, & uerso il fiume tutti gli armenti, farine, legumi, olio, aceto , monitioni d'artigliaria , legne , danari , & altre cose bisognose a quest'impresa, seguendo il modo per conto delle uettouaglie, & delle genti che tenne Publio Crasso soldato di Cesare quando mandato alli Aquitani da i quali pochi anni auanti era stato morto Lucio Valerio Preconio, con l'escretto, & Lucio Manlio Console fuggito, intendendo che gli bisognaua usar non mezzana diligenza sece buona provisione di uettouaglie, & aumento de genti, per contrastar a i nimici, come fece ancho Pandolfo come ho detto , il quale cosi ben condusse marciando i carri & le genti, & il resto equalmente a saluamento appresso il casello, che sempre combattendo non puote la caualleria nimica, salutata da questi soldati con buone archibusate passar oltra i carri, & essendo costume del senso humano uoler sempre piu di quel che si puo, & desiderando assai ma non potendo molto la caualleria predetta, in questo termine si mostrò in buona parte inutile con questi di Pandolfo, perciò i nimici cauarono fuora delle sue trincere predette una parte delle sue infanterie, & fecero quanto poterono per impedire il soccorso il qual si conosceua disficile senza l'usato stratagema, col quale al loro dispetto, con quest'ordine, giunse il soccorso, con gran perdita de nimici, co d'alcuni guastatori di Pandolfo, alli argini & trincere piu uicine alla porta per doue entrar si doueua & essendosi apparecchiati gli assediati per saltar fuora, fecero uscire da circa ducento huomini con altri tanti contadini, & per loro da quella parte, & per quest'altri da quest'altra parte, a un tratto s'apersero co i guastatori le trincere & argini, co i quali gli assediati erano ristretti, & tuttauia combattendosi con bellissimo ordine, erano i nimici molto solleciti a fargli ritenuti, ma perche ual piu un giorno di fortuna, che un'anno di sollicitudine, tanto sece Pandolfo prosperato a questa uolta, che tutte le uettouaglie & altre Dell'Imprese Militari.

cose l'una doppò l'altra nel Castello condusse in quel medesimo giorno, e poi ritornati tutti a l'armata che con gran sospetto staua allargata da terra, con il medesimo ordine sempre combattendo, se n'andarono molto lieti, & i nimici credendosi gia quasi essere appresso il fine, uedendosi anchor principiare, sbigottiti & quasi disperati, perche il timore è Manlio Ca compagno della disperatione, gli pareua che gli fosse stato leuato la uittoria di mano come se fossero stati i Galli nell'assedio del Campidoglio gettò il pa iquali nedendo, che Romani assediati gettauano a basso il pane, si partirono credendo non gli mancasse il uitto, così anchor esi da se si licentiarono, & il castello prima ristretto, smantellandosi poi gli argini intorno, si fece largo campo mostrando a ciascuno la sua primiera apparenza.

pitolino ne dalle mura del Campidoglio alle poste de' nimici.

#### ERRORE

ERROR di questi su, che hauendo la caualleria tutta la campagna dal castello fin al mare in poter suo, uedendosi le insidie de i carri lu gli occhi prepararsi a fin che inutili a l'impresa si rendel sero, con restarono primi d'intelletto che non sapendogli dar il fuoco pia toko unliero sforzarsi sar quello che non poteuano tentando la battaglia ne i forti de nimici, che tagliandogli à mez zo camino la strada in piu parte de lunghi & larghi foss, leuargli

Poccasione di passar piu auanti, & fargli ritornar a pensare nouo modo con che soccorrer doueuano il loro castello, il che facilmente sar poteuano quando col suoco o co i fossi ouer con qual si noglia artificio non hauessero mancato come se gli conueniua di condurre il mmico suo in qualche inconuenience, ma essendo poco disci-

plinati & di poco ualore, lasciarono que sta riputatione a quelli di Pandolfo per l'ottenuta uittoria, la qual non si potendo sar senza il ualor suo furono riputati perfetti soldati nella guerra, & questi altri considerando essere meglio per una uolta perdere che stentar sempre col star su gli auisi, stettero con Giulio Cesare, il quale auertito che si guardasse, perche gli erano fatte congiure contra disse. Sains est subire semel quam semper cauere. Cio è. Egli è meglio mettersi una uolta in pericolo, che star sempre con paura. Et come fosle parola da fauio foldato

> lo giudichi chi ha giuditio.

Detto di Giulio Cofare.

> IL FINE DELLA DECIMA SETTIMA IMPRESA. Impresa

# IMPRESA DECIMA OTTAVA •

CHELA MISERIA SOLA E'SENZA INVIDIA, e la felicita è accompagnata da molti incommodi.

# SOMMARIO.

N Q V E S T A decima ottaua impresa, ci insegna l'Autore fra l'altre, che la miseria sola è quella ch'è da ciascuno abhorrita, & che la selicita quanto più cresce, augumenta l'inuidia, ma che mag gior sor Za hanno la modestia, & il testimonio della buona uita d'un'huomo da bene, che le calumnie de cattiui, & come colui sa usura della sua cortesta, quando uolentieri la dispensa, & che

gli adulatori sono la perpetua insirmità de i Principi, con l'essempio d'Antioco, con le ragioni per le quali l'huomo non è tenuto combatter col nimico a duello , & che le cose auerse leuano la dignità al Capitano. Ci insegna parimente che l'honestà dell'impresa, & la giustitia sono il fundament o & la propria speranza della uittoria nelli abbattimenti , & che la inusdia si nodrisee nelle corti de i Signori. Et come l'essempio della disgratia d'altrui, dà il Thema alli altri di quanto gli debba aggradire. Et ci mostra che quelli che seguono le corti de Principi sono secondo la noluntà de i Principi hor miseri , hor beati , & che non si deue sidarsi di persone sospette , con l'essempio de forusciti della città di Cinetha compagna delli Achei , & che molte uolte mettono meglio conto le buone p arole, & offerte a i sospettos soldati, che la durezza della persona, con un stratagema di condurre un'efercito per diuerse uie che uadano senza saper done, & che i pericoli & gli incommodi del corpo sogliono rimouere & ritardare l'huomo a far cosa degna di lode. Et come la infideltà del Capitano, leua di belle occasioni al Generale con l'essempio di Leontio Capitano di Philippo Macedone . Ci aussa anchora ch' entrati i nimi ci nella città, i gridi, i romori, & le occisioni, non lassano uedere ne udire ne proueder a cosa alcuna, & che la clemenza suole esser confirmatione della sede de sudditi, & che gliè cosa naturale ne i populi portar odio ne i gouerni alli huomini di grand'animo, & di grand'audacia, con un stratagema di non esser colto in mezzo nelle stretture di montagna per impedire di non esser seguito, con l'essempio di Marco Attilio, & altri da xantippo Greco Capitano de Carthaginesi, & ci espone il termine in che si tronano le genti d'una terra che temano che i loro mariti sigliuoli, ò si atelli siano restati morti in una rotta, ò fatto d'arme, con la prouisione alla lor consusione, & con il modo del castigo che si deue dar a quelli che con ammaZzamenti continui mantengono le discordie nelle città o prouincie, con un detto di Valerio soura la compensation dell'indugia col grave supplicto & con molt altre cose cursose & morali, & con sentenze & altre cose militari degne d'esser uedute.



I come la miseria è quella sola, che da ciascuno è abhorrita, come dichiarò quel saggio Dottore, il quale ricercato a consigliar un meschino, perche gli offerse in premio parte di sua pouertà, gli rispose. Tu non hai bisogno di consiglio, uolendo per consigliarti, liberarti di quello che ti è danno so, & grauarne me, intendendo dell'offerta pouer

tà, per contrario la felicità da tutti con ansietà grande è desiderata, il

qual desiderio però sempre porta seco l'inuidia contra quelli che felicitati si trouano, & perche l'inuidia tanto piu cresce quanto piu s'aumenta la felicità, & la potentia d'un'huomo, le insidie fanno a questi inuidiosi de strani scherzi, & mai quest'inuidia permette che gli huomini habbino quella autorità, la quale è necessario bauere nelle cose d'importanza, & che ciò sia il uero. Doppo che il Signor mio deliberò ualersi del seruitio della persona di Pandolfo Delfino, quando che dalli apparati di guer ra fatti da nimici fu sollecitato alla difesa, & a prouedersi anch'egli : La onde se prima non era Pandolfo di tutta quella consideratione del mondo, che si doueua, su poi per questa electione tanto da gli inuidiosi perseguitato, che da ogni tempo appresso il Signore, & tutta la corte sioccauano (però senza autore) le maledicentie contra di lui, & di questo non n'era cagione altro, che l'istessa inuidia nimica della gloria de buoni, & de uirtuosi, & perche il uulgo, che alle cose nuoue s'adherisce, non conosceua piu oltra, ad ogni minimo motto che di Pandolfo si faceua, attribuì tanta credenza in queste confusioni di parlamenti, che non si puote far a manco, che per le male impressions non fosse Pandolfo mal uoluto da gli ignoranti, auenga che molto maggior forza douesse hauere la modestia, & il testimonio di sua buona uita, che le calunnie, che gli potessero eser date da tutti i cattiui, perche fra l'altre cose, ch'egli faceua mai, non era da lui disprezzato alcuno, ma accarezzato cortesemente in quanto poteua, hauendo l'occhio a questo solo, che sempre ciascuno fa usura della sua cortesia, quando uolentieri, & da ogni tempo uiene retribuita. Deliberò nondimeno un giorno far diligenza per saper d'onde queste fauole deriuauano, & essendogli riferto, che si dicea, che interteneua malamente un cauallo ad un che pochi di passati, se gli era con aperta fronte senz a causa fatto nimico, il che non era uero, che ciò dicesse, perche era noto a ciascuno come Pandolso teneua quel cauallo, egli non puote mancar che al riportatore non rispondesse, che chiunque lo diceua, se ne mentiua, Il tristarello, che forse con fermez Antioco el za di ciò che seguì gli fece l'ambasciata, simile alli adulatori, i quali sendo san- sono perpetua infermità de i Principi, come su d'Antioco Re, & fanciullo, fu ciullo, quando gouernato da Hermia Cario, fu messo in tanti pericoli, per le suafioni d'esso suo gouernatore, che poco gli mancò che lui col resuo Pedate. gno non restasse rouinato: & di Tholomeo giouane, quando suaso da Achilla, & da Fotino suos piu amats, sece leuar la uita a Pompeo, per gratificarsi Cesare, d'onde egli, & il regno suo ne patirono assai. Et costui che haueua a caro, che sosse detto hauer garra con Pandolfo, accettà

messoipe-

cettò la risposta, come se la mentita fosse legittima, pur non sò come su indotto questo suo nimico a querelarsi al giudice, & anche publicamente rifermar quello ch'egli haueua riportato esfer uero, & sperando ch'egli perche poco honor poteua guadagnare, douesse ricusarlo a duello, ouero quando l'accettasse uerificarlo per testimonij falsi, si arrecò, come dißi, all'animo, & honor suo la sudetta mentita, & per messo a postane fece motto a Pandolfo , & egli in risposta pregò il messo , che si co me gli haueua portato la commissione del nimico, non fosse a lui graue portare anchora la risposta, cioè, ch'egli consermana il medesimo contra di lui , & così fece. Et perciò il nimico lo dimandò alla proua per testimony, che gia il cauallo su suo, & che essend ogli stato leuato, glielo riteneua Pandolfo contra sua uoglia, offerendosi di piu da persona a persona fargli buono ciò che diceua esser la uerità. Pandolfo, che uedeua di certo che questo bugiardo si compiaceua nelle bugie, & che in ogni modo meno assai, che un uagabondo uccello saria stato piu stimato, anzi che come di cosa uana, che ad ogni picciol uento si sparge, saria questa brauaria stata riputata, conoscendo che questa cra una trappola fattagli per farlo precipitare di quanto honor s'haueua acquistato, pensò mostrar l'inoccentia sua, prima per testimony, & poi oltra di ciò, perche non paresse in lui alcuna scintilla di uiltà di combatter con co-Rui, & porlo ad ogni rischio per piu chiarir la sama sua, & honore, & ciò ispedito, & fatto conoscere, ch'egli non era tenuto combattere con costui, perche non er a riputato sospetto, ne infamato di questo delitto, saluo che dal richieditore, & che per testimoni, uerisicaua hauer comprato quel cauallo da persona, che'l medesimo cauallo dal suo nimico haueua comprato, & che il richieditor non era di egual condittione alla Sua , perche Pandolfo era Capitano de soldati in ogni tempo dal Signore stipendiato, & costui era un'huomo che dalle lasciuie indotto mai di casa sua si partì, consumando quanto haueua in cose di brauerie di uilla, & di piu che la causa gia s'era ridotta per la querela contra di lui data innanzi al giudice, & che si trattaua di cosa, che civilmente trattar si doueua, le quali conditioni lo rileuauano dal combattere di persona te conditio a persona con honor suo, perche se cinque cose si ricercano auanti che si ni ricerca. uenga alla pugna singolare, cioè. Prima che'l prouocato sia sospetto, & infamato del mancamento di che è imputato. Secondo che l'infamia impostagli nonsi possi per testimonij degni disede prouare. Terzo che il pronocatore sia di conditione eguale, onero maggiore del pronocato. Quarto che la disferenza, perche si muoue la battaglia non sia di robbe

ma attione personale, & per delitti. Quinto, & ultimo che della can sa, perche è causata la battaglia non sia alla corte giuditiale data notitia. Certamente com'ho detto, era in facultà di Pandolfo honoratamen te ricufarlo. Ma si come le cose auerse leuano la degnità a i Capitani, cosi per contrario diedero a Pandolfo accrescimento, & Dio, che al piu delle uolte non sostiene, esser uilipeso un'innoccente, diedere a Pandolfo tanto ardire che puote con l'arme dare piu presto manisesto giuditio, contra di costui, & della falsa querella nello steccato che d'acquistar in ciò credito alcuno, onde parendo a Pandolfo che niuna speranza, ne occasion maggiore gli potesse accadere, di cancellare la uergognosa querel la, ouero di poter con honor, & ualorosamente morire, che lo istesso steccato, si condusse contra il suo nimico, qual poi non potendo ricusare: l'affronto dell'arme, su a i tre colpi, non hauendo pur tanto tempo, che potesse dire; Io mi ti arrendo, nalorosamente ammazzato da Pandolfo, dimostrando le cose uere esser piu degne di propria natura delle bugie, & che non bisogna dire il falso, perche la falsità mai resta impunita, & piu presto si giunge il buggiardo, che non i monti, & che le principali speranze, & fermi fondamenti, che si deuono hauer negli abattimenti, sono nell'honestà dell'impresa, & nella giustitia. Ma pensate, che se prima l'inuidia, la qual si nudrisce nelle corti de i Signori, scher zaua d'intorno a Pandolfo, si puo credere che poi pose ogni sua forza, contra di lui, ma piu nascosamente, perche gli Emuli uidero l'essemplare, ch'egli fece, come di sopra ho detto. Non era questo fuor di solito perche quanto è maggior la gloria d'uno, tanto è maggior l'inuidia, la qual con le simulationi da molti si teneua nel cuore, & non per altra cagione, saluo che non si tentauano alla scoperta far palese l'animo loro; hauendo come sapete per l'essempio della disgrat ia altrui , ogn'uno ucduto quello, che meglio gli era aggradito. Ma hauendo deliberato Pandolfo come era folito, uiuere da huomo da bene, & non curar le parole; de maleuoli ; si fermò talmente al seruire del suo Signore, che perdonò a ciascuno anchor che gli offese, conoscendo esser opra degna far benesficij a quelli che lo biasimauano, posto che sia ragione di natura l'esser amico dell'amico, & per contrario nimico del nimico, & seruendo al Signore, non passò molto tempo che su eletto mastro di campo di tutti i suoi eserciti, & nata occasione di mandar ad effetto certe sue imprese, di non poco ualore, doue sua persona era necessaria dubitaua fortemente esser tradito, & che la cosa non sosse publicata da suoi Capitani, i quali per il gran fauore che Pandolfo teneua dal Signore, l'odiauano molto, fingendo

singendo amarlo, non aspettando altro contra di lui, che l'occasione di sbalzarlo sotto questa ragione , che quelli che seguono le corti de' Princi pi sono secondo la uolunta de Principi, hor miseri, hor beati, perciò prima che uolesse inuiarli, ne mouerli da suoi alloggiamenti per sar l'effetto che far doueua, temendo che non gli interuenisse quel che interuenne a i Cinethesi compagni delli Achei, i quali hauendo tolto nella città i fuorusoiti i nimici uecchi della patria, da i quali hebbero la fede sua, per la con sernatione della città, non si tosto bebbero fede d'esser difesi, che quando furono entrati pensarono tradirla, & cosi fecero, perche la diedero a gli Etoli della città nimici. Egli fu in gran penfiero, dubitando ch'in cambio de compagni hauer douesse nimici di compagnia, per tanto uedendo chegli era necessario raffrenargli ne suoi mali pensieri, con le pene et timore ò guadagnarsi con i benefiti, nolse piu presto acquistarsegli con l'offerte, & la speranza accompagnata dalle buone parole, che col duro procedere, & a tutti i Capitani ragionò benignamente, gli lodò della uiriù loro mostrata nelle guerre passate, promettendogli premio nelle suture fattioni , & gli eshortò nella perseueranza della fede loro uerso il suo Signore, per le quali cose parue a Pandolfo che desiderassero l'utile del lor Signore, & s'effersero a non mancare. Pur per giocar al sicuro Pandolfo prese questa espeditione nella lor partenza, & gli divise in tre parti, & ad ogni parte commise che per diuerse strade douessero capitare a un luoco per lui deputato, & cosi inuiò una parte di loro uerso la collina, l'altra parte al mezo piano, & l'altra parte piu abasso, ma prima diede una lettera al foriero maggiore della parte, che per il monte haueua preso il camino ch'era direttiua al condottiero delle genti del piano: nella qual si scriuea, che come giunti fossero nel loco deputato, douessero caminare piu oltra ad un castello distante diecemiglia dal primo che ui si nominaua, & il simile si fece a quel del piano in una lettera nella qual si scriueua al condottiero di quelli della bassa, che douessero giunte che sossero le genti al deputato loco piu oltra caminare, ad una uilla non lontana dal detto castello due miglia, perche di quello che douessero fare sariano auisati per altri, & il medesimo modo su seruato a quelli della bassa per l'auiso che dar douessero a quelli della montagna, con una lettera che andar doueuano appresso la sudetta uilla alla quale capitare doueuano gli altri doppò che finito hauessero il loro primo camino, di modo che ciascuna parte haueua auisi per altri & non per se, & se bene hauessero aperte le lettere non si leggeua in esse saluo che del camino che far doueuano l'una & l'altra parte. Cli commettena però le lettere come s'ordinaua in mano de l'uno, & l'altro de i condottiert & ispedito ciascuno in tal modo, Pandolfo che sapeua che gli pericoli

& incommodi del corpo, sogliono rimouere & ritardare l'huomo a far cose degne di lode, non stimandogli punto se ne monto sulle poste, & andò di notte al detto castello incognito, senza mai ragionarne con alcuno, perche il tacere fà di pazzo samo, & chi sa moderarsi nel ragionare è dotto & prudente, & quiui se ne stette secretamente in un ricetto d'esso nel qual ui era residente, un castellano molto suo sedele amico, sin tanto che tutte le genti l'una non sapendo dell'altra, giunsero a i luochi. che per le lettere gli furono disegnati, e a un tratto senza saper elli quel che di loro far si douesse tutti uniti surono posti in ordinanza di commissione di Pandolfo, il quale con un batter sordo de tamburi gli incaminò di notte alla uolta d'una città, che non si guardana da cosa alcuna, & giunto che fu dubitando Pandolfo de l'infedeltà de suoi Capitani, & che facessero a lui il medesimo che secero Leontio Capitano a di Filippo Philippo Re di Macedonia suo Signore, quando nell'assalto di Palea città nell'Isola di Cephalonia, commise a tutto l'esercito a portarsi di maniera che se ben hauesse potuto prender la città non la prendesse. Per il che il Re uedendo i suoi portarsi uilmente su ssorzato per l'infedeltà leuar l'assedio dalla città, & restar priuo della uittoria, & ancho restò con molt'altre perdite grandi, & priuo de grandi occasioni, per le parole di Leontio & altri suoi infedeli Capitani. Però per non priuarsi Pandolfo di quest'occasione, uolse tentare con l'apparecchio di combattere la terra, la uolonta de i suoi Capitani, i quali hauendo hauuto il segno di dare l'assalto ualorosamente apoggiarono le scale alle mura, sulle quali incontinente ascesero con la piu parte de soldati, ributtando un debole contrasto che ui si oppose. Et presa la città & le porte da poca gente guardate, intrarono col resto, & quini s'incominciarono uccidere i nimici sonacchiosi, per il che i gridi i romori & l'occisioni che sistaceuano, non lasciauano i nimici uedere ò udire, ne prouedere a cosa alcuna come se fossero perduti, & priuati de i sensi, donde che la città restò libera a Pandolfo & postoui nuoua guardia, ciascuno della città impaurito dell'improuiso caso, aperse le case, & ui pose i lumi suori alle fenestre, & essendo accese le torce per le publiche strade, gli uennero.

molti de i piu nobili della città, subito a riconoscerlo per padrone, egli noluntieri gli accettò con gran clementia, la qual suole essere la confirmatione della fede de i sudditi. Fra tanto soprauenuto il giorno

Leontio Capitano Macedone, infidele.

fece il resto a benesitio del Signor suo. Doppò questo si parti per andar-Sene a pacificar una uallata del Signore che sempre staua in arme, per antiche questioni ch'erano fra i piu ricchi habitanti della ualle con gran danno loro, & di doue ogni giorno ne seguiuano homicidij & danni grandi, con gran maraviglia di tanti mali, & essendo cosa naturale ne i popoli odiar gli huomini di grand'animo, & di grand'audacia, era infra di loro tanta confusione d'animi, & di menti che mai si uide la maggiore, & essendo bisogno a Pandolfo nel camino , passar per una stretta uia fra gli alti monti fabricata, non pensò mai ad alcuna nouità, perche una moltitudine senza consiglio, senz'autorità, & magistrato alcuno, & la quale non ritiene alcuno gouerno, gli pareua non poter esfer atta a conspirare ne sargli alcuna nouità contra, pur gli su satta congiura adosso da certi banditi della città che haucuano intendimento con altri della medesima ualle, & anchor forse con alcuni capi di quelli che egli andaua per acquetare, & non si tosto Pandolfo fu entrato fra detti monti in una uia stretta, che gli surono i banditi alla coda con i maggiori stridi, che se fossero stati Arabi, ò Persiani, che assaltassero il suo nimico, & i quali fra quei monti talmente risonauano ch'uno pareua dieci. Pandolfo piu temendo di quelli della ualle, & di esser colto Marco Atin mezzo in queste alture, che d'altro, come fu colto Marco Attilio tilio, uinto Console Romano nella guerra Carthaginese da Xantippo Greco Capitano da Xantipnimico, il quale hauendo circondato l'esercito Romano, colse Attilio Poin mezzo col suo esercito, il quale su destrutto, & Attilio preso, & come nel medesimo modo su colto Spendio Capitano ribellato a Carthaginesi da Amileare in Barbaria, & Flaminio al Transimeno da Annibale, fece alto, & ridusse tutti i soldati uerso la ualle; dalla quale gia ueniuano gente, & sbarrò la strada di buona maniera con alcune carette da campo ch'egli haueua per condur uettouaglie & bagaglie, & con legni, frasche, & altri che ui aggiunse doue sece una sbaraglia tanto grossa & alta, che pareua una granmachina, la qual prima che la turba dalla ualle giungesse, su ispedita con ordine di poterla difendere, o in tanto che i carri o legni con buona guardia si disendeuano, essendo serrata la uia a banditi, andò con una molto ben intesa ordinanza al Suo camino, il che conosciuto da quelli della ualle si come secero prima segno di niolenza stettero ritenuti, singendo non saper come sossero le cose passate: pur fattone prigioni non sò quanti, & alcuni ammazzati, & alcuni altri fatti impiecare, nacque grande terrore nella ualle, per il quale ciascuno temena ch'i suoi figliuoli mariti ò padre, fossero nel

numero de i mal menati, per il che mandauano alcuni a rincontrare quelli che per paura non haueuano uoluto aspettare Pandolfo & dimandauano informationi delle lor genti in particolare, & se per auentura referiuano in che stato si trouassero le cose di tutti in generale, gli pregauano che de suoi in particolare gli douessero dare auiso. Ma essendo le cose refferte con poca certezza, portarono per le uarietà delle relationi, tanti tumulti spauenteuoli, che su cosa marauigliosa, donde che quelli della città considerando il disordine, secero riserrare tutte le donne (il cui pianto cagionaua la maggior parte di queste cose) nelle lor case. Et così raffrenato il pianto delle famiglie, & facendo chetar ogni romore nella città, secero di subito un bando che tutti deponessero l'arme, & come amici uennero ad incontrare Pandolfo, il quale benignamente & con humiltà fu riceuuto dentro della città, & di poi sentito le lor querele & gridi contadineschi, & ritrouandogli con tanti intrichi di homicidi, furti, abbrugiamenti, & altri maleficii ripieni, altra satisfattione non seppe ne uolse dargli, saluo che di fargli far pace con quelli oltraggi che ciascuno haueua per l'adietro patito, imponendogli gran pena per l'auenire a chi hauesse posto mano all'armi ad offesa d'alcuno, & cosi partito non passarono tre mesi, che per noui accidentisoprauenuti, Pandolfo di nouo entrò nella ualle, & di commissione del Signore tanti di quei manigoldi fece impiccare, & tagliar a pezzi, che gli fece smenticar le discordie loro, & tanto su affrettata la pena a costoro, che non fu dato tempo a Pandolfo potersi pentire, ò pure mutarsi di proposito. Et gli inuidiosi quasi impazziti, sforzando la lor natura, furono contra sua uoglia necessitati, come si suol dire, tenere il lume.

## ERRORE.



ERROR di questi su, che pigliando senza proposito, quel nimico inuidioso di Pandolso ingiusta querela, se prima mostro, & con giuditio, & con l'armi sar buona proua di quanto detto haueua, essendo dipoi pentito & inuilito, prouò col sine de suoi giorni in publico, hauer detto la bugia, dimostran do doppio errorea ciascuno contra di se, perciò non semini spine chi col pie scalcio utio caminar, & se bene il sine del duellante deue esser alla utito

ria, nientedimeno il principio d'acquistarla deue estere incatenato alla giusta querela & non alle ambitioni, ò inuidia come molti fanno. Error su ancho quello della città, perche hauendo Signor uicino & potente, non pensarono mai, essendo che con tutti si manteneuano amici poter da alcuno essere ossesi le Però il conoscere i pensieri del uicino, sia amico, ò n imico, ò grande ò picciolo, & quanto gli possa nuocere, si uiene

si niene ad assicurare dalli inconuenienti che per sua parte auenire gli postano d'im-Prouiso, & che gli possano generare terrore, & confusione nella città, il che hauendo conosciuto, gli auenne quel che non credeuano. Ma maggior errore fu quello de i banditi consederati con quelli della uallata, perche credendosi serrar il passo a suoi superiori & leuargli la città, perche la giustitia non hauesse il suo luoco, a tutti furono aperte le uie per campar dalle sue mani, che su poi se ben su tarda piu crudele la giusta morte a' malandrini con progresso di tempo. Però scrisse Valerio contra Detto di Dionisio Syracusano a simil proposito. Lento gradu ad uindictam sui diuina procedit ira Valerio Tarditatemq; supplici granitate compensat : Cio e Dio quando gastiga tardi, gastiga piu Massimo.

IL FINE DELLA DECIMA OTTAVA IMPRESA.

# IMPRESA DECIMA NONA

CHEI PRINCIPI CHE SON SENZA GRAVItà, banno i sudditi mal creati.

# MARIO.

N Q Y E S T A decimanona imprefa c'infegna l'autore fra l'altre:come siano arro ganti & duri i progressi d'uno di natura uillano. Et che non mai gli odij & le maleuolentie si partono dalle corti , & che i Signori maturalmente deuono procedere in tutti i suoi maneggi , & come dalla poca grauità del Principe nasce il poco rispetto & uergogna del suddito, & che il costume de i Signori è facile a credere, con un stratagema per scoprir un trattato col ue stire un'altro dell'arme del Principe, & come Principe farlo seguire da soldati, vil Principe armarsi d'altre arme per suggir la congiura , con l'essempio d'Amibale essendo in Lombardia , per suggire l'insidie de Galli . Et con l'essempio del Duca di Barbone suggendo di Francia. Ci insegna ancho che piu ha bisogno un Ca pitano d'uno esercito della giustitia, & continentia, che d'altre cose, & che non si può lungo tempo tenere un tradimento nascosto, con l'essempio d'Apelle & Leontio & di altri, con un

stratagema d'affaltar di notte un'esercito col sare i suochi da un lato, & d'affaltarlo dall'altro. Ci mostra parimente, che il desiderio di lode, & il sospetto della nergogna, spinge il soldato a ben portarsi, & che la disperatione suol partorire ordine & forte Za d'animo, & come potendosi conseguir la uittoria con l'asaggio del nimico, è sempre lodato & utile, con l'essempio di Maßinissa contra Asdrubale, & che i disperati uoluntarosi di morire sogliono per suggire il precipitio suo combattere gagliardamente, con l'essempio de seldati Romani, con una riprensione d'Ottaniano uerso un soldato, che suggendo su servio nel uiso, perche si gloriana hauer combattendo da buomo da bene riceunto il segno di sua prodezza, & con molt altre cose curiose & morali, & con sentenZe & altre cose militars degne d'esser nedute.

> H 1 ha prouato quanta sia l'arroganza, e duri siano i progreßi d'uno di natura uillano, quando uiene eleuato da picciolo ad alto stato, ne può prendere chiaro & uero testimonio. Et saria in uero un entrare in gran pelago a chi lo uolesse raccontare. Vidi gia uno nato

uilmente, nodrito nelle grotte, che da fanciullo praticando col pro-

uano della uilla, imparò quella grammatica che gli fu mostrata, & crescendo con gli anni su posto dal medesimo nella città, a servitio de fanciulli a scuola, i quali poi uolendo andare al studio, tanto sece ch'an-

ch'egli con questi ui andò, & non sò come al fine si fece dottore, & la sorte lo portò tanto auanti, che non si tosto su diuenuto al dottorato, che per mezzani fu da un Principe adoprato in alcune cosette, le quali spedite, parue al Principe trattenerlo per suo seruitio, ma il seruitio fu tale, ch'in pochi giorni il Principe imbriacato di costui, fu per secretario maggiore eletto in cafa, & niuna cosa di gratia (perche era creduto gran dottore ) si poteua spedire che non passasse per man di lui , & qui la natura del uillano priua d'ogni gentilezza, & che per pouerta sin allhora in se medesima se n'era stata rinchiusa, hora ingolfata nelle grandezze, si mostrò gagliardamente, & fece l'opra sua, facendo quello ch'altrimenti far non poteua. Perche si come la natura di di moto e ciascuna cosa, è particolar principio di moto, & quiete di quella cosa, & anche una certa forma di uirtù, ad una certa opra, per un certo modo determinata, la quale con tutto il suo empito fà quel che sà: così il nuono secretario hauendo di natura, particolar principio di luoco siluestre, rozzo, & da uil contadino, mosso da questa radice di seluatichezza, & ignobiltà, & così da cause nelle quali acquetandosi di natura s'habituò; natagli occasione di mostrarsi per questa uia uillana, non degenerando se stesso, determino dar manifesto inditio di se, & con impetuoso desiderio far di quelle cose che niuno generoso, ne gentil animo hauria potuto fare. Non conosceua costui maggior di se, & tutti quelli ch'in pouertà l'haueuano conosciuto abhorriua, & non constderaua ch'il sedersi in alto, porta pericolo di dar il luoco ad un'altro, & che perciò saria stato meglio per lui non stringarsi tant'alto, anzi tenersi un poco piu basso, perche lo star basso porta quest'utile, che di basso, ad alto ascender si può con maggior honore, ma porsi in alto per descender poi, porta dishonore: il meschino ciò saceua anchora, perche non se gli appresentasse lo stato in qual gia fu. Schifaua il commertio di tutti, anchora che fossero nobili & uirtuosi, & con i seruitori se ne gioiua in Cathedra, & non diceua mai bene d'alcuno, & fingcua col Principe lasciar la pratica di ciascuno, perche sosse ognuno priuo di scrutar i secreti del Principe per suo mezzo. Non poteua manco sentire lodar alcuno, ma uituperar si bene. Non si sidaua di se stesso, e piu

che la sospitione era sospettoso, & per parer piu sauio, parlaua poco con chi non lo praticaua di continuo, & fingendo sempre fretta nelle

Natura è principio quiete in ciascuna cola.

sue attioni toglieua l'occasione d'ascoltare a ciascuno bisognoso di se : & che piu è : a i primi dello stato con gran fatica si degnaua restituir la beretta, tanto era questo uillano mascarato & baldanzoso, & chi lo uedeua se gli appresentaua l'istessa pedanteria uestita da di di sesta, Rispondeua sempre in colera, ne mai se gli poteua cauare di bocca una grata parola, ne sicurezza d'esser ispedito in alcun tempo, & se per caso allo incontro d'uno, coluinon gli faceua riuerentia; Dio mi sia testimonio che mai l'abbandonaua, ne cessaua perseguitarlo, perche in uero in lui non albergaua benignità, ne clemenza alcuna, a tal che se a uolessero raccontare tutte le male qualità di quest'huomo, non basteria lungo tempo, & quanto di buono hauena, era che uolentieri patiua la fatica nelle cose del Signore, le quali tutte uoleua fare da se, per non hauer compagno. Quest'huomo adunque (anchor che l'huomo di sua natura indomito & aspro diuenghi, per mutation di uita, & de luochi mansueto, & per lunga pratica lassi l'asprezza) sempre per pratica che facesse su il medesimo, & perseuerando in queste sue male qualità uenne tanto orgoglioso che ogn'altro che se medesimo gli dispiaceua: per il che oltre che fosse persona di corte doue gli odi & le maleuolentie non si partono mai, uenne in tanto opprobrio & odio di ciascuno che non si potena pur sentir nominare, e noi sapete che quando queste cose si fanno così in universale ch'egliè sorza che ne uenghi una uolta all'orecchie del padrone qualche scintilla. Et cosi un giorno ritrouandosi Pandolfo Delfino & altri in camera col Signore su dato querela di co-Rui, per un paggio di casa, perche non haueua secondo la comissione del Signore spedito una lettera che spedire haueua potuto in fauore d'un fratello del paggio, ritenuto non sò doue, con non poco periglio per questioni, & ne dimandò prouisione, & ciò sentito dal Signore, non puote tenersi che non s'alterasse, & da questa alteratione tirati molti che si trouarono presenti, perche si come la beneuolenza et carità Suol coprir i mancamenti, cosi per contrario l'odio scuopre le discordie & i uitij d'altrui, dissero tanto male di costui che ridussero il Signore a mal animo contra di lui:la onde il Signore che maturamente procedeua in tut ti isuoi negoci, lo riprese in questa prima, di buona maniera, & cosi se ne stette. Ma costui piu presto impazzito in questa arrogaza, perche il sauio mai disprezza le ripresioni, einasinito no curaua perciò molto questa sua riprensione, perche teneua il Signore per la lunga domestichezza quasi in luogo di compagno, & non di padrone, & procedeua questa cosa, che dalla poca grauità, & lunga conuersatione del Principe, nasce il po-Dell'Imprese Militari.

corispetto, & uergogna nel suddito. Pur publicata questa cosa fiociauano ogni giorno al Signore le maleditioni di questo buomo, il quale uedendosi da ogni canto uilipendere, s'imaginò hauendo offeso Pandolfo, ch'egli di ciò fosse stato cagione, cosa che non era. Et un giorno essendogli commesso dal Signore il tentar la presa d'una terra, la quale bauendo molto tempo desiderata, messe all'ordine le sue genti, con le quali s'inuio all'impresa, & ciò spedito, il buon secretario che mal uolentieri la uedeua andar innanzi, condotto dall'emulatione, la qual non è cosa pertinente all'huomo libero, mal solo special ufficio de maligni, credendosi uendicare, diede sospetto al Signore di Pandolfo, accusandolo che gli rubasse le paghe de soldati, & il Signore comprendendo la malitia del l'accusatore, non gia perche sosse facile al credere, secondo il costume d'alcuni Signori, ma per smorbarsi di lui, glidiede la facultà diuenire a pagare le genti, & pagate se ne stesse in campo sino al fine dell'impresa . Ma si come prima il secretario s'era ingannato di Pandolfo, s'ingan no anche in questa ultima, perche non conobbe rubbaria in lui d'alcuna cosa, & restò bugiardo, & si come sono da esser odiati gli iniqui; così anchora deuono poco esser riputati i bugiardi. Pur non anchora risentito del suo mal procedere, mai non cessò il maleuolo, che non facesse congiura di far arimazzar Pandolfo, & dir mal di lui segreta mente, ma la persona di buona uita non teme l'huomo di mala lingua. Et un giorno gli suscitò in segreto alcuni Capitani, contra a i quali, ba uendo infieme con loro gran conversatione, fece larghe promesse & si tratto all'espeditione della congiara alla prima fattione, che si facesse contra glinimici. Hor uedete come col praticar con i tria stisi fa trista creanza, & come conversandosi con i buoni l'huomo se fa buono. Pandolfo che non hauria mai pensato a questa cosa fu aussato che gli era fatto trattato contra, ma non si poteua intender da cui, ne del modo, & per tanto non sapeua da chi guardarsi. Hebbe però sempre sospetto, che'l trattato sosse che hauendosi il maggior secretario nodrito nel cuor l'odio uerso lui, egli hauesse l'orecchie aperte di prender occasione d'accusarlo al Signore, il che non apprezzando Pandolfo gli pareua cosa leggiera, pur stando sul'auiso si guardaua da molti. Nacque tra tanto nuouo si ggetto di uenir alle mani co i nimici, che se gli appressauano, & sospettoso in questi tumulti di accidenti nuoni, si come folena armarsi d'un corsaletto alla leggiera, bracciali, & una celata, che si serraua alla uisera, a guisa d'un'elmo, ma d'altra foggia piu atta, s'armò d'un'altro modo, usando per questa uolta il modo che tenne Annibale

Annibale Carthavinese in Lombardia per fuggir l'insidie de Galli, doue hauendosi apparecchiato capelli, & uestimenti di diuerse soggie, & ar- come adas tisticiosamente fatti, bor con l'uno, bor con l'altro con diuersa matation se armato ne si uestina, in suisa che mutando questo spesso non pur coloro che l'in plospetto. sidiauano, ma ne anche quelli che l'haueuano in pratica non lo conosceuano cosi di leggiero, er suggi l'insidie che non su ammazzato per questa uia ,& così anchora Pandolfo armato non come soleua, fece talmente che di sua commissione un'altro soldato fauorito, sentendo si nel padiglio ne dar all'arme nel campo, s'armò dell'arme di lui, & quando gli su det to che s'auicinauano inimici, allhora mandò fuora del padiglione quello stratagema armato soldato con alcune commissioni, conmolti altri, & per inten- per uia del dere come le cose passauano : il quale uscendo con la celata serrata sen-Za però pensamento d'alcun suo male, su seguitato come s'egli sosse stato il Capitano Generale, quasi di quel modo che fu seguitata la lettica del trattato. Duca di Borbone, con l'insegna sua, credendo ciascuno che ui sosse dentro inferno, & accompagnata da suoi alquanti miglia auanti di lui che co che astu non uoleua piu seruire il Re di Francia, passò con destra maniera nella tia passasse Borgogna. Pandolfo usci da un'altra parte, con alcuni per altri effetti, & se n'andò a prendere un passo che gli parue utile per suoi soldati, & in questo mezzo essendo per gli usficiali del campo poste in ordinanza le schiere, con destro modo, & ordine di guerra, quel suo da ciascuno creduto maggior Capitano le uisitò. Crebbe però la credenza del combattere fra gli soldati, perche s'incominciarono alcum piegamenti, & scaramuccie co i nimici che trascorrenano per uisitargli, & quello armato essendo pratico soldato, non mancò, fare alcune proussioni per resistergle. I congiurati allhora credettero in questo romore hauere Pandolfo in posta, & esser tempo d'essequir il suo mal'intento, & singendo. nolerlo accompagnare se gli posero appresso, & in maniera fecero, che questo buon soldato in cambio ammazzarono che pochi se n'auidero. Pan dolfo tra tanto ritornando con alcuni soldati da prender il ponte, che io dißi d'un rio per aßicurarsi l'esercito, sentendo la nuoua di questo mal atto, comparse in campo col uiso scoperto, il che inteso da i mal fattori, che uno per un'altro haueuano preso, procacciarono allo scampo suo, & fuggendo a nimici col segretario non seppero esser così presti, che non sossero nella fuga presi, & Pandolfo temendo di trattato nell'esercito, subito anchor non certo della causa della cosi subita suga del segretario sece. ritirar le genti con destrezza; & dati gli alloggiamenti in luogo assai co modo stette a neder quel che nolessero far i nimici: i quali nedendo que

l'arme del principe a scoprir un

in Borgo-

sta ritirata cosi farsi dubitando di qualche stratagema ritornarono al luogo loro. It Pandolfo sapendo che piu ha bisogno un Capitano d'eser cito della giustitia, & continenza, che d'altre cose, nolse senza correre a furore quietamente intender la uerità d'ogni pensiero da' prigionieri, per prouerdergli instantemente. Et si come al fuoco ardente l'argento ; & l'oro purificato, assai piu risplende, così il cuor de gli imputati a torto piu si manifesta in questi termini sincero al conspetto del suo Capitano. Ma non segui in questa cognitione quanto si dice, perche i prigionieri, con il suo segretario, tutto confessarono a pieno, dolendosi il segretario, che la speranza de suoi compagni l'haueua ingannato, perche da quelli, da i quali speraua il sine dell'intento suo, nacque il principio del fuggire, si che quasi gli pareua d'essere stato tradito, donde che tutti col segretario maggiore sece impiccar per la gola , & poi n'auisò il Principe, il qual fingendo hauer hauuto questa giustitia a sdegno, l'hebbe a pia cere, & di questa maniera i congiurati patirono le debite pene che fuggir non poteuano, non potendosi tener lungamente nascosto un tradimento: & che ciò sia uero, Vedetc ciò che auenne ad Apelle, a Leontio, a Magalia, & a Tholomeo Capitani, & gouernatori di Filippo Re de Macedoni, i quali tutti bauendo congiurato contra il suo Signore, alsine scoperto Leontio su ammazzato in prigione: Magalia da se stesso sam mazzò per non uenire nelle mani del Re, & Apelle col figliuolo furono morti anch'egli, il fine di Tholomeo fu di mala forma, & il medesimo fine fece Hermete di Cario Gouernatore, & configliero d'Antioco Re, perche doppo lunghi pensamenti, & trattati fatti in segreto contra il Re suo, non succedendogli come desiderò, al fine su fatto dal medesimo suo Re ammazzare, perciò il tradimento resta col traditore. Il seguent te giorno ordinate le schiere, le inuiò alla città nimica, alla quale i ni mici un'altra uolta s'opposero, & tutto questo giorno si consumò in tra nagliarsi l'un l'altro. Giunta la notte ciascuno, doue si tronò alloggio & Pandolfo per ingannar i nimici che al di seguente piu non gli prestas. sero impedimento, fece in quella notte accender i suochi grandi in molti luoghi proßimi a nimici, & rivfrescate le genti, quando i nimici stauano sulle guardie in forma, egli da un'altro canto doue i fuochi non erano accesi, se ne user da gli alloggiamenti, & hauendogli la luna fautrice al suo intento, dato con la luce speranza di buon sine, diede la battaglia a i nimici, che da quel lato non l'aspettauano, & essendo d'improniso colti, surono posti in rotta da soldati, i quali desiderosi d'acquistar lode, & sospettosi di uergogna, per le quali ogni ualeroso soldate Pinto

Tradiméti nő fipofső tenere lun gamente celati. spinto a portarsi bene nelle fattioni, secero mirabil prodezze, & quelli che alla propria salute si diedero nelle prime, quella notte si saluarono nella città. Pandolfo gli seguitò gagliardamente, & se gli accampò d'intorno, & essendo la città assai ben formta d'ogni sorte de monitioni contra il credere suo, essendo ancho forte, la tenne astretta di maniera, che non gli poteua entrar pur un'ucello, & perche durò quest'assedio per alcuni mesi, cominciò a mancar la uettouaglia a i terrazzani, i quali non possendosi piu tenere, stauano per arrendersi, ma i soldati, la uirtù de quali pertinacemente uinceua ogni disficultà, comandarono a quelli che gouernauano le porte della città che cacciassero fuora tutte le donne, i fanciulli, & altre genti inutili, le quali essendo astrette uscire, portarono con loro tutte le lor robbe portabili, ma non andarono lontano, perche se bene uscirono, se ne stettero intorno i sosti della città, sin che potessero hauer sicuro camino, oue andar uolessero, & ciò secero quei maggiori, a fin che si conseruassero i restanti delle uettouag lie per uso loro, & in caso che quelli del Caualliero, rinoltassero al depredare quelle genti sotto le mura , potessero dalle mura bersagliargli . Ma egli che uide questo apparato, credendo che piu oltra fosse sospetto, che i solda ti di dentro disperati uolessero (per esser piu spediti di combatter sin'alla morte) liberarsi da gli intrichi, & piu presto morir che dar mai la città nelle mani a Pandolfo, effendo che la disperatione suole partorir or- ne, quanto dine, & fortezza d'animo, come poi si conobbe, perche su satto certo, possa in un che questi soldati per universale haueuano inse statuito di star insieme, huomo. a tutti i comodi, & incomodi che gli potessero auenire, & di patire ogni caso, & morte di compagnia sin'al fine dell'impresa, & di ciò se ne uide principio, perche non fu mai persona di costoro quando uscirono suo ri della città a combattere, con quei di fuori, che ricusasse la morte per aiutar l'amico. Conoscendo adunque Pandolso questo suo presuposto per che non fu mai alcuno che uolontariamente, o da necessità constretto com battesse che non riportasse uittoria, fece star ritenuti i suoi soldati, & percio non curaua questi stabilimenti, perche il pensier suo era che senza combattesse s'arrendessero a lui, o di fargli morire con lungo tempo in disaggi da se stessi, come fece Massinissa dell'esercito d'Asdrubale, nella guerra Carthaginese , il quale grauemente oppresso dalla fame , in modo che le genti fatte gia deboli, & afflitte non ardinano tentar alcuna cosa contra i nimici, & al fine s'arresero con male conditioni. Pur hauendone Pandolfo dato auiso al Signore, gli commise che si ritirasse con l'esercito per allbora, & che lasciasse l'impresa, perche non toglies-Dell'Imprese Militari.

470

se la pugna con disperati, & uolontarosi di morire per suggir il precipitio suo, per il timor del quale sogliono i soldati gagliardamente combat tere, come per essempio si uide ne i soldati Romani in difesa de' Reggini che gia furono in Calauria contra nimici, perche hauendo mancato di sua fede nella difesa della città, circonuenuti poi da nuoui soldati de Romani indouini di quel ch'haurebbono patito, se fossero uissuti, gagliardamente contesero insino all'estremo, a tal che con questa credenza, che diedero a Pandolfo si liberarono dall'assedio, & dalle sue mani, & egli su spogliato di questa uittoria, la qual si teneua di sicuro poter ottenere.

## ERRORE.



ERROR diquestifu, che'l secretario nato, & nodrito uillano crescendo ne gli anni, & dignità, priuo d'ogn'atto cortese, non degenerando dal suo lignaggio, perche i buoni nascono da i buo ni, secondo la presuntione di natura, piu presto uosse morire nel le uillanie, & da tristo uillano con i suoi seguaci, che benigno, & cortese per uiuere dimostrarsi. Però il mirare a un fine peruer so, di raro occorre che possi giugnere al mezo. Error su ancho

de soldati nimici, i quali non hauendo l'occhio a se, ne alle parti de i fuochi access. come che non s'hauessero piedi da caminare, le non in un luogo, aspettarono da un altro canto l'affalto, & la rotta con gran disagio loro, & credo che questi soldati folsero del modo d'alcuni del nostro tempo, i quali hanno per fine della guerra, piu tosto altro disegno, che l'uincere. Et il fin e loro lo diede a conoscere, perche non pensando uincere altri, non pensarono manco poter esler uinti da nimici suoi. Ma maggior error fu quello del Signore, & di Pandolfo, perche doppo che furono alle porte della uittoria, da quelle se ne fuggirono, temendo l'ombra solo de gli deboli guardiani della città, i quali per la sol partenza di Pandolfo si uantauano d'effere stata uittoriosi. Et parmi che questo uantarsi fosse come la iattanza di quel soldato

d'Ottauiano Augusto, il qual essendo stato i n una espeditione, & fuggendo da un nimico, perche guardandosi indietro su grandemente difformato nel fronte, uantandosi del segno di sua prodezza con Ottauiano ch'era informato del fatto fu ripreso, e gli disse. Caue ne, quando fugies, post te respexeris. Cioè, guarda di non uoltarti a dietro, quando tu fuggi. Volendo inferire, che non in battaglia, ma fuggendo fosse stato ferito.

Detto di Ottauiano a un solda to natatore

IL FINE DELLA DECIMA NONA IMPRESA.



## IMPRESA VIGESIMA.

CHE CHIINCORRE PER MALITIA PROPRIA nelle male uenture, merita gran biasimo.

# SOMMARIO.

N Q V E S T A uigesima impresa, ci insegna l'Autore fra l'altre, che colui che incorre nelle sciagure per malitia sua, merita biasimo, & per contrario compassione, & che ciascuno si deue guardare da quella guerra da che depende la rouina della patria sua, & come ogni cosa si deue sostenere per non uenire all'arme, & alla guerra, & come egliè ufficio di buon Cittadino porre da canto le prinate passioni per souenire al commune bisogno della patria. Et che gli huomini sauis hanno piu da temere due giorni di prosperità, che dugento d'auersa sortuna. Ci mostra anchora che la sorte della guerra, & delle battaglie, è tanto uaria, che non si puo pigliar fermeZza in lei , con l'essempio di Cesare contra Francesi , & di altri , con uno stratagema di leuar un passo forte a i nimici , col fingere d'andar ad altre imprese , & come le lettere de superiori di qualche importanza sia bene in tempo di sospetto scriuerle in zisare, & di modo, che non siano intese, con l'essempio di Cesare. Ci auisa che la paura fauedere, & credere una cosa per un'altra, & che non si deue mai nuntiar una cosa per un'altra al suo Signore, con l'essempio di Publio Considio uerso Cesare, & che quelli che assaltano sempre dimostrano maggior cuore de gli assaliti, perche si suol dire huomo assaltato meZZo perduto . Et che niuna cosa puo esser di maggior leggiereZza, ne piu uituperosa, che per ordine, & fittioni de nimici deliberar soura cose di gram de importanza, & che merita riprensione quel Capitano che possendosi configliare non si consulta in cose di ril ieuo; Con un stratagema di leuar i soldati a i nimici col publicar un bando che

in toge di vil ieuo; Con un stratagema di leuar i foldati a i nimici col publicar un bando che ciascuno de nimici puo andarsene sicuro, con l'essempio de Nerui contra i soldati di Cesare, & con un'altro stratagema di sarsi seguire a nimici per uincergli col singer d'hauer paura, & di ritirarsi; con l'essempio de i Cittadini d'Attabiro città in Arabia. Ci insegna anchora che gli huomini suriosi sacilmente cascano nelle insidie, & forza de nimici, & che nelle cosse doue non si puo pentire doppo il satto si deue procedere con grandissimo giuditio, & che si deue seguire la nittoria sino al sine, con l'essempio d'Annibale al Transsimeno, & con uno stratagema di passar un siume con l'esercito done s'oppongano i nimici, & che i piaceri sono l'arca de utti, & che la sapienza, & uirtù, supera o gni dissicultà, & asprezza, & ci acquista gloria, & come il sapere le assutie, & conoscere gli inganni de gli auersari è cosa necessaria, con un detto d'Antisthene sopra l'imparare, anchor le cose male, & con molt'altre cose curiose & morali, & con sentenze & altre cose militari degne d'esser ucdute.



LLE disgratie che auengono altrui, colpa della fortuna, in alcun caso graue, non solo habb amo compassione, ma quanto puo esser in noi gli concediamo perdono. Pur quando conoscemo per sua malitia, o ignoranza colui essere stato autore delle sue sciagure, non solo lo biasimamo, ma l'hauemo anchora in odio grande, & tanto mag-

giormente quando auertito si è potuto con honor, & util suo, ritirarsi

dall'incorso di mala fortuna. Auenne in questo proposito che una città, la qual priua d'ogni auersità, & reggendosi sotto sua Rep. ogni giorno turbaua i confini, e danneg giaua assai i sudditi del Sig hor in una, hor in un'altra maniera, e ad ogni minima occasione che se gli presentaua i citta dini desiderosi dell'util loro in danno del uicino, menauano l'ongie a dosso a quelli del Signore, di tal forte che la uita con le ragioni loro a un tratto gli toglicuano, uon auertendo che ciascuno si deue guardare da quella guerra, da che depende la rouina della patria sua & di ciò datone molte querele per parte del Signore, il qual diceua uoler come si deue sopportare ogni cosa per non uenir alla guerra nel consiglio d'essa republica, la qual solo da cupidità gouernata al tutto cieca & suriosanon piu rimedio gli fece come se fosse stato negocio del piu minimo masnadiero di quei paesi. Et sapete che doue non si ama la giustitia ui si cagiona la morte di proßimo, & non hauriano mai pensato quelli che la gouernauano poter esser uinti , tanto erano solleuati in se steßi , & anchora che fosse conueniente all'usficio di buon cittadino, porre da canto le prinate passioni per souenir al commune bisogno della patria, nientedimeno tanto era il capriccio d'alcuni di pronarsi, & forsi di rubare quella Republica per comodo suo (perche i poueri sono il pascolo de i ricchi) che non uoleuano intendere la ragion per buona che fosse in fauor del Signore. Ma Pandolfo Delfino che sapeua che gli huomini sauj piu hanno da temere due giorni di prosperità, che ducento d'auer'a fortuna, dubitò assai di loro caso quando si sosse uenuto a i fatti, come si uenne, & per questa cagione riscaldati i sangui delli offesi, l'una dell'altra parte si dichiarò nimica, & così tutti unirono un grosso esercito, donde che mi parue gran cosa ch'essendo la uita nostra come un transito d'uccellinell'aere, & d'una naue nell'acque, doue non gli resta il segno, che cosi sacilmente & con poca ragione l'uno buomo si suscitasse a termini crudeli contra l'altro huomo. Imperò essendo Pandolfo dimandato dal Signore a quest'impresa gia i nimici, cominciauano col suo esercito fare nouità assai nello stato suo, & perche haueuano gia preso un passo di non poca importanza che lo impediua assai a quanto haueua designato, pensò a questo principio leuarglielo senza l'arme, & piu presto con parole che con morte de soldati, perche la sorte della guerra & delle battaglie ètanto uaria, che non si può pigliare fermezza in lei. Si dimostrò questo nell'espedition di Cesare contra i Galli quando quasi tutt'a un tempo ch'i Veneti se gli ribellarono, & che la guerra contra di loro era incaminata, gli Vnelli anchora loro si ribellarono a Quinto Titurio, & gli.

gli Aquitani a Publio Crasso, & allhora che parena che i Romani douessero in tutto esser sospinti dalla Francia, quasi tutt'a un tempo da Cesare i Veneti, da Quinto Titurio gli Vnelli, da Publio Crasso gli Aquitani tutti rubelli, & suoi complici surono superati. Et doue prima la nuttoria accennana per Francesi per si grossa nonità, rinolta poi per Romani si dimostrò in contrario. Adunque Pandolfo per andare a gioco franco senza battaglia, diede noua di andar alla uolta de i nimici per cauargli dal passo per forza, & inutate le genti a quelle parti, & non essendo molto lontano con esse caminato fece finta di non piu uolere andare a quella fattione, e scrisse lettere ad un suo Capitano che teneua un castello uicino a nimici con alcuni soldati, & non scrisse in Zissare a questa uolta come solena, perche intercette, non fossero intese, come fece Cesare quando rescriuendo a Quinto Cicerone di Star saldo contra Neruy nimici, ch'in assedio lo teneuano, scrisse in lingua greca, accio che se per auentura, fosse la lettera capitata nelle mani de Francest, non hauessero saputo i disegni suoi, ma scrisse Pandolfo di caratteri intelligibili & uolgar, di tenore ch'egli non uolena piu uenire per quella uia alla disegnata impresa, ma che uolena andar per altre strade all'esbugnation d'un castel sorte de nimici, nel qual baueua întendimento & che occorrendogli alcun sinistro non dubitasse, perche presto presto auisando l'hauria soccorso di quanto sosse stato bisogno, & affrettando il messo sece si ch'egli correndo sulle poste, passò per uie che non poteuano a nimici esser nascoste, & done poi da i nimici colto, sacendo prima contrasto di non si lassar prendere, finalmente su preso 💇 condotto con le lettere al gouernator del campo, ilqual temendo per quanto haueua inteso & letto, non poter provedere all'intendimento significatogli per le lettere di Pandolfo in difension del castello, se con celerità col suo campo non gli soccorreua, parendogli questo auiso di gran d'importanza, subito senza battere tamburi & dimandarne il parer ad altri, si partì, & lasciò il passo. Ma non si tosto surono i umici dal passo partiti che Pandolfo ne fu ragguagliato, & non si tosto inuiò l'esercito alla nolta del passo done hanena mandato un suo accompagnato per ueder in che termine si trouauano le cose, che correndo gli diede auiso che tutt'il campo de nimici ueniua alla uolta sua, il che non era nero. Ma costui ch'alla lunga uide i nimici marciare per strade, per le quali ancho si poteuano riuoltare alla uolta di Pandolfo & non essendo anchora tutto l'esercito partito dal passo, gli riportò di piu che'l passo restana molto ben guardato, & per uiltà & spauento che hebbe, gli

te Cefare ın cofusio-

parue uedere una cosa per un'altra Pandolfo che dalli esploratori haueua inteso in contrario hebbe sospetto di qualche affronto, & hauendo ridotte in sicuro sito le genti per combattere, mandò altri a scoprir quest'effetto, & trouata la uerità secondo il suo disegno, & incaminata in fretta la caualleria occupò il passo. Però non si deue mai nuntiare una cosa per un'altra al suo Capitano, ne manco riferire hauer ueduto una cosa se la non si uede a pieno, perche accade poi quel ch'auenne a Publio Co Cesare quando mando Publio Considio alla uolta del monte gia preso da sidio, met- Labieno suo Capitano, sotto il quale gli Suizzeri s'erano accampati nel paese delli Autoni, per intendere in che termine Stauano quelle cone, e distur se , ritornato riferi tutt'il contrario in che si ritrouauano, & ridusse Cesare & tutto l'esercito in gran confusione, ma intesa poi la cosa da Cesare segui l'impresa sua, & sopragiunte dipoi l'infanterie di Pandolso gli fece con gli medesimi caualli seguire alla coda, & appiccata una grossa barussa furono per i soldati di Pandolfo ualorosamente assaliti, & sempre quelli ch'assaltano dimostrano maggior cuore delli assalti. Et per prouerbio si dice huomo assaltato mezzo perduto, per il che molti de nimici ne restarono prigioni & morti, & se non sopraueniua la notte cosi tosto, tengo per fermo che i nimici tutti sariano Stati rotti & debellati. Pur quando cosi mal giunti d'improviso si trouarono, confessando che niuna cosa puo esser di maggior leggierezza ne piu uituperosa che per ordine & fittioni de nimici deliberar sopra cosa di grande importanza (& che anzi merita riprensione quel Capitano che potendosi consigliare non si consulta in cose di rilieuo ) se ridussero, con piu prestezza che potero in buona parte nel castello che nella lettera haueua designato espugnare. Donde che conobbero che niuno è piu utile consiglio all'huomo, quanto è il ricercare sempre nelle cose sue il parer d'altri, ilqual se ricercato hauessero, forsi hauriano mutato pensiero, & inuiliti assai della peruersa giornata passata, temendo di peggio tutta la notte & il seguente giorno attesero a ripararsi di monitione, & d'arme & d'altre cose necessarie, & il resto si ritirò appresso una delle sue terre assai d'ognicosa abondante oltra una fiumara im uicina. Fra tanto Pandolfo raccolse le sue genti doppo che hebbe inteso questa diussione dell'esercito nimico, & a un tratto si pose sotto il castello dal quale gli auersarij non usciuano per sospetto forsi d'esser condotti a qualche trappola, atteso che grandemente temeuano di Pandolfo, & tenendogli in questo timore, uolse fare l'esperienza che secero i Nerus contra i soldati di Cesare riserrati ne i ripari, quando andando Cesare per

per soccorrere Quinto Cicerone sudetto si fortisicò in campagna temendo dell'incontro de Neruij & fu subito intorniato da loro, i quali incontinente fecero publicare un bando che se ui fosse alcuno, soldato di Cesare, che uolesse fra un certo termine passar nel campo loro che gli saria stato concesso senza pericolo alcuno poterlo fare, il che poi non gli saria stato conceduto passato detto termine & di questo modo Pandolfo fece far un bando sotto le mura che se alcuno delli assediati uolesse uscire & uenire in termine di due hore a lui, che'l passo hauriano hauuto libero si per seruire, come per andar alla sua patria ò altroue doue piu gli sosse piaciuto. Ma non uscendo persona anzi ciascuno parendogli di Stratagegia uedere & udire tutte le acerbità & uituperij che portano i uinti, ma d'un Capitano non credendo a Pandolfo Stettero ristretti & egli finse partirsi per le po- fingendo ste come che fosse dimandato in fretta dal Signore suo, & lasciò il suo d'esser par campo come prima all'impresa, & hauendo fatti partecipi alcuni del tito di cam suo disegno, quelli piu sidati Capitani che haueua stauano con gli occhi aperti, donde che presentita la partita sua ai nimici gli crebbe tanto l'animo che quando Pandolfo non gli fosse stato auersario , gli saria parso di non poter perdere gia mai pugna che contra quei soldati hauessero principiata, & con quest'animo suo anchor che fossero consigliati a non lasciar la terra sprouista , diedero ordine d'assalire il campo . Ma Pandolfo che molto non s'era dilongato, & che del tutto era auifato diligentemente, diede ordine a soldati che se per caso uscendo i nimici si sossero apiccate scaramuccie ch'i soldati suoi stessero ristretti fingendo temergli, & cost fecero. Per la qual cosa tanto s'inanimarono gli assediati (credendosi quei soldati di suori esser impauriti) che tutto il mondo non apprezzauano, & caderono nell'errore consimile a quello de i cittadini d'Attabiro città posta nel colle di Mastodia in Arabia, quan-Attabiro do essendogli fatta imboscata da i soldati d'Antioco, tentarono i cittadi- città d'Ara ni a combattere, & poi nel combattere fingendo fuggire, tirarono i bia, come cittadini lontano dalla città oltra l'imboscate, & riuolgendosi poi quei da Antio-Soldati, & uscendo quelli dell'imboscata surono tolti in mezzo & ne am- co. mazzarono gran parte & gli altri fuggendo diedero tempo a quei soldati di prendere la città . Pandolfo auisato di ciò , commise ch'una parte del campo si partisse & uenisse ad un certo luoco doue egli s'era transferto incognito, non però molto distante & l'altra sece restare. I nimici fatti animosi subito uscirono & assalirono il campo indebilito, & quelli di Pandolfo secondo il disegno suggendo, & i nimici seguendo gli si dilongarono alquanto dal castello, & quando surono tirati al termine

prefisso quei soldati di Pandolfo si rivoltarono, & combattendo riten-

nero costoro in tempo al suo dispetto, sin tanto che Pandolfo con quelle prime schiere si fosse conuenuto e ridotto per altre uie al castello, il qual prino di susidio per la partita delle genti, che col resto del suo esercito contrastaua in poche bore si prese, con perdita d'assai di quelle genti perche i pochi da i molti, & sbigottiti da i uincitori, per tutto erano tagliati a pezzi, & essendosi ridotto ogni cosa in poter di Pandolfo surono gli suoi ragguagliati del successo, come anche di ciò uenne noua a i nimici fuorusciti, fra i quali essendo ogni cosa piena de uarii romori, & correndo insieme a consigliarsi & confortarsi l'un l'altro, a guisa pin tosto di genti che nolessero suggire che andarc a combattere, nedendost a mal porto ridotti, si ritennero dal combattere conoscendo esser inuilup pati da se steßi, come huomini furiosi, i quali facilmente cascano nell'in sidie de nimici & sprezzando i perfetti consiglii si sottomettono all'irreparabili pericoli. Però eglino di ciò fingendo non ne saper altro, perche non hebbero allhora altro trauaglio, non mutarono il luoco suo, anzi haueuano fermo nell'animo di combattere, & di uincer, ò morire, come in quel fatto d'arme consistesse la facultà di potere ritornare alla patria sua, & di recuperarla. Ma soprauenuta la notte & desideros di congiungersi col resto de suoi, doppò un debil riposo con gran prestez-Za si transserirono oltra il fiume sudetto, non molto lontano, ma però come disperati. E in uero in tutte le cose in che doppo il fatto non ha luoco il pentirsi, sempre si deue andar pensatamente & con grandissimo giuditio, & i suoi soldati che per la fatica dell'antecedente giorno erano laßi, non potero impedirgli & Pandolfo che si uedeua principio di uittoria, subito rinfrescò le sue genti, & datogli danari, & fattogli oltra di ciò larghe promesse attribuendo a loro tutto l'honore della uittoria gli incaminò dietro a quelli per seguir la uittoria insino al fine, al Trasime non uolendo scostarsi dall'essempio d'Annibale quando uinto Flaminio al Transimeno, hauendo notitia che si erano ritirate a un borgo alcune reliquie dell'esercito Romano, substo mandò Maharbale suo Capitano a prose guirgli, il qual ponédogli in affedio et toltogli poi a patti, uide il fine della uittoria, benche non offeruando il patto gli ritenesse prigioni. Ma non si tosto Pandolfo pensò seguirgli, che le genti nimiche, che s'erano unite s'auidero del tratto, donde che si ridussero al passo del fiume, leuando a i suoi soldati la facultà del passare. Pure Pandolfo tentando la fortuna, finse passare, & su gagliardamente ributtato con morte d'alcuni de suoi soldati, & conoscendo che se uno da un canto, & un'altro da

Annibale no, non abbandonò la uitto ria

da un'altro canto del fiume restana, che poco utile al Signore, con perdita di tempo si faceua, deliberò ogni modo di passare, & condusse i suoi soldati una notte piu alti dietro al fiume per acquistarsi nuono passo, & Subito inimici lo seguirono dall'altra parte, egli di nuono si ridusse a basso, & eßi di nuouo lo seguirono, & continuando cosi per molte uolte, & in molti giorni non facendo però forza alcuna di passare tanto durò questa scuola che i nimici s'assicurarono di credere che l'animo di Pandolfo per tema di loro non douesse esser, in tanto tardar, di passar gia mai, & se ben d'alto a basso, & da basso ad alto del siume, piu uolte conduceua i suoi soldati, i nimici non si moueuano piu come se fossero stati sicuri, ch'egli non hauesse potuto passare, se non con ale. Però stando i nimici fra tanto ne i piaceri, i quali sono l'esca de' uitij, assicurandosi anch'egli del dubio che haueua d'esser colto nel laccio, es che con la patienza, & uiriù si supera ogni difficultà, & asprezza, & che s'acquista la gloria, & potenza assai, a mezza notte butto un ponte d'improuso, & cosi ad un tratto passarono queti queti, tutte le infanterie, le quali senza dimora passate d'improuiso andarono per assalir i nimici, ma essendo certificati ch'erano gia tutti passati, impauriti si ritirarono dal passo, il quale preso da questi, & per quello datogli agio di passare con la caualleria, si fecero poi da Pandolfo alcune belle imprese contra l'inquieta Republica, che tutto ciò che gli auenne si guadagnò.

## ERRORF.



ERROR di questi fu, che i nimici occupatori del passo troppo creduli alle parole del nimico suo, quanto piu difendendosi si sforzaron o guardarsi, tanto più surono da Pandolso osfesi con la ricuperatione dello occupato passo, & piu temendo uno huomo folo, che tutto l'esercito cadendo di uno errore in uno altro, quan lo si tennero senza ragione la uittoria nelle mani, allhora se stessi col castello trouarono da i nimici inuiluppati.

Ma maggior error fu il suo, che gia per diece uolte, essendo stati con supplantamenti uinti, non si curarono, & non seppero alla terza uolta suggire i supplantanti, per non essere uinti di nuouo, perche mai si deue credere a cosa, che dica, o faccia colui, che dinanzi ci ha ingannato. Però faper l'astutie, & conoscere gli inganni de gli auersarij, ecosa necessaria, perche da quelle se ne possono i nimici. Detto di guardare. Et ben disse Antisthene Atheniese quando ricercato, che dissiplina è piu Aptistene necessaria a sapersi prima dall'huomo. Rispose. Mala dediscere. Cioè, dimenticar. Ateniese. fill male.

IL FINE DEL TERZO, ET VLTIMO LIBRO DELLIMPRESE MALITARI.



# SOMMARIO DELLA VITA DI PANDOLFO DELFINO.





On Doppo molto tempo PAM dolfo di anni graue, di gia giunto al fettuaz gesimo di sua uita finì i suoi giorni, & quel la felice anima, secondo il creder di ciascu no chiamata dal Signor nel cielo, su portata a goder quella sempiterna patria da lo eterno Iddio promessa a tutti i buoni, lasciando a tutti quasi in generale cordogli;

& pianti per la perdita di un tanto Caualliero desiderato da ciascuno per la sua rara prodezza, & qualita, che a guisa di riuosi scaturiuano da quella degna, & honorata persona, & maggiore doglian za su di tutti perche anchor che hauesse nella sua giouentù preso per moglie una nobilissima, illustre, & rara Signora, non uosse il

Signore donargli alcuna figliolanza.

Fu Pandolfo di aspetto nobile, & signorile, alto di persona poco piu d'un'huomo commune, disposto, agile, & ben proportionato della uita. Era di faccia non molto colorita, con gli occhi, & suspercilij grossi, col sguardo, & uoce (s'era scorrocciato) da spauentar ogni cuore animoso, ma nel resto mansueto, & humile. Haueua la bocca co i labri rileuati alquanto, con una barba quando era giouine fra il nero, & il slauo, tanto ben da natura accommodata al uiso, che non si gli mostraua alcuna disconuenienza. Fu splendido Signore, & di animo grande, & di alto pensiero ne gli disegni

gni delle grandezze, affabile, & facile nel ragionare, & con alcuno non se ruana grandezza, anzi secondo le conditioni de gli huomini acarezzaua ciascuno. Et sempre su disprezzator de piaceri, che i Signori sogliono prendere in questo nostro seculo, & altri suo ni, & canti, che di tamburi, & trombe non gli agradiuano. Fu di giuditio, & di ingegno grande, & di buona, & persettissima memoria, uirtuoso in tutte le belle scientie del mondo, & oltra quel la, dell'arte militare, che gli fu infusa da Dio nelle uiscere della madre. Si dilettaua della geometria, con la quale era molto giudicioso ne i termini delle fortificationi, leggeua uolentieri i poemi, & libri di astrologia, & i fatti de gli huomini grandi, & le scriture lacre, & quasi sempre consumaua ne i studij il tempo ocioso. Era timorato di Dio, & grande offeruatore della religione, & obedien te, & fidele a i suoi superiori, & era amator della giustitia con la qual gouernandosi, castigaua, & gratiaua, gli acusati a lui, inclinando sempre alla miglior parte, secondo i casi leggieri, & graui. Non stimaua le ingiurie de piccioli, & di persone basse, ne manco di sua natura era uendicatiuo, anzi se in qualche parte de suoi be ni fosse stato trauagliato da persone uili; non uoleua altro mezano saluo che i giuditij con i termini della ragione. Fu molto con siderato non solo nel ragionare, ma anchora nelle sue attioni, & & negoții, ma però libero, & sincero & destro ne i maneggi, & hel suo ragionare era eloquentissimo, & talmente sondato con uiue ragioni, che faceua pregar ogni animo indurato a tutte le sue uo gli e. Era amatore de ualenti foldati, & specialmente di quelli, che si dilettauano dell'armi per disso di sama, & non per auaritia, & auanzo, & quelli erano ben ueduti, & fauoriti da lui. Et auenga che sosse desideroso, secondo la natural inclinatione de gli huomini di cumular ricchezze, nondimeno sempre per le larghe spese non pote cumulare peculio alcuno, anzi quasi sempre le ucure l'op primeuano, & con tutto ciò non agrauaua i sudditi. Era solecito nelle attioni, & non cosi tosto haueua pensato dar principio ad un suo pensiero che instantemente desideraua il fine, & sopra ciò si lasciaua inordinatamente sopra prender da pensieri, & sastidij & tra l'altre era terribile, & mirabile nelle attioni militari. Con feriua uolentieri i secreti particolari a domestici, stimando ch'ognuno fosse di animo sincero, come lui;e in questa parte molte uol te se ingannaua delle qualità di quelli huomini. Fu grande muneratore de serunti riceunti, & massimamente de serunti de qua li con sede conosceua esser seruito. Fu amatore dell'esercitio che molto gli conferiua, ma imperò patiua assai dolori di denti, & di dolori colici, & alcune uolte un poco podagra: non su mai, se non per inundia odiato, & se dieci l'odiauano, migliaia lo amauano di cuore, & finalmente su saggio, prudente, & animoso Caualliero, con tutte le qualità, che si ricercano a uno uero, buono, & ualoroso soldato, come nelle recitate imprese sue ha potuto conoscere ciascuno.

IL FINE DEL SOMMARIO DELLA VITA DI



## REGISTRO.

\*\* ABCDEFGHIKLM NOPQRSTVXYZ.

Tutti sono quaderni.



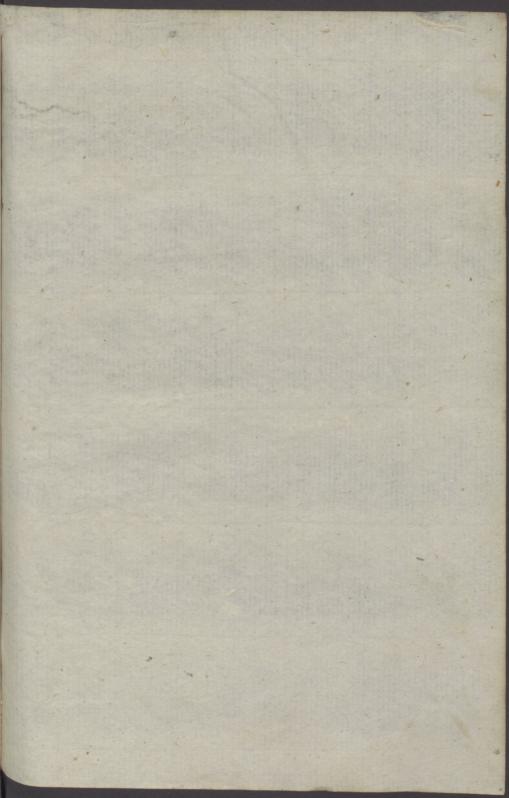





